



# J. Marie in Monticellif TROMBA

QUARESIMALE Del Padre

ANTONIO ARDIA

DELLA COMPAGNIA DI GESU:



IN VENEZIA,
Presso NICOLO' PEZZANA.

M D C C X X I X.

CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

The second supplied the second

5° (\*)

54

w<sub>4</sub>

\* - -

## AL LETTORE



Uesta volta non ti riuscirà certamente come l'altre, Lettor chi che tisii. Non occorre leggere per far critica. Qui fono io teco per effere il primo a cenfurar queste Prediche, e ti sarò fedele a proporre i difetti di esse, senza che tu ti affatichia cercarli. Preveggo, che dopo averle lette, faresti a dirmi. Primie-

ramente a qual fine in tanta copia di Quaresimali sì eletti farne comparire di nuovo quest' altro sì rozzo, e sì volgare ? Ed io riipondo: Appunto, appunto perchè è egli rozzo, e volgare. Se di Quarefimali culti, e ingegnofi hanno abbondanza sì utile i Dotti , ed i Nobili ; ragion dunque vuole , che n'esca finalmente uno, che sia vilissimo per Ville, e Villani. Non hanno forse questi, Anime egualmente preziose, e a Cristo care egualmente? Abbiano i lor Predicatori materia perciò più proporzionata, perchè men artifiziofa, e men alta . Io ti afficuro in parola di Religioso indegnissimo , che per non espormi al pericolo di perdere questo buon fine con indovinar forse cosa di meglio, non ho dato ad imprimere in questo Volume periodo, che non sia stato della mia penna rapida il primo abbozzo. E spinsemi a così fare il sentimento stesso di S. Girolamo: Mihi sufficit sic loqui, ut intelligar. E quando pure questa medesima utilità per l'Anime più dozzinali non mi riesca; conseguirò, spero, da Dio, e dagli uomini, l'approvamento del buon proposito, e dello sforzo a recare qualche profitto; tanto più, che a durare, ed a condurre a fine questa fatica, altra Massima non ho avuta nel sontre cuore, che quella Cristiana di Seneca Gentile: Catera mem- 9. -bra mea sunt: manus publica sunt. Gran copia di Quaresimali corre per le Comunità battezzate : chi può negarlo? Confesfo ancor'io, che mai non meglio d'oggi può ripetersi con sai, 19. Isaia: Repleta est terra scientia Domini, sicut aque maris operientes. E coll'acuto motto, per non dir morso di Aristarco: Olim vix septem Sapientes repertos, hodie vix totidem rudes. Così è. Rispondami tuttavia chi trovasi in tal contrasto. Vi farà chi mai stimi, e dica superfluo l'accrescersi contra una Oste poderosa, e grande il numero dell'arme, e de' Soldati? Stuolo di nimici assai folto, ed assai forte hanno l'Anime. Gli Scrittori, e le penne, che vengono loro in soccor-

fo, faranno in ogni tempo non folamente opportuni, ma neceffari; tanto più, che a recar tal rinforzo iono un genere d' arme le penne, che non foggiacciono, come l'altre alle tirannie, ed allo sterminio degli anni. La lor virtù è perpetua, il giovamento continovo, gli acquisti eterni. Ragion data dal Savio Catone del trasferirfi già vecchio dalla spada Peget, l. alla penna, da' campi alle carte. Di lui Vegezio: Cato ille 2 de Re major & cum armis invictus effet, & exercitum sape duxif-

set , plus se Reipublica credidit profuturum , si disciplinam militarem conferret in litteras. Nam unius atatis funt , qua fortiter funt ; que verò pre utilitate publica scribuntur , aterna

funt .

Il secondo capo, che mi daresti contro, è egli pur preveduto, e tel prevengo. Queste Prediche sono tue, mi chiederesti, ò d'altri ! Sembrano ad occhio esperto di diversa mente, e mano varia, quantunque appariscano quì di un carattere stesso. Savia interrogazione! lo rispondo: Se ti spiacciono, sono mie: se affatto le appruovi, sono limosinate da altri Scrittori, e fingolarmente dal resto delle Opere di Monfignor Barsia Vescovo di Cadice: onde furono tratti i due Tomi già divulgati delle Sacre Missioni. Se parte ti aggradifcono, parte ti ristuccano; l'insipido dallo a me, ad altri il saporofo. Ma fe mista è l'Opera, perchè arrogarla assolutamente al mio nome? Perchè stimo aver guasto sì sconciamente l'

altrui, che fattolo pessimo, tocca già tutto a me.

Che altresì t'indovino il terzo capo? Le Prediche differifcono per fin nella misura. Qual troppo brieve, qual lunga troppo. Una con seconda Parte di poche righe: altra con seconda Parte per poco non eguale alla Prima. Onde, e perchè divario sì stravagante? Esce da sè la risposta, L'eguaglianza ( e neppur sempre ) esiggesi dalla viva voce nel Pulpito, non dalla morta nelle Pagine; dove il finire pende dall' arbitrio della mano, che chiuda il Libro. Non così affistendosi in Chiesa dalle panche, onde il rizzarsi, e partire tra per riguardo al Dicitore, e per gli occhi degli Ascoltanti, e per la malagevolezza dell'uscire, spesso stimasi ò disdicevole, ò arduo . E' vero , che pur ne' Libri rincresce la prolissità nella itessa materia; ma è debolezza dello stomaco, non elorbitanza del medicamento l'annojarsi del rimedio in dosa giusta. Se l'argomento richiede discorso più disteso è svogliamento chiamare tal misura lunghezza.

Siam già nel quarto, ed ultimo capo. Talora in altro Ragionamento si replica la stessa dottrina, e co' luoghi delle ScritScritture, e de' Padri appunto i medefimi. Lettor caro, io i protefto, che queste Prediche non furono da me mai dete: composte a scorci interrotti di tempi lunghi, e stampate ad intervalli di mesi. Non è gran fatto, che le cole, che passirarono per sottoagli occhi una sola volta, non sieno rimafe impresse nella memoria per sempre. Si ripete lo stesso sola volta in medefimi avolt si sun medessimi avolta si propositi proposi

non ne profitta.

A me non occorre altro da oppormi. Se degnerai di fcorrere queste Pagine, non sarà malagevole lo scoprirvi altri difetti, e forse maggiori di fostanza, e di numero Sei in obbigo di perdonarmeli. Chi esaminandosi con animo attento ,
e lincero non gli conosce, se confessandosi gli tace, non pecca, e resta sicolto. Senonchè di questa stella giustizia, ò pietà non mi curo ad un sol patto; cioè, che al tempo stesso
in cui il Lettore corregge a queste Prediche gli errori, che
spli scopriran queste Prediche. Avranno con ciò ottenuto il
lor fine, il qual non è esser la varano.



## ARGOMENTI DELLE PREDICHE.

| PREDICA I. PEr lo primo Mercoledi di Quarefima.                                   | pag.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Le tre Ricette: Terra natia, Salasso, Di                                          | eta.    |
| La Fede pericolante tra' Cristiani,                                               | 1.      |
| III. Nel Venerdi dopo le Ceneri.                                                  | 2       |
| Il lampo, il tuono, il fulmine contra de' Vendicativi.                            |         |
| IV. Nella Domenica prima.                                                         | 29      |
| Imputi l'uomo a se il suo peccato.                                                |         |
| V. Nel primo Lunedi. La Tromba.                                                   | 31      |
| VI. Nel Martedi dopo la Domenica prima.                                           |         |
| Confeguenze infauste della Misericordia abusata,                                  | 4       |
| VII. Nel Mercoledi dopo la prima Domenica.                                        | _       |
| I Cristiani confust da' Gentili.                                                  | 5       |
| VIII. Nel Giovedi dopo la prima Domenica.                                         | 6       |
| I Trionsi della Misericordia Divina.                                              |         |
| IX. Nel Venerdi dopo la Domenica prima.                                           | 68      |
| I Procrastinanti pericolano.                                                      |         |
| X. Nella Domenica feconda.                                                        | - 7     |
| Il Paradiso ammirato da' Padri nella Scrittura.                                   |         |
| XI. Nel Lunedi dopo la feconda Domenica.                                          | 86      |
| Il Paradijo è compera di gran prezzo.  XII. Nel Martedi popo la feconda Domenica. |         |
| Le scuse fiscali del Peccatore con Dio.                                           | 9:      |
| XIII. Nel Mercoledì dopo la feconda Domenica.                                     | 100     |
| Il male, e i danni di errare la sua Vocazione.                                    | 10      |
| XIV. Nel Giovedi dopo la feconda Domenica.                                        | 110     |
| Nell'Inferno i Reprobi in fasej.                                                  |         |
| XV. Nel Venerdi dopo la feconda Domenica.                                         | 120     |
| Il merito sprezzato nell'Anima,                                                   |         |
| XVI. Nella Domenica terza.  Il mal Prognofico contro agli abituati.               | 130     |
| XVII. Nel Lunedi dopo la terza Domenica.                                          |         |
| La Patria unica del Cristiano, la Gerusalemme del Cielo.                          | 149     |
| XVIII, Nel Martedi dopo la Domenica terza,                                        | 154     |
| La Correzzion generale a tutti gli stati di rei costumi.                          | -34     |
| XIX. Nel Mercoledi dopo la Domenica terza.                                        | 166     |
| I contagj della mala lingua.                                                      |         |
| XX. Nel Giovedi dopo la terza Domenica.                                           | 177     |
| L'Anime febbricitanti del Purgatorio.                                             |         |
| XXI. Nel Venerdi dopo la terza Domenica.  Penitenza a tempo.                      | 184     |
| XXII. Nella Domenica quarta.                                                      | 192     |
| La Provvidenza è di chi spera, e teme.                                            | 192     |
| XXIII. Nel Lunedì dopo la Domenica guarta.                                        | 204     |
| Le speranze proditorie del Mondo, Demonio, e Carne.                               |         |
| XXIV. Nel Martedi dopo la Domenica quarta.                                        | 218     |
| Il Giudizio per la Legge Divina.                                                  |         |
|                                                                                   | XXV. Nd |

| XXV. Nel Mercoledi dopo la Domenica quarta.  I Padri parricidi tre volte. | 227 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| XXVI. Nel Giovedi dopo la Domenica quarta.                                | 236 |
| Lo firetto della Morte.                                                   | -30 |
| XXVII. Nel Venerdi dopo la Domenica quarta.                               | 244 |
| Del numero de gli anni, peccati, ed avvisi.                               |     |
| XXVIII. Nella Domenica di Paflione,                                       | 252 |
| La disputa di Cristo co Peccatori.                                        |     |
| XXIX. Nel Lunedi dopo la Domenica di Passione.                            | 260 |
| L'ingratitudine convinta ne' bilancj di Dio.                              |     |
| XXX. Nel Martedi dopo la Domenica di Paffione.                            | 269 |
| Abufi, e disordini del Mondo Cattolico.                                   |     |
| XXXI. Nel Mercoledi dopo la Domenica di Passione.                         | 279 |
| La Fisonomia de' Predestinati.                                            |     |
| XXXII. Nel Giovedi dopo la Domenica di Passione.                          | 294 |
| Maddalena ne' due Templi della Confusione, e dell' Umilta.                |     |
| XXXIII. Nel Venerdi dopo la Domenica di Passione.                         | 305 |
| Gli scandali sterminio del Pubblico.                                      |     |
| XXXIV. Nella Domenica delle Palme.                                        | 320 |
| La Copia in confronto all'Originale.                                      | 17  |
| XXXV. Nel Giovedi Santo.                                                  | 339 |
| Il Funerale a Dio da i Deicids.                                           | 33. |
| XXXVI. Nel di folenniffimo di Pafqua.                                     | 352 |
| L'Idea del risorgere a' Peccatori.                                        | ,,- |
| XXXVII. Nel Lunedi dopo Pafqua.                                           | 364 |
| Gli Empj dannati da' Santi.                                               | 3-1 |
| XXXVIII. Nel Martedi dopo Pafqua.                                         | 377 |
| La vera Pace con Cristo, non più peccare.                                 | 3// |
| Panegirico Per la Festa di S. Giuseppe .                                  | 397 |
| Il Santo quattro volte accresciuto.                                       | 37/ |
| Panegirico Nella Festa di Maria Annunziata.                               | 408 |
| La Maternita spaventevole per Grandezza.                                  | 4   |



## NOIREFORMATORI

### Dello Studio di Padoa.

Avendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P.Fr. Tommato Maria Gennari Inquisitore nel Libro Intitolato: Tromba Quaresimale del Padre Antonio Ardia della Compagnia di Gesà: non v'esser con a cuna contra la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Secretario Nostro, niente contro Prencipi, & buoni costumi, concedemo Licenza à Nicolò Pezzana, che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, & presentando le solite Copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 4. Ottobre 1724.

- ⊀ ⊀ Alvise Pisani Kav. Proc. Ref.
- of Pietro Grimani Kaw. Proc. Ref.

Agostino Gadaldini Segretario.



Per lo Mercoledì di Quarefima.

#### LE TRE RICETTE

Terra natia, Salasso, Dieta.

Memento bomo, quia pulvis es, & in pulverem reverteris. S. Chiefa dal cap. 3. della Gen.

Thefaurizate vobis thefauros in Calo.

Cùm jejunatis, nolite fieri sicut hypocrita trifles . Il Divin Maestro Gesù in S. Matteo al c. 6.



Ruova questa mattina la prandum egrotum. Fa perciò, che Joele Jeel.a.

1/ait. Profeta: A planta padie nique ad verit: zi al fentir di Agoftino, in quefto ftefix eme apitir non eff in ro/anitar. Ha quell' primo fuo di, come il piu adatto, a diviamorevolifilma Madre tutto l'anno con l'arfi i medicamenti propri all' Anime ca-Jer.51. remia, peggiorò co' rimedj: Curavimur (ffe le principali: Paffar l'Infermo al Pae-Babvionen, 6 mos fi Annta. Afpetto fe nativo, giacche gl: fitanieri gli son finalmente la Primavera di questo Tem-dannevoli: In tempo acconcio fignarfi po facro, ch'è quello appunto, cui ri- per ifocmar le forze al morbo: Ufar dieconobbe il Savio per opportuno a porfii ta, perchè il cibo non accrefea l'umor l'Infermo in cura: Tempus fanandi; o peccante. Non altrimenti provvida di aii: concil Caldeo, tempusidoneum ad cu-

Tromba Quaref.

Chiefa il Peccator Criftia- svegli a convocare i Moribondi nell' Anino infermo a morte ; lan- male trombe de' Banditori Appoftolici : guido e indebolito cosi, Canite tuba in Sion, fanctificate jejuche tutto è cadete e forgeremainfis fara vigor di grazi fara de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda del talissima malattia ; sicche ne piagne il brogio: Tempus calessis medicina ; an- fer.a. penfier follecite attefo a dargli medicine filicaci, perche rifani ; e footto ha il ve-so, che non folo non le corrifiose con finano le medicimech' en uso darcii peri- zone fano le medicimech' en uso darcii peri- zone prò : ma che . così pur giudicandolo Ge- to Medico a' languidi abituati . Trefono

più pericolofi suoi Insermi al clima del-la propria lor Patria: Memento homo disco Paolo primo Eremita nel chie-quia pultui es, co in pulverem rever-dere ad Antonio Abate in sul morire la guarigion, ch'io pretendo da' Peccaton: Sanctificate jejunium, prædicate eorum domus illorum in æternum. curationem. Dite for, the dispongansi ad ubbidire, febramano, quanto clor caduco; figliuol prodigo de benidinafti efficaciflimi prieghi efaudifci ora tu, Erel, in Spirito illuminatore , e fa , Ut quod

Sacerd, tione firmetur, Diam' principio.

te volerla. Moribondidi colpe, chitra Pl. 33. voi vuol falute? Quir est homo, qui oult vitam? Ognun risponde che tutti ; e tutti pure vuol falvi Dio : Nolo Exech. mortem Peccatoris . Ah , quai rimedi tanquam ei salutaris prascribitur . 33. non vi applico? Benefizidi natura, el di grazia per obbligarvi? Promeffe d'

Loza in rabile Gregorio Lopez quel Santo esta- l'Evangelio, perchesopra il capo un luejus Vi tico dell'Indie, di qual terra crafiegli? crovile, un diletto fugace, un onorvatac.1. Rifpofeli con acutezza divota : Della no? Den per Dio tragganfi oggi fuora medefima vostra. E' il nostro comun dallo stranio Pacsedella falsità, e passino

feris. Impone loro limofina, ch'è uti- di feppelirgli il fuo corpo : Ut terra Hier in lesalasso del secondo sangue dell'uomo: terram reddas: Quella terra, cui chia-Vita Thesaurizate vobis thesauros in Calo. mò Davide terra, polyere proprio dell' Pauli Intima in fine a medefimi la dicta pro- uomo: Revertetur in terram Juam, in Plats. fittevolissima del digiuno. Cum jejuna- pulverem suum revertetur. E' quella & 103.

nistridell'Evangelio, foggiunge la Chie- vive, al dir del Santo Giobbe: Morti 100.20. fa, voi m'intendefte? Cioche avecad tradesme, ubi constituta est domus omni inculcare nel Mercoledi delle Certiri è viventi. E'il sepolero, cui appello Davide Palazzo de' Mortali : Et Jepulchra Pf. 48. III. Via fu dunque, uom' peccatore

d'uopo, renderfi fani; perocche questo tura, e di grazia; tu, che per efferti èil tempo, questo è il giorno profitte- portato lungi dalla tua terra in Regionem Luc. 15 vole a scacciar morbi, ad empiersi di longinquam, dispersa già la celestial tua vita eterna: Tempus sanandi: Tempus legittima, & ibi dissipavit substantiam idoneum ad curandum egrotum. Oh! [uam, torna, torna all'aria del tuo Pac-Voglia Dio, che giunga felicemente la fe, se vuoi non perire: Memento ho-Chiesa a fin si degno. Vi giugnerà sen- mo, quia pulvis es. Ricorda il primiza dubbio, fe tu MARIA, cara Madre genio tuo loto, ch'è uffizio della memoeRcina, per noi gli ti farai supplichevo- ria ruminare il preterito : Memento . le; se voi Angioli, sevoi Santi, a'qua- Entra per cotesta Magion di morte, pasli la custodia, e falvezza delle nostre seggia la Casa del tuo sepolero: Memen-Anime è fingolarmente a cura, pero- to. Su, che pendela tuafalute dal volrerete a prònostro, e se, merceavoi, gerti col pensiero alla terra della tua fiamma avròio dizelo nel dire, e miei origine. Vaglia per tetal rimedio, co-Ascoltanti di desiderio ad udirmi. Que- me valse già per Adamo tuo primo Padre. Creato questi nel cretoso campo Bern. Damasceno, su rimessovi dal Paradiso ser. de ar, pro mea voce depromitur , tua sanctifica- dopo la colpa; perchè in tiveder la vil- S.Martà di quel fango, ond'ebbe patria, e tin ine firmetur. Diam principio.

II. Primopasio alla curae seriamen- corpo, piu facilmente peutissetidella sua hom 18 audacia. Così appunto da S. Bernardo, in Gen. da S. Giangrisoftomo imparò, ed inse-Codren. gnò pofcia il Codreno: Mutatio aeris, Cirp. aut ad propriam Patriam regress, patili-

IV. Via, che non fapiù pervoi infermi a morte eterna, cotesta Regione una sempiterna selicità per attraervi ? d'inganni. Troppo è omaiqui cresciuto Minacce d'una interminabile dannazion il vostro numero. Chi delira per balper ripentirvi? Guariste? Ahno. Or- danza, chi per avarizia, chi per libisu, follecita Madre ripiglia la Chicía: dine, chi per vendetta. Eche altro com-Memento homo, &c. Mandiamo all'a- pruovano que'vaneggiamenti per titoli ria della fua Patria, al fuolo del fuo illustri, per onoranza di posti, perfa-Paese il Peccatore. In qual Paese? Di- ma di letteratura, per copiadi ricchezmandò già un Religiolo grave al Vene- ze? Quanti han fotto a piè la Legge, e

V. Che abbiavi acque vere fopra de' Gen.i. inferiori e superne: Et dividat aquas ab tue colpe cotest a cenere ti ammonisce del aquis: oltre al farsi chiara memoria delle brieve spazio, che ti rimane apoter farla: Pf. 149. Fanciulli della Fornace nel Cantico: A- fumo di onore, Tu Ciel di Marte sitibon-Dan. 3. qua omner, qua super Calor sunt. Or'a do di sangue, Tu Ciel di Venere, insaziabi-qual fine soprappor Dio a' Cieli quest'ac-le di laidezze, Tu Ciel di Mercurio inge-Procop. que? Pensa Procopio, affinche riverbe-Ignere d'inganni, Tu primo Ciel della LuinGen.s. raffe alla terra la luce del Sole e della Lu- na, che hai luce di Fede nella fuperficie, e Bede L. na. Il Venerabile Beda, affinche firat- non nell'intimo feno: Cieli tutti di moti de natu. temperaffe il calor de'movimenti degli A- oppoffi alla Legge, al Legislatore Divino,

vis es.

93.

primendum Firmamentum ne sursum feratur. Qui io rifletto. Adunque per rifof-Fiat Firmamentum in medio. aquarum.

all'aria del natio fuo terreno. Super- infuperbiffero veggendofi Cieli; ma ubbibo alla tua Patria per curar l'alcerezza differo umili, fiteneffero baffi, nonafde'tuoi gonfi penfieri: Memento homo. | fpiraffero a maggior'altezza, ricordando, Ricorda, che sei tu uomo, come ogn'al-trouomo: terra, ecenete, enullapid. vile principio: Ut matrix hec Calorum Com in Avaro alla tua Patria, evedrai ivi, che creationis index extaret, quam supra se Gen. 1.

non baffand olli tuta avidiri un Mondo, Cali femper intuerentur.

baffano fette palmidi terra al tuo cadavevi. Ah ragionevoli, verra dunque a inco: Memenho home. Alla tud parria Lafeivo: vedratin effic cambiarfi in vermitaggine? Su vofiti capi pon pur la Chiefa. nidi orrorelatua carnesi schiva: Me- il primo polvere vostro. Ed i moti in alto mento homo. Vendicativo torna alla Pa- non si rattrenano? Quid superbis terra, tria, evedrai disperso in polyere nausca- & cinis ? Tu, che ti fingi primo Mobile, e to ancheda' piè l' Idolo del tuo onore: vuoi trascinare a tuo arbitrio tutte le crea-Memento homo. Mortali tutti alla Patria ture, con chi hai comune il fango: Medi tutti; e vedrete quai gonfi oceani di memo. Tu, che ti credi Ciel cristallino infregolati appetiti sa reprimerel' arena di vanito nella beltà, o nelle scienze; vedi quello cenere: Memento homo quia pul- nel nativo tuo polvere il contrappefo alla tua vanagloria: Memento. Tu cheti hai in pregio di Fermamento, immaginando fif-Cicli è comun fentimento de' Dottori più fe le stelle de' tuoi tesori: cotesta polvere ti gravi. Fondansi nel Sagro Testo, che di- avvisa la loro incostanza: Memento. Tu ce efferfi dal Fermamento divifel' acque Ciel di Saturno pigro alla penitenza delle celesti, e da Davide nel Salmo, e da'tre Memento. Tu Ciel di Giove avido d'un ftri. S. Giustino, affinche rattenesses il nel sango della prima origine vost ra, avete Fermamento col resto degli Orbi a non già acqua, e polvere a reprimere gl'impeti Inil. a. falire più alto: Sum ibi ha aqua ad de- de' vostri altieri, contumaci appetiti.

VII. Senonche, tardi affai io mi avviso del mio error fommo. Troppo in alto ho pinta a'celefti globi ftan l'acquer Ma a ciò lio condotto i Peccatori comparandoli a' non bafta un cenno imperiofo di Dio, il Cieli. La Ricetta della Chiefa gli profonda governo d'un'Angiolo Perchè all'acque fotterra a rimirarvifi terra peggiore : Meimporsi tutto il contrasto? Udite l'insigne mento homo quia pulvis es &c. Ci verrete Spofitore Cornelio. Creò Dio nel primo una volta affin di guarire di morbi fi morgiorno l'Empireo felicissimo Campido-Itali Anime morte? All'aria su della Patria glio per se,per gli Angioli, per gli Eletti : chi vuol da senno vita. Quanto è sacile, In principio creavit Deus Calum, & ter- quanto è folito, che in tal clima per questo ram . Il restante degli Orbi suron formati | fol rimedio guarisca, chi per ogn'altro era il fecondo di con nome di Fermamento: gia in difperazion di falute! Appunto, comedi certe Donzelle Ateniefi ricordan le Diqual materia ? Dell'acque. Sicchè dall' Storic, che uscite parze, a rimetter le in senacque ebbero il suo principio i Cieli. Ecco no, solo giovò sar che si trovassero, aperte dunque, foggiunge il dottiffimo Alapide, d'improvvifo le fineftre, tra cadaveri or-il fin di Dio a fubblimar l'acque fu i Cie-rendi. Uomini udite questa mia gran proli; perche avendo effi quafi a vifta , conti- meffa > 50 fapete avvalervi di quefta prinuamente l'aeque della fua origine, non ma Ri, etta io vi do fani, ne folamente

non

more, e, dere in mano a veder la tua immagi- steccato sicurissimo è la cenere. Sta ne un cristal limpido: fuggiranno per ben dunque a Giobbe la cenere. Ma quel corpo diafano specie, e sguardi : perchè nettar del marciume le piaghe di stagno e cenere. Cosi la vista non storo alle ulceri, o esacerbarle? Che correrà a mirare Progenitori Principi, morbida fascia a pulirle, a ben gofervi fenza numero, Commende, po-yernarle : un frantume di duriflima ffi, abilità prodezze, e lettere, onde crest [Eh], che in quel tegolo, non fegue poi i diffrezzo di chi non l'eb-be ; ma prefentando a' tuoi occhi la Gregorio, yuol documento all' Ani-

pier. La ti voctai cerre: Mitane sper quel certere ma sper cui non y ha libro pitl uti-ler. La ti voctai cerre: Mitane specientamm loto cotto: Luto tergebat lutum s at a proprietà nello specchio Petrio Valeria- lertifium & in Segmento constanto no: l'emible le mani dell'original nel-specie proprietà nello revulneri; sono constanto e carefine vulneri; se tal' uomo, ma uomo: come tal' uomo curam mentis.

non più foggetti a'morbi, ma neppure (in fierquilinio . Policronio legge : Se- Poliche. alla morte . Chi mi fa cosi ardito , è dit in medio cineris : altri : Sedit in in Job c. Jobs alla mote and a communication of the state of the st

a riportartela questi, truovino dall'al- con un pezzo di rotto tegolo? Testa tra parte del vetro un leggier panno faniem radebat. Vuol dar qualche ri-

la copia; sicche quivi la destra è sini- sumeret curam mentir. Che forma ha ftra , la sinistra divien destra . Nello un tegolo posto all'insu? par egli culfpecchio del Sepolero mutanfi pur le la . Svolgilo : par'egli tomba . Adunmani di tua fortuna ò Superbo : an- que : Testa saitem radebat . Pigliava dran teco a seppellirsi le altezze : ora quel Pazientissimo il tegolo , e conaran (co à reprenun le atezze; o ra quel l'azentumo la (2000), c con-alla rua defira ficigni il povero i pre-chio foto a ficio piè ci premera il Bes-con qual ventura io mazqui ? mi di-chino; la fitma pafera in dimenticam-chino; la fitma pafera in dimenticam-polvere; e chi fia, fenon pure in dam-nazione il dominio: "Vinamo Ipricim Quanto Venno il fepolo alla cul-tumo mon peccelio." Più ancora, fog-la l'Quanto tenacemente cucita agli giugne il Logico: V'ha da contidera— orii della Porpora la granagia; 1), fi nell'unono, pecci- individuo, eccidenti. Per ispecie è uomo: per indi-viduo è tal' uomo: per accidenti, è vello ! o creta del mio sepolero ; o ricco, è savio, è nobile. O preche culla de miei natali ! o morte! o tom-fii tu libero d'ogni colpa, insegna Eli-ba! o cenere! nettatemi con dolor le fas , visita non te individuo in accidenti di beni posticci, ma la tua specie nuda , per cui sei uomo: Visiani sim de in fragmento considerans , especiem tuam. Non por mente che sei tiam de extersione vulneris, sumeret

farai forfé accidentalmente migliore : come uomo foftanza per foftanza ; pari a ogn'altr'uomo: cenere, puzzo, nune, un paffeggiar col penfiero per putredine, banchetto a vermini. Qui-vi specchiandosi potrà più vaneggiar la di salute a' Mortali l'entrar coll'Anifuperbia? Non peccabis. In Elilas hai ma a vivere nel sepolero? Al Paese il configlio, nel S. Giobbe l'éctemio. della morre, ch' è pur la propria Pa-Fu geli Re, fu Sacerdote, fu ancor tria de' vivi, ò Peccatori. Non farà Profeta. Eccolo per alto configlio di mai, ch' io apra le porte ed entrarvi, Dio fradicio in un letamajo. Or che fe non vi adunate tutti . Son certo , fa quivi? Testa saniem radebat sedens che guarisete; perchè non affrettarvi?

cri, a' cadaveri, alla virtil del clima fuoi picin ginocehio, gli tratta da spie, fostanza era egual polvere : così s ter audieus tanquam de mortuo, quid Joseph.

D. Th', Angelico: Similio penitus cinit destue- animi habere potitis? Voi pure vi diopuse ab at a de armis Ducis majoris, atque iligannerete o Avidi di ricchezze, e

Ecclia 8 dicativi . Oltre all' infegnamento del ad un' Ospite per lasclarle all' altro ; Savio: Memento novissimorum, & che segue? gale di Sposa povera, define inimicari, ho motivo a sperarlo che, in passando quel di, le rorna a 1. Res. da veder Davide scrupoloso, e restio a chi prestogliele? vesti di Commediandar morte a Saule mortal fuo nimico, te, di cui fpogliafi in fini la fua folo perché trovatolo che dormiva nel parte in ficena è livrea di fervo ; cui padiglione, avviso in quel fonno una in effer difeacciato di caff, lafeta. E immagine della morte: così e infinua non farebbe floltezza deplorabile, cer-

chrift, il Griffottone i Conjettent illum der la carchi va dannato alla force gual-to alm minetten, a cet morte omnibra com-plere de muit sphiofophustur. Ho motivo a fuo guarnot c'hi vool pafari de al-fortarlo dall'antico Giufeppe, quel gran

Tromba Quaref.

nostro. Ambiziosi puo risanarvi solo gl'incarceta da traditori, gli rimprove-si bel Pacse comune. Una immagine ra, gli minaccia: Questi ad sienor du-Go. 41. se se ne vide colà in quel campo, quan prini loquebatur: in udit poi nel prendo in una notte uccife l'Angiolo cen- der conto della famiglia , fe annoveto ottanta mila Soldati dell' Efercito rarfi tra' morti : Duodecim fervi tui gamerote: Pet di dentro, cenere me di si so decesso di estruarito-afciutto. Erano tramifchiati a' Soldati gue, gli mubre al cuor la vendetta; plebei i Capitani Affiri; ma il diva-ino era tutto negli abiri s perocche la feritto a' Pofteri: Hae de tiplo loquen-Phil, de ab armis militis minoris . Correvano meglio le sprezzerete che non gli E. re di Prelature? Si bada alle vesti co-feose, si dimenticano i cene impolve-zati? Come rinsavirono que Militari tes Heronos recedere, non petebant a vedere i trionfi della morte suor ad eir vasa aures, & argentes, que della Reggia sua, ch' è il sepolero ; accomodaverant : Così appresero da così anzi strà anche più agevole, che morti suor del sepolero quegl' Idola. fi disingannino questa mattina gli Ametri; e non impareranno anche più da bizioli entrando a spirar l'arianel pacse morti nella sepoltura i Cattolici ? Non de' Vivi , de' Morti, e della Morte. impareranno, che sono ibeni del Mon-IX. Vi ditingannerete pur voi, Ven- do suppellettili d'osteria, che servono

Vicere di Egitto. Questi nel principio, non corre? viaggiat per l'India e portar ricordevole della vendita di se satta da' oro? Nel Pacie della morte è ssoggio la

7.

nudità: nella Patria del Cielo prezzo parlate ceneri, nedicare calvarie de corrente la tolleranza, lebuon opere. 20, meglio voi ci guarite giacendo, e Tutto l'oro della terra neu ricompretà tacendo. Ricchezze come vi mescola-

Exempl. Roma a vivervida carbonajo, e a mo- pirar la stessa paesana. Scelgalasi cias-Exempl. ni, che la divorano? Uno firaccio di lucepiu chiara? Latesta d'un desonto? v. Lu- veste putrida d'una Donna bellissima, Ah! V'hatravoi chi sappia dirmi, schoio xur ex od or fepolta, la qual pur tentava un in mano una reliquia di Santo, o il te-

l utros oro della terra neu incompera i al corpo dal fepolero, nel Anima dall', fle in si fetido fingo ? Grandeze co-nerete o Lafevis; guarirece certamente i di morbo si fozzo all' affacciarvi alla dello conserva i accomodafte in fosfis ifretta ? Ellozzo doro france i Certeleco al filozo dello conserva i accomodafte in fosfis ifretta ? Ellozzo doro france i Certeleco al filozo dello conserva con la filozo dello con la filozo filozo con la filozo filozo con la filozo D.Inch. Derforum, in qua venidata meate [e.]

lacera: qual di quetti petti pui lacera; el principi pui pare principi. Publicama. Credecto olla ragione figo.

19. giuntavi da S. Gregorio: Quid fi cariori principi pulmara. Cre digiunte non fo diferente un fianco diferente un fianco de mente data venidare. Cara venidare. C ingraffare il corpo destinato ad esser cere morti co'morti. Uditori, di que-banchetto a'rospi ? Perchè metterlo a sti patosismi io mi congratulo : pringiacere in Olande, ricrearlo con musi- cipio di salute son queste sincopi. Non che, vezzegiatio con agi? Caro dara più , e veto , viverfi (empre ne' fevermibri. Ali vedere un Cavalie giololleri . Ufcianne fuora ; e doguno no
Aliax vanore di fuo Padre con
proveduo di akuna memoria a poter ,
parte un topo divorandogli un'occhio, abparte un topo divorandogli un'occhio, abci con a di control de la control di control di control di control
control bandonati i vafti domini , portodii in chiegga torrari fiprefico cil Anima refelesgato corrari fiprefico cil Anima refeci control bandonati i vafti domini , portodii in chiegga torrari fiprefico cil Anima referirvi da Santo ; ficchè onorarongli il cuno a fua voglia. lo per me, dato di ma-funerale rifonando tutte le campane da no a qualunque, e di chiunque fusflesi sè medelime. E non morrà in dosso questo spelato cranio, meco costà su, a la carne a' Lascivi veggendola nella mio, avostro prò, in questo Pulpito mi tomba madre di que' medefimi vermi- riporto. Che vedete occhimici in questa ed of repoits, is qual pur tensava un inmanouna reinquia di santo, o il te-santo Monaco colla microi di sè, i fehio d'un Dannaco ? Teffa avvanzo adoperatolo alle nariei, fugoglil'ardori di vermini chi fei tu, o di chi? Chi del maltalento; enonagoleria il fomi-jet un ora efinita ? Chi fuffi viva ? teal trifto odore di tante purrelini? Fuffinobile? or chepro, fe neppur può X. Peccatori infermi, fette già utti [aperi qual none il s' impote nel fe-meco? La forcanza, le promette, gi"in-lice di del tuo Battefino ? Sventola-tivi divinule la correcta discussioni di artrucche ? Ce furbaffi cameli s' viti, dirò pur la certezza di guarir d'ogni fti parrucche ? se rubafti capegli a' malore di Anima vi ha in fin disposti a mu- morti, come puoi ora trovarli tra' tar aria, ad entrar nella Patria ? Si, che io morti ? hai pur polveri, ma non di qui veggo, oltrea moribondi chiamatia Cipri? te le dà ora il tuo Pacle. Canome, ebestemmiatori, e spergiuri, e po, e volto, se di Cavaliere, un maledici, e ladri, e quanti altri ha tempo riverito, temuto, come or ti potuto ferire a morte il refto de vi- veggo, fenza poter tu vederti, for-zi. Or via fu, l'un dopo l'altro, che dido, dimentacia o, rotolando per troppo angefto è l'ufcio, caliam tutti cotefli fetidi cimiteri ? Se' tu capo d' al comun nostro sotterraneo Paese : uomo un tempo ricco , letterato ? d' Memento homo quia pulvis et, & in un Predicatore infigne, o d'un Pre-pulvorem reverteris. Mettafi omai in lato celebre? Sia così : or che ti valopera la Ricetta potentissima dalla serole ricchezze, se per acquissarle, Chiesa. Oche bell'aria di vita! o che o abusarle vendesti l'Anima all'inserpreziofibezzuarri, naticiin questouni- no 2 oppur che stolta sapienza sil verfale Occidente! Alzatevi offa , quella , con cui non fapesti falvarla?

Cranio miferabile sei tu d'alcuna Dama bella , applaudita, pretefa? A questa nudità si ridussero que ricci si studiati ? A star senza gola la gola di tanti intingoli e pur naufeati della dilicatezza ? dove que' guardi lieti , fe qui mancano gli occhi ? dove quel parlar dolce, spanita lametà della bocca ? Sono ite dunque ad abbellirealtro petro quelle filze di perle: ad altri polsi ricorsero quelle smaniglie, ad altre dita i diamanti. E date, che or gli mostri , ( fatta ad altrui tu ancora colla tua calvaria esempio di mendicità edifinganno ) pafferanno a'tuoi la ftatua fognata di Nabucco, aver l' posteri . Infermi a morte , se quest' aria Cittadina non vi ravviva , se la conversazion con questi Pacsani non capo, l' oro a' piedi. Ecco la simvi rinforza , datevi per disperato il metria mirabile delle Ricette della Chieguarimento. Ecco per chi cercate ap- fae di Crifto. La Chiefa nel Memenplaufi! ecco per chi fi procaccian te- to prescrive che la terra passi al casori ! ecco per chi si è venduta si po : Cristo nel Nolite: Nolite the saufame , ma aggravato di carne . Ani- bis thefauros in Calo . Da pauperibus ma di cotefto cranio tidannasti? Ahi de habebis thesaurumin Calo; echiosa Che non dareftiper aver cuorda pen- Ciel le riccherze: Manere tua voluit, titit ? E sopra tutto, che non dare-mon perire : juffit se transferre, non fli pet aver il tempo, che ha questa peradere. Diingannili l'avariza : que-mia Udienza ? Disteriresti ad altro di si to è il veto articchire : Thesarrizate il foddisfare alla Giuftizia Divina, ol' vobir. Vobir: Chi accumula in terra, acquistarti la parzialità della Misericor- accumula per gli suoi eredi, spesso andia ? Cristiano, hai tu il tempo, che cora per chi non sa : Thefaurizat , questo capo infelice non ha. Fa oració & ignorat cui congregavit ea , diceva uscito di sepoltura a tua maggiordan- ricco Evangelico: Quid faciam, quia nazion quelto cranio. Profitrati a pic non habeo, quo congregem fructus meos ?. del tuo Dio, sprezza i beni, che han-Dici tu vero, ripiglia S. Ambrogio ?: ti una morte buona. Questo è il gran rea annonam , & ille se egere credeprò della prima Ricetta: Memento ho- bat. Succedegli ciò, che il Poeta canmo quia pulvis es , & in pulverem to delle pecorelle, de'buoi, delleapi, reverteris.

remaile. :

Waithminer .

A TENDERAL

#### SECONDA PARTE.

XI. C là fi portarono nel lor Paefe gl'Infermi: refpirano gia l'a-ria utilifima della lor Patria. Refta altro a farsi ? Impon Criste un salasso. Di che? Non si parla del salasso dell' onor tolto, della roba di mal'acquifto fatta forse per tanto tempo carne , e .. fangue, che si de rendere. Ordina piu questa seconda Ricetta : Thefaurigate vobis thefauros in Calo . E' l' origine del mal dell'uomo la medefima deloro nel capo, ne piè la terra. Adunque a darvi rimedio passi la terra al fieffo l'Anima I ecco chi si filimò piu ritgare todis infatures in terra 3 che di Dio I ecco per chi ci comperame l' oro passi a piedi ; e di quà sprez-mo l'inferno I per la ftessi calapata ; azato, distribuico a poveri faltrà ad comerta di pelle: per lo stessio of- feresoro nel Ciclo: Thosawigate voinfelicissima! Che non daresti per a- del medesimo Maestro Divino. I pove- Chylol. ver lingua a consessar le tue colpe? ri sono i sacchini che trasportano al sociali.

che vorrefti , e non potrai , quando Davide . Ed egli intanto di tefori si Pfal. 18 tu fii, com' egli è. Vè, che non sia copiosi che ha? Lo stesso, che quel Luc. 12 no a passare : detesta il mal passato . in tanta abbondanza per te stesso sei Ambr 1. Sia la tua vita avvenire tal, che meri- mifero : Non babeo : non capiebant or- 1.of c.6.

> degli uccelli : Sic vos non vobis . Avari non vi succede los Resso? Travagliate , vi ftruggete , trafclate : ma a chi ? Non upbis , non vobis . Volete guarire ? Sagnia di limofine: Thefanringte vobir.

XII. L'ultima Ricetta ad acquistar falute

A 4

lute intera : Cum jejunatir : Dieta : Per gittar acqua all' incendio di tun Lasciate petire nuegl' mnoranti presso casa, aspetti ordine dal Macstrato? Ilaia : Comedama: & bibanus, cras No. La necessità grida Adunque ar-saim moriemar : Ilu Crittano jasses, deddo u vivo tra sebbri di lascivie,

gadavere a moderar gli appetiti : co- dere a fame la Rocca del cuore . Asi Davide la cenere : così il Re Fi- dunque è affurdo manifesto rendere il Hier. ep. ladelfo nel primo piatto una calva- fine scusa . Mi fard danno . Mene 9. ita , e Germano Altifiodorefie Pre-lato infignte facevafi afperagere il primo de la sibi flomachimo delere, quam piatto di cenete. Questo è adoperar mentem. Oltrecchè , ridicola dilica- 2. de la Ricetta della Dieta nell'aria del pro-Pfal.13, prio Pacle: Cum jejunatir : Memento. Oggi la fascia , perche può occorrerti La gola aperta de primi Padri è chia- la ferita di quà a un mese : Delienta mata da Davide lepoleto: Sepulchrum nimis medicina , prior alligari , quam patent effeuttur corum : vuol darci ad i minerari . In Crifto fu prima la faintendere, che per quella gola ci fi cro usci la peste ad uccidere tutta la posterità umana : quindi i morbi di Anima, e di corpo: dinindi la perdi- rigorofamente il digiuno della Quareta del Paradifo . Contra gola, e pretela immortalità, quanto provvidamenre fi ricettano digiuno, e memoria di morte: Cum jejunatis: Memento . E fe Zen.fer. dal Paradiso expuls sumus, quia non

jejunavimus, foggiunge S. Zenone, jeinnemus ut ad Paradifum revertamur. Chryfoll. Vi fono anche i motivi che aduno S. fer. 1. de Giangrifostomo, perche non indugiad casti : jejuna , ut non pecces : jejuna ut accipias : jejuna ut permaneant , que accepiffi . Aimè tu temi di mettertiad protestando voler essi perire anzi di fausar questa Ricceta ! Chi è , che in me , che non rompere il digiuno delvederfi in tavola questa mattina il pe- la Sacrosanta Quaresima . fce , non inorridifca con Tobia fti-

non puoi priffagii sperimentario? Che maraviglierei dell' opposito 3 giacche vergogna! commeia la Quaresima non si praticano le Ricette della Chiedal digiuno dalle feure del digiuna- fa , e di Crifto . Vi fon laidezze , te . Eppur l' Evangelio ftimalo Ri- vi fon profanità , vi fon beftemmie , cetta si neceffaria, che non impone il e fpergiuri ? Vi fono ingiufizie , bu-

mo da erecchio a' configli medici di e di malnati appetiti , neppur devi af-Agoffino: Audi conira a me : imo je-je in journamus : eras enium novienur : Imini pettar comando ad eftinguetli . Son Plat. portule: Cinerem iamquam pauem man-fial. Davide: Cinerem iamquam pauem man-101.Ge. ducabam . Spicga Genebrardo : Sine potrai colaggiu tollerarlo eterno? Tenelv.ibi gustu ac suavitate s perinde ac come-mo infracchire: peggio. E quando mai daret cinerem. Come gli Egizzi pres-peccese Cristo che il digiuno accrescesfo Erodoto mettevano a tavola un se forze al corpo? Pretese anzi pren-

la ferita di quà a un mese : Delicata

me , poi la tentazion : Postea esuriit , apri il sepolero, e che da quel sepol- & accedent tentator . In te prima ela tentazion che la fame. Ah non così ne' Criftiani antichi . Custodivano si fima , che oltre a cibarfi di alimenti viliffimi , gli prendevano affai tardi dopo i Divini Uffizi , dopo orazioni lunghissime , sicche quel rarissimo , che non potea digiunare, non usci- Hier. in va per confusione di casa; così l'at- Epitaph. testa San Girolamo ; e Niceforo ag- Panis

giunge, che mancando una Quareli- Niceth. ma cibi propri di quel tempo in Co-1.17 hiftavvalersi della Ricetta del digiuno il stantinopoli, e perciò uscito ordine "31". Peccatore indisposto: Jejuna quia pec- dall' Imperador Ciustiniano che si vendeffero carni , fupplicarongli i Cattolici di rimuovere quello scandalo,

XIII. Che volete che io vi dica, mando che abbia a divorarlo ? Domi-ne invadit me. Piano però . Exente-raviglio che passino le Quaresime e ra hune piscem. Perche nausei il di- gli anni senza che veggasi negl' in-giuno ? Non posso: E perche dir che sermi d' Anima miglioramento. Mi digiuno , il suppone : Cum jejunatis . gie , inganni ? Piacesse a Dio , e

ci fono ; e Benche fia omai entrata per se il digiuno e egli fanto, operaa Quarelima tempus idonesmo ad esta ce vica si agrando non foffe egli randum agratum, gi faranno i per-lanto, voi ce' voffri coftumi il fanti-che' dagli o come piu chiaramente Paese nativo Moribondi di colpe mor-no chi fisepara da tuttocciò, chenon presistere race navo no nomo sagni en cope mor-tali: Memento homo. Sagnie di limo-di fine: The fauritate voisi. Dieta di di-giuno: Cim-jejunatie. Cosi puo uni-camente avventre; che li profegua la diffino, conferma l'Appoltolo. Ve ex-Quaresima con salute, e sani vi col- hibeatis corpora vestra hostiam viven- Rom.12. ga la morte . Ripenfatela spesso : fa- tem. E' vero, che la Vittima deve efvorite i poveri sempre: digiunate non ser morta: muoja il Cristiano alla col-

Lee fer, età, non debolezza, profegue S. Leo- cellona : Per , rogo vor , Ecclefie fi-

Quadr. non secernit invalidos. principio di Quatesima una buona Consessione, che lavi l'Anima dalle coldia salutis invadere, desicere maroris pe! Per infinuare tal documento bat- animum, faeco corpus involvere, cinetezzossi il Redentor prima, e digiunò re perfundere, macerare jejunio, ma-poscia 40.di; ed al medesimo fine gri-rore conficere,

da noi si potesse rispondere con ve-1da pur questa mattina Joele: Santi-rità che non el sono. Ci sono, sicate jejunium. Quast dica: sebbenda 2em, folo col corpo, coll Anima: Câm je- pa: viva alla Cazia: Holfman vivanferi. Ini jumar, Jaciem tuam lavus Patierenim tem. Cosi Ettore Pinno: 'Un fe morjumar, Jaciem tuam lavus Patierenim tem. Cosi Ettore Pinno: 'Un fe mortulati jumar, Jaciem tuam lavus Patierenim tem. Cosi Ettore Pinno: 'Un fe mortulati jumar, Jaciem tuam lavus Patierenim tem. 'Cosi Ettore Pinno: 'Un fe mor
tuam tem. 'Avia a tuam Gratia, pinnish.

2a fil. nardo. E queflo è appunto il princiJanin redente dal Sangue Diviniffimo
Jose, I., pal diagiumo, che ricetta Cifto Jogo di Gesti pende la vita ectra votta dal

ori, de giugne S. Balifico: 'Perum coimi pignosimo mettero in cura fin da quefto primo

ori de giugne S. Balifico: 'Perum coimi pignosimo mettero in cura fin da quefto primo

mettero in cura fin da quefto primo

de del di Charactema. Martine T. Tafara. eft ab omnibus vitiis effe alienum: Di- di di Quarcfima : Memento: Thefaugiuno perfetto, digiuno grande, di-giuno generale, dice Agostino: Jeju-stra terra: Salasso di limosina: Dieta nium magnum, & generale est abstinere ab iniquitatibus. Digiuno, da cui mie ve ne supplichi in fine, e colle niente puo efimerci: nonmorbo, non parole di S. Paciano Velcovo di Barde no : Qua devotio non omittit agros, dem, Fratres : perfolicitudinem meam, per communes omnium Animas obte-XIV. Cari Signori , che fortunato for , ac deprecor , ne pudeat ab boc

PRE-

#### R Ε N

Nel Giovedì dopo le Ceneri.

#### LA FEDE PERICOLANTE TRA CRISTIANI.

Amen dico vobis, non invenitantam Fidem in Ifrael. Matth.8.



nazione , Gentale da legnamento avatumo di Agotimo:
Seta , Centrione Dode de pro initatte Dominus , nobis Aq.,111
di polto , cio Capo .

minatalem elle figuiletti elle figuiletti elle figuiletti qui bitto adhine di Gen.

figuidat di centro Soldati , Cap Coron elio di nome , e Padre di Capo Oppio les mutus ciur non perturbati animi Massich
altresi Centroriose, cui fu dato Crifto figuiletti , folda Generiti magificationi cil.

incultodia ad effere crocififio nel Col-. In coval atro dunque , rivolto il Dicon con unito de "activi inspentori vimo Marefina Sinoi o Protefito enual gota, ove vinto da' prodigi ripentito vino Macstro a'Suoi, protestò egual credettegli, epoi in Giudea, ed in li- Fede non aver ritrovata in tutto Ispagna il predicovero Dio. Eglil'odier-no Centurione afflittissimo che un ca. Il rael; autorità di tanto pelo, e si to suo Servidorello per colpo di pa- chiara, che obbligo S. Giangrisoftoralifia truovifi vicino a morte , folle- mo a perpotre la Fede del Centurione cita istantemente Gesu a risanarglielo; alla Fede degli Appostolistessi; mercè , cia intantenente Gesti a riantargueo); illa recate qui appointointeni; merce, e Gesti liberallilimo aggiunge fopra il che come cgli aggiunge: Credidi Arfupplica, che verrà diperiona adono- devas fed foamse discute; Rese Arargii la Calir. Ego venissa, de cua-fami Dio: credidis Petrus ; fed evanbo samo. Troppa è la voltra merce, gelitzante fili Andreas; crediditi Philipdipidi di Capatano i ed io che vi cre, pui, fed lognado Sepituras ; 6 No. Cem.
do Dio Omnpocente, priegori folo ; thanade frius figuam Droinitatis escepi; lic.
voletto fano, ed una voltra filiaba gli 6 per Fullet configueme obsilia. O lic. fia ristoro: Sed tantum die. A chi poi mentre e gli uomini , c un Dio stufono angusti i Cieli , qual dovrà riu- pisce di si avvanzata Fede nel primo scire il mio tugurio vile? Domine non suo nascerein un Centurione Pagano, fum dignus , ut intres sub tectum me- lasciate che avvedutamente ftupilca ogum, sed tanium die verbo, e sanabi- gi io, in veder si poco conto della tur puer meus. In udire, in vedere mostra Fede tra Cristiani. Credono, ranta fede, umiltà, riverenza in un Ido- egli è vero, quasi a forza, peroc-latro; caricò Cristo di stupore il ci- chè nati tra le braccia della Fede; glio, miratus est; e benchè, come in ma quanto la Fede stessa categgia essi Uomo Dio fornito di triplicata scien- Bambini ; tanto poi da essi già adulti za innata, infusa, sperimentale, non e maltrattata la Fede; sino a mettercapisse maraviglia, solita eccitarsi nel la in risico o di fuggirsi, o di periveder cose nuove da incognite cagio- re . Argomento più agli occhi , che ni : furfegli nondimeno per quella agli orrecchi : La Fede pericolante

Nera oggiil Redentore movità un certo quali superficial atto in Calarmao, e veden interno accompagnato da geño efte-genuficifo a pie un tal uomo , Spagnuolo di nazione , Gentale di fignamento favillimo di Agoftino:

tra Cristiani malvagi. Selo favorite de- | leste, onde arricchi i Cristiani la Digli orecchi, fon ficuro delle lagrime vina Liberalità, ma dilicata, e fchiva degli occhi, Comincio.

II. Che vuole il mare da Giona? domanda contemplandolo tra furiose Chrysoft tempeste S. Giangrisostomo . Vuole dei in conscientia pura . E' la Fede , hom. de schiavo fedele a Dio , che rendagli il vagabondo Profeta l'ubbidienza rubatagli : Mare Domini mancipium , conservum fugitivum Jonam agnitum, & Deo furantem obedientiam , non vult

illum relinquere , donec Domino communi prafentetur, & Deo reddat quod furatus est . Vuole anche più . Vuol che operi come crede: Crede Giona nel Paradifo, fallifee s il broccato la Nave ancora : Navis periclitabatur

21. rilezza : Nunquam ex te ficus nascan- corpus sumus. E'la colonna di nube, Rom.12. tur . A chi ha pampani di parole , e e di fuoco , che diftingue i Fedeli da non frutta d'opere si toglie il sugo ra- Miscredenti, e gli guida sino alla vita

kom, m Matth, non fructificabant, videmus recedentes ripullulano, dopo il diferramento del d Fide, & ficcos . 21.

ver perduta la Fede , o in pericolo Sodoma facti esfemus. imminente di perderla; non ne pian-gono. Vi daro io il perchè: non co-finizionel'Appostolo. Uditelo: Est and Ad Hib.

sità da sè rivelata. E una gemma ce- no. E' un Mappamondo, che stringe

si, che cerca scrigno assai sicuro, in cui confervarfi, cioè il cuor mondo, insegna Paolo: Habentes mysterium Fifegue il Grifoftomo, una luce puriffima che splendenella mente a mostrar chris ciò , che non vedefi s ma è luce di hom. 52. lampana, che per non ifpegnersi vuol' Oper im olio di buone opere: fenza queste ope- terf-re corpo si bello marcilce, dice

San Jacopo : Fides fine operibus mor- Jacobi z. tua eft ; il capitale a comperarci il veto unico Dio: Dominum Deum Ca- onde sfoggia F. Anima , tarlafi s l' li ego timeo : ed opera ad onta di Dio occhio destro del Cristiano ; cui se a suo capriccio : Otsugeret in Tharsis non disende la palpebra dell'ubbidienà facie Domini . Pericola perciò Gio- za, acceca il polverio della infedeltà; na ; e quel ch'è affai piu , per Giona la base che vacilla , se le mani non fabbricano; il nastro che non lega, conteri; e colla Navei Paffaggeri tut- fei fiori dalle dita non fiadunano; la ti : egli medefimo lo confessa : Scio corda dell' orologio de' motalel petquoniam propter metempestas bacgran- to, la qual, se dalbraccio non siadodis venst super vos. Cristiani malvagi pera, e non si arruota, intorpidifec. temete, che, colpa vostra, voi, e la Ela Fede, insegna il Sacro Concilio di Nave di Pietro non naufraghiate: Es Trento , il principio , radice, e fonnavis periclitabatur conteri . Non im- damento della vita dello Spirito : è l' porta dir colla bocca : Sono Cattoli- onor de figliuoli della Chicfa , giufta t. Petr. co: L'opere, l'opere compruovano , l'Apportolo S.Pietro; Vobis bonor cre- 2. mantengono la vera Fede. Erapurve- dentibue. E' il primo donativo negli Matth. 10, e vivo arbore quella ficaja; ma , Sponfali tral' Anima e Dio. Dio stesso properciocche visitandola Crifto Nibil in- testalo per Osea: Sponfabo te mihi in Osea 12. venit in ea nisi folia tantim , gittolle Fide . E'l'unione di tutte le membra sopra una orribile maledizzione di ste- mistiche col capo Cristo: Multi unum

dical della Fede : lasciollo scritto col-origi le sue lagrime Origene : Quos , quia tur in aternum. E'la semenza , onde Jean.! peccato, e la perdita della Grazia, i III. Non piangono però taluni , o fiorti, i frutti nell'Anima del Peccatocolti già dalla disgrazia massima di a- re : Nisi reliquisset nobis semen , sicut Isi 1.

D.Th., noscone il suo infortunio. Udite, Cri- tem Fides sperandarum substantia vo- Th. 1.1. 1 98. 4. stiani, che gran tesoro è la Fede: co-rum, argumentum non apparentium. La 94. art. si poi saprete che grande inselicità sia sostanza di ciò, che sperasi; e l'argo-i. il perderla. È la Fede un dono pre-mento di ciò , che non fi lafcia ve-ziofilimo, che infonde Dio nel Battefi.

dere . Softanza la Fede ? Si ; peroc-mo alle Anime, per cui inclinafilim-che in foftanza contiene quanto fin-tellectio nd. affentire, e credere la ve-riamo; così l'Angelico; e S. Antoni-del pirita.

in fostanza tutti iRegni, e Provincie; i vederla, denci voli un zelante penfierò ma fe non fi muovono l'arme, fatan- dall'Oriente all'Occafo, dal Stetentrio no paticola alla curiofità in carta, in cal Mezzodi, entri nell'Afia, paffi non mai profitto d'acquisto in fatti. all'America, vissi l'Africa, torni all' Un titolo di Libro compensia la fo- leuropa. Or dimandate voi, in mall'anza del Libro: ma non adoperando. Regioni, Imperi, Regni, Provincie de Galente del Libro compensio, mini all'estada del Libro. Deserti d'accessione del Calendo del Constitucione del Calendo del Calen fi a svolgerlo emano ed occhio, niun della Fede di Cristo. Dove fu? doveor Il a Ivogento emanto co octino, musi con esta con control de la fede per de la Celebo, persone delle Gandezze di Do e la fede, fenza arme di contra- le locazo e fenza e la contra- le contra le contra de sant non vicino de la fede per de la contra della fede e ma di cola trappianolla profitto: a personale si contra l'adjanta della fede e ma di cola trappianolla profitto: a personale contra l'adjanta della fede e ma di cola trappianolla profitto: a personale contra l'adjanta della fede e ma di cola trappianolla profitto: a personale contra l'adjanta della fede e ma di cola trappianolla profitto: a personale contra l'adjanta della fede e ma di cola trappianolla profitto: a personale contra l'adjanta della fede e ma di cola trappianolla della fe tia . Piu oltre : Argumentum non ap- neam de Ægypto transfulissi . Fu nel parentism. E perchè propone quaffin Popolo Ebreo colmandolo d'immenfi una brieve fomma i beni del Ciclo; e benefizj; ma quindi fece passaggio alperchè convince coll'autorità l'intellet- la Gentilità. Ecce convertimur ad Gen- Lorinibi to a prestar credito a' misterj; e per- tes , avvisarono Paolo , e Barnaba . chè dalla Fede segue , quasi conclu- Nella Gentilità è ita variando diversi che dalla Pede l'egge, vaqui contrella l'esta Gentulta e la vagnama diverin l'ond d'argomento, la Gloria eterna, fitt in più tempi. Nell'Oriente, e nel Volete udire in buona formatal'argo-primo fecolo fiori agiorni degli Appomento Eccovelo da Guglielmo. Dice l'Indico lo primo titolo di Critiani in la Fede: Chi crede in Gelucrifto e l'Antiochia: La sa tegnaminarensa prima ana, Shegiari eterna Vita. Dice l'imma Antiochie Disposili, Christipini, com giutto: lo credo in Gelucrifto e l'Antiochia: Lis sa tegnaminarensa prima com giutto: lo credo in Gelucrifto. e l'Antiochia: Lis sa tegnaminarensa prima del sono de l'amo. Esce da sè la conseguenza: A- bella possessione. Passò poscia al Setdunque io confeguirò l' eterna vita . tentrione, e al Mezzodi, e fu veduta Questo è Fede: Questo è l'argomento secondissima di Santi in Inghisterra, della Fede: Fides nobis primo proponi- Alemagna, Olanda, Zelanda, Scozia,

Guill. tur: secundo vita certitudo assumitur, Pollonia, e in altre parti; ma chinon Parif de ex quibur vila eterna concluditur. A- piange, o posseduti, o seminati da er-viri.r. vra Fede vera-il mal Cristiano, che rori, ed eresse, si degni climi? Nel Albert, crede, c non ama? Avrà Beatitudine Mezzodi manca per fino una pietra . Maglib, chi spera, e non opera? Sanno Pro- che ci sia data ad incidervi: La Fede «Comp. seta Davide tu si che l' intendevi da di Cristo su qui ; perceche chieol. «Savio : Lingua mea calamus seriba. ; ranna in tutta l' Africa l' Apostasia. Lingua ch'è penna, penna che hama- Accolfesi finalmente fuggitiva la Fede Imgua crie penius, peinia cite iname.

Accorden inamente toggarva ia reue

Jolat-4: no: Cond impedia peinia cite iname

avavia Ugon Cardinale, 91, 56 ciamun

crego la Spagna, e la Italia lodevol
inamente toggara, e la Cardinal

ori monte goliolo; e fupero.

Lingua che opera quel che confessa : l fia, o lorda la vita collemacchie feti-de dell'Ateismo: Mano mano, Catto-qua verminosa del diluvio degli errori, lici, che fenza mano pericola la Fede: la vedrem correre trionfante or per

Calamus scribe. V, Credetelo alla sperienza , ed a caferebatur super aquas . E', dice S. Am, & &.

VI. Chi non istupisce in veder quanlingua che ftima si necessarie l'opere, to ha corso la Fede in due Secoli soli? quanto necessaria è alla penna la ma- Ed a qual fine? A mostrar Dio al no : Lingua mea calamus scriba . Fi- Mondo, che v'è Fede, e saravvi fino nalmente inculcasi oltre alla necessità a finire il Mondo; senza che mai posil pericolo. Penna senza mano o è sa l'Inserno, c' suoi eserciti prevalere differta dal vento, o macchia il foglio: contra la fius ftabilità: Et porta infe-Matt.16 Calemus feriba. Finche la Fede e fori non prevulebust adversu come. E' fientua dalle mani, voglio dire dall' povero, che non è ella rifiterta a opere, riman ficura: abbandonata e particolari confini, e Regioni, E'l'Atfola, o è diffipata dal vento dell'ere- ca miffica del miglior Noc, dice Orige-

questa parte, or perquella: Porro Ar- Gen. 2.

brogio, la misteriosa rugiada del vello gente in gentem transferetur propter in-di Gedeone, per cui ora è umido il vel- justitias, & injurias, & contumelias, Ambr.l. terra umida : Ros in vellere, Fides in la falita di Gesil al Calvario uom non Amer.i. Judea. E'il convito del nuovo Affue- vi fu tra gli Ebrei che deffegli ajuro Gesul, a cui se niegasi una Vasti, Aug. de v'ha, dice la Glofa, una Efter, la qual unit.Ec cinga corona. E' il Propiziatorio con ches & Cherubini, le cui ale servon di trono fer.i. de al vero Dio; ma è trono d'ale a volpost. Ap gersi di leggieri d'una in altra parte.

1. Exod. Ma non più simboli. E'si indipendento la Fede, che non è addetta a'luoghi, 25.

e muta la sua Reggia dove l'è a cuo-VII. Non è però che fenzaalto motivo varii fito la Fede. Veggafi dal paffato. Tolfe Dio la Fede ad Ifraello perchè teneala oziofa ! così San Paolo :

Tu Judeus cognominaris, & requie-Rom.t. fcir in lege. Ed ecco il vello dell'Ebraifmo fenza la rugiada della Fede. Perciò Aut fer, Agostino: Difcute gentem Judeorum ,

1. de quafe vellus ficcum invesies ; orbis veverb. Ap. rò totus, quasi illa area, plenus est 2.9.6 in gratia. Così va. Che prò, che Zaram PS.88. tragga il primo a nascere il braccio, e

dia iperanza alla Raccoglitrice , che Gen 38. Hier, in fua farà la Primogenitura, ed a tal fine faccia divifarfi col nastro porporino, e colle grida Ifte egreditur prior; Chryf. hom.ez. se ritirando poi il braccio stesso die in Gen. luogo al fuo gemello, che uscendo prima rubaffegli i privilegi ? Illo verò retrahente manum , egressus est alter . Zaram è il Popolo Ebreo : così S. Girolamo, San Giangrifoftomo, Ugon Cardinale : Fares il Gentilesco . E've-

Hug. 10 , che Zaram, cioè l'Ebreo Protulit Super cam funiculum septuaginta anno-Card in manum, profegue a dire Ugon, quia Gen 38. Judans promifit fe facturum quidquid Dens præciperet ; fed statim manum retraxit, quia ab opere defecit. Cacciò il braccio, promife opere: ma inftabile marci d'ozio ; ed ecco la Primogenitura della Fede, le promesse, le prerogative cader fu Fares, eioè al Gentilesimo. Nè solamente perciò. Olter al tener l' Ebreo oziofa la Fe-

de ; la maltrattò co' rei costumi , e Mai. 1. co'vizj. Perdala dunque : Auferetur d' vobis Regnum Dei , & dabitur genti facienti fructus ejus ; così piu da vicino

il Redentore, e fece ecco alla antica Ecci.10 minaccia dell'Ecclesiastico : Regnum à

lo in terra fecca, ora il vello è fecco in co diversor delor. Gran mistero! Nelto a portarfi la Croce : ebbevi folamente quel Simone Gentile: Invenerunt hominem Gireneum , nomine Simonem ; Mat. 17. hunc angariaverunt, ut tolleret Grucem ejus. Ne vide, e scriffe il disegno Divino San Leon Papa: cioè il togliere che dovea farfi la Fede a'Giudei per confegnarlaa' Gentili, pena delle lor colpe: Non fortuitò obviam venit, sed ex prudentia Dei ; ut tali facto præfignaretur Leo fer. Gentium fides , quibus Grux Christi non 8.de pas. confusio erat futura , sed gloria. E non cap.5. avveraronfi forfe i vaticini, e le figure? Vaticini fingolarmente d'Ifaia nel 24. contra Idumea : Extendetur super eam mensura, ut redigatur ad nihilum: Di Ilai.24. Geremia nel 2. de' Treni contra di Gerofolima : Cogitavit Dominus diffipare murum filie Sion : tetendit funiculum fuum ; fieche ( nobile rifleffione di San Bonaventura ) dove gli Artefici stendon la corda per edificare, Dio stendela per diffruggere ; merce, che Perfuniculum, institue rectitudo intelligitur Divine.lecundum merita illi populo infelici retri- la.c.2.

buentir. Misurò Dio i gastighi colle col-

pe 3 ed a tal fine gittò la corda per di-

folare Idumea, e Sionne ; anzi collo

feandaglio stesso misura il tempo ancora

proporzionato alla vendetta 3 giusta il

compiangere, che fa il medefimo Geremia , Ifraello dannato a fettanta anni

di schiavitudine prigioniera : Tetendit

rum . Afpetto Dio Ifraello un' anno :

poscia un'altr' anno : una ingratitudi-

ne : poscia un'altra : una malvagità :

poscia un' altra. E questo è appunto,

loggiunge San Bonaventura, il penfar

di Dio ; Cogitavit Dominus ; la tolle-

ranza di Dio : Cogitare Dei patientia

eft , qua peccata ad tempus diffimulat.

Al compiersi adunque la milura delle

scelleratezze, al batter l'ora appuntata

dalla fua eternità, ecco Ifraello fenza muro , ed antimuro : fenza la cu-

stodia degli Angioli, e senza la di-

fefa degli uomini ; e per breccia fatta

da' peccati si vafta , ecco fuggitafe-

ne con tutti i suoi tesori la Fede ;

in Lam,

Terem.

Utra-

964.

hodie Judea lamentatur. l'Oriente per tenerla or neghittofa, or'

Cenebr, talium audacia ingentes in Ecclefia tura v br. bas excitavit, & caufa fuit , ut tam il facienti. E vi legue col fuo comenmulta barefer in Ecclesiam irrepferint. to lo stesso Origene; Nemini datur Re-Perdettela il Mezzodi non folamente gnum Dei, ideft Verbum Domini, nifi perche la fece addormentare in ozio facientibus fructum de eo. Non vorrei fupino a mà perche sfregiolla co' co- che finisse tutta la nostra allegrezza. stumi brutali introdotti nelle Aftiche e tutto il vanto nostro in nominarci dall'empio Macometto col suo Alcora- Cristiani. Sarebbe questo un gloriarci no . Perdettela il Settentrione, perchè della Fede, come quegli altri del Temrigo Ottavo nella sua Inghilterra per Templum Domini, Templum Domini, amor oftinato alla Bolena , ribelle al Templum Domini eft . Che ptodi avere Pontefice Romano, o non fi avvidde, la Fede di Crifto, e disprezzare la o non curò, che tronca di capo fi Legge? Ci rimbroccherebbe l'Appostoque la Fede dove non fece da timoniera la buona coscienza; perciò unite da Paolo nelle ammonizioni a Timoteo: Habeas fidem, & bonam con-

scientiam ; quam quidem repellentes circa Fidem naufragaverunt . Le colpe, le colpe si, non se ne dubiti, le colpe furono in colpa che sloggiafie da tanti Regni la Fede.

IX. Dio voleffe però che tutte le nostre lagrime avessero a consumarti su l'altrui perdite . Uffizio è egli questo dovuto a'nostri fratelli , dice Agosti-Aug. fer. no : Multum plangere cogimur fratres 2 de ver nostros , qui non contra occultam , sed Aso. c contra apertam gratiam , manifestamque contendunt . Temo io però , e m' infegnano a temere i piu Periti, i piu Zelinti , temo torno a dite , e tremo tutto, che non debba richiamare a sè, fuoi allievi la nostra Italia. O Italia, Italia, venne a ricoverarti nell'amoroso tuo seno ancor lattante la Fede ; diletto? Quis magis negavit Christum, Tersul. e tu grata e cortese le desti nella tua qui vexatus, an qui delectatus amiss? l.d. pu-Roma e culla, e Reggia. Ti protegge perciò con ispecial cura Maria, tilan per non lasciar di peccare, mura insuperabili all'Inserno si poten- X. lo però torno a' questi della

Otraque illi populo subtracta usque | che a' Giudei fu data in affitto la Fede : Locavit eam Agricolis. A' Gen-VIII. Così perdette la Fede Ifraello: tili Padri nostri in dono : Dabitur Mar. 11. cosi l'Oriente, il Settentrione, il Mez- genti . Grazie ad Origene, chemene Oriette zodi in parte, od in tutto. Perdettela dette l'avviso : Cum Vinea illi Populo io traderetur , non eft dictum ; Et dabit Matth. impiagata dalle tirannie de'suoi Cesari. eam colonis , sed locavit ; bic autem Parli Genebrardo: Imperatorum Orien- habetur ; Dabitur ; Attenti però Udi-

tori, che aggiungesi al Dabitur genti, il ribaldo Lutero persuase mantener vi-va la Fede morza di mani ; ed Ar-considere in verbis mendacii, dicentera morrebbe ivi la Fede. Naufrago dun- lo : Qui in Lege gloriaris , per pra- Rom .. varicationem Legis, Deum inhonoras. A che dirsi Cristiano chi ha coscienza Pagana ? Porto l'opinion di Guarrico : Hodie fi de mysterio Fidei in- Guar. terroges , omnes ferè invenies Christia- fer 4. de nifsimos ; fo confcientias difeutias, pau- Epiph. cos admodum invenies vere Christianos. Si ride però Tertulliano di certi

millantatori, che protestano avere per fin le ultime gocce nelle vene pronte a spargersi in difesa della Fede, e che al tempo stesso si facilmente coll'opere niegano Cristo. Qual cosa di queste due è piu facile (fortissimo è l'argomento ) dar la vita, o vincere una paffione ? offerire il fangue, o fofferire una parola ? Chi non lo vede ? Adunque come fedele darà per Crifto la vita, chi niega Crifto per difetto d'una picciolissima tolleranza? Anzi e a' fuoi pericoli le lagrime di tutti i può quistionarsi : Chi niega piu , un che niega Crifto per non morire, o un che'l rinunzia per non perdere un vil

ti Reliquie, e i corpidi tanti Apposto-li, e Mattiri sono ancor vivi a disen-letti. Mi giubila l'Anima al ristettere Custodi d'Italia il Volume de Sagro-

Mal morrà per la Fede, chi la uccide die.

fanti Evangeli . Risponda un Peccator s che tutto non pera . Fuora dunque dall' Cattolico Italiano, come crede? Quan-Matt.5. titudini : Beati pauperes (piritu . Veriffimo, prende a dirmi il mal Cristiano : Ma io ripiglio : Le tue opere intanto che mi rispondono ? Non v'ha fortuna piu bella, che accumular tefori, e venganyi purle rapine, vengavi la roba altrui. Appresso. Beatimiter . Verifimo . E quel , chi me la fa ha a pagarmela ? Beati qui lugent . Cosi e. Spalancafi il Paradilo fopra chifa lagrimarne l'efilio ; chiudefi l'inferno per chi fa col fuo pianto cancellar le fue colpe. E quel vivete a capriccio in alta dimenticanza, o disprezzo di Ciclo . e di Abisso ? Reati qui esuriunt, & sitiunt justitiam. E quel non avere altra fame, ed altra fete, che di onor vani, di delizie laidiffime? Beati misericordes grida per l'Evangelio la Fede : tutti lo credono. Che ne dicono l'opere? Dicono, che la carità, la miscricordia spirarono, e che regna folo l'amor proprio, e l'avarizia. Gesu grida : Beati mundo corde s Beati Pacifici : Beati qui persecutionem patiuntur propter justiciam. Che ne dico-no i Cristiani moderni? Dicono che sono parole della Verità infallibile a bisogna crederle . I costumi petò seguono dettame contrario. La conclu-Hug. fione è di Ugon Cardinale : Confiten-Cardib tur fe nofe Deum , factis autem negant. E questo è il modo piu cortese, con cui tratta Italia la Fede ? Dio il volesse, e susse altramente. Ditemi ora , Ascoltanti . Se ritrovansi così oppofti i Precetti di Cristo, e la Vita della maggior parte de' Cristiani : se così opposti l'Evangelio, ei costumi, la Fede, convivere lungo tempo? O'hanno a manavrà a mancare d'Italia la Fede. Quanto i fpiacerebbeci vedere in un Tempio pendere una Pittura con visaggiordi Diavolo,

ovile di Cristo chi è contagioso di vita . to alle voci a maraviglia bene . E co' Cheoccorrepiu dirmifi, che può tuttavia coftumi ? Apro il fagro Libroa forte. creder bene, chi vivemaleperabito ? I Eccoci nel Sermon di Cristo delle Bea- morbi attaccaticej appigliansi più facilmente tra' Confartguinei, massime se Fratelli, e Sorelle. Sorelli all'Intelletto è la Volontà umana: guafta ch'è quella, fpedito è questo . Statemi a udire . Riferifee il Lirano, che ne' confini di Normandia nacquero l'anno 1322, due Sorelle ad un parto, con si stretta union dalle spalle. che no pareano due Donne ma una. Mostrò indi a poco la sperienza, che non solamente eran due ma avversissime. L'una inchinava a dormire, l'altra a vegliare: l'una a piangere, l'altra a ridere. Gliappetiti di quella eran nausce di questa : la quiere, an fia di moto: i cibi dolci incentivi agli amari. In fomma due vivi contradittori, due risse immedesimate, due antitefi di voglie, due diffensioni fraterne, due dispetti in un sol petto. Neppur pote la morte fteffa dar fine a'diflidi ; perocchè uccifane una , e feco l'altra menando il cadavero della gemella, restò indi a tre anni infradiciata dalla estinta la sopravviva. Riveriti Uditori, già io vel diffi : Intelletto , e Volontà fono potenze Sorelle, rinate nel Battefimo ad aver la stessa vitadi catità, e di grazia. Si mettono in contrasti ? Spira la Volontà uccifa da' peccati ? Non muore è vero nell' Intelletto la Fede ; ma fe trascina a lungo tempo il cadavero della Volontà, non solamente morta, marcita : corromperaffi ancor l' intelletto . E dove farà allor la Fede ?

XI. Ma che piu confumo io il tempo in generalità ? V'ha in Italia peccati ? V'ha pestilenza di costumi, che puo ob. bligar Dio ad abbandonarci? Rispondete coscienze ostinate. Ma a che aspettar e le opere ; come potran compatirfi, e risposta agli orecchi, se testimoni abbiam gli occhi: Non cimostrano cotecar d'Italia le maleopere, o temo, che ste piazze, coteste strade, coteste ossicine, che fono piu in numero, ed in gravezza delle lor pietre i giuramenti falfi, le bestemmie, Je imprecazioni, le vene con titolo fottoscritto : Gesucristo dette? Enonavrà poi a temer Città, do-Figliuol di Dio? Omuttifi immagine, o ve uomini si empi vivono, le carafttofi tolgafi il titolo. O'mutate dunque il no- | della Fede ? Santo Dio ! E che fit agi non medi Criffiani, o mutate coftumi. La pati Gerusalemme a'giorni di Sedecia! pecorella infetta fi fepara dal gregge, per. Affediata, presa da Nabucco Re di Ba4. Reg.

bilonia, entraronvi i Soldativittoriofi, di Cristo ? E sarà tollerabile alla pa-e per ordine del lor Sovranouccisero i zienza stessa di Dio il vederci stima:

cuncti faciunt dolum. rigare i Vendicativi di fangue Catto-lico, i terreni coll'efectabil e iniquità di Grifto fin dentro l'Area? Dilettifimi, formarfi altra legge, che chiamano de l'amore impudico trascinò il maggior del Duello, oppoita affatto alla Legge | Savio del Mondo , un Salomone all'

Figliuoli di Sedecia, i Grandi della fua meno le offefe di lui, che le proprie a Corre in su gli occhi del loro Padre e Re: in su quegli occhi, cui a fare spettatori di le il perdono, e delle nostre diciam Tragedia si orribile unicamente serbarono, e poi tosto svelsero. Tanti eccidi nep-pur bastarono. Missi ad incendio il tarsacrilego, e soprapporvi l'Idolo dell' Tempio, e la Città tutta : Et succendit onore , dichiarando infame chi non domum Domini, & domum Regis, & l'adora ? Cuncti faciunt dolum . Non domos Jerusalem. Il Tempio? Dio di | è far fraude alla Fede trattare i Temeterna Giustizia , in che colpò la vostra | pli di Dio come Sale di Commedie , Cafa ? Lasciatovi luogo alle adorazioni. tutt' occhi, mezzo ginoechio, niente Non lo meritano Eperchè ? Dicalo il di divozione ? Parlino i Pulpiti trat-Testo : Recessit Sedecias a Rege Ba- tenimenti di curiosità, i Confessionali Sedecia il tributo giuratogli dopo la Altari palchi d'irriverenze, le Feste consederazione. Adunque per questo trionsi di Adonide, e di Bacco, le folo delitto d'uno spergiuro, non ba-ftò a Dio punisto nella Città , ne' Grandi , ne' Figliuoli , nella persona Grandi , ne' Figliuoli , nella persona Corpus Domini rinnovamento di Passio. propria : volle distrutto il gran Tem- ne. Tal mostrollo Gesu a quella dipio. Resti tenza Tempio Gerusalem- votissima Dama Donna Sancia Corri-de' temersi questa Città ; che , non vini Misterj la fanciullezza , che poi Italia tutta; fe, non uno, ma fenza tra gli adulti non fien pochi coloro, numero fon gli spergiuri? Temano di che non sanno chi sta nell'Eucaristia, non restar sonza Tempi, sonza Fede, qual delle Divine Persone incarnossi , E quanto piu sondato farà tal timore, che fi richiegga per ben confessari, quando agli spergiuri, aggiungansi le somiglianti ? Odimi Italia . Il maggior quando 3gil sperguri aggungum ita ingiufizie de Tribunali, i e tradeurga gini de Goverai, tuttevigilanza a (co-pri minjuezze nella plete, tutto ce-cità a dat. Iranchigia agli cecedii de più jopettu. Il vivere d'ognuno a (un più jopettu. Il vivere d'ognuno a (un genio: i Soldatoziofi, e dicoli, ittalii-canti alzano i perezza alla mercanzia che de Sank Agolino, accessado i Farifici. D. The. adulterano : leambizioni, le Samonic, le financia, le fin usq; ad majorem omnes avaritie student, e sia nel Tempio, se nel Tempio suron & d Propheta ufque ad Sacerdotem factileghi. Ah Cristian, e non sono pictre contra di Cristo quelle parole im-XII. Cuncti faciunt dolum. Non è monde, que defideri fozzi, que cenni in oltre far fraude alla Fede quell'ir- maliziofi, que colloqui nelle grate de

Ida-

kiolaria: Luxuria Salomonem sedu-mile assegnò il Santo: Tanta ibi ne-Augser. xit, grida Innocenzio Papa: se il loto sandae turpitudinis consuetudo erat, ut 44. de

#### SECONDA PARTE.

gli, e la fua Fede.

deplorabili in pena de fuoi ecceffi al nale, priis fugit quafi pede, fed modò cuna Città d'Italia, non abbia a dar-volat. Guttillima pena. Tolto avea fene la fteffa ragion che d'un'altra fi. Dio in gaftigo de' lor falli agli Ebroi Tromba Quaref.

della statua di Nabucco rovino tutti jam nequitia esset justitia, & probibi- verb. i metalli della fua fabbrica, ch'eran le tor potins reprehenderetur, quam fa- Dom. in Monarchie che perirono per la disono. Gor. Or dove avrà a finire tibaldagistà : Contrita funt pariter ; sc le deli- ne si baldanzosa ? Tremo al ricordarzie del diserto aprirono il passo alle mi , e al ricordarvi la Prosezia dell' adorazioni del Vitel d'oro: Sedit po- Appostolo : In novissimis temporibus la Tima pulus manducare, & bibere, & fur- discedent quidam à Fide, accedentes rexerunt ludere: Da colpe forniglianti /piritibus erroris, & doctrinis Damo Canibi. che ha a feguire , fe non fatalità fo- niorum cauteriatam habentium , o comiglianti, e gastighi? Guai alla Italia me legge Alapide, habentes suam conse continua nelle laidezze. Chi tolse a' scientiam . Adunque coloro discedent d Figliuoli di Eli il Sacerdozio, l'Impe- Fide, che portano la catena d'Inferno rio, l'onor, la vita, e ciò, ch'è più al piede ; e fenza roffore , anzi con lamentabile, l'Arca de'tesori di Dio? gloria, il marchio al volto delle colpe D Th.in Chi, se non la libidine, dice S. Isido- più orride : cauterlatam habentes con- 1. Tim-4 1. Reg. 4. to Pelufiota : Infanus mulierum amor Scientiam . Eccovi l'autorità dell' Anthider effecit, ut Ophni, & Phinees Sacerdo gelico : Ex igne perversa volumatis Pelus. L tio , & Aria , & Tribumo impe- quasi cauteriata , ulceratur conscientia , 1.ep.69. rio, & gloria & honore truncati, & egreditur falsa doctrina Damonio-hostili gladio trucidaremur. Tema dunque Italia se regna la libidine sin den- rore, non sugge no, è suggita la Fetro i Templi, le lapida con tanti altri de. Apparve questa all'estatico S. Giovizi Gesu, che in pena non n'esca e- vanni qual Donna Reale vestita del Sol di Giuftizia Crifto, avente fotto a piè per sua base la Luna, cioè la protezzion di Maria, e nella corona dodici Stelle la varietà de' Giusti. Ma Aton. : XIII. He afpettate, cari Uditori, ben totlo fuggilli rapida in un diferto:

ch' io mi ritratti in queft. Fogit in folisindinem: anzi poco appref.

altra parte d'una quasi foverechia fei di uprovveduta ancor d' ale , e d'
verità finora usatavi i Tengami Dio ale d'Aquila: Data funt mulieri ala lontano da tradimento si orrido. Ve- due Aquilæ magnæ, ut volaret in de Hugon?, dete anzi, quanto sono sincero, che sertum. E perchè ciò? Draco stetit an 2.Mrai. vi foggiungo: non folo effervi in Italia te mulierem . S. Gregorio: Quid per enp. 15. i mali , che vi ho accennato ; ma di- Draconem , nifi malitia ? Fugge dalla venuti i vino refi immedicabili. Porto l' falegnofa, non da timida: con ale non opinione di cencca, e le pruove della di paurofa Colomba, noto Alcazar, sperienza: Desinis este remedio locus, ma d'Aquila invitta: Ala dua Aquila ubi, qua antea vitita sucressa, la magna. Eugi dunque la Fede dall'umores sum. Costumis poco se ne dis Ebraismo al Gentilessimo per orrore ce ancor con ciò : mi avvnzo a dirne delle lor colpe : Profectio in defertum ce ancor con con con a vavaro a arm que con conje: Projectio na aspersimo pregio con S. Agodino. Tra molti foir Judacia Populi derelitio , or ad Crittani il vizio è anche vanto, e ne fan pompa e de i Buoni, che i Odia. Perfe ne fono per quegli in perfecuence, e ludibro. Vogli il Cic. no, spetto ne fono per quegli in perfecuence, e ludibro. Vogli il Cic. no parti co fino piedi, volo da effi that il lo, che dopo incolta da fciagure si con ale: Malier, a vivia Ugon Cardi.

il Regno, la Repubblica, il Sacerdo-I certifiimo, torno alla mia domanda : Aug. in Per omnes genter, dice Agostino, dif- per ultimo colpo facesse da te, Città Pfal. 8. perft funt Judai tefter iniquitatis fua, per si lunghi secoli Cattolicissima, Gentili. Eccogli meritevoli degliftcf venire fciagura più miferabile ? Fin-

malizza la Fede, non pur corfe a fug-girfi, volò: Mulier prins fugit quasi Dio la Fede da Italia: non ne fu in pede w mode volat . . XIV. Temi Italia di fimili fughe fe diando il Turco l' Imperadore di Ronon finisci ne vizj. Forse, che nonti ma? Tolta da Dio la Fede ad Italia, ha Dio ricordato questo ultimo perico- che sarebbe di questa si nobile, e falo con si spesii , e severi gastighi ? Il vorita Regione ? Quali crrori! quali Regno più poderofo, oggi il più fiac- sfortune! che tirannie! che danni di co. Dove le tue antiche ricchezze ? corpi, e d'Anime! Chi averebbe cuo-Mendieità dappertutto. Fami frequen-re, chi occhi a veder raminga la Se-tiflime, guerre fanguinofe, posti, de di Pietro, regnar la Perfidia, l' inondazioni, tremuoti. Che è tuttoc- onestà delle Matrone , delle Vergini ciò ? Colpi di Dio, perchè ci destiamo ancor sacre, preda di Erctici, e Bar-Pf. 71. a temere con Davide: Domine in Civi- bari? Spogliati i Vescovi, accisi i Satate tua imaginem corum ad nibilum cerdoti, i Religiofi, inceneriti i Sagraredigas. Non teme il Profeta Re, che menti, stracciati gli Evangelj. Chi rev Dio diffrugga qualunque Peccatore : fterebbe con vita al vedere i Templi teme che diltruga i Peccasori imma-teme che diltruga i Peccasori imma-gni i, ftatue: Imaginem osiona ; cioè. betit gli Altati ; e le Cale di orazio-tisi fipiga Ugon Cardinale, qui Imar quan ne tearti della isialezza ? Dio mio ; imagines's que' Peccatori, che come che in fol penfarlo, mi è in forse la statue di marmo a Cielo aperto, non vita. Chi non morrebbesi al mirar sufentono grandini , non ruoni , non perbe l'acque de fiumi sbattezzati porfulmini 7 non alzano una mano a di- tarfi le Reliquie de Santi ; e le Immafendersi col battersi il petto, non un' gini ancor di Maria, ancor di Gesti, ocehio a pregarfi perdono. Temi Ita- icherzo e pasto di suoco insernale? E lia la distruzzion della Fede per la tua chi averebbe occhi, cuore, animo, insensibil durezza a' gastighi tuoi, ed vita ( non è possibile ) per vedere , o altrui. Nuova Gerusalemme , Metro- sotto a piè degl' Infedeli , o in gola a' te, non piul all'antica, indrizza Dio i Sagramentato?
fuoi Monitori per Geremia i Erudire XV. Cio voi udite ad occhi afciuta

Leffins Lesio: Ex quibus necessario sequitur, vie, i tuoi scandali, se non se com-Lefini Lettos. En quama mengana requinar y le la la cantant, ce into le de de la cantant de percan d'Italia; per la mitira de peccan d'Italia; per la falda in proficio crefeat, de Christianor (affin che le voli fopta, supplicio si deplora. la s. s. subjeciat, Religionomqua labefatter, de la Per-confeguenze di danni irre-10 n.56. multis locis extinguat , Ciò supposto parabili fino al di del Giudizio , qual'

zio da Fede a e dispersi avea ancor E se accadesse; che, empiro il numeessi per tutta la terra quasi quarti d'im- ro delle colpe da Dio presisso alla sua piccati a mettere in orrore il vizio : pazienza, metteffe mano al flagello, e & veritatis noftra. Non impararono sloggiar la Fede; stimeresti poterti avsi supplizi , e fugiens Draconem della giam su, che sia cosi; anzi che in pevicino pericolo pochi anni fono affepoli del Cristianetimo, per te, ed a cani, le Divinissime Membra di Gesti

Jerusalem , ne forte recedat Anima ti , Cattolici ? Può questo infortunio mea il te: ne forte ponam te defertam; incomparabile occorrervi? Perchè no, terram inhabitabilem . E quando ciò fe a' Regni si fioriti, si fedeli, è già accadesse ; giacche gastigo solito, usi- occorso ? E tu , Peccator che mi astatissimo cgli è, dove le colpe metton colti; colle tue colpe stai pur caccianradice, ufcitne a volo la Fede: udite- do ad urtoni la Fede? Che altro fol-lo dalla penna teologica del Gran P. lecitano i tuoi spergiuri , le tue lasci-

Inferno farebbe baftante punisti? Ah, non giunga alla tua diletta Italia foi danni , che pullulano da quella lor fessori ; Penitenza . Svellano i Triburatro: Guai, guai altrai de mal Crifliano, se ancor ti danni con egual
generalissimo il dolore, ed il pianto carico!

potessi io mostrarti in quel criminal migliante flagello. No, mio Principe protondiffimo, quali pene sta tolleran-do un Macometto, che pervetti l'O-ltaliani . Confido nella tua infinita riente, un Lutero che appestò il Set- Bontà, nel Padrocinio di Maria, che tentrione, un Calvino, che corruppe avrai a mantener fermo fino alla fine in gran parte la Francia con centoven- in Italia il Trono alla Fede. Via di totto errori , un Arrigo Ottavo che quà , csea d'Italia sedele chi col pri-fece impennan l'ale a salvarsi dall'In-mo peccato può metterla in rischio ghilterra altrove la Fede? Ti direbbe- ultimo. Cooperiam tutti a Dio per ro essi tra lor perpetui lamenti, se al istabilitci la Fede . Veglino i Supepasso, con cui crescono le colpe, e riori, gridino i Predicatori, e Con. perversa semenza lasciata nel Mondo, nali gli abusi del Pubblico, riformiper arrestare in mano a Dio il colpo . XVI. Ah no , pictofissimo Dio , pessimo,



#### REDICA P HI

Nel Venerdì dopo le Ceneri.

#### IL LAMPO, IL TUONO, IL FULMINE CONTRA DE' VENDICATIVI.

Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros. Matth. s.

Otizia trafaputa fi è tra' | bili Deità? Nel Fulmine della fua vo-Scrittural, che alla Città ce: Ego anten dies vobist Diligite inilango quel hugo, doveil micer vegiror. Ubbidirete, Afcelan.
Patriarea Giscob vide la ti, a cocal Legge rinnovata dal cuomifte riofiffima Scala, diede egli nome pietofiffimo del voltro Gran Mactiro

Paga), qu'ande sus Sainceines prenis.

cottanza a clezion deu riccel co-clezion de la carione repiniture qui attiturate son la carione repiniture qui attiturate son la carione carione de la cotta la carione Beaman, l'ampio de la cottal insigna Beaman, l'ampio de la carione ed Altare eresti al culto di si esecra- morte, e quell'ultimo esempio dell'Amore

Betel, cioè Casa di Dio. Scambiò po-cia titolo, e chiamossi Betamen, cioè vi date fretta a rispondere ; perocchè Casa dell'Idolo, e della Vanità ; per-da tal risoluzione dipende gravissimo chè l'empio Geroboamo alzovri Altari, e Numi fali, a tribuat loro
Gra. 16. facrileghe adorazioni : Pocata e fl Be
Larti. tharmy, delf domu faloi, qua mates
Freb.
Critiana Cafa del vero Dio, quando
in effa vedevati la feala dell'Amore
den ordinaro ne giuffi fuoi gradi vera
de pocatage.
L'Amor proprio gl'Itolo idella Vendeta, e del Duello, è giù divenuta Betramen, figaria la feala della finnatria del vero Amore : Bathamen, idfl giatori si oppoliti Eccole con chiarie del vero Amore : Bathamen, idfl giatori si oppoliti Eccole con chiatria del vero Amore : Bathamen, idfl giatori si oppoliti Eccole con chiarie del menta for pro bossir: chè l' empio Gcroboamo alzovvi Al- vostro interesse . Statemi però prima est domus Idoli. Or oggi appunto sulla reddere : Lex mentis bona pro bonis : ej domes taois. Or oggiappunto fulla predere: Lex mentis bona pro bonis; gran piazza di tal Citia ferre la pugna Lex Disbos mala pro bonis: ! Lex minimata da Crifio in difetà della giu. Dei bona pro malis; quam sipi describizione dell' Amor sano ; e me- di Masthai giuto: Diligite inimino giuto; con a tempo degl' lifaciliti oufiros; bengiarite bis; qui oderant vost.

1 kgr.1 spoi diriti: Pogna preventi sique Br. A farti fen unaire Legislatore amoro. Jean. 8.

1 kgr.1 spoi diriti: Pogna preventi sique Br. A farti fen unaire Legislatore amoro. Jean. 8.

1 kgr.1 to menti. Su via, a terra, a terra l'ido. 6 di tai comandi ; helivo ogn' altra d' lo.

1 kgr.1 to pegna perdantia or, avvia S. Gregorio di petter e e merine con invarabili in cheg. Pagn. y quanto lili di villator pre la consideratione.

Coren. Coreno , ut audirentur bac verba : nella casa degli errori se lo singe imser. Dom. Ignosce illis . Eocomi dunque questa possibile ? Quia persuasum habebat . in Paff. mattina, IJditori, a promulgar la Legge propria di Crifto a' Criftiani: Diligete inimicos veftros . E se nel pubblicar Dio la prima Legge volle autenticarla con fragori di tuoni, e di tempefte: mostrerovvila stessa Legge dell' Ego dico vobis fulmine sterminatore contra la superba Betamen, cioè contra l'Anima indegna, in cui e da cui adorafi la vendetta. Darovvi in fomma a vedere lampo la ragione, tuono il comando, fulmine il gastigo contra chi non perdona . Aprite gli occhi a vederlo, ch' io già colla lingua il dimostro. Cominciamo.

II. Companifee già torbido il Cielo a diroccare nell' Anima del Vendicativo l'altiera , ed oftinata Betamen . gione. Al contrasto, Idolo menzo-gner del Duello. Su misura, se a tanto ardifci e con questo Fulmine di Cristo la fiacca tua spada. In verità, che a tanto ardisce e al Santo Giobbe flupito il rede, e querulo ne fa pianto amariffimo : Tetendit contra Deum Job 15. manum fuam , & contra Omnipotentem roboratus eft . Or che ofa oppor contra ? Che il perdono dell' onte è comando duriffimo , per cui non ha

forze a ubbidirgli un' offeso. E compruovalo con l'esempio di quell'infe-

lice Epulone, che in mezzo alle fiam-

me tartaree cerca refrigerio alla fete da Abbramo, non da Lazzero: Pater Luc, 16. Abraham miserere mei. Al Abbramo non a Lazzero indrizza le fue fuppliche , credendo impossibile , che un' · uom vilipeso cotanto , indurrebbesi , dimentico delle paffate ingiurie , a fovvenirlo di acqua. Tal' è la ragion che ne assegna Tito Bostronse : Ideò

Tit. dives avarus orationem fuam non ad Boffr. in Lazarum, fed ad Abraham dirigebat, Luc. 16. quia persuasum babebat , Lazarum ueteris injuria memoriam adhuc retinere. Veggafi adunque, conchiude il Vendicativo, quanto malagevole imprefa stimasi dagli offensori stelli, non che dagli offen, il perdonare.

III. Ma qual confeguenza più torta?

Inferire impossibile in fatti il perdono, mando Divino, che passi il popolo . Tromba Quaref.

a' nemici : Volebat , foggiunge il dotto | perchè un dannato confuso di mente , Erro egli , crri tu , supponendo impossibilità nell'ubbidienza ad un Precetto Divino. Altrimenti, come la rettitudine d'un Dio Legislatore farebbe carico di colpa, e di pena a'Suddiri, per la contumacia ad una Legge d' offervanza impoffibile ? Tu dici di non potere : la Scrittura che sì : cui dovrà crederfi? L'argomento è di A- Aurust. goftino : In omnibus Scripturis Deus fer. c. de tibi dicit quia potes : tu è contrario Temp. dicis non polle. Confidera nune, utrum tibi , an Deo debeat credi . Eh , che son pazzi fantasimi della vendetta. La natura è debole, tumi ripigli; machi ti niega, io rispondo, la Grazia a trionfarne ? Dio è pronto a dartela : a te è facile con un fol priego impe-Ed ecco balenare il lampo della ra- trarla? credilo alla Fede, se non a 5. Leone : Si quid fibi impossibile , aut Leo fer. arduum in mandatorum effectibus ex- 5. de peritur , non in fe remaneat , fed ad Quair. jubentem recurrat 3 qui ideo dat praceptum , ut excitet defiderium , & praflet auxilium . Ancor credeafi impoffibile il Capitano Mosè il governo, e condotta di popolo si folto, e cervi-colo: Non pollum folus suffinere omnem hunc populum . Si , ripiglio Dio. Adunque or tul , Mosc , mi fa fcelta di fettanta nomini ricchi di fenno, e di sperienza, perchè sianti colleghi al reggimento: Congrega mibi septuaginta viros ; e fappi che del tuo spirito agguerrirò essi al maneggio: Auferam de spiritu tuo, tradamque eis, Come va ciò? Sì poco fpirito è ne tefofi di Dio, che uopo è toglierne da quel di Mosè per ripartirlo al refto ? Non è penuria, è documento. Vegga da questa determinazione Mosè, che quando egli credesi inabile solo, ha spirito che basta a settanta ; e che delle sue forze, che immagina fiacche, potran reggere tutto il popolo i compagni : Auferam de spiritu tuo , tradamque eis . In due parole l'Abulense : Ideo , Abul in poterunt ea, que tu potes. La luce pe- Num 11 Mosè, e molto aneno il vendicativo . Stima egli impolibile efeguire il co-

Exod,14 dice Dio. Che brontolit e che ripugni? volta co' Moabiti, ed Ammoniti a
Marci, marci Ifiaello: Loquere filir
Ifrael ut proficifantur. Ah mio Silacello, icambian nome, e fi accomudosso in di di Sabato il Letticciuolo: vere contra l'Irael; sed transspura-Non licet tibi tollere grabatum tuum: bant se in habitum Ammonitarum; Jaan, se missi di Contra de la Contra se in la Contra de la Contra del Contra de la Contra del Contra de la Contra de la Contra de la Contra de la Contra de l

1.Reg. 18 per vile . Disonorato , motteggiato , convertunt : E non sarà poi , come

Davide mente il Tostato, che Saule medesimo to mei, dum veneris in Regnum tuum. non in altro tempo risolve danneggiar Da quai contrasegni ? Dall' udir per-Davide, se non se quando il tristo Demonio agitavalo . Tanto è vero , che pativa sfregi all'onore, morte alla vi-

Abul. 1. dicatore : Non tentavit mittere lan- verat; quod libenti animo injurias ho. in Ail 9 Res. 19. ceam, nifi quando accipiebatur à Da- stibus condonavit ; e Saulo da del Simone: eò quòd volebat per diffimula- sono al fuo nemico, non ancor divi-tionem occidere David, quali fingens latolo per Gesti: Quis es, Domine 2. quod nolnifet. Cauti come Saule per folo perchè udi invitati ad amietzia

il Mar rosso inseguito da Faraone s e taccia dalla vendetta, gl'Idumei, di-smania, e grida. Quid clamas adme? scendenti di Abramo, tatta lega una gnore, ripiglia Mosè: Qui non ha pon-ti, non barche; Voleteche ad occhja-lii Moab, & filii Ammon, & cum perti, e co'piè proprjvadano ad ingo-jarsi la morte, o a sarsi ingojar da' meos vult intelligi, avvisa il Dottor naufragj? Passino, tidico io; che quan- Massimo San Girolamo . Or perchè do il comando è mio, la esecuzione el scambiarsi il nome in peggio? Perchè facile, non che possibile. Proseiscannobili, e generosi Eredi del sangue
sur. Non passaron ? non trionfaroillustre di Edom, o Esau, fratelli di no ? Eh , che l'intendeva Agostino : Giacobbe, o Ifraello, recayansi a dis-Daquod jubes, & jube quod vis. Eh, onore battagliar contra i loro con-che l' intese quel Paralitico, il qual giunti in proprio abito, e nome: Ob rimproverato da' Farisci, che non era- reverentiam paterni nominis (E/au) gli lecito, or gia guarito, recarsi in- nolebant in pristino habitu arma mole mihi dixit. Ciò opponga il Cristia- vrà poscia ad arrosfirsi il Cristiano di no a' difensori della Legge del punto appuntar l' armi contra i propri fradi onore, qualor oda dirsi, che per- telli discendenti del medesimo sangue donando resta male col Mondo : Ille di Cristo ? Ah , muti nome , e non mibi dixit: Ego autem dico vobis.

1V. Ed ecco un nuovo error, che biltà, che valore imitare i verminuzdiffipa dalla mente del Vendicativo il zi piu vili , le formiche , le ferpi , a lampo del fulmine del Divino Precet- cui se mostri audace un dito, aprono to . Ci perderò di onore . Che dinassi ad avvelenanti la bocca : somiglianza di me? Mi averanno per un codardo, di Seneca: Si manum admoverir, ora codardo, vile, se tu perdoni ? Tutto soggiunge lo stesso Stoico pufilli hoal rovescio. Perde il trolo di Re Sau- minis il vendicarsi ? il perdonare anzi 1.Reg. 19 le nella Scrittura , qualor descrivesi gloria , anzi vanto ; perocchè l'uom intento a far vendetta di Davide suo con fortezza da Eroe vince sè; onde rivale ; e Davide rimane in conto di nobilmente il Grifostomo : Forti , & Re, benche ancora nol fia; folo per generolo animo feramau: hie eft enim the che a corrippondergli non imprende foliata, honor; et a tutto tigot di Fi. di ami almi alle mani, ma fuga co' piedi. lofota morale, A historele : Firi ma-S. Giangrifottomo ne imparò il mifte, gnamini est, injuriar magno animo Ar a l. Chryl. ro, el registro inbrieve. Hic jam Rev. ferre. Dio Res, un'uon crocissis, s. Etnic, hom. de est, ille guatatur. Anzi avvida dilicata-scopri il Ladron pio: Domine memene. c.8.

per fino un Saule sfugge, perché fi la. Ragion di Teofilato: Ideireo Chriscea a vergogna, la macchia di ven-fium Dominum un Regem cognitum affa. Theoth.

da ragion medefima di non incorrere in quel medefimo punto, in che iva

1.Reg, 24 che gli recife : Surrexit David , & to; anzi ti fu con ciò benefico: Quia

que rediit non barbari illius caput ge- num mihi quia humiliasti me, ut discam stans , fed animi commotionem mortifi- justificationes tuas . lo non così grato catam : Hac illa magnificentior victo- ti rendo grazie, mio Dio, perche mi ria. Vittoria, qual'udendosi poi nar- cingesti questa fronte di diadema gemrar Saule dallo stesso Davide, obbligol- mato; perchè mi armasti questa mano 1.Reg 14 lo a domandargli s'ei erafi desso. Num- di Real verga; perchè mi sottoponesti quid vox hec sun est, sii mi Darads? a pie popoli di vasfallaegio : quanto Merce, che parevagli opera da più perche a tenermi umile tra le gran-che pastorello, serbar la vita ad un dezze, mi permettesti contra, si lun-Re, che il volle già, e vorrallo in avvenire pur morto. Non perde dunquedi lonie di Affalone : Bonum mihi . Le

onore, chi rimette ed ingiurie, e ga- ricchezze mi abbacinavano gli occhja ftighi. V. Ancor dura però a refistere contra il lampo della ragione l'Arpia for- bi . La potenza mi rendeva precipitofennata della vendetta; ed ancor dura fo : l'odio mi fece cauto : Bosum mi-a balenarle fu gli occhi, chiufi da fu- bi. Il trono mi riempieva di vertigini ror pazzo, il lampo della ragione. A il capo per troppa altezza : i pericoli qual fine, dicaci, a qual fine, fpro- mi sfondayano fotro al trono la fe-

vita, egloria immortale; quegli, quan-do pur profeco ti fia avvennto il col-corona, e mi fonde in viva immagine.

cgli a manometterlo. Avviso di Ugon po, fatto por te privo nel corpo di Cardinale: Quamvis illum non cogno- roba, d'onor, di vita caduca. Adunton, Cardinales: Quamvisi illum non cogno- [100a], d'Ontor, di vita ciatura. Anune Anglic.
Cardin Villes i demaine stame Regio itulio pi que : Quare quis gravisis demaines de dicervis. Diafi la palma a Davide, gii perpefjur est :-illum enum bedere ex-vurb.
da la Boccadoro , diaglisti alla bount pringénie conarte; te vere intrinsecta Dom. in ora, perchè ha vinto Golia, dategliela valtas. La vera, e più configliara ven- Massh. però più gloriofa, perchè ha vinto Da- detta fareboe, trar bene dal male; ed vide. Davide ha vinto Davide? Si. E avvalerti della ingiuria ad acquifto. quando ? Quando avuto a man falva Odiar vi pollono i nemici, non mai Saule implacabile suo nimico dormen- sar danno : Benefacite his , qui odedo in una grotta, perdonogli la vita, runt, qui oderunt vos, distravveduta-pago solo in contrasegno della ricusa, mente il Redentore. Mal non può reta vendetta d'una reliquia di clamide carti, chi ti porge occasione di meri-Chrysoft, pracidit oram clamydis Saul filenter . inimicus odio te quidem habere poteft, Verb. hom. de Palma gli fi deve più florida , e tro- male facere autem minime , fe tu ip/e inimic. feo più fontuofo , benchè inerme fia nolueris, ottimamente avvisa uno Spola vittoria , ed incruento il trionfo : fitore ingegnoso. Felicissimo dunque il Vinfe se vincitor del Gigante: Hie f- Santo Re Davide, che non altramente ne armis contigit victoria , atque in- e fenti , e predichò : Bonum mibi , Pf. 118. cruentum trophaum erectum eft , Ita- piangea di teneriffima allegrezza , bo-

go tempo, le invidie di Saule, le fel-

farmi perdere di veduta le stelle : la

perfecuzion me gli terfe : Bonum mi.

nare all'altrui danno il Vendicativo ? poltura : Bonum mihi : Le amicizie Per pro che gliene avvenga ? Appun lipingevanni a confidare negli uomini: to . Rispondami chi non è folle . Ti le nimistà solo in te : le selicità mi leveresti tu un dente, perchè ti mor- mettevano in risico di vizioso : le se il labbro? Ti passeresti con uno sti- traversie in lavoro di santità : Bonums le il cuore per ferire il nimico? Enon mibi. Non così utile è il torcolo alla è lo stesso l'usfizio di chi si vendica? vite, la macina all'ulivo, l'accetta al Chrysoft. Io ne do fede al Grifoftomo: Qui ul- legno, la lima al ferro, il fuoco all' hom.in t cifettur , & windictam fpirat , feipfum oto: quantoa me l'altrui odio; il qual ad Cor. gladio fuo pett. Agostino si avvanza, se mi stringe, vuol che mostri il vin

e vuol che tu ne resti trattato peggio, dell'amore, se mi spreme, vuol che che l' tuo avversario trasitto; perocstilli olio di carità, se m' impiega mi chè , tu reso privo nell'anima d'una lavora , se mi lima mi pulisce , se mi

di Gesti, che farà crocifisso : Bonum | notoria semplicità dal Gran Consesso li.

do a scuotere la pertinace Città dell'Ido- dem verba, fed Divina virtus fuit ople del fallo orrorei. Su, fupponiam vepofier, sue un nonputer die visitum.
via piubugie, che a mettere inorrore,
via perciò dunque, non fia la vender,
ed obtrobro il vendicarii, la Leggedelta la menzognera, l'empia, la irragiola natura non gridi. Stia nelle proprie nevole, che finora mostrolla la luce vene il fangue umano : non offendafi del lampo della ragione ; non caderà chi è fratello . Supponiam pure , che stordita al tuono del Divino Comantacciano le Leggi delle Genti, quando do? Ego autem dico vobis. si altamente, e fotto pene si rigide niegano il giudizio degli offenfori agli of-ponderazioni de Pulpiti già voi inten-icfi. Dica in oltre il Politico, ch'è bra-dete il peso dell' autorità nell' Ego, 1' sna innara il vendicarfi : ponderi l'iracondo la corruttela della natura; felafeoltanti. Ancor però non fi ronde l' mi il Mondano, ch'è viltà il perdono : idolatra Città della vendetta. Deli conripigli il Nobile, ch'è sfregio al volto fondafi una volta a vifta della docilidell'onor la pazienza: citi lo Statista i sa delle creature insensate, la contucapitoli del Duello. Rumoreggia il tuo-no? Comanda Crifto, che fi amino i il niente; e I non effere rispose come gagli. Il Precetto e d'un Dio: questa de facta sime, tose mandavit, de crea-è tutta la ragion, che ci obbliga. Dica ognun col Nazianzeno : Mibi eff discordi tra sè l'armonia; ed eccotutre la dura fronte a' colpi mastri di tre- dies , quoniam omnia ferriunt tibi . cento diciotto Vescovi di quella facra Omnia serviana tibi . Servigli la terra Affemblea. Un d'essi per nome Spiridione, uom di maggior fantità, che del fuo Profeta : Altare, Altare bac : Ree. 13 fapienza, ottenuta a gran pera per la dicit Dominus: la pietra nel diferto in-

mith. Oli oll, grida perciò a suoi cara control di consultato di consult cia: Servate mibi; cuftodirelo a me, medefimo nella fuz Effenza; cui dovrò a mio prò, a mio vantaggio: Servate lo anzi credere, a un Dio, o a te ? mihi, mihi. Custoditemelo, che fino Strato accidente! Ammutoli per al-ad aver vita Affalone, averò io Artesi- cun tempo l'Eretico: preso indi siàce, emartello, che mi fabbrichi la co- to, proruppe: Come tu'l dici, io lo rona della pazienza. Vi credete toglier credo, e lo confesso. Finche mi con-mi in lui un nemico: mi torreste un sido trastò senno umano, ebbe ssorzo il mio Fabbro della mia falute . Ah, Criftia- ingegno a refisfergli: or, che per bocni , si be' tesori vi perderete voi dun- ca d'un semplice mi combatte l'autorim, si pe tenti il preche il care di mempare in consoner autorio que, ciechi a non vederli, perche vi ta crema d'un Dio, cedo il campo, e tien fopra gli occhi la mano lo fpiriro il lettifimo mi do vinto: Quandin qui-Smaten VI. Mafpanica omai gità il lampo del vi del propiero del verbir o con quaque me a vodata.

VI. Mafpanica omai gità il lampo del certatum si verbir , ego quaque me a vodata. la ragione, e scoppi il tuon del coman- restiti. Quamdiu verò non amplius qui. 11. VII. Ego vobis. Per le si decantate

nemiej; che non s'abbiano ad odio , chi è: Poest ea, que non funt tanquem Rem. de din danno gli oltraggiatori ?-Ogn' ee que fums: ed ecco il niente già Cie-altra Legge contratis dilegnafi : non il, già terra, e tutta già que fa macv'ha diritto , non passion che preval- china bella dell'Universo: Ipse dixit , Ps. 149. pro omni ratione, apud simmam il- ti 1 tor mot a regola; Concentium Ge- 166 28. lam rationem, nibil seri sime ratione. Il quis Domine factet? Preferisse agli Imiti ogum quel Filosofattro del Con- Elementi quantunque oppositi, e che cilio Niceno. Questi Propugnator lo-quace, e solitico del error d'Arrio, h tea loro, chi per una volta difub-ch'era creatura il Verbo, andi oppor-bidifigli? Ordinatione tune perfeverat Pf. 118.

tornar acque a'colpi in vece di fein- una fiera, verso un figliuolo un Pa-tille: Percentient bis silicem egrosse sunt dre, non ubbidirà verso un Dio vero Servigli l'acqua nel mare in riverire dice pure all'offensore l'offenso.

Per argine alle sue surie ogni granel VIII. Che se il tuon del comando

lo di fabbia: Terminum posuisti, quem agli orecchi Ego dico ancor non ti Ff. 103. non transgredienter: Servigli nell'Eritro in lar piazza asciutta l'innondato Legislatore; vaglianti almen cotess'oc-

Matth 8 della bacchetta del fuo imperio, Ma. degli Epinici canori di Arato ! Non de Hift. Ps. 148. re & vents obediunt et: Spiritus pro-cellarum, que saciunt verbum ejus. contrifiavit : rivoltando in giu capi-za alla legge del perdono . Baftami , Dan, 3, volte le fiamme a divorar le Gomor-che folleviate uno fguardo a vederlo Ger. 24. re : Pluit super Sodoma ignem . Le in questa Croce; donde per ogni mem-

mo ripugna , e recafi di più , talof fei, Vendicativo, ciò, che le Ceona-anche al obbrobiro , l'effegli ubbi-ne più di control di control di control di control di Saule. Invafa-tive, in diente? Totto Abnobur, non puo con con con el IR e da fiptito di avverifione; Pf. 144. praceptum eius meminit : folus homo Davide l'armonia d'una Cetera , im-

Nitremb de effinto per viva forza a reprimer-fi. Ancor quel Senatore anziano riure gnava a riverir con gli altri il figliuol S. Bernardo: Cythara tibi Adfus eff. Bern. 1. fuo innalzato a maggior grado: in u. Sponsia , Cruce habente formam ligni; de Past.

Petr Ju- dit ditfi dal giovine Non mini , sed corpore autem suo vicem implente chor- cap 8.

3 in His. Christo, chino gli occhi, ed il petto darum. Mira, ascolta Saule vendica-Venet. ad onorarlo. Adunque a quel coman- tivo: Cantat tibi, ludit tibi, te ad audo , cui ubbidifee verso un Macstro diendum invitat. Eccolatia fronte, va-

aqua largissime. Omnia serviunt tibi . un' uom vile ? Non mihi , sed Christo

fuo seno a piè rimidi del finggitivo Is- chi ad apprendere Amore dall' Esemraello : nel Giordano in arreftare i plar del perdono . Così appunto Steprecipizi alle fue correnti : Mare vi- tano intendens in Galum , e vedute Att. 7. dit & fugit : Jordanis conversus est quelle Redentrici Piaghe di Gesti, imretror sum. Omnia serviunt tibi . Ser- parò pure a rendere finezze all'odio, vigli l'Aria sfiatando essà ad un sibi- preghiere d' indulgenza alle invettive, lo di comando, facendo impennare i e vita d'immortalità beata a'fuoi omicavalloni delle procelle ad un'ombra cidi: Quanto perciò è egli meritevole Omnia serviunt tibi. Servigli il suoco regat, lo non vo farvi ricordo, Udicoltivando famelico a fue spese i ro- tori, del bacio a Giuda, dell' orecveti arfice) dell'Oreb: careggiando con chio tornato per man d'un miracolo lingua innocente per fin la capiglia-tura de' tre giovinetti nella fornace : do , ch'ebbe egli fine in tali opere , Non tetigit eos omnino ignis , neque l'infegnarci coll' efempio la ubbidiencreature dunque, già lo vedeste, in- bro e sangue, per ogni piagha insan-sensibili , anche mal grado de loro guinata mostra e ripete : Ego autem istinti, gioiscono, si gloriano di sog- dico vobis: Diligite inimicos vestros. giacere agli arbitri di Dio; solo l'uo- Ah, se, per tua eterna ventura, avvenis. folarfene S. Girolamo, Deo fervit, & ed udendo, e veggendo di mano a non meminit. Lo dirò pietra ? Demo- parava pace da quelle corde confonio ? Che debbo io dirlo , quando nanti nella discordia : David tollebat 1. Reg. 16 con si cieca prontezza veggo a Dio cytharam, & percutiebat in manu sua, ubbidire i Demonj, le pietre ? Con-ér refocillabatur Sanl, ér levins ha-torcessi la natura? reclama il Mondo? bebat ; recedebat enim ab e Spiritus Più può Cristo : più siecita. Ancor malus : Cecta più suave sissona tra quel Lione diè fopra quel fanciullo le mani del miglior Davide, Sauli enerimportuno, sfoderati alla stragei den gumeni della vendetta . Sgombri a sì ti, e l'ugne in udir dal Maestro : dolce concento da' vostri petti l'Ido. Apud Te L'one, a trestò la vendetta, e cad- lo del finto onore. Cetera è la Cro-

Aug. tr.

ghezgiala. Che strazi in tutto il corpo, alimentar vite lunghe: Vomeri, vomeche ferite , che fangue , che lividure ! ri , non più fpade : Non levabit gens Cantat tibi , ludit tibi . Vestigio non contragentem gladium . Foo vobis . Mi ha più d'uomo, non che di Crifto; è direte, che ogni ben temporale cede all' orrido, non che non bello : cadavero onore . A questo nel Mondo fi milita, trafitto anche nel cuore : Dio , a cui a questo fi traffica , a questo si vive ; e manca ancor l'apparenza di uomo. Si quando l'impegno il richiede, a questo crudo fcempio non ne arrebbero fatto di muoja . Siafi ; che che ne fentano in le Tigri : glielo fecero gl' uomini : Ed opposito i Savj , i quai si ridono di chi a questi fa melodia : Tibi canit , tibi ludit : per questi canta : Ignosce illis . Stupiscane il Mondo con Agostino r lis 31 in Jo. jam petebat veniam , a quibus adhuc accipiebat injuriam . A questi esce quel caldo fangue del cadavero freddo : Exivit sanguis & aqua, e Tertulliano gri- son solito ancor per cose di maggior im. 10. da: Currit sanguis mansuetudinem cor- portanza, che non è il morire, o l'ucdis manifestans. Leggi, Vendicativo, quel titolo in fronte alla Cetera : Jesus siasi a modo vostro, che ogni ben tem-Nazarenus Rex Judaorum ; e con un' ingegno divoto dalle lettere ftesse ini- l'anima la sua salvezza eterna? Varrà ziali odi quel dolce madrigaletto di a- piu anche l'onor mondano, che la mote: Injuriarum Non Recordabor Inimicorum. Ha ora egli ragione, per cui a noi voltofi, foggiunga all'efempio il comando? Ego autem dico vobis . Ed ancor non precipita giu dal nostro cuore a sfarinarsi l'Idolo della vendetta?

1X. Eppur quanto intima il tuon di tal Precetto è tutto a folo fine di comun noftro pro : Eso vobis . Non tam pro inimicis, quam pro vobis, è veramente Chrifoft, d'oro la Bocca del Grifoftomo : Pro hom.13. quobis, perchè l'ira strugge ogni bene Imperf. qual fuoco divoratore : Ignis est vehebem 20. cidiffe : ftrugge ricchezze, ftrugge cadove colfe ? Lancea casso vulnere per-

Recedebat ab co (piritus malus.

Basil ma di S. Basilio. Vendicativo, attento della natura offesa; e Cristo Dio ado-Selene. dunque ; perocche in te ipsum hastam rabile, e adorato non basterà colleproor. 15. vocar. A'quanti Palazzi l'afta divenne meffe, e colle minacce ad infinuar per-Mai. 1. ta: Salutem ex inimicis nofiris; ed av- l'Idolo alla Vendetta. Cari Afcoltan-Non piu diferramenti, ma abbondan- tormenti; premio alla ubbidienza una za, non più morti, ma frumento ad cternità di gioje, e di Gloria. Che ri-

ftima potere estere onore, dove è peccato; ad cíempio di quel Cavaliere Spagnuolo apportato dal Nierembergh, il qual ricevuto biglictto di sfida per le fei ore della notte, rispose per chi recogliclo: Dite al vostro amico, ch'io non Nier. ep. cidere, levarmi a si buon' ora. Ma porale cede all'onore. Cederagli anche Gloria del Paradifo, che Dio? E vendicandovi non lo perdete? Aimè, questo è il l'ulmine, il colpo del gastigo, Apparecchifi o a schivarlo, o ad incorrerlo Beramen Città non più di

Dio, dell'Idoto della Vendetta. SECONDA PARTE.

X. R Iserifce un nobile ingegno il fatto d'una Matrona Egizzia. Allevato questa si aveva un Cocodrillo, e irritato da cagion leggierissima, le prop. 1. uccife un unico fuo figliuolino. Immamens ira, omnia devorans. Strugge fa- ginerete già voi lo strazio che ne farà. Chryleft, nità: Novi multos ex ira in morbos in. Appunto . L'ebbe piu a cuore , che mai ; perocchè adorandofi in Egitto ad prop. fe . Tirò Saule la lancia a Davide : ma il Cocodrillo per Dio , stimo selicissima la fua prole, la quale ebbe in forte molata est in parietem : Non Davide , il rire a mano di si buon Nume . Dio muro mastro della casa ricevè il danno: Santo, e vero! Una Deità sognata in Letum paries exegit, riflessione acutifii- veglia basta a rattenere tutti gl' impeti ariete? Ego vobis, vobis. Amatei ne- dono a' Cristiani ? Scenda già il Fulmici, perchè ne avrete pace, roba, vi- mine a diroccare il Tempio, l' Altare, vereraffi il vaticinio d' Ifaia de' fecoli ti, stimate qual più vi è a grado il vennon di ferro, ma d'oro della Grazia: dicarvi: Cristo comanda il perdono, Conflabunt gladios suos in vomeres . pena alla inosservanza una eternità di

tive fine come quell libreo a Mosk.

Qui t v. conflish Principen & Puid.
Chi venne qui P Todadiso, sifpos t' em later nor ? Principe è qui unico, la concentration de la conflish Principe è qui unico, a Angiolo di fius cuffodis. Adunque con non che fupremo i Giuliace de' Morti, gil e appunto quel deffo, rispillarono pui contra con la confliction.

Rineal, pon che de' Vivi: Gil confentire? Ectivam, con i guelto Tribunal di cressa l'alumno in quelto Tribunal di cressa l'alumno in quelto Tribunal di cressa.

come perdona, cerca a Dio, che non perdona. Licenziatevi fin da que-gli perdoni. Lo fa quel Vendicativo in-ft'ora da Crifto, dagli Angioli, da felice, a cui morto, facendosi in Chie Maria. Nescio vor. fa il funerale, ful giungere un de' Mise a voce orribile : Non pepercit , non tore , e l'adre . Deh , Vendicativo

verb. Di un Cielo ti si sa Reggia, Cristiano, se sisso da chiodi in questa Croce. Via, mitte. n. per Dio vinci te stesso, e perdoni: Fa- lievisi su lo seudo di Giosuè ad ottenerdestrofet indire injuriam ferre poetris, fi attain fi vitoria da piul crudeli. Alzifi il mono, 78 in Calum refpicias; it rincora il Grifo-Serpente falutifero in quello legno ad ad prop. Anima dell' impacto. Todofo con l'

folyete? Avvertite, che dicendovi Cri- pagnata delle fue opere buone e ree a flo Ego dico vobis: Diligite, non po- pie di Crifto Giudice. Quivi in vegtris vestri. Vi perdonerà perchè per- Giustizia tante sue enormissime colpe? donaste: vi coronerà perchè vi vince-fte. Dissentite ? Piangetevi dannati . sa prese a dir l'Anima; ma pur non Deh , non vi fate superare in prudenza puo negarmisi che Dilexi : Interrogada quello Ismenia Filosofo della Grecia, bant Angeli : Quid egisti in terris? Et che ito Ambafciadore in Persia, dove dicebat: Dietavi. Perdonò offsee? amo l'inchinarsi al Re sino a terra nel pri- nemici? Entri dunque in Paradiso l' mo farglifi innanzi era legge, e tra Anima di Teodofio. Ancor voi, che Greci infamia: all'entrar nel Salone la- state ora quivi ascostando il caso di fciò caderfi un'anello, e ginocchiatofi Teodofio, avrete a trovarvi un di nel a ripigliarlo, Nontibi, diffe, fed Anpunto di vostra morte, rei forse di de punto di vostra morte, rei forse di de punto di vostra morte, rei forse di de punto di vostra morte, rei forse di decenti a nonto si polo le finale. cui è appunto fimbolo l'anello ; e ditu Rifolverere allora dar perdono, oppur pur a futo nemico falutandolo, carego, morire idolatri della venderta ? Se quegiandolo, onorandolo Non titis [ed da. 10], o voi dannati l'o avvete ad onomio. I o ti perdono ; perché rogio ne, a gloria, ad unles perdonare in perdono a ma precaus à empre. L'angire, ramente de improven di Agottino, e non dicavi il Dien Giudice villatere molto più di Carlo : Doo pres, guo ne, ono dicavi il Dien Giudice villatere produce de la comparti de la comparti della conservata della cui è appunto simbolo l'anello; e ditu Risolverete allora dar perdono, oppur perdona, e cerca a Dio che perdonigli nel euore. Non v'è perdono per chi

XII. Ah no, non ne prendete conniftri a cantar quella Lezione Parce mi-gedo Dilettifinii Criffinii Cogi, ora hi Domine, il Santo Crifto dell'Altar hanno ad accomodarii le parti. Oggi, Maggiore schiodate dalla Croce le ma- ora, che cel comanda Gesù nostro ni, e turarofi con esse gli orecchi, dis Dio, nostro Giudice, nostro Redenparcam . Al contrario aspertisi indul- che in questo stesso punto rumini forse genza, chi ad offequio, ed imitazione le offefe, e non ancor fenti ammolirrifi di Gesù la usa col suo fratello : "Ut fi- il cuore al perdono, vedi come Cristo tis filii Patris vestri . E già sapete da stesso tel chiede, se non genusiesso co-Eximpl Paolo, che fi fili, & heredes. Tutto me a Giuda, come meglio ora può af-Anima dell'imperador Teodofio famo può mirar questo fettacolo senza che so runctitior delle inguire, la qual, gli s'intenerifica il cuore, quando pur uscita appena del corpo, volò accomios del bronzo? Perdono intina, e

pric-

#### Predica Terza nel Venerdì dopo le Ceneri.

priega queflo capo fpinolo, quefle go-| dono: Ed io, odo gia ciafcun della te fchiaffeggiate, quefle vene aride, ; Criftiana mia Udienza cenchiudere, quefla bocca, che abbevrata di fiele di ofacendo ceco al mio Gesti de fece fentirif più dolce: Eppur perdo mi dice; perdono; perdono dico al no. Che ridolvi, che rifpondi a que-mininco, perdono. Allegrezza dun fli ordini, a quefli Elempi Divini, que, allegrezza. Ha vimo il Fulmi Vendecativo ancor perpletto? Crifto Ine. cadatto è Italdoo, regna la Pauccifo da te, a te Deicida, dice, per- ce.



## PREDICA

Nella Domenica Prima,

#### IMPUTI L'UOMO A SE' IL SUO PECCATO.

Ductus est Jesus in desertum ut tentaretur à Diabolo . Matth.4.



dre d' un altro fecolo di credenti; per applauditori al trionfo . Pugna ,

e vince per noi: vuole il frutto, non Ifat. 63. ne Torentar cakeroi folia: ... Ma qual vito appunto d'un precipitato. No, di-provvidenza di combattente agguer- ce il Lirano: vuol che voli, non che

Al Giordano al Diferto, dal fauneal bofco, dal fauneal f

è Criftiano : torni l' Adamo ubbi- cre gli rechi a far pane, e cibarfi? l' diente alle selve : saccia penitenza in acqua mutò in vino, si : in pani i sas un' attra campagna per l' uom colpe- si , no : i flessibili muta la Grazia , vole l' innocessissimo Redensere Vol non gi ossinati . Va tornati in dierro sentareur. A questo unico sine la-cia le Città, cerca il romitaggio Ur Ciclo è proveduno dal Ciclo e pane sentareur. Nuovo, e più vero Ab-indestribile a' Buoni non è la probramo vuol cimenti a mostrarsi Pa- pria diligenza, ma la Divina parola. Miglior efito non avrai dal portarlo e gli fla bene la lode, che gli da per aria ful pinnacolo del Tempio di Piabr. 4. Paolo: Tentanum per ommia. Secl- Gerofolima, dove i Dottori della Si-gafi almen Città mon eremi, popoli magoga fi adunano: Non è il feconnon folitudine per teatro alla zuffa , do Adamo fimile al primo , cui l'albero della feienza privò dell' albero della vita: ne corre il rischio degl'inil viva della vittoria; e delle penevuol vaniti, a' quali l'onor costa la morla pil atroce, ch'è penar folo, fen-za ringraziamenti, e fenza compassio- diali di Uria: Mitte se dorsum? Inilifi agl' incontri di si poffente dve-cerfario con 40 di di digitino l' Ett cimi fo i Eran Angioli quei della feala di finalita , Savifimo Legislatore i De-Giscob, e pur falivano , o feendevave prescrivere la Quarefinta alla Chie- no non con l'ale, co'pic, e un gradin

fa : digunas 401 di, e poi comanda al dopo l'altro . Mifero chi eri peccatore , è digiuno . Pietofilimo Medico ! per oggi già volato alla cima d'ogni virtul. Già

gole, per inganni? Qui severissimo il a tuo pro, o contra me? Su su, che Redentore ributto il Domonio. Le of jo vo faperlo, e darmi vinto: Narra mangiare per mano del Demonio. Ec-, ma ammirabile zelo: dimoftrar la retco da tutto l'Evangelio odierno un' titudine de' fuoi giudizi co' Peccatori argomento universale, el uriliffimo. dannati, eo' quali, "Ut institutam pe Bifil in L'uomo non imputi a Dio, ch' è a- sam comproder, conchiude S. Balillo, Ifai. 1. mante, e provvido ; non agli uomi- viene a iquittino. ni, che anche nemici ci giovano; non III. Reduc me in memoriam, via su, al Demonio fiacco, ed inetme; ma so- diam principio, grida Dio, ò Cristialamente a sè il fuo peccato. Dimoftria no; ideft, fpiega Ugon Cardinale, Be-2 257 . 1

Die con noi uomini, che non idegna gliuol della Chiefa fenza tuo merito. fottoporfi al nostro esame, e sentenza. Redue me in memoriam. Quanti mez-Pfal.18. fefta col Santo Davide : Judicia Do- glj, avvili, dilinganni, efempj, speoro fe atte fono a riceversi o no, co- sepulchro, ut tu regnares in Celo. Cosi colle nostre opere i Divini Giu si procesta il tuo Gesti per Agostino.

fiamo nella vetta d'un monte : Offre, duc me in memoriam, & judicemun fi. il nero Schiavo al l'adrone in dono il mul: narra si quid habes, ut justifice-Mondo non fuo ; e promettelo pre- ris. Qui fon'io : rifovvengati Criftiamio o prezzo di adorazioni. In un no, di quante ho teco io ufato: judi-momento mostrali il tutto: va e niega, che quanto è nel Mondo è mo-mentarico. Anzi fu cuto in appateu-la dici del constitución de la Republica Luc.4. v'ha chi adori il Demonio per traveg- hominum judicium . Hai , che allegare in Ifai.1. fele nostre si tollermo, quelle di Dio si quid haber, ut justisserir i o come vendichi il zelo . Fugge già vinto il Ettore Pinto : Vide habear ne aliquid Hell. Pin, Tentatore confuso : accorrono gli contra me, & affer illud in medium . in I/ai. Angioli con plauso al trionso, e con Grande umiltà di Dio, grida Gasparo 4; vivande al trionsante. Niun dubiti, Sanchez: Nota humilitatem Dei: gran. che non darà Dio da mangiare, and diffima umanità, ripiglia il medelimo Sane il. cor mandando Angioli, a chi non vuol Ettore Pinto: Vide Dei elementiam;

neficia, que feci tibi. Ti feci, e con- Card. in II. A tanto eceesso di bontà giunge servai , perche mi amassi . Ti resi si. 1/ai. 43. Sono i fuoi Giudizi giustislimi in se zi ti offersi a guadagnar l'Eternità semedefimi : chiunque ha fenno il con- lice ? Ispirazioni , Prediche , consimini vera , justificata in semetipsa ; rienze, passione, sangue, morte, Sagra-Prov. 16 e pero dal Savio fono ancor detti bi- menti : En clavorum vestigia , quibus Augser. lancia : Pondus , & statera judicia affixus pependi, & perfosum vulneri- temp.

Domini : o come lesse il Caldeo: Sta. bus latus : suscepi doloras tuos, us sibi Aug li... tera bilanx; non solamente perche, gloriano darem: suscepi mortem tuam ut de symb. siccome il peso esamina de monete d' un aternum viveres: conditus jacui in cap.8.

dizi; ma ben anche perche, alla ma- IV. Or mi rispondi tu: Qual fu la niera che il Mercatante confegna il pe-tua corrispondenza alla moltitudine di Aug.ubi so medesimo in man del Debitore, che si rare finezze, tutte eccessive? Judi-supr. fi querela dello fearto delle monete cemur fimul . Se non per gratitudine mancanti, or già fatto ficuro della fe- a' mici favori, per riguardo almeno al deltà della bilancia, vegga il suo torto, prò dell' Anima tua, che facesti? Per cutacia non altrimenti il noltro Dio i fuoi giultzi Acili elporra ad elame de fori è Care, spond por ta pribiti, por Peccaroi, perchè confelino la giultzia di lui nella riprovazion dell'ori origini proporti dell'origini pro-te Stata: Se hatera sindicta Domini instificata in femetipsa. Verità piu chia- tare il prezzo della costosa sua Redenramente, e con maggior brevità auten- zione? Cur, ingrate; munera Redem-Ifai. 43. ticata da Dio medelimo per Ifaia; Re- prionis tua rennifii ? Perchè ripagarmi

Si.

i benefizi co' disprezzi? i doni con le la permotivo di gratitudine; questa per

Navari, il Novarino : Perchè i fenfi ; le paf- fia grato : e perchè fenta stimolo afin dedie, fioni, gl'impeti, i moti ti fossero al- fin di ricorrere in si gran bisogno al Div.A. trettanti iftromenti al metito, cosi il rimedio. Cristiano, Dio ti lascio vivi 161. 6 ca l'anima nell'ozio, e pugni, e vin- ras dico capiditates ipsas pravas, per-

que, benetizio fu, non trascuraggine, alto nel palo. Egli medefimo l'avvi-c. 9. D.Th.; o mal telento, il lasciar vive le passio so per 5. Giovanni ; Sient Movies sp. 9.89 ni , e gli appetiti nel Cristiano . Ec- xaltatir Serpentem in deserto. E coari. 3: cone nella Scrittura un chiaro efem- si temi , ringrazi , ed implori virtu , Birn fer. pio . Promise Dio ad Ifraello quella si ed ajuto al trionio : Insurgant enim , Cane.

re in tempo de Giudici ? e la perti, pino ? con bifogno si urgente, tanta nacia de ribelli di Dio a non voler- imemorataggine di Dio, e del fuo fuffi-Exod. 13 medefina : Dedit Dominur Ifraeli to- si, fe bisognandoti, a trarre un gran Deuter tam terram . Tufta si , tutta , entra teloro , paffavi per una caverna colma

30/. 21. mallevador della veracità del gran Ca- di polvere con alla mano, una fiacco-Agoftino. Tutta, perchè parte in pof- ta cautela, che gran timore! Tra polfeilione, parto in compattimento: quel vere, e fuoco, chi può non tremare?

offese il Battelimo con coltumi d' esercizio di vigilanza, e valore; ne fu Idolatro? l'essere ragionevole con vi- perciò minor dono la metà che destira da bruto? A wild a no alle lor anni , che l'altra parte , V: Narra fi quid haber . Fermate che confegno alle lor mani: Quia illa Gesti mio, che v'ha qui chi vuol dir- pare, vedete se ho ben compreso il sen. Aug. vene. Ed in primier luogo, chi impo timento germano del Santo, que non 11.in Jos. ta i suoi peccati alla natura contami- dum fuerat in possessimem data , iam

nata, che gli tramando Adamo; quel- data fuerat in quandam exercitationic la natura , cui non volefte voi rifor- militatem. Non altramenti ti die Crimar col vostro fangue nel fagrofanto sto la Grazia nel Battesimo , non ti Battefino ! Estingueste in quell' onde estinée le inclinazioni , ed il somite , la colpa originaria; perche non vi af- non fi minor benefizio volerti ricco fogaste altresi il fomite, e gli appeti- che voletti valotoso, e trionfante i li ti ? Detestate i falli s perche non ne ti volle ancora con ciò supplicatore svelleste nelle passioni le radiche? Ah continuo. Sai tu, dice S. Gregorio Nifforsennato l Cosi dunque pigli ad of- seno , perchè espose Dio nel palo la

fela il maggior benefizio? Che speran- Serpe di metallo a curar gl'Ifracliti avza di grantudine può aver Crifto in velenati da'morfi, e non estinse le Ser-fimo : ma fai perchè ? Perchè vivessi Sai tu perchè? Perchè l'Israelita contu umile , veggendo che da te non fervi il timore , e stia sollecito : conpuò altro nascere, che miserie, così servi la reminiscenza della grazia, e

161. . . . ca , giacche la vita è battaglia , così che a domarle, a vincerle, alzi tu gli Nierm. L'Angelico ; e con ciò fia corona la occhi , e le mani a Gesu crocitiflo P. I. I. Gloria, foggiunge S. Bernardo. Adun- ombreggiato nel Serpente di bronzo,

celebrata terra di Canaan'. Avveroffi conchiude la fua moralità il Nisseno, mai che possedessela ? Si., dice Gio- & fidelibus sepemanero cupiditatis fuc ! Dedit Dominus Ifraele totam ter- morfus , quos ad fublatum in ligno ram . Tutta ? e' come ? e quando ? respicientes, repellant . Ciò già suppo-Tu' crò dici ò Giosuè, tu , che ora sto , Narra si quid habes : con appesteffo combatti a cacciar di tal terra titi si rei , vivesti si superbo ? con gl'inimici, che v'abitano? E le guer- guerra si orribile, un' animo si fu-

ne sloggiare fino a' giorni di Davide? dio? tanta trascuratezza in tanti peri-Or Gioluc che rifpondi ? L' assertiva coli? Non avresti fatto certamente copitano di Dio l'ammirabile ingegno di la: Anzi quanta circospezione, quan-

640

Greg. 19. caro, avvisò S. Gregorio, ne extella- S. Profpero: Potefte reliftere, o no; mor.6. tur spiritur. Quel peso è beneszio , se si , perchè dunque non resistelle ; perchè concetta l'ordine della tua vi-ta colla accortezza. La nella Provin- (seconto? 35 postussis , quare non re- Prop.l.). Eufeb. Patror providentie, su proximor ad-bier. moneret, dice il Nicrembergh. Veril. in fanchezza della natura 3 perocchè Theoph. fimo è, che un natural collerico, ven contra d'effe la fentenza è già feritta p.1. l.1. dicativo, loquace, lascivo, è Serpe, per man di Cristo. Penna su piu, che

re cucionno circe v.nittane, e non al jut justriegum jeriberet Judecerum, e ibi juria natura. Gran fatto in vero, che damantioni (neutamin; cosi colla cana Grise. l'umile per natura non infuperbifica, na medefima, fimbolo della fiacebezil pacifico non fi degni, il temperate o non fia impudico; di quefta forma giera, perché incolarate, c fragile , fintrono vitruoli anche i Gentili. Virtu'Criftiana fi è vincere colla grazia il giacebe quella canna che per se de man genio, la rea propenfione. Coirando Grifto agli Appottoli comperardalla fius grazia, dovrebbe mantenerfi finda con ral impresso. che pena fi à di fable. Se code fi fi comme fi fpada con tal impegno, che man- fi già falda. Se cede, fe fi rompe cando a talun d'essi il prezzo, a pro- omai al vento, non è più fragili-

Ma se tu, trascurando il pericolo, ti cacciarlosi, volle che si vendeste il ve-mettessi a dormire, e si accendesse la stimento: Qui non habet, vendat tupolvere, e restassi cenere: chi poereb nicam suam, & emat gladium. Or Luc. 22, be lagnarsi di cui dato ti aveva il re-foro, e la fiaccola? Cristiano, cavadi te con S. Pietro, che uso della spada polvere di pericoli di morte eterna è in Getlemani? Cur jubes, domanda in il Mondo : fuoco fono i tuoi appeti nome dell'Appoftolo S. Ambrogio, me Ambrogio ti. Se vai follectro a equifti refori di mere gladium , quem vutas premi i libroi e regli affo da colpe, e poi dall'Infer-poli di Cnito Iafciano, di vendicarfi no, dà alla tua balordaggine la ca- non per necessità, o difetto d'armi che gione, non contra Dio le querele. mancano , ma per virti , che in elli POI lagrarmi di Dio , ripiglia quell' sitio necifaria, e vadear possifico non sitio necifaria, e vadear possifico de sitio necifaria, e vadear possifico de sitio necifaria, e vadear possifico de possifico de la constanta de la altro. Perchè darmi egli natura si fiac- dicari, sed molnife. Spada è il naturaca, sì miserabile? Aspetterà costanza, le indocile abbialo il Cristiano, ma forrezza dal loto? Taci tu pure, che ritengala nel fodero la mortificazione, non te la fa buona S. Prospero: An e siano la pazienza, la mansuctudine, Proft. 1. fortà aliquos ibi fragilitas corporis ex- la castità non melensagine, ma virtù: 3. de Vit. cufabit? Quell' Artence Divino, affin- Potuife vindicari, fed nolnife. Neval contemp chè lo spirito di questo animato Oro- punto il replicare, che talora agl'imlogio viva, ed abbia moto, e vigi-lanza, aggiunfe il contrapefo pefan-Strozza le voci in gola a chi rifpontiffimo del corpo : Ad ima pertrahit de cosi coll'incluttabile fuo dilemma cia del Rio della Plata nasce una Ser- stitistis desideriis peccatorum? Si non de Visa pe, chein camminando fa romore, copointilir, quaer meuso contra precatum strumit.

me se portasse apeca al collo una
non quessifiri auxilium ? Hai che ris campandla. Provvidenza della natuta s perocche, essendo ella velenossi.

ta s perocche, essendo ella velenossi. i che tra con feco veleno; reca pur canna, quello fectiro da feherno po-con se fteffo l'avvilo della fia inch-faziones perché guardis l'Alima ad mon in devetera ejur. Come con tal fuo veleno. Stia ella falda, avrà me-rito per la vittoria 3 non danno per la a quegli Empi, giusta il dir di Gi-lo pericolo. Oltre a che le virti ve- rolamo; Calamum tembat in manu, 2 Hiero. re debbono effere Cristiane, e non di ut sacrilegium scriberet Judeorum, & ibi juxi.

vece di lafciarfi movere dalla deftradi Cristo, si aggira a sua voglia, e per iscusa appoggiasi alla sua fralezza, imita i Giudei, che al punto stesso, diedero canna in man di Cristo, e gli diedero penna a scrivere il decreto di dannazion fempiterna ; ed accagionando del peccare la fragilità della natura tuttochè corrobata dalla mano onnipotente di Cristo, colla fragilità medefima offendono Cristo, come colla canna ritoltali di mano gli Ebrei gli percotevano il capo : Acceperunt arundinem, & percutiebant caput eins. Non v'ha, non v'ha dunque scusa della natura debole, o Cristiano ; perchè mai non niega Dio la fua grazia a fuperarla : Narra fi quid haber, ut juftificeris .

VII. Ma fe non contra Dio , che vuole ogn' uomo falvo ; avrà il Cristiano contra il suo Proslimo ragion d'imputare il fuo peccato ? Vengafi a nuovo efame, e narra fu, fi quid haber . Che puoi tu dire ? che dentro, e fuori di cala v'ha chi co' torti, colle ingratitudini t' irrita ? Veriffimo . Me io pur fo per fede da Paolo, che

Fidelis Dens , qui non patietur vos tentari supra id , quod potestis. Da il I Cor. Medico l'aloè a mifura ; e Dio amantiffimo delle fue creature no? Aquas Job.29. appendit in mensura, protesta il Santo Giob. Quanti avversari ti son molefti , tanti learpellatori hai attorno , che t'incidano statua, copia di Cristo, da San Giangrisostomo : Non tapsus

10.

lo quod bilitar animi, & ignavia. La verga comparisce. Via su, vadano altri Midi Dio è con occhi, dice Jeremia: Virnemo lad. gam vigilantem ego video. Sai perche? Jere.11. Perche intendi , che Dio non gover- ventigli pietre Semei : voli una peste

na alla cieca , e commitura la centa-zion colle forze, la pena che fia mi-to Davide ? Tribhairo, o de anguella Ante-apud A not della colpa: Maximo judicio, di inveneruni me. Dicca celli fecto che ii 1761. residife, examine verberat, il conferma Alapi- si, eS. Ambrogio ne sa festa digiubbi- 118. 26.5 10, de, ut magnitudo pana magnitudinem lo ; Quafitus d tribulatione inventus Tromba Quaref

tà, è malizia : Avrei scrupulo di ta-s culpa non superet, nec adaquet . Nel cer le belle formole di S. Ambrogio : resto, come la verga cava la polvere Arundo comprehendatur manu ejus, ut ch'è nel tappeto, non ve la mette : humana fragilitas, jam non sicul arun- così l'avversità del Prossimo scuopre Luc.23, do moveatur à vento , sed operibus il mal talento, non ve l'arreca: Tri-Christi corroborata fundetur . Chi in bulatio non ponit pulverem , sed facit elevare qui erat , è confermazion di Agostino . Ma poco è dire , che la perfecuzione non nuoce ; io vo' convincerti, che de'giovarti. Lascio, che per tal fine son chiamati da Cristo Beati qui persecutionem patiuntur . Matt. 5. Può da veruno negarmifi, che giova la perfecuzione alla correzzion degli errori, all' umiliamento, al merito, alla vigilanza , al ricorrere a Dio ? Veggo un Giuseppe Ebreo, che fa tornare dal Maggiordomo il prezzo del frumento a' fuoi fratelli : voi lo direte generofità di cuor nobile, argomento d'affetto fraterno : io con Filone l'affermo gratitudine al benefizio delle offese, per le quali beni si copiofi ricevette da Dio , e dagli nomini : Aded pænam ab eis abstulit , ut Phillib. tanquam benemeritis daret mnnera red- de lofet. dito pretio ; e fe vedete Steffano in gi- Alt. 7. nocchio orar per gli uccifori, è corrispondenza d'affetto a chi con que' fassi gli lavora una corona di stelle : Benigna precatione fanguinarios com- Gregor penfat, avviso il Niffeno. A chedun- Niff. er. que lagnarci degli uomini, che come de s i Lioni di Sanfone aprendo la gola ad Steph. ingojarci , ei diftraggono da' proibiti vigneti, che per la via di questa vita colle lufinghe c'invitano ? Ad vineas Judic, 1 4 oppidi occurrit ei . A che dire incentivo alle colpe la grazia della perfecuzione, che cerca difforgliercene? Io fo dal Santo Davide tutto l'opposto : Tribulatio, co angustia invenerunt pf.118. nella Galeria della Gloria . Se a'colpi me . Fuggii qual figliuol difubbidiente benefici gridi, fuggi, bestemmi, odilo della caia di Dio mio Padre : mandò a cercarmi le ricchezze, i trionfi, gli & ruine causa tentatio est, sed infta- applausi ; e Davide ? E Davide non nistri a rintracciarlo : Vada la guerra dell' ingrato figliuolo Affalone : avmit.

eft, nec refugit. Sono i nostri emoli la | minur dedit, Dominus abstulit, fit no- Job 4. appunto come colà nella fua Roma antiimpuliti, ma che tenevano incifa in cifre la gran quantità da subito purgarsi dall' devano i feriti, e davan grazie, quan-Sveton. do piovevano fangue . E'l Criftiano Vita Do. ricchifce a pagare i gravissimi debiti alla Giustizia Divina ? Ah ch'è veris- VIII. V'ha chi piu ardisca rovesciar ipsa me consolata sunt : perocchè , mini riceviamo, per far che le pene esempio, per cuimostra vero l'esperien-eterne divengano temporali ; giusta la za, che Gum perverso perverteris. E' Polle Hug.Ca. gna: Confolantur flagella Domini, quia ca a chi solamente lo vede . La vanità pænas æternas in temporales commu- del Prossimo mi sa vano, ambizioso tant. Sci povero ? Fece Dio per man l'ambizione, impuro l'impurità, scan-

a privar della primogenitura, ed ere- modo fineret mali aliquid effe inopere Encine. dità Esail, ed investirne Jacobbe ; fi- suo , nifi usque adeo effet omnipotent , c.11. no ad offerire il suo capo alla male- & bonni, ut bene faceret etiam de malo. dizzione, cui per l'inganno fi temeva Veggail Giusto peccar l'Empio, e tragga Gen.27. Jacobbe ? In me fit ifta matediétio . odio al peccato. Vegga , e tema , che E forte odio al Primogenito ? che chi vette la fielă fiacchezza, pud far la odio ? è finifilmo amore , rifponde S. fteffa cadura. Vegga pure il Peccatore Ambrogio. Vede Rebecea troppo mal i gastighi degli Empj, e a loro spese cioè inclinato Esai, farà di peggio se sarà alla veduta de lor supplizi, impari ericco : perda l'eredità, forse non per- mendazione : che seil Mondo vide la moderà l'eternità : Viva l'eloquenza vi- glie di Loth diffubbidiente, volubile nel

Ambrel, vaciffima di S. Ambrogio : In quo & cammino, impiegata ne'beni caduchi; vi-2.de 14. Efau tonfulebat, quem Divine fubdu- dela pure flatua non di marmo, per alab e. : . cebat offensa : ne graviore implicare- tro più durevole a mantener la memoria tur reatu, fi accepta gratiam benedi. della fua pena, ma di fale, che come ctionis amitteret . Hai per fine tutte le posto sulla carne intiera non morde ; sciagure di Giob ? ti contristano ami- così sulla piaga brucia, e dà dolore : ci, ti perseguitano emuli, ti sei ridotto voglio io dire, che perciò piacque a Dio a un letamajo ? Perchè non te ne fai seambiarla in sale, e non in altra mate-

verga, e'l baston di Dio, con cui per- men Domini benedictum, O che nobil cotendoci ci benefica : onde dir dov- fuono di Divina campana, che a'colpi remmo collo stesso Davide Virga tua, della man di Dio, e del martello degli & baculus tuus, ipfameconfolata funt, uomini, risponde con armonia! Manus Domini tetigit me. Ogni sospiro è una ca Domiziano, il qual facendo gittar dal- lode, ogni finghiozzo un ringraziamenle finestre al popolo bastoni rozzi, ed to: Sit nomen Domini benedictum, Suono dolce , fuono foave : l'ammira S. Agostino: Quomodo sonuit quam sua-Erario Imperiale a chi portavagli; go- vem /onum dedit ! Suono, per cui fu approvato da Dio stesso quel bronzo : Servus meus Job , Servus meus . Ve- Aug. in non consesserà obblighi achi molestan- di, Cristiano, se è benefizio, ed ajuto, Pf 97. dolo , battendolo colle traversie , l'ar- anzichè sconforto, e pericolo, qualunque Jos 42.

avversità Dio ti permetta per l'uomo. fimo, che Virga tua, & baculus tuus sopra gli uomini la sua colpa ? Si che pur v'ha. Narra dunque, narra , fi quando non per altro, giovano letri- quid habes. Ho contra gli uomini, ho bulazioni, le traversie, che da gli uo- in discolpa del mio peccato l'altruimal' ragion, che Ugon Cardinale ne affe- un genere di contagio il vizio i s'attacdegli uomini spogliarti delle tue ric- daloso lo scandalo . Eh per Dio, non chezze ? Havendole faresti stato peg- più menzogne . Grazia è l'altrui mala giore. Era altrettanto figliuolo a Ro vita, non urto al precipizio. Mal nebecca Efail, che Giacobe. Perche gozio per iscolparnoi, sar Dio colpevo.
dunque impegnarsi cotanto la Madre le : Neque enim Deut omnipotent ullo

merito con quel Protomartire della pa- ria anche piu dura, perchè i Peccatori zienza; ed in vece delle querele con- a quell'esempio si dolessero, e guarissetra gli uomini, non lodi Dio che a ro. Quindi tutto zelo del ben de'Suoi maggior tuo bene il permette ? Do- il Salvadore : Memores , disfe , e sece

Gen.19. Ruperto così pure l'intese : In statuam cit ad fapientiam. Adunque benefizio, e non difgrazia de dirfi dal Cristiano l'esempio reo, di cui trovasi testimonio. Logica di Agostino : Ergo exemplum August. illius malum, tibi fit bonum, ficaveris. apudNo E giova altresi al Peccatore il mal'

var. in esempio, perchè spesso più orrido apamor, in pare il vizio veduto in altrui, che in sè medefimo. Niun frutto colfe il Battista dal dir faccia a faccia ad Erode lib. 16. de Civ. il fuo incesto ; Non licet tibi : Natan

fargli vedere l'indegnità dell'adulterio, ed omicidio nella parabola dell' unica Che traete però voi da questo fatto? pecorella rubata al Mendico dal Ric- che Dio non y'ama ? V'ama con ciò, co . Mi rido di chi crede rifpetto a e vi benefica . Siete voi per avventu-Davide, o timor del Profeta quel par- ra più Savi del Savio ? Or che dic' altra persona la gravezza, ed orribilità da delitti : Eccovelo chiaramente corrergli : fappiam il Proflimo , per dal dottiffimo Abulenfe : Quia fi cla-Abul q. rè fuisset proposita redargutio, mimir ci. Le tentazioni sono le officine del 2.18 2. erubuifet David : voluit quod propo- merito , fvegliatoj della tralcuraggine,

resulted Datus : voint quod propo-ficient, a constant quod propo-ficient quality and the constant quality of the constant quality and the con-rese. Guid danque per chi, nvece di merce alcuna cola Fautoria di S.Gress, mer-avvalerii della gran merce, che gli fa jero : Liberro ocarbo judico, prepara-615. Dio in concedergli innanzi agli occhi, ti perturbatione conterimur, ne viam medefimo, ed obbligo ad avvanzarle. E guai universalmente a tutti, che de' lor falli vogliono far cagione Dio, o gli uomini : quando nemmen debbono imputarli al Diavolo. Sarà impegno del-

SECONDA PARTE.

d'uomo ; il Santo Giob per propria stro Padre mette a'suo figliuoli, pet-1.de pan.

che fi serivesse a memoria di tutti i Se- | pruova afferisce Non est potestar super coli , Memores estote uxoris Loth : terram , que comparetur ei . Perchè non ferrar Dio questi mostri nel loro versa est salis, cujus meminisse prosi- abisso, e piuttosto dar loro adito libeto a moleftarci qui fu, ed altri lasciarne a mezz'aria, che co' soli soffi ci fpingano al precipizio eterno? Qual La conseguenza è avvalorata dalla gran | Pastore vuol le suc pecorelle a canto a' Lupi ? o qual Padre lascia a poter tracannarfi il bicchier di veleno il fuo incauto fanciullo ? Sappiam noi quanto spesio il Diavolo ci tenti, ci spinga pure o ci trascini dove giungiam contra voglia.

X. Non piu, che io fon con voi . Dio ha posto in libertà, fuor dell'Inferno i Diavoli a tentarvi, esovventemente vi tentano, chi vel contende? larli così velato: fu artifizio di Divina Retorica a meglio perfuadergli in Non fa Dio, non fa il Profilmo, non 43. fa sè . Tentati , fappiam Dio, per ricompatirlo : fappiam noi , per umiliar-

la bruttezza dell'altrui colpe perchè le pro patria diligamus. Ne solameure per Ant. ser. tema , le fugga , le abbomini , fe la farei fospirare la Patria , foggiunge S. 111, de rende incentivo ad ammetterle in sè Agoftino, ma per anche rendercimen temp amabile l'efilio : Amarus est Mundus, S. Tho. & diligitur : puta, fidulcis effet, qua- fett.1.in liter amaretur. Lasciò Dio molti De- Ep. ad monj nell'aria, verissimo: il fine della provvidenza qual fu? San Tommaso Chevi. la seconda Parte mostrarlo. Attende vuol , che per esercizio degli uomi- 1.1-0-2,

ni: San Giangrisoftomo, che per lavo- de prov. tat loro a dispetto d'essi la corona , Anienin. e perchè veggendosi vinti dagli uomi- 4.7. 111. ni, e da donne debolissime, si con- 19. 6.3. IX. R Estano gli ultimi Querelanti. sondessero. S.Antonino per farci corRenav.
Alla buon'ora si alcoltino : rere, come i cervi morsicati dalle Serdill. sondessero. Narra si quid haber. Piccola ragion pi, alla sonte della Grazia. S. Bona- lut. e. de può sembrare ( così si lagnano ) so- ventura, per farci ascondere , come panir pra la natura perverità da Adamo, gli uccelletti minori dagli Sparvieri , Chrili. lopra la fragilità, fopra gli impulfi del tra le spine della penienza. Il mode da pra la figura di compo, aggiungerii le inggettio- limo S. Giangrifottomo, le tentazioni, soli del mode di composito del composito de ni del Diavolo ? Anche quella statua dice, sono gli spauracchi, che Dio no. Ambr.I.

Da. ler. chè fuggendo da effi, corrano allebrac-, monio : fe ti precipitafti alle colpe, a des. Vi- cia del fuo affetto.

Broglo, R. del 100 vectors and 200 ton vectors in imageness a quantitatica a vincerlo? Che importa, di ce il Cardinal Damiania, se nel punto che si ? Adunque non ti fatà sculla ce il Cardinal Damiania, se nel punto che si ? Adunque non ti fatà sculla che segli pretende caricar la mano del-la mano del la sua malizia, si Dio, che ubbidica linvito eta per avvelenare. Vè più all'imperio della stua Grazia? Jude sal-linvito eta per avvelenare. Vè più di mano del la sua si contradice ? Narva si quid baversarius noster obtemperat nutibus su bes .

Greg.1. pernæ Gratiæ, unde exercet iram nemor. 31. quissime voluntatir sue . Vedeste mai Vedeste benefizi ciò, che finora chiacontra le brame del Demonio, che tenta dannazione, e non a voi medefimi; lui per purificarci. Ma fe, per parerti, per grazic quelle disposizioni, che fin che la languisuga ti alleggeriva, ti facesti qui nominaste disfavori, ed infortuni: Cerufico, o della mignatta.

la tentazione I con maggiore venne a venire le vostre querele : cestino le rinforzarti la Grazia ; oltreccheil De-monio non ha forza, che per pregar-tiye perfusa de fuoi ajuti : confec-tiye perfusa de fuoi ajuti : confec-tiye perfusa de fuoi ajuti : confec-figne per fuoi i rigori della Provvi-Agoftino : Mordere omnino nonpotesti denza : detectitam l'abulo fattone : cas-

Hier in cipitare non potest, ha ragione S. Gi- misericordie. Misericordia Dio mio, Matt.4. rolamo. Adunque se titruovimorsica-to, di tua volontà tiavyicinassi al De-Giustizia.

fu perchè volesti il precipizio . Oh! sakMarr. XI. Oh, che il Demonio ha volontà che molta fu la fua pertinacia. Sia perverfa (Che importa, dice S. Amercosi , ram fe ti fuffe olierto un piatro brogio, fe del fuo veleno fa far Dio con veleno ne mangerefti a qualun-

XIII. Tacete tutti ? udite ora me . il Cerufico applicar la fanguifuga all' maffe contrarietà ? quanto meglio a Infermo ? che precende la fanguifuga ? woffro feorno beneñz; moftreravvelo berli tutto il fangue. Che precende il Crifto Giudice nel fuo ortibil Giudi-Cerufico ? cacciar fuori il mal fan-gue, perchèguarifca l'Infermo; così, re ad altri le vostre colpe, la vostra diffruggerei, fervesi Dio della malizia di giacchè ora stesso non osate negar più diffanguare, lamentati di te, enon del quelle disposizioni io dico, che servir piuttofto dovevano a portarvi a Dio, XII. Oh ! chevenne con gran forza ed al Cielo ? Cessino dunque in av-Aug.fer. mil voolentem. Può dire all' Anuma i ii il dolore ciò , che contra la bene197. de come oggi a Cifilo nel defene: Mittet
121-19. te deoriwas precipitati, non già può feufe mio a accularmi si: proteprecipitatia: Perjuadere potefi, pra[10] di averti officio prodigo delle tue

# REDICA

Nel primo Lunedì.

#### TROMBA.

Cum venerit Filius Hominis in Maiestate sua , & omnes Angeli eius cum eo, tunc sedebit super Sedem Majestatis fue. Matth.25.

ba, mai non piu fonora, e penetrante, la bramerei, che nel ferale argomento del discorso di questo di. Ho all'orecchio le intimazioni Divine, come già Mai. (8. ad Ifaia : Clama , ne ceffes : quafi tuba exalta vocem tuam; o come in Geremia ad ogn' altro Profeta, così a me oggi, ed a tutti i Ministri Evangelicidella sua Parola : Canitetuba in terra , ciamate fortiter s ed egualmente a Ezechiello!:

Exec.7. Canite tuba , praparentur omnes . E che farà mai questa Tromba inculcata Hug.Ca. el spesso ? Ugon Cardinale risponde : Ne cesses à pradicatione. Suoni, fuoni all'udito degli feelerati, dice Dio, fuoni'la voce de' Predicatori qual Tromba:

Interl.in Quafi tuba exalta vocem tuam . Ma I/4.48. perche non anzi con voce di cetera, o d'arpa, istromento in maggior' uso alla Chiefa? E l'arpa appunto non fuvale-vole a sbandire dal cuor di Saule il Demonio? Recedebant ab eo spiritus ma-

1Reg.16. lur. Eh no. Tromba questa mattina vi vuole, Tromba guerriera, che atterrifca, non ordigno di melodia, che ri-Aug fer. quia tuba non tam oblectationir effe foquia tuba non tam oblectationis esse so- judicaturus est Orbem in aquitate. Piac-leat, quam timoris, non tam delecta- cia a Dio, che non dissimile sia l'evento Temp.

sionem prabere , quam inferre formidinems. La cetera, e somiglianti, sospen. Cim venerit Filius Hominis &c. aleri. de, raccoglie, eccita a divozione : a menti tema che non passi in morte etertal fine la Chiefa gli adopera, dice S. na il fonno spensierato de Peccatori; Isidoro, La Tromba militare altera il giacchè come ottimamente avvisa S. Anyocc di Dio di bocca all'uomo, Trom- fed mortuus eff. Chi dunque è morto, e Tromba Quaref.

E in ogni tempo a deftar ba, che atterrifca, ed atterri : Quaf Ifd. 1.8. Peccatori sepolti in letar- tuba exalta vocem tuam. Può ben l'Ar. Etbim. go di vizi avrci defidera- pa slanciar Demoni dal corpo , non to voce di orribile Trom-on piu fonora, e penetrante, traque, udite la conclusion di Agosti-

no , tuba peccatoribus necessaria eft , qua non folum aures corum penetret, led & cor concutiat , nec delectet cantu . fed caftiget auditu . Or chi fa , fe io prendendomi questa mattina di mano ad alcun degl' Angioli destinati ad essere araldi della battaglia, che Dio darà in quell'ultimo giorno della natura a Peccatori, una Tromba, ritoccandola col ricordo del fuo tremendo Giudizio, non abbia a destargli dal sommo delle lor colpe ? So dal grande Origene, che Niss buccinet tuba, non committitur bel Ori he.s. lum. Al fuon della Tromba forgono in Exed. dal fonno i Soldati, dan di mano all' arme, si rincorano a vincere. Chiesa militante, Efercito Criftiano; ecco ch' io do fiato alla Tromba del Giudizio fi-

nale . All'arme all'arme, alla vittoria contra le colpe , e contra l'Inferno . Con questa Tromba appunto svegliò in Atene i neghittofi l'Appostolo, e su tuono all'orecchio di quegli addormentati il rimbombo per destargli alla penitenza : Ut omnes ubique prenitentiam Ad. 17 agant ; ed qued flatuit diem , in quo

in cui udirà da me la stessa Tromba ; sangue, muta i cuori, spinge a fatti selmo; Qui non expergissiur, qui non Ansel: marziali. Perciò odano i Peccatori la tremit ad tantum tonitruum, non dormit, in med.

non vuol morire all'eterna vita, odala tromba. Ecco che fuona,

II. Ecco che suona, e dice : Preferem. Soth.z. Amos S. & miferiæ, o come di nuovo Ifaia, I'ai.66. turbinis, o come torna la terza volta ozem. a parlare Ifaia : Dies crudelis, & in-1/41.13. dignationis plenus. Questo vi dicono, Uditori , del di del Giudizio di Dio anticipatamente le Trombe Profetiche. E facendo lor ecco lamia Tromba Ap-

> postolica questa mattina, vi dice, che questo è quel di, che sol pensato popolo i diserri di Anacoreti, se Religioni di Penitenti, il Ciclodi Giufti.

III. Vi foggiunge a falutevole or tor la mia Tromba, che a meditare qual doyrà effere spayentevolissimo questo di, vi ricordiate de'fegni funciti, che hanno a precorrerlo. Rimoti gli uni, profilmi gli altri. Sono i rimoti, quegli, che sperimentansi già. La disolazion de' Giudei fenza fede, fenza Repubblica, fenza Regno. La converfione all'Evangelio de' Gentili : la persecuzione di tanti Eretici forieridel-l'Anticristo ; le guerre , le fami , le pesti, e tremuoti, la malizia, ed abbondanza de'peccati, la tiepidezza della carità , l'irriverenza a' Templi , a' Sacerdoti, e Superiori. Segni fono quefli che dimoftrano, che vanno avvicinandosi già la fine del Mondo, e'l di orribile del Giudizio + fieche fi può dir con Giovanni l'Evangelista, che Novi/-

1 ]0.2. fima hora eft. e con i Santi Dottori Ambrogio, e Grisostomo, che, sesi gravi fono le infermità del Mondo, è già vicina la morte: Quia in occasus aculi subo.33.in mus , præcedum quædam ægritudines mundi . Ægritudo Mundi est sames , agritudo Mundi est pestilentia, agri-

tudo Mundi est perfecutio .

ba . La predicazion dell'Evangelio in Mat. 24paratevi Peccatori a farvi trovar giusti tutto il Mondo, il distruggimento del-2. Thesfin quel di, in cui corrono a shatar l'Impero Romano, la venuta dell'An-Dan.7, tutti i Secoli. Di, chelevò la lingua, ticriflo. Udite, udite Cristiani stride. Tertull. e'l respiro a Jocle : A, a, a, quiapro- re ora più mesta la Tomba . E' l'An- in Apol. Joil I. C pe est dies Dominis e par che ne sog- ticristo la fiera terribile di Danielo , c.32. giunga la ragion Geremia : Magnus l'uom del peccato di Paolo ; non gli Her.qu. dies Domini , & terribilis valde ; e da nome lo Spirito Santo , perche o 11. ad Malach Malachia ne spiega la grandezza , e non lo merita , o merita solamente Cyrille terribilirà : Dier veniet succensa quast quello, che I dimostra contrario a caths. caminus, o come Sofonia Dies irue dies | Crifto ; conceputo d'adulterio giusta illa, o come Amos Dies tribulationis, S. Damasceno, e Sant' Agostino . Na. Latt.17. fcer della Tribu di Dan in Babi- 6.15. Dies tenebraum, e caliginie, o come lonia, secondo i Santi Girolamo, e Thea. di nuovo Gerema: Dies nebule, é Gregorio, educato da gente vilissima, é 12. maghi, fattucchieri, incantatori. Ver- Leramrà poscia in Gerusalemme a circonci- le co derfi, ed a vantarfi gran zelator del. Dan.l. la Legge Mosaica, ed a venderti per 4de sud. lo promesso Messia agli Ebrei. Finge. 6.27. rà Giustizia, Religione, Santità, sprez- Aug. zator de' beni temporali perfecutor Dan.11. dell'idolatria, effequiofiffimo alle Scrit- Gree. 3. tute Divine . Venerera i Sacerdoti ; mor 18. onorerà gli anziani , perseguiterà gli Alb. M. adulteri. Mostrerassi pio, propenso a' 1.7.5.7. poveri, liberale, pacifico, e fornito comp. di si cospicue virtu, che concorreranno i Popoli ad adorarlo lor Re; ancor de'Cristiani o ingannati dalla ipocrita fua bontà ; o corrotti da'tefori, di cui farallo ricco Lucifero : Multi, Dan. 11. plicabit gloriam illis , profetizzo Daniello, dabit potestatem multis, Grerram gratuitò dividet : Dominabitur thesaurorum auri & argenti , & in omnibus pretiofis . Miferi però i Cristiani costanti nella lor Fede : quai tormenti non proveranno? Veniet tem-

pus, seguita ne' suoi vaticini Daniello, quale non fuit ex eo , ex quo gentes

effe cæperunt ; o come predisse altresi

il Redentore : Erit tune tribulatio ,

qualis non fuit ab initio . Basti, dice,

che tal fara ella la perfecuzion di quel-

IV. M'intuona altri fegni più proffimi al Giudizio questa mattina la Trom-

l'Empio, che potè dirne Daniello medefimo : Et pravalebit adversus Sanfor , e San Giovanni : Datum eft ei Apoc.13; bellum gerere cum Sanctis, & cos vin- Perer. I. cere s o Martiri dunque, o Rinnega sinDa. ti. Quindi l'adorarfi egli folo per Dia: egli folo aver templi , ed immagini : in fola lode di lui stamparsi Libri ,

offeirifi fagrifizj ; tolri a Crifto , e a' nano a giuochi , a' postriboli ; Anti-Cristiani pet tre anni e mezzo gli E-cristiani pet tre anni e mezzo gli E-vangeli , L Meske, i facti Ultizj , i Sa-adecan co vezzi. E tu è e .tu Cattosi. cramenti, le Prediche, la Croce, ed eo, che mi ascolti, quante volte, col-Mat.24. gent Pseudochristi , & facient signa , taccasti il cartello della rinnegazion di Hippol. & prodigia magna . Vedransi da Cri- tua Fede : Nego Fesum. stiani guariti incurabili, sermarsi il So- V. Morto al sin de'tre anni e mez-

or. de SAUF.

Sasul.

vassi a' que' Fedeli , o Fedele ? Dar

cramente, le trentiere, la Cioce y su personale de la companie de prodigj apparenti, foggiunge l'Appo co ? Nego Jesum scrivesti nella tua stolo: In omni virtute, & signis, & mano lalciva. Peccasti in qualunque produjeji mandacibus ; Ottreche preduction per onteresse vile, per diletto detto già l'aveva il nostro vero Dio, ittantanco, per onor vano ? nella tua e Mactro per San Matreo : Tune simila ancordel battesimo, at-

le , tempestare , e quietarsi il mare , zo nel Monte Oliveto l'Anticristo, o parlar bruti , e fanciulli , e fin dalle fia con un fulmine del Ciclo , come statue far dire, che falso, e dannato vuol la Storia Scolastica, o col tuon Profeta su Cristo. Fuochi che discendella voce del Redentore, come vuol dan dal Ciclo, come intempo di Elia, Paolo : Interficiet eum spiritu oris sud, L'Theff. an dat cate of court in the properties of the cate of dotto da invisibili Demonj nel Ciclo, che nel meglio delle vostre dimenticane da altri moltifimi in abito d' An- ze, e trascuraggini , de vostri peccagiol di luce tra cantici, efinfonie cor- ti, e pertinacie, come ne'di di Noè, teggiato in aria per vero Dio . Tene- allora, allora, Tune, avvisò Crifto, tevi forti o Martiri, quando vedrete erunt figna in Sole, & Luna, & Stel. i vostri Carnesici scaricarvi sopra i lir. Sole a mezzo di sutruoso, Lunz colpi , e far miracoli . San Gregorio dalle fue ferite cruenta , e comete inorridisce a pensarlo : Que erit hu- quasi stelle , precipitose a turbar gli Gregl. mortante a penator. Gregoli mortante de menti il stematio, quendo para incue; presente a mora gui alimenti and incenerir l'Universo.

Martyr, & corpus tormemis subject .

Ecco l'aria in temperla, l'acquaimtra de tamen unte ejus oculos tortor mira.

ii, e singhioezi, la tetra intremuoti, cula facit ? Tali in fomma faranno le il fuoco in incendj. Tromba Appostolufinghe, le minacce, le traveggole, lica di si orride novità che ciavvisi ? dice Crifto, Itaut, fifieri poteft, indu- Avvifa con Crifto, che erunt figna cantur in errorem etiam electi . Dim- Segni di suttuose livree, onde vestansi mi : tu, che faresti se coctaneo titro- le creature a fare il funerale a gli uomini, cal Mondo. Erunt figna. Quemille vite, prima che rinnegare Gesti: sto sarà sciogliersi le ruote di queito vilipendere ogni promessa, ogni teso- Orologio grande dell'Universo per dar 10 , anziche la tua sede , la tua co- l'ultima ora. Erunt signa. Questi fascienza. E vuol che io così di te cre- ranno gl'indier dell'iracondia di Dio, da , quando fai ora tutto al rovescio . che serra ogni adito alla luce per dar Ahi , che ora pure è qui tra noi l' colpi alla cieca fu'Peccatori fenza ri-Anticrifto , ripiglia San Giovanni : guardo alle loro miferie. Erunt figna. Nane jam in mundo eft . Non in per- Questi faranno argomentidel zelo, che Alapibi fones, fed in spiritu, spiega Cornelio, ha il Signor della Macstà del suo onor Anticristi sono que' mali consiglieri , conculcato , vendicandolo come è in che ti fomentano le vendette : Anti- ufo fare uno Sposo al vodersi tradito eristi quelle guide infedeli, che ti me. dalla Conforte, malmenandole i vezzi,

le gemme , che le furono ftromentialla l'terno lor dirfi : Manus veftra plena l'ai.ti bellione degli uomini, contra il Padron Wai.14. comune : Erubefcet Luna , & confundetur Sol. Quod talibus Dominis fervierunt, foggiunge Ugon Cardinale ; te, muora il Peccatore eternamente . e arroffirannosi benche or loro servano a forza di tirannia : Subjetta eft Card ib non volens, dice Paolo, omnis creatu- rabunt iniquitator ejus . Brunt figna . In Job 20.

Rom. 8. come Dio stesso per Osca : Liberabo of.z. lanam, & linum meum; perocchè fog-Carebuf, giunge il Cartufiano : Idcirco liberari ibi a.s. feruntur.

VI. Non è ancor fazia la Tromba di annoverar gl'indici di questi segni: Erunt figna. Non faran folamente argomenti di vendetta contra le creature infenfate, ma veffilli diguerra con- mis exercitus eorum. tra le ragionevoli contumaci. Fin da quando Dio le produsse, costituille suo esercito a sterminar gli oftinati. Quindi quel dir di Mosè : Perfecti funt Cali, & terra , & omnis ornatus eo-\*\*\* : voltoffi dall'Ebreo per Gaetano:

Be omnis exercitus eorum . E' vero che Cajet.ib. Dio in questo tempo di pazienza Solem fuum oriri facit super bonos , & Mat.s. malor, e che pluit super justor, & injustos. In quel suo giorno di vendetta però Armabit creaturam in ultionem inimicorum ; & pugnabit pro eo orbis terrarum contra injensatos : Il Sole con lano, presenterà la battaglia : la Luma, e gli Astri insanguinati daran principio alla guerra : diran co' loro fegni . No, che non è più tempo di luce : fummo orologio dell' ore , giarni, mefi, ed anni de Peccatori, edell'età del lor Mondo : potevano dal nostro concerto imparare ubbidienza a Dio : giacche vollero effere anzi fedeli al Demonio, non più raggi, non più

influenze : eccliffi si , tenebre , orro-

ri s e color di cui avveroffi , che Ipsi

disonestà : così Dio le creature che sanguine sunt ? veggan dunque nel santervirono all'Empio : Zelur, & honor gue della Luna la vendetta, che pren-uiri non parcet in die vindicta : Erum derà Dio dallor fingue. Caddero dall' figna di vergogna nelle creature, che altezza della figlipolanza di Dio, edaldiedero ubbidienza , ed ajuto alla ri- lo ftato fubblimiffimo della Grazia? vergan dunque dalle cadute degl' Aftri il lor precipizio in fondo all' Inferno i Muora, muora, gridan le creature tutperche sprezzo la vita eterna : Annun-ciabunt Cueli justitiam ejus : Cueli nar- Ps.49. ra ingemiscit. Ma che ? Ipsa creatura somma, come contra Affalone ribelle a liberatur a servitute corruptionir ; o Davidde suo Padre , militarono collegati la quercia, il giumento, i capegli, 1.Reg. la lancia, il Cielo che nol volle, la 18. terra che nol fostenne, l'aria che foffogollo ; ficchè n' hebbe a dire San Giangrifostomo : Nec est ulla crea- Ghryfost. tura; qua non mota fuerit; cim ipfum hom. de fenferit movere in Patrene's cosi comea Abfalen.

il Peccatore contumace a Dio non v'ha & ...

creatura, che non guereggia : Et om. Pf.7.

VII. Il fuoco però farà la peggior vendetta, la stragge più crudele. Adu-neransi, dice Alberto Magno i tutti i fuechi : il fuoco della Sfera ; il fuoco fotterranco, il fuoco di fopra la terra e brugeran cotto il Mondo ; faran l'uffizio de' quattro fuochi, del tartareo per punire i malvagi, del purgante per pulire i Giufti, dell'elementare per af-fortigliar gl' Elementi, e disporti alla riformazione ; e del terreo , per bru-ciare , ed incenerire sutto il fenfibile , e vegetabile , tutto il bello, el ricco del Mondo : In igne zeli ejus devora- 26. 16. luttuofa bandiera , come già il Tamer- bitur omnir terra. Colà vedranfi arde- Aug be. re i campi con tutti gli arbori, cd er- 18. comafferizie : i palazzi , i giardini , le foreste . Arderà l'oro , l'argento , le perle, le gemme ; arderà i broccati, i ricami , i biffi , le vesti ; e finalmente ridurrà questo fuoco in lamentevoli ceneri tutto il vago, e tutto il preziofo, che ruba ora a sè gli occhi, ed i cnori ; quanto or vive , tutto morrà per man del fuoco e quadrupedi della terra, uccelli dell'ana, pefci del mare, de fiumi, de laghi e tutti gl uomini, oscurità del Sole l'ombre eterne della che troverà vivi perchè dopo morte lor cafa infelice. Può dal Giudice E. riforgano. O ceneri indegnamente di-

Tebas, rebelles fuerunt homini, veggano nell'

menticate ! Appressatevi superbi , | maledetti a ricevere nel corpo, e nelambiziosi , lascivi ; appressarevi a ve- l'anima i meriti de' vostri falli . Udidere ove , ed in che hanno a finite rassi tra' Palazzi bellissimi dell' Empile vanità, le ricchezze, i diletti. Di- reo questo Venite, e rispondendo con ftinguetemi, fepotete, le ceneri: qua- Ecco foavissima, he, dirangli Angioli sono le ceneri del Grande Alestan- li Santi , ite Anime fortunate a ragdro, equali del povero Diogene: quali giungere i vostri corpi : toglicteli dadel Ricco, e quali del Povero: quali gli ofcuri fepoleri, e conducercii a della Bella, e quali dell'Orrida. No i impoffessarsi del guidardone de' vostri che nol potete, no dice Davide : Sicut la palma, del cedro, del rovero arbori nobili, e giganteschi, dalle ceneridelgramigna povera. Si, si Mortali, Una mezzacanna medefima mifura il broccato, e'l canavaccio. Ad un cenere stesso fi riducono i metalli di Nabucco. Vedete, se hadove sondarsi la superbia. Confondetevi Vani, e Ricchi: vergognatevi bellezze: difinganniamoci tutti , che tutto dev'effere cenere. Date orec-Hier. p. chio a Girolamo, che fornito pur

Gander, Dio, fatra'mici mesti rimbombi risonar le sue maraviglie: Orbisterrarum ruit, in nobis peccata non runnt!

VIII. Ridotta adunque già in cenere questa gran Città del Mondo con quanto aveva di macchine: occo udirfi per le quattro parti di lui la orribil voce dell' Arcangiolo , e la formida-bile Tromba citando i Defonti rutti a Tribunal di Crifto. S'udirà per l'Oriente, s'udirà per l'Occaso, per lo Settentrione, per lo Mezzodi; Surgite Morfta, dice l'Apostolo, l'ultima Tromba: 1.Co.14. In novissima tuba. Quando novissima dicitur, avverteS.Girolamo, utique & perocchè il travaglio , l'infermirà , l' petto prefentalo alla fentenza , e al Judicium.
gaftigo . Udiraffi dunque quel Venito
ne più profondi criminali dell' Inferfta voce ubbidiranno Cielo, Inferno,

352.

travaglj. Uditori! Che Ecco tanto di-

Pfal.32 ignit, quicomburit (ylvam, dove inde- verfa! Donde vuoituudirla, dall'abif. Guillel. scernibili sono agli occhi le ceneri del- so, o dal sommo de'Cieli ? Rispon- Perale. danmi non le tue brame, le tue ope- tom. I. re. Credi tu in questa Tromba ? Or summ. umil canna, del baffo ramerino, edella come vivi? D'un Redi Grecia riferifce trait de Guglielmo Lugdunense, che ricorde, donis c. vole del Giudizio finale, era continua. 4

mente in triftezza, ed in lagrime. Un fratello di luiammonivanelo spesfo, anzi rimproveravanelo. Ma ametrere il Re anzi lui in miglior fenno. usò questo mézzo. Ordinò, che una notte fonassero avanti la porta del Palazzo fraterno una Tromba, fegno ivi, e in que'tempi di averfi avutada' Giudici fentenza di morte. Inorridiffi quegli , e vestito colla Conforte , e to' figliuoli a bruno, andossene me-stissimo alla Reggia. Che ti avvenne? domando il Re. Che non mi avvenne è rispose il Fratello , se truovomi aggiudicato alla scure senza delitto . Allora il Re: Ah fratello! fe inconfapevole di colpa, cotanto è il tuo racriforgere per comparire innanzi il Gran capriccio a udire una Tromba di morte corporale: come non vuoi che io vada penfieroso, ed afflitto, udendo fempre la Tromba del Giudizio d'un tui, venite ad judicium. Sara ella que- Dio, e con certezza di averlo offeso? Tornati in pace, e gradifci cotesta bricve paura per un perpetuo difinganno. Ah , fe pur ne' vostri orcechi , A-Hier et. alie pracesserunt . Certamente chesi; scoltanti , risonasse altresi la Tromba finale, io ho percento, che della voaltrui morte , la voce del Predicato- stra penitenza continova, e delle lagrire fono tutte Trombe di Dio, che ti me vostre inessiccabili dareste la medericordano il prevenitti al Giudizio . sima ragion di Girolamo: Semper vi- Hieron, Guai a chi sordo a queste, apre l' desur illa suba terribilis insonare au in Masorecchio a quell'ultima, che a suo dis- ribus meis : Surgite mortui, venite ad th. 5.

no , e rifonando l' Ecco di quelle Purgatorio e Limbo, mandando fuo-grotte, he , he , diran pure i De- ra 'Anime , che avevano in lor monj a quell' Anime micrabili : He dipolito c mare , tetra , e l'epoleure

Aprato, renderanno i corpi da sè ritenuti : Et pati ; o fia una immagine d'effa comdedit mere mortuo; qui in co erant ,
dice S. Giovanni , & raori , & riuferi cida del medefuno Sole a Ciutti, che bievoli congratulazioni , e ringrazia- mici Grucis Christi. Portata sarà la Crocorpi ! quanto meglio ritornerebbero indicia demonstrabuntur.

di efeguirlo . Eleggi,

parecchi stimano, di corpi gentilisti in cui per un lato dassi a vedere un' mi, e di abiti preziofi: Et omnes An- Agnello innocente , per l'altro un-March geli ejus cum es . Ecco appresso la seroce Lione : così , Manente in sua

nus dederunt mortuos suos . Oh Dio ! l'abbracciarono in vita, e degni si reche incontri opposti d'anime, e di cor- sero di conseguire i frutti del Divin pi . Le ceneri de' Giusti rimpastate , Sangue in lei sparso dall' Uomo-Dio : riorganizzate per mano d'Angioli, ec- spaventevole a' Peccatori , ridotti a si cole corpi lucidiffimi unirficon ifcam- rea forte, perche l'abbominarono Inimenti alle belle lor' Anime . Le ce ce dal Principe della celefte milizia S. neri de'Presciti mal ricomposte da Dia- Michele, che perciò è detto dalla Chie-voli eccole corpi , desormi , ed info- sa Signifer Sanctur Michael; e pareccati ricongiungerfi con mutue bestem- chi altri Angioli daransia vedere colmie, e rimproveri alle sfortunate lor le restanti integne della Passione del D.Thim forme . Quanto volentieri tornereb. Redentore, ficcome infegna l' Angeli 4-dift. 18.

bero ad effer pasto di vermini que' co : Signum Crucis, & alia Passionis 9.1. a.z. fole a rimetterfi nel loro Inferno quel- XI. Per corona di cotal Proceffiol'Anime ! quante volte tenteranno-di ne si splendida verrà il Giudice de' farlo ; ma costrette da' Demonj , e Morti Cristo Gesu Dio e Uomo; non piu dagl' imperi di Dio, è pur forza già come la prima volta reso Bambia restringerfi! Idolarri della carne, di no colle braccia tra fasce ; ma fatto voi si parla . Per te bestemmiatore , Lion forte di Giuda vibrando spada per te spergiuro, per te impudico, di Giustizia con braccio di Onnipo. per te facrilego, avranno a fuccedere tenza. Non come amorofo Paftore si disperati ricongiungimenti di corpo tracciando la pecorella sviata: ma coed Anima. Ti ricorderaiallora del Con- me Giudice severissimo per consegnarfessionale, in cui o tacesti, o seemasti il la a'lupi d'Inferno : Tume , diste egli peccato . Ti ricorderai di questo Pul- stessio di set; videbum Filium Hominist pito , onde ti refi avvisato a suon di venientem in mbe cum potestate ma. Frombo finale di queste regedie, for les autorises montante me la contraction montante me la contraction de la contracti di . Se vuoi forger beato, fe reproteggio miglior Berfabea ad un miglior bo, ora è tempo di eleggere, allora Salomone: Assiuit Regina d dextris tuis. Psal.44. Tal mostreranlo le sedi alte, in cui. X. Éccoti con la forte che ti eleg-gefti in mezzo a tutte le generazioni poftoli , ed Affeffori di quel formida-nella gran Valle di Giofafat , Joele bile Tribunale : Sedebitis & vuel fugià cel prediffe : Congregabo omnes per seder duodecim Judicanter duodec gentes : de deducam can in Vallem tim Tribus Urael : Santo Dio! Spec. Marth. Jodaphat. I Buoni in aria , merce al ; tacolo quanto diverso farà questo agli. 19 le doti beatifiche di che si avvaglio- Eletti, e a' Peccatori : Pro deversita-no : i Rei in fondo alla Valle tra ca- te conscientiarum, dice S, Isidoro, & Isidoro, la tene , ed incendi . In tanto , ecco mitis apparebit Christus Electis , & 1. de rompersi il Cielo a dar passaggio ad terribilis Reprobis . Ancor qui tra noi summ. un' Esercito d' Angioli vestiti , come veggonsi delle immagini capricciose , bon. c. 300

24. Mat. Croce : Apparebit fignum Filii Homi- tranquillitate Christo , illis terribilis sh.25. nir , sia la medesima , in cui Cristo apparebit , ques confeientia in malie

accufat, prosegue il Santo. Voi seli- le del Giudizio, qual appunto associssimi, divoti Figliuoli di Maria; migliolla il Battista, ad un'Aja spa-Madre quanto amabile, e favorevole zioliflima, dove giunge a purgar dalla

womo pulicità al (no Dio) il Peccatore piemer sans dille abraian Cirylfo in an tattigi bruale tra Demoni all'abifo. Io per i me chiudo gli occiò per non vederfe, invidia , o che rabbia , o che difpe-paratii Prelata da Prelata; Saccerdottida rassona ne Peccatori, al vedere i dif-Saccerdot; Diaconi da Diaconi: Tame prezzati da se in tanta glora: se , figuradamera, mit tormenta nacor la si gloridi nel feccio, in tanta gianeff, lib. memoria, che me ne fa S. Effrem, minia ! Re dannati ecco i voftri Sud-da Jud. Epifcopi d Coepifcopis , cel egual fari diti falvi . Tiranni incatentati ecco - 8. la feingura d'ogn'altro grado . Andra Martiri regnand. Peccatori vilipefi ce-

Saule . Mariti e Moglj erunt duo in Dei . lecto uno ; come ora alla finifera Af XI

24. dello stesso sangues come ora dalla si bel nuovo S. Giovanni . Questo è ".

Duo molentes , duo in agro.

la mircrete in questo di: sfortunati voi paglia il grano un ricco Agricoltore : Matth 1. Reprobi, che vi rendeste per oggi, Ventilabrum in manu ejut, & pungabit ayversa per fin la Buona vostra for-aream suam. Già segata è la messe: runa , quando vi dorrere a veder or- già trebbiata la fpiga : quel di è per rida la Bellezza, la Pietà fteffa incrui-ventilarfi la ricolta. La morte fegò delita, e Fifcale per fin la Clemen. la meffe del Mondo de angustic tritraron le spighe. Via su al vaglio: Ven-XII. Così dunque disposto quel ti- tilabrum in manu ejus. Aime, che gir morofo Teatro, comanderà il Giudi-per atta, al girari del vaglo, Tia-ce Dio la separazion de Ribaldi da re, Cappelli, Mitre, Corone, Bac-Buoni: Exibunt Angeli, & Fepara-chette, Toghe, 22cl, penne, probunt Maloi de medio Justorum. Qui celli, e senenze: Ei purgabit arcam If frumento, ivi la zizzania: qui pe fisons. Aime, che volare qual paglia, fci eletti, ivi le quisquilis visilime: conce tinte di fangue, cappucej gonqui gli agnelli, ivi i cappetti: qui le la d'ambizione, berette tumide di fu-Vergni pracenti , ivi de ftolte : qui i perbia, veti macchiatid ofcenità, sectivasi di onore, ivi di contumelia. Ora tri tardati da ingiustizia , bastoni tora i Giusti, e di Rei vivono unitamente u da ferocia, Pulipti intronati da vanella Chiefa, come nell'Arca di Noel nità, Confessionali sfasciati da larghezgli uomini, ei bruti. Ma come termi- ze , Cattedre infette da pestilenze di naco il diluvio, il bue andò alla cam-lanco il diluvio, il bue andò alla cam-pagna, la ferpe, el Lione al monte, inverto la man finitta: Et purgaisi la tigre, e l'elefante alla forcha, e l'areas fiano. Ma no; tutto il rovefeio Uomo a fagrificare a Dio 3 così, in in quell' Aja: la paglia al baflò 3 il questo giorno, il Giusto, che visse da grano eletto in alto con Ciisto: Ra-

da una parte S. Pietro, dall'altra Giu- co i Virtuoli glorificati : Ecce , ecce da: da una parte Davide; da un'altra quomodo computati funt inter filios

XIV. O Dio ! in tanta molticudine suero , alla destra Ester ? Unus assu- che silenzio di orrore ! Adamo agiu- Apec. 10.
metur , és alter relinquetur . Padri e dizio: Figliuoli di Adamo tutti su, tut-Marth. Figliuoli; come ora dalla finistra That ti a giudizio: Et libri aperti sunt, re, dalla destra Abbramo? Fratelli avvila dal suo Trono Giudiziario di mistra Caino, dalla destra Abbele ? dire, che dara Dio una scienza infu-Daus assumetur, & alter relinquetur. sa, onde con chiarezza minutissima E chi potrà finalmente veder separassi vedran tutti il più ascosto della cocoloro , che furono d' una medefima feienza di ciafcuno , e ciafcuno le Paria , d' un' uffizio , d' un' amore ? cofeienze di tutti : appunto come nella State manifesta ogn'arbore i frut-Mill. Io a mostrary tutto l' orror it, che tenea chiusi l' Inverno. Ne' ali cotal separamento in una occhiata, Giusti per sino il desiderio, il pen-priegovi a immaginar quella gran Val, sierbuono pai minuto. J'opera della de-

ftra, che neppur seppe finistra : che asco- | Re fortunari . Venite , possedetevelo feagli oechjumani l'umiltà : neg li Em- Figliuoli ubbidienti, Amici fidi, Comcuore , non che quelle fidate agli Angioli, negate agli orecchi de Confessori , indorate dall'ipocrisie. E potran durar qui celati i tradimenti fatti agli amici , le bugie coperte dagli spergiuri , le orditure dell'inganno ri-camate dalle lutinghe? Tutto, quanto il Peccatore penso, diffe, efegui, tutto avrà a fermar fotto gli fguardi di Cielo, Terra, ed Inferno. Inferno, grideran gli Empj, su consumaci per

### nostro riposo di oggi sia piangere. SECONDA PARTE.

verati colla memoria de'benefiz i, mal nelle potenze ! Maledetti nel luogo , corrisposti dal Giudice, ecco sotto la in cui aveceadurare, nell'eternità delfentenza diffinitiva di lui i Peccato- la vostra morte viva, nella conversari . Vedran prima invitarfi col nome zione della vostra compagnia . Maledi Benedetti da Cristo Rimuneratore detti con tutte le maledizzioni di poi Santi : e farà pari allo fcorno l'invi. vertà, didifonore, doglie, fame, fete, dia. Venite, dira loro Gestl, venite Be- infermità, e morte eterna; Difcedite, nedicti Patris mei . Venite a' godi- discedite . menti, abbastanza patiste. Venite dal travaglio al riposo, dalla corona, dal- re mio Giudice, e mio Salvadore. E' le lagrime all'allegrezza. Venite, che cetto, che per le mie colpe merito ve la benedizion di mio Padre incoglie derti sdegnato, udirti condannatore . undans ; quali in pelago di mele an- cati , mi tocca ancor' oggi il decreto ta , la morte ; benedette restano le zie alla tua infinita Bontà non è oggi voftre opere, benedettii voftri digiu-ni, le voftre limofine, le pennenze: Quest'ora appellare dalla tua Giustizia Venite Benedidi Patrit met: Benedetti alla tua Milencordia. Misericordia dun-Regno ficuro, eterno, abbondante amantiffimo mi benedichi.

pi le scelleraggini commesse solo nel pagni della mia Croce, or del mio

imperio. KVI. Reprobi già è con voi il rigor del giusto Giudice. Non avereocchi, non cuore a fostener quel volto orribile . Gli orecchi però convien che ascoltino. Che ? Discedite à me maledicti in ignem aternum. Via lungi da me vostro Dio per mai più non vedermi: Discedite: dame vostro Ben sommo e folo per mai più non godermi: Discedite : da me vostro ultimo Fine pietà ; che sostener più lungamente per mai non conseguirmi , discedite : tanto improperio , non è possibile . Discedite lungi lungi dalla mia amistà , Basilor, Avealo già predetto S. Basilio : Plus tor- dal mio patrocinio , dal mio Regno , de judic, quentur Iniqui peccatorum pudore in dalle mie ricchezze , dalle mie deliextremo judicio, quam cum fuerint zie, dalle mie glorie. Discedite dalla igni eterno traditi. Lasciamoli così Patria sempitetna, dagli Abitatori glopenare nel rossor della vergogna; e'l rificati , dalla compagnia de' Giusti . Volle Maria Madre mia amabiliffima effere a voi Madre ancora, non l' ammetteste, discedite. Volli io avervi oggi nel numero degli Eletti, mi rinnegafte, discedire. Sprezzaste la mia be-Ccufati dalla coscienza, con- nedizione, discedite maledicii. Male-A Coulan dana comenza, con detti nell'anima, nel corpo, ne'fenfi, detti nell'anima, nel corpo, ne'fenfi,

XVII. Mano, cheio non vo'partitutti: Benedictio illius quasi fluvius in- E'vero, che giudicandomi da'mici pecnega la vostr'anima, il corpo, la vi- dell'irrevocabile appartamento. Ma grasiete da mio Padre , da Me , e dallo que, Diomioclementissimo , miscricor-Spirito Santo: Benedetti dalla mia Ma- dia , pieta , perdono. Da Te Giudice drec vostra: Benedetti dagli Angioli, partiranno maledetti Presciti io non e da tutte le creature. Al Regno al vo da Tepartire senza che Padre mio

# REDI

Nel Martedì dopo la Domenica prima.

#### CONSEGUENZE INFAUSTE DALLA MISERICORDIA ABUSATA.

Populi autem dicebant: Hic est Jesus Propheta à Nazareth Galilee . Matth. 21.



menti. Giace Betfage alle radici dell' agnelli per gli Sagrifizj del Tempio ; come ora Redentore umaniffimo, ma lo d'oggi, l'aprirfi da sè, all'appreffarin quel tremendo, fuo di Giudice Dio . Entravi in fine da Re , e Re , e figliuolo di Davide, e Messia indubi- de: porta, comevuole Adricomio, egual-tabile l'acclaman le turbe, i putti, mente della Città, e del Tempio? En no. e le stessa Città Reale, che per giub. La vera cagion di tanto raccapticelo su bilo tutta è sconvolta. Gli Scribi, i l'ostgelli novolto i raggi d'un zelo arden-farisei, i Soldati di Tiberio custodi tissimo, con cui vendicava Figliuol di dell'onore, e diritto del loro Princi- Dio gli oltraggi del Padre, Pontefice Dipe non ardiscono opporsi. Temono del Tompio, e Persona secon-forse del Popolo ? Di gente imbelle o, da della Trinità la vendica, che nelle Co-e vilissima volte: ch' esti temano ? Te- lombe, che son simbolo, sacevasi da que' mono quel volto eecelfo: remono quel-simoniaci , dello Spirito Santo . Udi-la Divinità tralucene: etcono Dio telo da S. Girolamo: *Epseum quiddam* quando ancor metteff;in trionfo diffas<sup>6</sup> - sque fydereum radiabat ex coulis eehe i così pur lo temettero i trafficanti nel Tempio, ehe innumerabili, e in facie: e quanto alla Simonia uditeil

Tato en Crifto in Be- protetti de Sacerdoti, di cui buona par-tania ofipite delle due a-mate Sorelle Maddalena e Marta; e fabilito en fentificon una voce o a rimproveri rar con quel folome cdi palme la Domenica in Gierofolima, rovesciamento delle monete, e de'ban-cdi palme la Domenica in Gierofolima, chii. Eppure solo era quivi il Reden-avviovyisi il Sabato dopo cena a cerma-tore in abito usuale, e dimesso, anzi tofi in Betfage, luogo vicinissimo alla per non essere egli della Tribu di Città Metropoli, quindi inviò i due Levi, ed Aronne, come contra l'er-Discepoli a provvedersi de due giu- ror di Fausto Manicheo dimostra S. Agostino , incapaee d'intromettersi , Oliveto, e fa via diritta, ed angusta non dico già nel Sanctum Sanctorum alla Valle di Giolafat, onde mettefi in luogo fol eonceduto al Pontofice Som-Gerufalemme: luoghi fecondidi erbet mo; ma neppur nel Sanctum luogo te, in cui nutrivanfi da'Sacerdoti gli destinato a Sacerdoti minori di cotal Tribu . E ben vedesi dall' aecaduto, e qual' Agnello appunto destinato ab che sol nell'Atrio s' innoltrò Cristo : ecerno al gran Sagrifizio al Padrefuo, e nell' Atrio appunto era più agevo-vi passa Grisso. Passa altresi per la le agli odienti usuraj, cioè nel con-orribite Valle di Gioslata; e chi sa se corso della gente, e en entrava, e non pianse ricordando la sentenza di eterna morte, che darrebe ad innu in tutti non sol paura , ma orrore in rutti non sol paura , ma orrore merabili Peceatori nel ricomparityi non Veduto sorse avevano il gran miracovisi il Redentore, la Porta Aurea, vieino a cui era l'Aquila d'oro eretta da EroCornel. dotto Alapide: Mysice vendunt Colum- | Profetiza ora tu ; anzi da tali prein Mat bas, qui pecunia vendunt gratiam Spi-th 21. ritus Sancti, ordinationes, Sacerdotia, beneficia. Columba enim est symbolum Spiritus Sancti . Quindi l' argomento al Discorso odierno . Stimisi pur Gesti colle Turbe Salvador misericordiofissimo: Hic est Jesus Propheta d Nazareth Galilea . Temasi tuttavia perchè mifericordiofo; e per le confeguenze della Misericordia abusata . Non la conosce chinon la teme. Attentiper co-

noscerla, la temerete. II. Stratagemma antichissimo del Demonio; e dagli uomini non ancordetestato, forse neppur conosciuto, si è quel metterci innanzi agli occhi per farci cuore alle colpe , la dolcezza , la mansuetudine , la miscricordia di Dio . Io a suo dispetto vo'farlovi oggi veder qual veramente fi è, perche il temiate. Temono si altamente del Lion l'altre Fiere , che ad un rugito pet le foreste restano ; e quella voce

Her, 1.6, Rugientes sonitu, stupisce S. Ambrogio, veluti quadam vi, attonita, atc.3. que icta deficiunt . Argomentava egli dunque da savio il Proseta Amos di- e tristezze, una cantici di godimen-Amos.; cendo: Leo rugiet, quis non timebit? to . Piu dunque i Reprobi, che non Dominus loquatus est, quis non pro-pherabit? Se dando urliil Lione, con-plicio, nota S. Giangrisostomo, quam

Ambrin all' orecchio è quasi fune a' lor passi:

fi di Ezechiello con Gerofolima, Ve- eternum. Exech.7. di , dice anche a me , vedi cotesta III. Ode cotal'argomento chi teme

messe cava tu la conseguenza : Fac conclusionem . Ahi quanto è facile da offese inferire gastighi, da ingratitudini calamità, de peccati dannazione, Ugon Cardinale buon Dialettico di Filosofia Criftiana cost in nome del Profeta dispone il fillogismo : In hoc argumento propositio est Praceptorum: assumptio transgressionum , conclusio autem æternorum suppliciorum ; così pur Hugo ibi. S. Bernardo: Ego propono legem, af-fumo transgressionem, concludo æter-Hug.ibi nam damnationem. Ecco il fillogifmo, Hed. onde ciascun si predica il suo evento. Pint, ibi. Chi peccò con colpa grave, e non fece penitenza del fuo peccato , fidanna : lo peccai gravemente, e non fò

penitenza. Da ciò che segue? Fac conclusionem? Dunque midanno. Confermi questodiscorso la Scrittura. Una mano con libro mostrò Dio allo steffo Profeta : Libro e mano ! Fede cd opere : questo certamente è Libro di Dio. Or che contencasi intal Libro? Scripta erant in colamentationes, car Ezech.2. men , & ve . Misterioso Libro , in cui delle tre parti , due fon querele,

vien ch' ogn' altra belva tema : tema | de Regno . Ugon Cardinale però codunque l' uomo a' rugiti di Dio non nobbe in tal Libro un fillogismo confempre Agnello , ma sovventemente suso da Seguaci del Mondo . Comin-Lione di severità, e giustizia: tema l' cha Dio colla maggior proposizione : uomo tai rugiti, qualor odali dibocca Lamentationes, penitenza, pianti, fina Dio, o di bocca a' fuoi Ministri, ghiozzi : foggiunge il Peccatore per che ciò, che lor disse, profetano : minor proposizione: Carmina, gusti, Dio rivelò, Proseta, questa mattina tissimo Cardinale: Dominus lamenta Jean ibi. a tutti . Ho all' orecchio il Dio de- proponit , & nos sequimur carmina , gli Eserciti, che rinnovando i succes- & mundi gaudia; & ideo concludit va

tua Città popolata da'mici benefizipiul Dio 3-ed allontanafi dal peccato 3 odeche da gente : cotella terra feminata la l'uom, ofimato, a daudace 3 e da'mici favori : divida tu però , come infinge per non correggenti : agli alcorrisponde alle mie grazie : Terra trui esempj funcstisti raccapriccia queingratifima | tornarmi ingitute per fi-la quelti più ardifere e ferrando nel-nezze, feelleraggini per mercedi : la mifericordia irrita la Giuttiza. L' Quoiama tresa plena efi quisico fan-guinum, de Crvitar plena iniquitate . timent Dominum invenieni judicium ju-

Rum .

flum , & justitiat quasi lumen accen | tenebre . Senza metafore . Vende l' Anident ; Peccator autem homo vitabit coreptionem , & fecundum voluntatem fuam inveniet comparationem. Ecco il divario tral'uom cheteme Dio, el'uom diforezzante : Tuftitias quafi lumen accendent. Quegli non opera alla cieca, come chi comprerebbe un vetro per diamante all' ofcuro ; ma accende il lume de' Divini Giudizi, ed a tal luce esamina anche i pensieri. Vieneil Demonio per vendergli a prezzo d'anima, e di Paradifo, onor vano, ricchezze mifere, diletti fuggitivi: vuol trafficare nel bujo : no , risponde il Giusto , non compro inganni: Juftitias quafi lumen accendent; yenga luce. Che pretendiafluto venditore? che io compri onore colla vendetta: ricchezza con fallacie, c spergiuri : diletti illeciti con isperanze di facil perdono ? no , non mi fido l de'fenfi , che ciechi mi configlieran ziale. Ditegli con la conclusion del preper buona la compera : venga luce , e mercatanti la ragione, e la Fede : Justitias quas lumen accendent . Giudizidi Dio a configlio. Che rispondete i Che dannofissima è la compera, come fallace il venditore. La colpa Iafcia retaggio amaro: le sperienze altrui faccian luce per ritrar da precipi- Ad un ladro condonò Dio maggiori zi . Tra salvarsi e dannarsi per sempre non v'ha mezzo. Se hai Dio, che ti manca? che non ti manca se'l perdi ? Che tu speri perdono ? e se sia mai questo ? Cercar comparazioni per cotal prefunzione tel niega Dio ? avrai tempo a pentirti? Quantinon l' ebbero? molti morirono vecchi, molti anche giovani ? molti peccarono affai , e falvaronfi ? molti dopo un fol fai e laivaroni, e mont dopo un tos nomes e parametri non transcriptorio processo perirono. Chi ti fa certodel. per fe folia, i dee S. Ambrogio : qui la forte migliore ? B'faccenda damercerfi in forte l'acquiifto, o perdita eterfitutto, e d'aconderfi in sé medefino, de parametri la livie de la conderfi in sé medefino. na d'un Dio ? Si, così è, conchiude come fa il Riccio, qualor vedesi in 11. il Giusto . Lungi da me Mondo , e rischio di restar colto: Malitiosa mens , tuoi beni e lungi di quà il Demonio, è somiglianza di S. Gregorio, se sin-e suoi inganni . L' esempio de Sedotti tra se colligit, intenebris desensionis ab- Greg. 33quafi lumen accendent.

IV. Ode però l' uom ribaldo , l' confeguenze di Dio. uom temerario l' invito alla pregiudi- ! V. lo però , affidato in quella grazialiffima compera: invece di chiamar zia, che lo Spirito Santo a'fuoi Minilume a difcernerla , avventura per strianche indegni liberalmente conce-

fallacissimi beni il prezzo di eterni te-fori ; fa giudice il senso, escorta le to, vo' si sotte stringere il Peccato-

ma, compra Inferni. L'ammonisci? in vece d'emendarfi, inventa scuse. Il convinci? in vece di renderfi, e pentirfi', rincorafi co' felici avvenimenti di pochi trifti . La sperienza sottoserivesi a' protesti dello Spirito Santo, che dice: Peccator vitabit correptionem, & secunding voluntatem suam inveniet comparation nem. Non occorre affaticarci, ed argomentargli contro: propone efempia capriccio, e paragonali agli Empj, chel' indovinarono : Secundum voluntatem fuam inveniet comparationem . Secundum voluntatem suam. Non fi paragona co'Giusti, che gli rinfacciano colla purità della lor vita le feelleratezze di lui: non co Dannati, che lo fpayenterebbono colle lor pene : paragonafi con pochi Peccatori fuoi pari, cui la Misericordia di Dio, dirò così, su pardetto argomento: Peccator, fla all'erta, che tu ti danni ; ed egli: altri di me peggiori falvaronfi . Adultero , vè che ti perdi; ed egli: Davide lo fu collo scandalo d'un Regno, ed ottenne perdono . Ufurpator dell'altrui , vè che corri per le poste all'Inferno: ed egli: infulti . Donna impudica , vè che te ne porta il Demonio: ed ella: La Maddalena fu ancor profana, e falvossi . Che per tenerfi tenacemente in fondo al fetido fango delle colpe : Secundum voluntatem fuam inveniet comparationem. E'cercar con Adamo fragilissime fronde a palliare i fuoi delitti : Facit [v-

mi faccia cauto . Savissimo decreto ! [condit . Così tradifice sè quando crede mor. c. Invenient judicium juftum, & justitias disenderfiil Peccatore : cosi con sofif- 32. mi spera debilitare i fillogismi, e le

re, che o dannato debba darmifique, dabilmente ribaldo ? Perche non gita tanti Empj , peggiori anche di te: veriffimo . Da questo che cavitu? Adunque perdonerà anche a me, tuttochè duri nelle mie colpe. Enon ti avvedi, Delitto nuovo, ed enormissimo è trarre incentivo a peccare dalla grazia, punto questo discorso, ripiglia S. Ago-P/al.60. care: dunque perdonerà anche ame, che feguito a peccare . Udite il Santo, che interrogando, dà emfafi alle fue invettive: Justims hoc erit, ut ibi te ponat perseverantem in peccatis, ubi positurus est illos , qui recesserunt a peccatis ? Oltrecche, quando anfuoi fini fatto falvo alcun Peccatore , vale da ciò argomentarlo per se? Negli esempj di Grazia non hamai forza uno ha indulto ; argomenterebbe bese perchè Dio tornò a vita Desonti, al-

Ambr I. Divina beneficia , sed observantibus lungamente seelleratissimo salvo : A 4 in Luc, deferuntur, Odimi bene oftinato. Fac- mone imitator di fuo Padre per due

Exed. 15. Faraone ribelle . Perchenon uccider- chè peccò d' un delito odiofissimo a lo colla prima, prevedendolo inemen- Dio s ed è quel peccare, dandoli spe-

sta mattina, o pentito. Su alle prese, tarlo tosto all' Inferno a dargli pena Mal Criftiano che dici? Dio perdonò men grave ? Perche vuol Dio difcaricar presso il giudizio degli uomini la propria fua caufa colla maggior colpa di Faraone. Sapete quando sdegnosfi la misericordia ? Quando oso Fa. cieco, che in ciò commetti delitto nuo- raone, vedute le vie aperte miracolovo, per cui non meriti quella pietà ? samente per gl' Israeliti nel Mar roffo , intrometterfi ancor' egli a camminatle: Ingressus est aquas Pharao cum che usò Dio co' Pecceatori : Ne val emribus , & equitibus ejus in mare . Fece un mal conto trasè l'empio Mo-Aug, in stino: Dio perdono a chi lasciò di pec- narca : Usò Dio di sua misericordia con Ifraello: l'userà con me ancora. Tantobastòa naufragargli il corpotra l'acque, l'anima tra le fiamme: Etreduxit super eos Dominus aquas maris. Questa temerità di peccare, e presumere diè peso a precipitar sopra Faraone in un'attimo la morte folpelagli cor' abbia Dio a suo arbitrio, e per dalla misericordia Divina per dieci mefi . Eccolo dalla penna di S. Bafilio : Cordis arrogantia fretus, iter justorum bom aufus est ingredi; indipiù chiaramente quod l'induzzione. Se di cento ladri , no- aggiunge. Ac estimavit quemadmodum Dius no vantanove son consegnati alle forche , populo Dei , fic & sibi , Mare vu es c.mal. brum permeabile fore. No , Cristiani , ne per sè ogn'altro ladro la libertà? El no: Non fanno esempio l'opere, che son di Grazia ; e chi vuol farsene etri si desse morte, spererebbesi fonda- sempioerra, e sidanna. Udite, Manas. daramente risurrezzione ? Pazzie gof- se, e Amone due Re, Padre e Fise sarebbero. E non sarà egual la fol- gliuolo, ambi scelleratissimi. Cinquanlia di chi fi afficuta il perdono , di tacinque anni regnò Manasse, ed alchi si promette vita eterna da Dio , trettanto tempo tutte le scelleraggini perché della a i pochi , cui volle ? regnarono in lui : idolatrie , figuile.

la Crifio prodiginnumerabilidapper
cutto : che pretendere Nazaretani ?

la color de de hie in Patria tua. Non vuole far. salvasi : Amone sorpreso all'improv-li : son'opere di Grazia, e di sua li- viso da Correggiani perde tra loro serbertà : non vuole i fuoi miracoli di ri ambe le vite: Tetenderuntque ei invertimento di sfaccendati : Non enim sidias servi sui , & interfecerunt Re-4.Reg. 20. dormientibus , zela S. Ambrogio , gem in domo fua. Manasschunque piu. cia Dio, che non già perdono, come soli anni, senza tempo ad un sospiro pazzamente ti arroghi ; ma maggior di pentimento! Giudizi profondiffimi galligo non truovi, per aver tu abu- di Diochi non vi adori? Piacemituttafato della pietà di lui, edella pazien- via la ragion, che nella Glossa asseza. Dieci mesi, dicon gli Ebres, du gna Glica. Salvo è Manassepiù empio: rò Dio nelle piaghe, con cui affisse dannato è Amonemen colpevole; per-

fanza al perdono , o perche Dio die veffigia si altamente fi imprefiero e artuu ia sua grazia , o perene de nelle rive , e ne fondi del mare , orne lunga viria a pendiri. Ecco dunque che fini a tempi di San Gregorio Zuron. Gliesta: il gran fillo di Amone : un difcor- l'uronefe , e di Paolo Orofio veto la Lingua padanal. fo perverio, c feperamoto o Cognistio vanni i foldo idelle rouce del cocchi j. Findo. Glofi in nem pravam apud animami infliciti : el fegni de piè de cavalli , e de c. 10. 482. Pater ment a puero multa (cleratei gli uomini ; anzi fe tillora alcuna oroi l. 11. ferit , ac in fenedia puntentiam festir ; d'effe per alcun accidente cancel a l'ibi (Clera. Espo gradou bate in neste trora animal la fic arron. di ball accidente cancel a l'ibi (Clera. Espo gradou bate in neste trora animal la fic arron.) Clem per anni per ann

loggiacciono a legge : queste come transacta ultionis terreatur exemfoggette a legge non ammettono va- plo . rieta . Se la Grazia fusic sottoposta VII. Al medesimo fine punì Dio

ză di Dăvide nel rammemorare quel pier imprem unum. Ugon Cantan-trip nu miracololo paffăgulo di fecentomila le: A dinifică 4, concepinur, ve quafi 2804. Soldati Ifraclitei ; oltre il numero parturviumur ; or peperimur furitum Card ili. fimfurato di donne, e fanciuli, per l'alatir. A tai fine î da Notomifia, sin-l'acque bipartite dal Mar rofio? Ter. il quale feuopre nell' eftinto il malo, in ca), ra arista apparsii, deferire il produ re perché fe ne guardi chi vive: Ut. per gio la Sapienza ; or in mari rubro pras morientir profesiat ad falleten Rom. Solito vive in empedimento. O qui non fi vivenito. A tai fine î da pur durare accenna Tavvito di Davide. Escolo fii la terra qualch' Empio ; perchè a

P(al.67, dalle fue stesse voci : In mari via vederlo si mesto, si follecito, si annon cognosentur! Non così di Fara-one, e degli Egizziani, le cui linquamini quasi malur navis in vertice Pint.ibi. ". Tromba Quaref.

altrui la sua grazia, o perche die nelle rive, e ne fondi del mare, Green

il processo; e la sentenza di Amo- tur . Non vi trattengo più . Fu conne i e tal fara di ogni mal Criftia- figlio profondifilmo di Provvidenza no , che coll' efempio degli aggrazia- firuggere le pefte degli Ifraeliti , opeti da Dio fi dà animo, e tempo a re della mifericordia : confervar l'orpeccare. Val per tutti la conchiusio- me degli Egizziani, opere della Giune di Glica: Hae igitur de cansa, flizia: Non vi sia memoria di quel-Deus panitentiam ipfius non expecta- le; perchè altri non ardifca paffaryi : fi perpetuino queste ; e leggano VI. Or come l'opère della Grazia nel Registro de gastighi Divini soma non fanno esempio a sperare ; così l' mo spavento i temerari. Non altriopere della Giuftizia fanno esempio menti conchiude Orosio : " quisa temere. Chiariflima è la ragione; quis non docetur timorem. Dei pro-perche quelle come arbitrarie non palate. Religionis studio, iree ejus

VII. Al medefimo fine puni Dio direbbe Pluvia voluntaria da Davide notizia: tanti, che pur conobbimo; coll' interpétrazion di Agostino: Con-in essi fu supplizio, in noi esempio: Aug.ibi. gruentiùs intelligitur ipsa Gratia plu-Plettuntur quidam, ammonisce S. Cigruennia mengitar iya Gratia para paratasanian yanannine si. 600 olaharia si. ne Crifto decto prima yanan ya rifletteste , Uditori , ad una minu- facia tua Domine . 1 Settanta : Pro-Sope, Inzia di Davide nel rammemorare quel pter timorem tuam, Ugon Cardina-terpribi.

tua, o'r femite tue in aquie muitir , fiolo ; se ne tenga altri da lungi ; o'r vessigin tua non cognoscentur. Gran come degl' Ifracliti spravvivi in Bab. 17ai, so maraviglia! Si immensa molitudine bilonia processo Dio per Idaa ; che premere le arene molli , e non la-feiarvi ombra di orma : Vestigia tua re di nave naufragata, affisto allo sco-

montis, & quafilienum super collem; e causa . Ti dice Dio per Isaia : Num Hai. 27. come Caino contrassegnato alla mor-Gen. 4 te, perche non l'uccidesse; Possit Ca- Come tu da' gastighi scaricati su gl' in fignum, ut non interficer et eum omnis, qui invenisset eum ; privilegio miserabile, dono infelice : vivere per continuamente morire a man di fpafimi .

Sept. In e di tremori ; Vagus , & profugus , terpribi. ( i Settanta, gemens, & tremens) eris Super terram. Gran pena a Caino,

Basil Se-lio ne comenta l' infausto decreto : louc or 4 Tremens obambula , animata lex vi-& Abel. demibus occurrens, Spirans columna avertat à tali pana.

VIII- Fatto dunque già certiffimo , che i gaftighi degli Empj fon refi da Dio avvilo, per cui altri non fi faccia empio, or mi di tu, Peccatore, qual discolpa ti resta di non temerlo? Fac conclusionem. Potrefti addurla, fe Dio non avesse punito dal principio del Mondo, e non punisse. Testimonio tu o d'udito, o di veduta di tanta severità contra i ribaldi, come non temi, che imitandoli, nont'incolgano i riscontri funesti della stessaterribil Giustizia ? Cospirano tutti i Padri della Chiefa in aggravar la colpa di Adamo . Perchè Eva peccasse , armosti il Tentatore di tutte le sue astuzie : parlolle a lungo per bocca del Serpente ; le promite scienza , e Divinità. E tu Primo Padre degli uomini , prima prole di Dio ad un fem-Gen. 3. plice invito prevarichi ? Et sulit de fructu illius , & comedit ; deditque viro

fuo, qui comedit. Eva fu ingannata, non tus è autorità Divina di Paolo: Adam non 1.Tim z. est seductus, mulier autem seducta. Gra. zie però ad Agostino, che piglia del Progenitore comun la difesa. Udito avea Adamo, dice il Santo, che dopo la difubbidienza immantinente motrebbero . In quocumque die comederis , morte morieris . Eva mangiò , e non morì : altro esempio di gastigo non conofecva : dunque ( conchinfe Adamo ) potro mangiarne ancor' io , e non morrò . Quindi la colpa di Aug l.11 lui , e quindi altresi la discolpa: Nec

de Gen. suaderi jam opus érat viro, quando adlit.c. Cristiano inosservante, patrocinarsi la improprio diletto impedisce la gene-

quid non audisti, que olim secerim? Empj non imparasti pietà ? Non gli fapelti forfe? Tu, che gonfio si, per fuperbia, non capi nel Mondo, e pretendi farti maggiore mettendotifotto a piè i poveri mici figliuoli Non audisti que olim secerim ? Non udisti gli Angioli precipitati dal Cielo, i Macchinatori di Babbele confusi , Faraone naufrago nel Mar roffo, Nabucco bestia in un bosco, Baldassar privo di Regno, e di vita, Oloferne decapitato da una Donna : Non audifti ? che Aman mori in una forca, che Antioco fu roso da'vermini ? che farò dunque di te si baldanzoso ? Fac conclusionem.

IX. Tu avaro del tuo , avido dell' altrui Non audisti qua olim secerim ? Con Achan, il qual pagò sepolto tra pietre il furto: con Giezi forpreso da ftomachevole lebbra per l'avarizia? Non audisti? Jezabelle precipitata dal balcone, pesta da cavalli, divora-ta da cani per aver tolto la Vigna a Naboth: Giuda afforcato dalla disperazione in un'arbore, e caduto co-me nel centro fuo nell' Inferno, giufta il dir di S. Pietro : "Ut abiret in Al, 1. locum sum : Anania e Zaffira uccisi da morte repentina. Or che farò di te , che seguiti i medesimi passi ? Fac conclusionem .

X. Tu lordo, luffuriofo, fchiavode tuoi appetiti, tu che ti perfuadi, ed infegni effere il tuo peccato leggiero, e compatibile , Non audisti que olim fecerim ? Mondi affogati da diluvi . Città incenerite da fiamme, uccifo Emor, spianata Sichen, distrutta quati la Tribbu di Benjamino ? Numquid non audisti? Non ti venne all'orecchio, che per una Femmina il fonte Sansone perdette lena, vista, e vita? Che Salomone divenne idolatro: Davide fuo Padre in tante guife afflitto? Neppur'udisti, che sì schiso vizio tolse la vita a i sette Mariti di Sara, lapidò i duè Vecchioni follecitatori della rudica Sufanna, dièmorte a quattro illam eo cibo mortuam non effe cerne- mila Ifracliti ? Non audifti ? Non bat . Non così a tuo favore potrà , udi il Conghiugato , colui che per

Genel. Fac conclusionem.

38.

" XI. Tu bestemmiator, tu spergiuro, tu , che si spesso fai base alla salsità i Nomi fagrofanti di Dio, di Gesti, di Maria, de' Comprensori : Non audisti que olim fecerim ? Per la bestemmia di Sennacherib mandai un'Angiolo ad uccidere in una notte cento ottantacinque mila del fuo Efercito . Per una bestemmia seci, che tutto il popolo lapidasse quel figliuol della Giudea, e l'egizziano, che contrastò coll' Israelita . Per uno spergiuro del Re Sedecia fu manomessa Gerusalemme . Per un giuramento rotto da Saule, e Giofuè a' Gabaoniti, fermai per tre anni continui la sterilezza, e la fame in Ifraello; finchè regnando Davide, furono crocifissi isette Figliuoli di Saule, e colla morte si estinse la mia iracondia : Cristiano , tu ; che più obbligato, mi riesci con simili colpe più indegno, Fac conclusionem.

XII. Tu, Peccator d'ogni delitto, tu che non rispetti comando della mia Legge, tuche hai per favola l'Eternità , e per Iuoghi finti Inferno e Paradiso : Non audisti , que olim fecerim? Non hai mai udito le ftragi della spada di Dio sdegnoso ? Tu , che con tanta facilità credi falvarti fenza lasciar la rea tua vita ? Non andisti ? che di meglio che di feicento mila uomini , che usciron di Egitto , due soli entrarono nella terra promessa? Non hai udito, che di tutto un Mondo d' nomini , e donne , otto foli reftaron vivi dopo il diluvio? Non hai udito, che stretta è la porta del Cielo, e che effendo tutti chiamati, pochi fono gli eletti? Or chi è quell'Eretico moderno, che niega in Dio la severità della Giuftizia? Vene ha alcuno qui?

razione, nonudi che Her primogenito, Seper sua disgrazia vi fusse, Fac, gli vo' di Giuda il Patriarca , per commet- dire , fac conclusionem. Cava dal det. tere fimil delitto ; acciocche con- to, emostatro finora, cava la conseguen. fervassesi la bellezza di Thamar , fu za inferisci se farà facile il salvaro , quanatrocemente punito ? Non udi il La- do le tue opere stan gridando alle porte feivo, che non rifpetta sè stesso, non della Giustizia Divina, perchè ii condanudi che Oran fratello di Her , perche ni : Fac conclusionem : Odi , che per te semen fundebat in terram altresi riceve conclude S. Giangrisoftomo: Puni, dandallo idegno di Dio orribil pena? Ideir- noi fimiliate: tepur punirà, dannerà: Chryfoft. co percuffit eum Dominus . Argomenta le non ti emendi: Si punitur ; manifestum, hom. 5. ora tu l'efito della tua vita fcandalofa: quod & nor jnam & nor inobedienter ful. ad Rom. mus. Se Dio si mantiene vendicator de' vizj qual sempre fu, come fu de' viziosi, fara dinoi.

### SECONDA PARTE.

XIII. D Ucaltri oggetti ha posto Dio innanzi gli occhi de'Peccatori, perchè temano della Giuftizia di lui, e del pericolo di dannarfi fe non correggonfi. Sono questi due oggetti, i Giufti angustiatiin terra, e Cristo crocifisto . Sapete, dice S. Ambrogio, come fi addomeftica il Lion da'periti ? dandogli sferzate? Ambr L fgridandolo? Nol fosterrebbe si generoso a de Cafatto scicento e cinque anni prima da Quadrupedo. Flagellandosi su gli occhi bel. c.a. fuoi un cagnolino. A que ecmiti, a quegli urli, trema tutto il Lione, Con ciò, com fint ipsi terribiles, dicunt timere. Non altrimenti tien Dio fotto la verga il Giusto, l' Amico, il suo Diletto, per-chè l' Empio tema : Ceditur canis, ut pavefeat Leo , fegue S. Ambrogio : Caftigatur Justus, ut emendetur Injustus , ripiglia S. Paolino . Così dunque punge Paulin. Dio le pupille de fuoi occhi, perche il Peccator ravvedafi , e pianga : Fac Delph, conclusionem, e trema . Trema al vedere un Mosè morto nel Monte Nebbo Aronne fuo Fratello nel Monte Or fenza dar loro adito alla terra promessa : Nadab ed Abiu inceneriti dal fuoco dell' Altare : la moglie di Loth fatta statua di sale per un volger di capo : Oza estinto a piè dell' Arca per averla toccata con irriverenza : quel Profera ito da Geroboam, sbranato da un Lione. Niun di quefli peccò gravemente, e tutti puniti per leggierissimi falli con mortoimprovvifa: perchè tu, Peccatore, argomentaffi i fupplizi, che ti fovraftono: Faccon.

XIV. Il secondo oggetto, che de'in-

clufionem .

gerire a noi malvagi timor fommo è i ifdem potietur, quibus, qui modestiam, povero, schiasfeggiato, era sputi, era slagelli, tra spine, tra chiodi, in una Rom. 3. Croce. Perche? risponda Paolo: Quem posuit ad ostensionem justitie sua. Da

Lue. 23. tutto ciò Cristo stesso i in viridi ligno hac faciunt: in arido quid fiet? Tanti colpi su d'una verga fiorita; d'un legno secco, c acconcio al fuoco eterno? Quid fiet? Quid fiet ? Fac conclusionem. Vcduta dagli Amici di Giob tanta Santità tra tanti spasimi, dice il Sacro Testo, che Nemo loquebaturei verbum , Non avean lena a fiatare, non folo per la gran doglia della compassione, ma ben anche più , perchè rimafero attoniti per la confusione . Se il Giusto , il zelator della Gloria di Dio , il sollievo de poveri è in tante pene: Oright, di noi ribaldi , che dovrà effere ? Non folim pro Job , riflessione di Origenc , fed pro fe unufquifque corum sollicitus erat, metuens quid etiam de se gereretur . Savissima conseguenza. Tal sapessi erarla pur tu , Cristiano , oftinatifimo per anni silunghi intante malvagità : Fac conclusionem . Gli amici di Giob sepperotrar consequenza si vera, ed utile al vederlo in un letamajo : tu al veder Gesti in Croce? In arido quid fiet ? Credi che Dio è le vendicò improprie nel Figliuol fuo. danni. Non restituisci potendo? dunque ti danni. Non lasci l'amicizia lasciva ? dunque ti danni . Non finisci di giurar con bugia ? dunque ti danni . Non yuoi perdonar di cuore le

> XV- Vuoi falvarti ? feambia in via il precipizio. Va per lo cammino de' tuoi sono diversi: Scortator, & adul- felici del baratro Ergo erravimus. ter, quique innumera mala operatus est,

fione? dunque ti danni.

Cristo Crocifisto, cioè un Dio-Uo de sanctimoniam vita conservavis? Pomo impeccabile , nonche innocente , trà trovarfi un Nerone con Paolo ? Potrai tu lascivo trovarti spalla a spalla in Paradifo con Benedetto e Francesco, che salvarono i gigli della lor purità tra le brace ? Potrai tu dalle Commedie, da' passeggi passarti a fare il Collega nella Gloria con Domenico, che per afficurarlafi fi disciplinava tre volte il giorno a vivo fangue ? Tu dunque a far camerata con un S. Pietro di Alcantara in Ciclo : tu in terra tra tutti gli agj , egli tra tutti i disagj? Vuoi perdono da Dio? se imitasti Pietro nel rinnegarlo co' fatti, imita Pictro nelle lagrime: imita le penitenze di Maddalena, se imitafti le impudicizie : imita la preftezza della conversione del pio Ladrone, seimitasti le sue ribalderie. Vita rea, e morte fanta : scelleraggini , e perdono : vizj , e ficurezza non fi diducono bene: Fac conclusionem . Argomenta legittimamente a buon' ora; perchè non abbi a riconoscerti mal Dialettico dell' Evangelio co' buoni Dialettici dell' Inferno .

XVI. Oh dell'Inferno: Animesfortunate, una parola fola, uditeci. Che ci dite di quel tanto sperar vostro nella misericordia di Dio? di quel dimenticare oftinato della Giuftizin? Che vi avvenne dell' aver differita l' emenda giusto ? Non potrà dunque lasciare de' costumi malvagi ? che , dell'averimpunite le ribalderie proprie tue, fe vi promefio pronto ad ogn'ora il tempo di confessarvi ? che , dell' aver In the speri-salvarti .? Fac conclusio- iprezzato minacce, ed avvisi ? Che nem : Non fai penitenza ? dunque ti rispondete ? Dannati . Una parola cereai , una parola rispondono , ma pur diconfeguenza troppo tarda, troppo inutile , benche favia: Ergo erravimus : Da antecedenti di gusto seguono confeguenze di tormento: Eringiurie? dunque ti danni . Non vuoi go erravimus . Da antecedenti di teconfessareil peccato taciuto in confes- meraria confidenza, seguono confeguenze di disperazione eterna : Ergo erravimus . Da antecedenti di passatempi feguono confeguenze d'eternità Santi , ed intendi dalla ragione, dal- di pene . Ergo erravimus . Criftiani, Chrysoft, la Giustizia di Dio, e da S. Giangri- fia da' nostri antecedenti la consehom. 25. fostomo, che non potraitrovarti al ter- guenza Emendiamoci: così farem cerin Rom mine felicissimo de Giusti, sei sentieri u di non dover trarla tra quegl' in-

PRE-

### PREDIC

Nel Mercoledì dopola prima Domenica.

#### I CRISTIANI CONFUSI DA GENTILI.

Viri Ninivita surgent in Judicio cum generatione ista, er condemnabunt eam. Matth. 12.



Opo quell'applaudito mi- emit eum . I Peccatori all' opposto : Prev. 31 racolo del cieco, fordo, prima vogliono il peccato, la lor roc muto fatto falvo per vina, poi la conoscono: a fimilitudiCristo dalla tirannia del ne di quelle stolto dell' Evangelio, che

ogni Peccator Cristiano può dirsi in sen- 11 Nocchiero, che guida la nave non Phil.lib. de Jojeph

nel Tabor Domine, e Bonum est nos bie Generatio prava, & aduttera. Alto este i to compassione, o rimi estempio a Superiori non risperargradi, provero foggiungere l'Evangelista Ne quando, come gli Scribi e Farsici, i sciens quid diceret. Volumus. Questo sa- più riguardevoli della Città sono i più

scepoli, quando disdicevangli l'entra-Joan. 11. re in Gerofolima , Duodecim funt ha-Rupert l. r.e. diei , cioè , imparate soggezione perocchè al dir del Raulino : Non 10.10 Jo. dall' ore , che seguono il moto del percussiti mis servum, & tamenibi Ma-Sole: Ut/equantur, ficut bora motum giftratur eram, & samenen Ada-Solir, rificilion di Ruperto: Volumus: non percussi. Generatio mala, & afi fan legge il fuo volere, anche quan.

James, sorram, concluide S. Luca. Voloni leavi chryllen ab aquit. Ell' oltima-Leavis, ta dunque Legge fon finonimi agli to ancudine a'colpi indura. Arringene Terla, Empj. Polemus redere. Che fenorol. gimento d'ordinel prima e vedere, conocerer e poi volere ad ciempiode. dal Redenoce anche adultera y Gene.

Tormba Quarel.

Demonio, ecco condur- prima comprò la vigna, e poi usci a veglis innanzi parecchi dera : Plana mis, è nuecile babeo cel.
Scitis, e Farifei: Acesseran Chi crere, è videre illam . Valumus è v. Luc. 14.

Gan. 37. derebbe, che quando l'accoltaris l'alos games. In anta abbondanza di miris
mezzo a prender luce , per questi coli di benignità , altri ne cercamo di miferi è addenfar tenebre è Somma terrore. Troppo fpeffo follecitano i infelicità convien dirfi quella, che fa Peccatori le pene dellelor-colpe, per-errare il termine in buon cammino 5 ed che lafcianfi trafcinar da lor voleri. so morale, quello che in senso lette- alla scorta del Cielo, ma del capricrale riserisce di Giuseppein traccia de' cio, sempre truova scoglio, non porfuoi fratelli la Scrittuta : Invenit eum to: Da mibi liberos, alieguin moriar, Gen. 3. vir errantem in via : Magister volu- dicea Rachele : moriva se non aveva mus des senson videre, gli distero ri-soluti. Brutta unione: Magister, e lo-tomus. E appunto l'error di Pietro esti il rimprovero del Maestro Divino Luc. 9. rebbe", l'ore fignoreggiare al Sole , vizios. Non imitino Pietro in Ger-non il Sole all'ore : e l'ors a ciò al-l [emani], che tagliò l'orecchio a Mal-luse il Redentore risponalendo a' Di-lo poyero [chiavo, e lascio intarati i Jose : 8.

dultera. Mala perchè oftinata; finchè do abbiafi a crocifiggere un Dio: Se- l'acqua rapprefa è gielo, può vincercundum legem vestram judicate , disse la il Sole, o il suoco: fatta cristallo, Pilato agli Ebrei : tradidit voluntati non v'ha forza, cui non resista: Ge-

complici di più riguardevole gerarchia:

m:ritamente riprefo dal Redentore ;

la donna forte Consideravit agrum , & ratio mala , & adultera . Eccone la vera

ragione da S. Giovanni Grifostomo: tè vera discrint ab cit tamman inju-Perchè, come la donna insedele inten-fits Possissimi in nostrum usum as-dendolasi col drudo ta licta taccia al simenda: colla clausola però ordinata cincora a imitarli : Piri Nimivitæ sur- cibus unquibus seca. stiani. Diam principio.

fion del Cristianelimo depravato, degli gj. I. Cittadini di Ninive ( protesta il esempi de' Gentili virtuosi . A sin Redentore ) alzetanno il capo nella le Dio perito nelle scienze degli Egiz- l'udir le voci di Giona secero peniren-

Danil, Le Daniello de Caldei: "Of aceret est constituent per la consti

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e i Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e i Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti , a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti, e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti , e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti , e a Criftiani . Tremendifilmo Harsha.

Adi. 17. la del Gran Dionigi Arcopagita , cito Miasliti , e a cito Miasli

dendom con una de actua a l'amena con la constanta però commana marior così oggi la generazione ribali da Del ll'Iracità; che volcliè piglar da faluta con tirolo feccio di Mato moglie alcuna cattiva: reciderle ugne, fro Gesù, c'Iràn modio morata. Ture ce capegli, e feambiante verlimento: Dunter. to all'opporto però corrifiponde egli Ratet calarium, 6 circumidat ma per, 1 con esta; perocche ricordandole Gio- & deponet vestem , in qua capta est ; na in seno al pesce, le offre la sua così avendosi a prevalere dell'erudi-passione, e sangue, oppue l'oscurità sa zion gentilesca il Sacerdote Catrolico, lutevole del tepoloro ; avvivandole le convien che le tolga quanto con feco adorazioni della Reina Sabba con Salorazioni della Reina Sabba con Saloraz e Sapienza del Padre ; e facendo me- calva eam , & illecebras crinium , ad Pammoria della penitenza de' Niniviti la atque ornamenta verborum cum tena-mach.

gent in Judicio cum generatione ista., III. Cio persupposto, eccomi ad to condemnabunt eam, Argomentouti- imitazione di Cristo 2 convincete, siefilimo che io prengo al diderno di cone e gli Scribi, e i Fanici moftranfoono, cioè: Le virude Gentili rimprovero, e dannazione a vizi de' Critili, l' oftinazione de' malvagi Cristiani, giacchè aldirdi Guglielmo Pa-Guil. Pa-II. Non mi s'impui a novità, che rigino: Referri hes ad Christianos de rifficia io questa mattina mi avvaglia, a consu-bent. Attenti dunque Cristiani malva. has Err. che Mose potesse meglio riprendere Valle di Giosatti in verso questa gene-delle lor contumaciega straelità, il vol-razion mala, ed adultera, perche al-Bassil ziani : Eruditus est , dice S. Bassilo , 22, e costoro non han voluto sarla ; bom.14, Moyles omni sapientia Egyptiorum : avendo in forte mission Predicatore Danisi, e Danislo de Calde: 'Ur docert eor che Giona: Ece plus quad pones bic. loquia prava : ed in quel gran Ra adunque leveranndoli su nel Gudizio a gionamento satto in Arene con frut-condannar non Gudici , ma Fiscali : to si memorabile dell'acquisto di tante Non judicandi potessate , sed compara-Anime alla Fede , e tra elle di quel sionie exemplo ; avvifa Eutimio , gl' Enth. vero , clie a' Cristiani Oratori non Giona; Il Predicatore degli Ebrei , e édifdetto trar, come Abbramo, frut. de Criftiani un Uomo-Dio, Gefueri. to dalla ſchiava, vo dire, dall' eru-dizzione profana șe con Sanfone-dal. flucrifto il Dio de Profeti : Ciona 11.1804 fino, il favo della verità i anzi ricono. Angla. (ce Agostino obbligo ne Ministri della Parte : Gesti dal feno dell' Eterno Angla. (ce Agostino obbligo ne Ministri della Parte : Giona fenza miracoli : Gesti edoft. Parola Divinaa ricuperarladalle catene con innumerabili : Giona fenza farsbeadi quegl' ingiusti Possissioni : Siqua for: nesizi , nè patire : Gesù caricando à

popoli di favori, e dando in prò di l'ingratiffimi in si chiara natizia del vefronto frutto con frutto, i Niniviti Gentili si troveranno aver fatta penitenza dalle Prediche di Giona; ed i Cristiani peccatori non già; avendo per Predicatore Gesu: Ecceplus quam Jonas hic .

IV. Ma per qual motivo trafcegliersi a consusion de' Peccatori nel Giudizio Divino la penitenza de'Niniviti, e non di Giona peccatore ancor'. egli, e poi penitente? Eppur avea detto il Redentore, che Signum non dabitur, ei, nifi fignum Jone Propheter Si darà fu gli occhide' Criftiani malvagi coll' esempio de Niniviti, e non di Giona; perche Giona fu Cattolico, e Profetadel vero Dio: i Niniviti felvaggi,

tutti la vita in difagi, la mortein una ro Dio: Notus in Judga Deus, in Ifrael Croce. Ecco il gran divario tra Pre- magnum nomen ejur, chiamo egli il Sidicatore e Predicatore 3 e dite pure gnore; Nabuccobenche empio, Servo Pfal.75, Ecce plur quam Jonas hic. Ne mi- luo: Ecce ego mittam Nabuchodonofor Re. nor farà il divario tra Predica e gem Babylonis servum meum, epoco ap-Predica ; o sia nella durazione: Gio- pressos Nabuchodonosor servi mei : sicche le ma tre giorni predicò a' Ninjviti: Gesu stupito grida S. Girolamo: Miseri Ifrae- 25 chi 27 è agli Ebrei tre anni, a noi tutta la vi- lite, ad quorum comparationem Nabuchota nostra ; o sia nell' argomento : donosor serous Dei dicitur : così ad on- Hieron. Giona la distruzzion di Ninive, pura ta de'Peccatori battezzati, i Gentili quan. 49.3. Ad pena temporale : Gesti l'eccidio ul-timo de Peccatori impenitenti , o il da Cristo nel suo Giudizio , Servi sedeli. premio immortal della Gloria ; pena Nev'haluogo a dubitarne, quando dalo palma di eternità. Ecco il gran di- le Storie fi la, ancor prima di quell'ulvario tra Predica, e Predica: Ecce plur timo di di findicato orribile, aver defquam Jonas hic. E paragonandoli po- finito il Redentore peggiori degl' Idopolo e popolo, vedraffi chegli Affiri, latri i Cristiani inosfervanti : E vao Niniviti eran barbari, Gentili fenza gliami qui per tutte, quella dell' il-barlume di Fede : i Criftiani l' eler- luminato Taulero; il qual già ftabilito to popolo di Dio, ricchi di Fede, di portarfi alla conversion degl'Infedec di Grazia . E venuto in fine a con- li, udi una voce dal Cielo, che gliel Tanier, disdiffe , perchè della vita degl' Infe- Vita deli era rea affai più la vita de' Criftiani: Plures enim hicinter Christianos reperies., qui dum Christi nomen gerunt, pejus Ethnicis vivant.

gognamento de' Cristiani paragonandofi i lor vizi co'vizi degl' Infedeli a quanto dovrà egli crescere paragonandosi i vizi de' Cristiani colle virtu degli Infedeli ? Viri Ninivite furgent in indicio. E per non fermarmi men fruttuofamente ful l'univerfale, facciamei alle particolarità . V' è chi possa contendermi l', abufo si dilatato del giurare il Nome fagrofanto di Dio, quafi e Gentilis e febben l'efempio del Pec- tutti fenza necessità , moltissimi fencator Cattolico convertito confonde-rà molto i Peccatori offinati ; affai li facendo Dio fostenitor di menzopiù confonderalli l' efempio de'Genti- gne ? E fono forse in minor numeli ravveduti. Perciò Viri Ninivite fier- 10 le bestemmie, le villanie a'Santi , gent în judicio . Anzi ( per dar già le imprecazioni al Proffimo? Chi fer-Plu probl principio al confronto della confusion ba fede al giuramento ? Su venite 43. de'Criftiani ribaldi ) non folamente i Gentili a confondere Criftiani , Era Gentili ravveduti i ma i più viziofian- presso i Romani in si alto pregio il cora faran lor di rimprovero, e dan-giuramento, che l'adoperatio reca-nazione ; perocchè il lor peccare, il va egual pena al Nobile, che allo lor vivere scapigliato non gli rese si Schiavo . Esempio apportato in pruoindegni, come noi rende il nostro; per- va di cotal verità da San Basilio, che privieglino di fede, edi ajuti si spe- quel Clinia, che volle patire anzi l' cialisnoi nel mezzodi dell'Evangelio, e interesse di trenta mila scudi , che nell'abbondanza di canti fayori. Onde, non giurar feben ful vero: Idque cum come perciò a rimprovero degl'Ifraelit non effet falso juraturus. Ed ecco pof-

V. Or fe tal dovrà effere lo fyer-

originale del perfide Affalitore, e le tien bagordi, dispone iniquità? Gentili

Aug. I. S. Agostino, e da Valerio Massimo, da essi al tuo Nome . Non aveva des Civ. che prigioniere tra Cartaginefi, per finito il Barbaro di farfi udire, ed c. 15. aver giurato di far ritorno in carce- era già ftato efaudito; restando Ula-Valer, re, qualora col Senato di Roma riu- dislao effinto i Amurat vincitore . E Max L1. scito non gli susse il maneggio di un vincitore resterà pure in quell'ulti-6.1.0.14 tal attare, a cui quegli inviarono; in mo di di Tribunale Divino, quando fatti non effendogli riufcito, in car- ed egli, ed altri innumerabili Infedecere fi tornò, tuttochè prevedeffe, li venzano a rinfacciare i facrilegi di

che da quegli Africani aveva ad ef- tanti Uladislai Cattolici , e spergiuri'. fergli tolta la vita rotolato in una bot-

Valer. simene ; Peto , diste , ut Lamfacum o gli oltraggiasti : se ti adunasti con Max.1.7. destruas. Tanto basto, perche in ri- gli amici in Chiesa per dare esempios guardo al giuramento abbandonasse il o scandalo : per adorar Dio , o per gran Monarca L'impegno della rovi- offenderlo. Che direfti di chi entranna , Così offervavano i Gentili a Dei do nel Palazzo d'un Re su'proprifuoi

1.6.dec.3. tregua ad Attinaa (2007). Turchi , con groffo Efercito entro provero : Angioli in cafa , e ridere ne domini di lui ; il qual vedutofi in lor prefenza ? merita Sara effer co'Soldati, che aveva improvvilamen-ripreda : Quare rife Sara i Or di te oppofit all' infulto , omai vicino a perdere, trattofi del petto la Scrittura Tempio di Dio alza cachinni man-

Easti. porfi da' Gentili la roba al giuramen-I vatala con gli occhi in verso il Cichom. 24 to . V' è chi pospose la vita ; come lo ; Cristo , disse , se vero Dio sei quel Marco Attilio Regolo, riferito da tu de' Cristiani, vendica i torti satti

VII. Paffa la nostra Legge ad impot te tra punte acutiflime d'acciajo. Ed fantità nelle Feste, e ne Templi, e ecco posposta al giuramento la vita . passerà il Gentilesimo ancora a farne Ma tacciafi d' ogn' altro, quando a il confronto nel Giudizio di Crifto co' mantenere illefo il giuramento arrifehia Cristiani . Furono le Feste ordinate a il fuo onore, e vuole feemardi gloria ripenfare il ripofo della Gloria eterun' Alessandro . Questi assediata la na, i benesizi di Dio nella ereazione Città di Lamsaco in animo già di di- del Mondo , a badar con agio agli Hruggerla, veggendo ufcir di colà affari dell' Anima, 'ed a portarti nel ad intercederle perdono Anassimene Tempio , dove Dio ha casa , e porfuo Maestro , giurò di non fare ge alla suppliche udienza. Vostar ora ciò , che questi gli domandasse ; te Giudice in propria ezusa, e te pur del qual suo costume consapevole Anal-testimonio , se riveristi i di sessioni fabbricatidalla lor cecità il giuramen- ocohi deffè ferite al figliuolo ? Che averesti detto d'un Discepolo del Re-VI. Così l'osservassero all' Unico e dentore , che nell'essere erocifisso in vero Dio i Criftiani. La sperienza pe- sul Calvario il Divin suo Maestro, rò frequentiflima d'ogni giorno dice fuffefi egli posto a tener tresca con che no . No dicono que pubblichi una donnicciuola ? Or non sa simile oltraggi al fagrofanto fuo Nome. No, facrilegio chi in Chiefa pecca ? Epquegli spergiuri in maggior numero che pur Dio nell' antica Legge , perchè parole per un puntiglio di vano ono- uomo del popolo eletto non entrafre , per un lucro di vile interesse . se nel Tempio suo , lordo di colre, per un tucro di vice interene. Il composito per un tucro di vice interene. Il composito per per un tucro di vice interene. Il composito per per la composito per un tuccio de gantilimi, a' rinfacciamenti de Gendello del composito per un tuccio del composito del composito per un tuccio del composito del com pene, a cui tanto fpeffo, anche fu alyla, no ab immundis inferentum questa terra, foggiacciono fomiglianti E v ha chi viene al Tempio Resso. feelleratezze. Così sperimentolle in- a peccare? Perchè Sara aprì le lab-Benifac. fra affai altri Uladislao Re di Unga- bra a un mezzo rifo udendo, che ria . Questi rotta la sede giurata di un' Angiolo promettea figliuolo ad tregua ad Amurat gran Signore fra Abramo decrepito, n'ebbe aspro rim-

de rob.

appressatevi a confondere prima del sal cadavero del Padre estinto : Stra-

à c.4 ad Numi finti in sì gran numero, ben- verso i lor Padri vivi, e disonti? E-34. che fissi in tante cose . Per adorarli gual vantaggio mostreranno i Padri Clem.A. Templi sontuosi , per ritenerli a non infedeli sopra de Padri Cattolici cirlex. l. 6. fuggire ceppi, e carene d'oro, ed an- ca l'educazion de' figliuoli, cui co-

Corn hie te, Gentili, la riverenza a Templi di non aveva figliuoli, o non meritava ne 2. cotefte voftre immaginarie Deità . In di averli . Somigliante domanda po-

Pier. L Val Ma, verenza a' Sacrifizi fingolarmente di mente faperne per disprezzarla ; non

bruciarselo ; ed ancor ne stupisce Sant' cani , di cui han cura si sollecita , e

lici, quando faccia Cristo Giudice paragone di Feste con Feste, di Templi con Templi, di Religion con Religione, di modestia con modestia, di zelo con zelo. Tu mal Cristiano potesti adorar meno un Dio vivo, che non i Gentili, Idoli di tronco, e di fasso? Tu con luce di Fede, effi ciechi di er-

profano anche nel Tempio!

grave a disfogarfi il mio zelo, fe non perchè neppur vedessero da lungigenl'invitasse a nuove, e più amare lagri-me il vantaggio, che averanno nel l'ri voi pari zelo ? Amor crudele, pietà bunale di Cristo i Gentili soprade'Cri- falsa , odio con nome di tenerezza ". stiani, circa il rispetto, ed amore de' in permettere a' figliuoli le triste lor Val Ma, figliuoli a Padri. Si fara nel Giudizio voglie, questo si ; e intanto con a-15.4 4. memoria, infra i tanti altri efempi, di gevolezze si darmofe non fi accorgo-Guil, Pe-quella generosa figliuola, che ad onta no, che gli uni, e gli altri corrorat.tas. delle diligenze di tante guardie con-ro, de ferrò per più giorni la vita alla Madre, pre lor, de condannata a morir di fam chel constante de condannata a morir di fam chel filacco, Abbrano ? Quando pronto Lorin in la prigione : di quel celebre figliuolo , lal Precetto Divino destinò il suo Uni-

tempo Cattolici.

tempo Cattolici.

tagemma del Senato per indovinar qual
tere fratelli era il legittimo. E' oggi
tra figliuoli de' Criftiani egual la pieta

che l'affettuolo carcere de'propri pet- tanto questi oggi trascurano, che di che l'anctuolo carcere de propi per-taino questi oggi che Dio per Ofeadella Sina-to i 3 ondé che Dio per Ofeadella Sina-dio nherum sur l'actual pur laca-dio nherum sur l'unitation de me-dio nherum sur l'unitation de me-dio nherum sur l'unitation de me-dio nherum sur l'unitation de me-sur l'actual de me-l'actual de me-sur l'actual de me-por l'actual de me-l'actual de me-por l'actual de me-l'actual de me-l'act

gione di non volere il pio Mardocheo careggiando i cagnolini : domando ginocchiarfi al fuperbo, ed irreligiofo fe ne lor Paefi le donne partoriva-Amanno ; folito era questi portar pen- no ; e volle dire , che chi distratva dente dal collo un'idoletto. Ricorda- con bestie la cura , e l'affetto , o

quello de' Dei Penati era delitto spu- trebbe farsi a que' Padri, che permettarvi : lo fo pure da Pierio Valeriano: tono a fuoi figliuoli una vita a capric-Id pracipue Religionis observabatur, cio: uscire, cd entrare suor d'ora; ut spuere nesas esset. Ricordate la ri-non saper di Legge Divina, o sola-1.3 c.3. quel Paggio di Alcsfandro, che cadu- ricordar l' anno, in cui l'ultima voltali ful braccio bracia dall' Incenfiere, ta si confessarono : più però sembraper non turbare il ferio esercizio lascio no figliuoli di Padri si trascuranti que'

Ambri. Ambrogio : Tanta in puero berbaro provvidenza si affettuofa. Non gli di ifer. in 3.dirir fuit diciplina reverentie, ut naturam vinereti. A rivedecci dunque, Catto-neret i Padri Gentili fi lagnerebbono , quando de' lor figliuoli ebbero maggior cura. Legga chi vuole l'Oratore Isocrate, e troverà quanto egli commendi la vigilanza d'essi in non

permettere a' fuoi figliuoli giuochi perniciofi, pratiche di case disoneste, una minima paroluzza meno pudica. Licurgo facevali adunare innanzi i fette an- Piut m rore; effi Religiosi anche in piazza : tu ni ad effere istruiti nella virtu ; e i Perfiani, al dir di Senofonte, face-IX. Seguiterebbe fopra argomento si vanli educare in un luogo rimoto,

7/116 che code à due spur fratelli l'eredità igenito al Sagrifizio: Patris erat quod et per non tirare, com essi, una freccia levavis, ancora sta lodandolo S. Ze-

none;

Z.n.fer, none : obbligato videfi Dio a darfi per | poter perdonare ? Infeliciffimi per quel 3. de Air quella fola prontezza foddisfatto : Dei fuit, quid pepercit . Volle però quell' apparato, quel martirio incruento del cuor di Abbramo, perchè dal Padre della Fede imparaffero i Fedeli , che l mai non s'acquistano meglio i Figliuoli , che foggettandoli a Dio : Melius lervavit Filium , dum non pepercit :

e che mai non fi rendono più rei de rinfacciamenti de' Gentili nel Giudizio, che quando per non contriftarli, per non curarli gli lasciano in man del lor capriccio : Viri Ninivita Oc.

X. E degl'Iracondi, e de'Vendicativi che firà nel Giudizio ? Viri Ni-Plut A niquitæ furgent , & condemnabunt . poph. Reg furgent contra gl' Iracondi , un Coti Re di Tracia, che fe starinare unte-

Leret in foro di vetri , perchè, rompendofene Vit Plut alcuno all' improvvifo , non gli fusfe Cicep 9 cagion di sdegno . Un Platone , un' Plut.l.de Archita Tarantino, che mal ubbiditi ira cohib da' loro Servi, differo, che gli avreb-Sen. 1.1. bero gastigati, se non gl'irruasse prede clem. fentemente la colleta. Surgent contra

Plue, in i Vendicativi non folamente i Giuseppi, i Davidi, gli Steffani, e affai più lac. Santi, che perdonarono ingiurle; ma Elian, un Filippo Re di Macedonia, che fe-Lizarice rilevanti favori a coloro , di cui fapeva contra il fuo nome più irrivo-Svet in renti le lingue : ma un Cesare , che Vit. n 73 comperoffi la volontà di Cinna a prez-Sue in zo di benefizi fino a farlo Confolo di Plut, in Roma : un Agefilao, che cred Capi-

Vir. 19. tani color, che l'abborrivano con odio mortale : un Focione , che costretto a prendere il veleno inginflamente, altro ricordo non lascio al suo figliuolo, se non che si dimenticasse de torti degli Ateniesi : un Giulio Cesarc , che dopo gli obbrobri de' libelli infamatori di Memmio, c Catullo, gli onorò , gli favori , e fece federe nella fua menfa Valerio : un Imperador Tito, che volle i Congiurati a levarli la corona affifi al fuo lato negli Spettacoli : un Periele "; ma perchè ftar'io a stringere più a numero gl'innumerabili ? Questi dunque, ed altri affai, tutti fenza luce di Fede, fen-

> premio perdonarono; e la più parte de'Cristiani vendicandosi dice di non

giorno d'inappellabile , e feveriflimo Tribunale. Oh! l'onor mio nepatifce! plut, de Vedi là, dirà il Giudice, l'Imperador util c.ab Gittlio Cefare; che mai non meglio af- inim. ficurò l'onor delle fue Statue, che fol- Apophe. levando quelle , che del fuo nemico Rom. Pompeo aveano abbattute i Romani . Plutara. Quelti pur fu, che udita la morte da adPrine, tasi da Carone Uticense per le sue mani, indoct. quereloffi altamente di lui ; come chi uccidendofi, toltagli aveva la gloriadi perdonarli. Seguira ora a dire lo Statista Cattolico, che è disonore il perdono ? Oh ! egli fu grande il mio affronto !Car. Paf-La tua apprension lo segrande. Se fat- ch. li de to ayessi come il medesimo Giulio Ce- vire. e. fare, che ordinò lacerarfi le lettere in- 40. tercettate da' Suoi al fuo nimico Pom- Laert. I. peo : fe se come un Diogene Cinico , 6. che rispose con uno scherzo a chi sputogli ful volto dimandandogli fe gli pa- 3. deira. rea ben, che adiraffefi : fe, come un ligitale Socrate, il qual ricevuto uno schiasso, diffe ridendo: Non fa l'yomo quando deve useir di casacon arme, non ti spingerebbe l'onta alla vendetta. Attenti o Cristiani : siavi motivo ultimo l'esercizio magnanimo del perdono un Giufeppe, che rimettendo le ingiurie a' Fratelli vi confonde ; merce, che come notò S. Ambrogio : Hoc fecit ante E. Ambr L. vangelium. E sapere perche? Il Testo de Tosemedefimo l'accenna : Recordatusque shelle fomniorum. E quali furono i fogni ? di Gen 17. que' pochi fascj di frumento, di certe Stelle, Ricordò que' fasci, che quantunque adorati, e adorando, avevano tutti a vederfi nell' Aja fotto de' piè ; e filosofava da Savio : Io mi fognai ado- Olivaia rato 4 ma canna fragile di frumento, e Gen.37. fenza effermi noto qual luogo avrò nell' Aja tremendiffima del Giudizio di Dio. Vedi dunque quest'Aja, e temi ; vedi quelle Stelle per la speranza del premio. Tra tai pensieri come non aveva ad cffergli facile il perdonare ? Perdonò ricordandofi di que' fogni : Recordatne fomniorum. Chi non fa ciò che Giuseppe, anzi neppurciò, che i Gentili, qual confusione avrà in veder nel Giudizio Giuseppe ? quanto maggiore al vedere i za timor di pena , fenza speranza di Gentili ? Surgem, & condemnabunt."

### SECONDA PARTE

Val.Max. XI. Efta per ultima confusson il ilia. 4. Confinon del Onnetha ramo di del Contilla, e tra la più parte del Cristini impudeini. Alexerà il capo nel Giudizio per darti a vedere quel celebre Giovate De Epuina, che conocituno il consenso del proposito del propos

alla naturale ayvenenza aggiungee i li
AulGa/licj provocativi dell'arte. Alzerá vi i
li 1.392, capo il Filosofo Demostene, da cui cercando per metecela a peccato gran quantità di danato la Metercirice Luide, non
volloy, rispoelle, comperarmia si caro
prezzo un pentinvento i e mal per voi
che comperare un vi didetto a prezzo di
che comperare un vi didetto a prezzo di

tutta la Grazia , e di tutta l'eternità. Nella ria Alexa ivi il capo un' Alefiandro Ma-Via diase gno, che neppur per uno itlantevolle volto famorifiimo della Moglie di Dario Re di Perfis dibellato, dicendo, che vergognolo fipatracolo farebbe moftrati vinto da una Donna, chitrovavafi vincitor d'un Etoe. Così invitato in altra Peral. lo ecciono a mirare il volto d'una va-

2 deces ghiffima fua prigioniera, no., diffe, che io non voglo rendermi cattivo d'una cattiva cosi il Re Ciro: cosi Sciliera, pione Africano di 24. anni di età, che

negando di mirare la leggiadria d'una liod. Donna Spagnuola tornolla intatra al Val.Max. Marito; e mal dunque per tanti, che 1.4.6.3. anclano a metterfi nell'occasion di pec-Tir.Liv. care . Donne battezzate eccovi a parte Agellal. la vostra consusione nel Tribunale di Cristo, e vagliavi pes ora l'esempio d' Polye, I. onestà della Moglie di Tigrane Re di Armenia, riferito da Senofonte, Vinto 4.6.7 Xenoph celi da Ciro, fu menato prigione con fua Moglie, verfo cui dava fegni di fin-Inft.Cyr golare affetto il Marito, Dimandò Ci-Catull to a Tigrane qual prezzo darebbe a rifeleg.69. cattarfi la Moglie ? Il Regno, rispose,

and they .

le l'avessi : or che non l'ho, questa vica, questo sangue. Tanto basto a Ciro per dare ad ambi Regno, e libertà.

Tigrane, sei domando alla Broda, che le linfe parto della ricchezza, avveribrza, e tratto di Ciro (\*10), din di rigrane, che dar voleva per la Spofa fangue, e vita, punto non curiari quella
gran Regina, ne quel gran Re. Ahi contufon de Circalini I afocontineaza, cal
fede, al modeltia fi trova in Gennia
fenza legge ? Che farà de Battezzati,
in cui non trovafi per lo plù che fozzuce, profanta ; elufturia feandadola?

XII. Non tomo nell'Arca quel Corvo, cui mando Noè per lipiar lo flato dell' acque del Diluvio : Egrediebatur, co non revertebatur. Che se nesce è Peri annegaro nell' acque, risponde S. Cirillo Alessadrino: Demer Cyril.A.

far el, , et opinor. Graf diffigurat i lee 1,4 Ma che volce ? Corso, qui meromi in Gen, fero nell'Area, perché divaffeir, che quando n'elce sinafi nella cane-che appetitée, come non aveva a finire con fomigiante, ferontra ? Demerfor el de la carine de la pafato euro oppolto fa l'avvenire. Accretes ri maintente da damazione di ulia carine de la pafato euro oppolto fa l'avvenire. Accretes ri maintente da damazione di ulia carine de la carine del l'accrete del l'accrete del l'accrete de la carine del la carine del la carine de la carine del la carine de la cari

XIII. Non finirei, Uditori, fe profeguifi tracnolo clempi d'altre vitru de'
Gentili per la confutione de Criftiani
per la disprezzo, che fecero molti de'
bent temporali, fequanimità fectuata ne'
travagli, il zelo , e vigalnaza de Superiori, la moderazione della iniqua, la tempertanza della vita. Tutti, tutti alzeranli a
riprendere, a confondere, a condannare
col fuo efempio la mala vita del Pecestori
cartolici. Via dunque e perché non
giunga quefla confutiene, riprendiamoen o a, confondamocino i, e così in fine ci falvereino con gioria alla Cigatia.

### REDICA

Nel Giovedì dopo la prima Domenica.

#### I TRIONFI DELLA MISERICORDIA DIVINA:

Et ecce Mulier Chananaa à finibus illis egressa clamavit, dicens ei : Milerere mei Domine, fili David : Filia mea male à Dæmonio vexatur, Matth. 15.

Chivat Vire, e gli odjale te ostinata, e divotamente Ingegno-gli Scribi, increduli, e sprezzatori de' sa, Etiam Domine, rippilia. Appun-luoi miracoli, ed a farne partecipi i to, appunto. Nam és catelli edunt de Gentili, che n'erano meno indegni , micis, qua cadunt de mensa Dominofuggifi a' confini della Giudea , cioè rum fuorum. Cagna fon'io: Voi fiete di nella Fenicia , di cui principali Città me Signore, ed i Signori non niegano i erano Tiro inverso l'Austro ; inverso briccioli, checaggiono di mensa a'suoi Borea Sidone, tra il Mar Mediteranco, catellini. E' poco sgridarmi colle vo-c l'Eufrate. Quindi con folte turbe ci : percotecemi pur co' des fuoi Pacsani, spinta ancora la si- saffi; qual cagnuola dimestica, a morofenissa, o la Greca, com'è pur det- revole, e bisognosa uscirò d'una porta da San Marco la Donna d'oggi, e la per venire à voftri piedi d'un' al-perchè la Siria abbracciava ancor la tra / e tanto vi giacerò , finché fer-lenicia, e perchè, all'ulo di Paolo , bando a voftri comparioti l'intero pa-Greci chiamavanfi tutti i Gentili figno- ne della Grazia, e Mifericordia, a reggianti la Fenicia, e la Siria i fini-ta ella, io diceva, dalla fama precor-ciolo della falure di mia figlinola . fa del potentifilmo Redentore , e del Imparate Criftiani da quefta Donna reo stato d'indemoniata, in cui trova-fi una fua cara Figliuola, correvagli e le condizioni nel farlo: Umiltà, a' piedigridando: Milereremei Domine fede, modestia, prudenza, rispetto, fili David; Filia mea male d Damo- rassegnazione, fiducia, ardor, virtu,

Ep. 21. chi: Quibus, avvila Sant' Agostino, Filia ejus ex illa hora. Che se simtur. Ella perfifte, fcongiura, e nien- colpe, e rabbellita dalla Grazia per te offesa non sol delle ripusse, ma del pietà del Redentore è questa Donzel-rimprovero come gentile, alla frase e- la agitata dal Demonio, e riguarita da

Ran ventura dell' odierna convenevole darfi di quel panedidot-Cananea furono le perfe-trina, e miracoli ferbati folo a' figli-cuzioni di Cristo. Egli a uoli, ch' erano gl' Ifraeliti, fantamenmio vekatur. Tanto può l'amor ma- perseveranza. Così, come oggi que-terno, che fa credere propri i malo-ita, vi otterrete infallantemente i ri delle sue proli. Cristo intanto non savoni. O Musier magna est Fider le risponde parola s vuol che le cref- tua: Fiat tibi ficut vis. Ofiat. Ecco te ripponte patoia, volo cine tecte imas i tos piesa tos piesa can ci cuore la Fede, la fiducia, l'quel primo Fiat creatore; perocumiltà, la coffanza: vuol pur go, chè ficcome a quel primo Fiat, corder di que' gemiti, che fogliono tifpofe il creato: così a quetto fe effergii la più dolce melodia agli oreci condo Fiat, la, falute: Et /anata eff brea, di Cagna, a cui perciò non era Cristo : quanto convien consessar gran

c. 15.

grande la Misericordia di Dio, che al- jubbidendo agli avvisi di Paolo ognun Isal.16. le semplici nostre pregbiere trionsa a si appressi : Adeamus cum siducia ad col perdono. Grande argomento dundella Miscricordia Divina, State voi attenti quanto farò io intento a mostrar-veli. Cominciamo.

II. Mi dichiaro fallito di capacità , stessa lo mostri , nel maneggio dell' infinito argomento della Milericordia di Dio, specialmente a favor de' Peccatori. Pruovo veriffimi i prognoflici Laur. In di San Lorenzo Giuftiniani : Quifquis flin. de Dominica miserationis ineffabiles votriumph lucrit investigare divitias , omnino in Chrago ipfa inquisitione succumbet . Sapete pe- no : Cum enim peccando d te recedec.45.

ro qual penfiero mi dà cuore a parperocche della Misericordia di Dioco-lui può savellarne men male, a chi su alla maniera, con cui fa Dio servirean-Muneribus onerat : ora gli obbliga co' tira : Charitate trahit. Tanto è vero, Peccatore: Queniam non vult Peccatoomne animal benedictions.

Praparabitur in mifericordia folium ; ed medio della Mifericordia : perchèti fve.

nostro pro del maggior nostro male, thronum gratie, ut misericordiam con-qual d il peccato, distruggendolo, ed sequamer. Ma aime, che a lato siedeabbigliandoci l'Anima colla Grazia, e le niente men macitofa la Giuftizia perocchè per un attimo folo non puo que al Discorso di oggi : I Trionsi troyarsi Dio pictoso, che non sia anche Giusto : Dulcis . G rectus Dominus diligit mijericordiam, & judicium, diste Pf.14. già il Santo Davide. In si gran Tribu- Pf.31. nale ecco il Reo, che peccò con gli e di eloquenza, prima che la Predica Angioli fuoi Avvocati, pregar merce

dalla Mifericordia : ecco le colpe co' Demoni Fiscali cerear gastigo dalla Giuftizia IV. Cercano in primo luogo dalla Giustizia le colpe, c i Demonj gastighi corporali. Conobbelo tardi, e confef-

follo fubito che lo conobbe, Agostirem, non folim tram tuam promerui, Aug l de larne ? il conoscere che io mi sono sed & omnem creaturam adversum me dil. Dee. un gran peccatore, e affai beneficato; accitavi. Tal fu il grido che die a Dio il fangue di Abelle contra Caino : Clamat ad me de terra ; tali altresi l'alella più liberale di se. Poco è riflettere tre voci, che davano le scelleratezze di Sodoma contra i fuoi abitanti : Clamor che a'fuoi nemici le Creature . Sono fodomorum multiplicatus est . Altretammirabili le finezze, con che gl'in- tanti clamori fono giunti al Tribunale Gena. vita. Uditele dal citato Giuftiniani : della Divina Giuftizia, quanti furono, ora allettali con carezze : Illos blan- o Cristiano, i peccati che commetteditiis allicit : or' empicii, di donativi : sti; e sono giunti cercando infermità , miserie, ignominie, e perdite di quanto gastighi : Premit flagellir : ora con a- hai tu in pregio. Cercarono, che promorofe voci gli chiama : Exhortațio- ibific al Sole il favorirti colla fua luce: nibus rocat i ora colla pictà gli ridu- al Ciclo co' benigni fuoi influffi : che ce : Revocat in indulgentia : e final- l'afforbiffe la terra, e ti negaffe alimenmente con tollerantiflimo amore gli ti : che il fuoco t'incenerisse : che l' acqua, l'aria ti foffogaffero : che tutche non vuol la morte, ma la vita del te le creature fi collegaffero a punirti . Non è cosi ? Pur, che ti avvenne ? ris mortem, conchiude il Santo, sed Fin qui tutto l'opposto? Ti splende il mapis, ut convertatur, & vivat . E Sole : le creature ti fervono ; ancor ad ottenerlo, tu mio Signore, ripiglia vivi, e duri in robustezza : a salvarti il Santo Davide, non dai, come prima l'onore giace ancot'ascosto il tuo pecdell'umanarti a pugno chiuso quasi a cato . Ah di pure , e dirai vero con brice, che ti cadano a caso, legrazie; Geremia : Misericordia Domini quia ma a mani aperte , anzi squarciate . non sumus consumpti : quia non defe- Jer.; Aperis tu manum tuam , & imples cerunt m'sericordie ejus . La Misericordia trionfò della Giustizia ; e se pu-III. Ed a vederlo più individuo, im- re alcun male delle tue colpe t'incol-magini chi qui mi afcolta di mirare fub- fe, non lo dir male, ma medicina : blime in foglio con Ifaia la Mifericordia : non lo dir pena della Giustizia , mari-

gliassi, perchè aperti già gli occhi ti bit super nos maledictio. Non così correggelli. Odilo dal Santo Davide : quando minaccia per impeto di pura Pfal.19. Quoniam ira in indignatione ejus : fi Giuftizia : tutto è fiamme, tutto è in-Padre Cerufico, che ferifice per gua- avvalersi nelle stragi più orribili Dio. rire, e cava sangue per dar salute, non Lo sa la inselice Sodoma col resto delper accidere. Così chiedendo morte le Città incenerite a fuoco infernale

Pl.19. quia hoc vult Dens , ut omnes ejus

vite participes fint. V. Quindi poi è, che invidiando i Demont Fiscali contra de' Peccatori il l'ira divina sul Popolo eletto per le sc elleberr, che dall'avversità faloro nascere la Miscricordia ; sotto mascheradi Av. fuit quidem ira peccatis debita ; piog. vocati procacciano in lor tovina finte gia pero d'acqua, non difuoco : Sed prosperità. Sanno essi gli astuti , che fient aqua visibilis mundare solet sorl'Ifraelita, il qual felice in Gerufalemme sprezzò Dio; prigioniere in Babi. dem mundavit populi peccata. Aglonia l'adora. E ben avvisollo da suo giungasi, che dalla pioggia di suoco pari il Savio, che prosperità e colpa chi può trovarsi scampo? Per l'acqua iono le due ale, con cui vola il Peccatore alla fua perdizione : Pro/peri- Chiefa, chi fi ritira in fua cafa : tut-Prov.1. tas stultorum perdet illos; onde apprefe ad infegnarci S. Agostino, che non chè dal piovere pene leggiere non vev'ha cofa più sfortunata, che la fortuna degli Empj : Nihil est infelicius mi , o in luoghi fagri ne Peccatori ,

ad obbligantissimo della Misericordia de' Marc. riconofcerfi quello , che aggiungendo versatur; cosi spezzata l'ala della pro-sum se recipiant, co pænitentiam di-Miss. in spezità, cade il Peccatore nel pensier gnam agenter, ab ira Dei liberentur. Prop. 1. del fuo rifico, e cerca nella peniten. A dispetto dunque delle colpe, e de za il rifugio. Questo è quel pio adi- Fiscali Tartarci ecco come decreta la rarfi di Dio in piogge d'acqua, giufta Mifericordia pene per rimedio non per il frequente favellar delle Sagrofante distruggimento : Mifericordia Domi-

Dang. Olda Profetessa ; e Daniello ; Stilla- moni ricica la pretensione più dannosa

aditò poco poco Dio offefo: ma che? cendi in diluvi sterminatori il suo sde-Et viis in voluntate estr. Ita beni-grida Davide: Exerdeset sicul imis-reca vita, e non morte: Et vita in iniralua; e con rapione; dacche il suoco iniralua; e con rapione; dacche il suoco voluntate ejus . Ira , e sdegno d'un e il carnefice più crudele , di cui è in uso dalla Giustizia le colpe, entra alla ven- dal Cielo : Dominus pluit super Sodetra benefica la Milericordia, emuta domam... ignem a Domino de Cailo. Gen.19. le lance, in lancette, e la pena in vi-ta; la la indignatione e jus, & vinia fignade in acqua fu' Peccatori: allora, in voluntate eins. In poche paroledi- dice Ruperto : Magnam in ipfa ira Rupert. lucida il fentimento Profetico S. Basi- fonat misericordia memoriam . Chi la la in lio : Pana secundum justum Dei judi- sente tonare il Cielo , balenat , fre- Ofeas. hom 7 in cium : vita verò in voluntate ejus ; mere, diluviare : oh ! dirà s'egli e folto, il Mondo struggesi : dice vero chi è favio, la terra lavafi, e fi feconda. Gran pioggia di difgrazie rovesciò ratezze di lui: Etenim captivas Jude des corporeas ; sic illa captivitas eaveemente trovafi : chi fugge in una tiraccolgonfi. Al medefimo fine, perde Dio raccoglimento o in sè medefi-Aus et, felicitate peccantium . Adunque uffizio raddoppiale , e non le piove a minuto, ma le diluvia. Non dice però pluam, oppure stillabo ; ma effundam quasi traversie a traversie toglie per man aquam tram meam ; perche a scherdell' avversità il fomento alle colpe : mirsene, ognun cerchi riparo. Nobil-Cum everterit subsidium vitiorum, mente uno Spositore moderno: Sicut Labat foggiunge Agostino, & copiosas libi- aquam igitur Dominus iram suam ef- Thes. mente uno Spositore moderno : Sient Labas in dines inopes reddit, misericorditer ad- fundere solet, ut ad interiorem domum ver. Dei

Ofes Scritture : Super eos effinadam quasi ni, quia non sumur consumpti. 2. Paral, aquam iram meam , per Osea : Stil. VI. Or di quà voi tratrete, se poslabit furor mens super locum istumper sibil mai fia, che alle colpe, e a Dea' Pcc.

Pf.80. Ofes 4. cordis corum ; e per Ofea : Nonvist la discorsero come Longino. Longino detta i diasene merce a quella infinita Misericordia, che di proprio suo istinto ci volle salvi : Quia non desecerunt Hug.Ca. miserationes ejus . Ugon Catdinale : in I hr.3. Quia dat gratiam. Fino a forzarcico' fuoi impulfi al pentimento, e colle preghiere a defiftere. Non parlerei co-

si ardito, se non m'indettaffe le formole il Gran Dionigi Arcopagita : Dion, ep. Cum iis etiam , qui ip/um deserunt , 8.944 ad amanter hæret , contendit , & rogat , ne desecerunt misericordie ejus . Demo- indigni habeantur, & repellantur . E che quell'Armigero crudelissimo, che ardi rompere a Cristo dopo morte il Aug, in gostino : Longinus aperuit mihilatus, Saule, a cui negossi risposta. Ma vibenche innominato dall' Evangelista : Man. c. Unus militum latus ejus apperuit essendo Gentile avesse a convertirsial-]0.19.

la Fede, a battezzarfi dagli Apposto-

li, a far penitenza in un diserto, e

phil.

1std apudio ? Tanto di lui riferisce S. Isidoro, di cercarti, di chiamarti, di favorirti Salmer, e tutti i prodigi affegna alla Miferito.1. tr. cordia di Cristo, il qual slanciando fangue fu gli occhi, illuminoglian-47. che la mente : Longinus, fono paro-Naziam le del Santo , latus Satvatoris ape- & pullo. Ed oh ! gli daffi tu udien-io Trag. ruit , & gutta Sanguinis Christi, cum za , o ne scernelli almen le piechiate

e permetta, che mentre non fi pentono | Ma che ? Forfe il folo Longino fu de falli antichi, cadano in nuove, e tocco dal Sangue del Redentore ? E più deteftabili scelleratezze. Egli ève- i flagellatori nel Pretorio ? è i Carriffimo, che talota la Giuftizia irrita-re dall'oftinazione non ètrattenuta da-fpine nell'Atrio ? e i Crocifisso nel gl'impegni della Misericordia , e Dio Calvario ? Perdettero il frutto, impe-ftesso il protessa per la penna di Davi-dirono l'efficacia di quel Sangue misede : Et dimiss eas secundum desideria ricordioso , si : ccco il perchè. Non tabo Super filias vestras cum fuerint in vedersi offensore, e beneficato, in fornicate. E per dir vero non diffimile | vedersi con occhi, dando colpi da cieabbandonamento meriterebbe ognun di co : Che è questo ? dice . Quello noi , che a briglia sciolta peccò . Ma stesso, cui io ossendo, mi dà falute ? del non aver noi patito pari sciagura, quando gli apro il petto, midàluce? gridando tuttora le nostre colpe: Ven- Cedo: son vinto. Egli è Dio. Ti confesso, ti adoro. Fin da quest'ora mi ti rendo Discepolo. Fortunato Longino, se giunge a dar la vita, per chi cbbe tanta pietà. Cristiano risolvi ora tu? che chiedevano le tuecolpe ? giustisfimi abbandonamenti . Che ti mandò Dio ? miscricordiosi soccorsi ; e quanti, al tempo stesso, che l'offendevi? e ancor non canta la tua corrispondenza le lodi alla Misericordia : Quia non Apoc, 3.

VII. Anzi questo egli è appunto un dove era in atto peccando l' Anima de' più efficaci patrocinj, che teco usò disleale 3 la Misericordia tracciava i la Misericordia Divina 3 cioè, che cfmodi da racquistarla. Ella consenten- sendole tu stato fin qui ingratissimo, do al pensier sozzo, e Dio comandan- non abbia ceduto il luogo, come i do agli Angioli il disenderla. Ella e- Demonja e i tuoi peccati cercavano seguendo quella malvagità, e Dio dis- alla Giustizia. Allegavano essi in quel ponendo, che udito il tal Predicatore, rettiffimo Tribunale i rigorofi decreti letto il tal Libro, tornasse a se, e ri- usciti contra il Mondo tutto di negarsentissesi . Chi mai averebbe sognato, li lume ad avvisarsi i pericoli del vicino diluvio ; usciti contra i Generi di Lot, che giudicarono scherzo il conpetto, Longino di nome, secondo A- siglio di quel Patriarca ; usciti contra va per infiniti Secoli la Misericordia che trascurando le istanze di si solleciti Fiscali, i clamori delle tuc ingratitudini, le allegazioni di esempi si incontrastabili, non ha permesso, che poi a finir Vescovo, e Martireglorio- ti occecasse la Giustizia, e non cessa con gli eccessi più speciali della sua pictà ; per cui ad ognora sta ripetendoti in fatti ciò, che già diffe al Vefcovo di Laodicca : Ego sto ad ostium effet altero oculo privatus , illumina- colla Spola de Cantici: Vox Dilectimei Cant. s.

pullantis. Voi, mio Gesti, alle porte | tende ottenere coll' importunità : O la chiave irrefiftibile di Davide? Adunque lasciate che io v' interroghi confidentemente con Giliberto : Quid est Bone Jefu , quod rogas aperiri ? Rif-

Gillib. fer. 43 in ponde S. Ambrogio in fua vece : Non Cant. vult invitor cogere . Ma in Gerufalem-Ambr. me lo fo, che entrasti una, eduevolfer. 12.in te in una cafa : Cum fores ellent claufe Pit 18. januis claufis. Si; ma in qual cafa? "Ubi" Te.20. erant Discipuli congregati : dove non!

era volontà, che refitteffegli, come la noftra. Ah, che Quafi oftium quoddam Abb. Io. apposita est duritia nostra , piange l'Ach. in bate Gioacchimo, inter Deum, & nos, Apoc.3. ut videatur non valere omnipotens ad 5to ad ofium, co pulso. Vi darà col-corda nostra venire. Ma non perciò la porta sulviso. Faccia a suo modo, c torna egli addietro ; perfifte buffando, ed attende in piè, che gli fi apra :

Qui venit , & januam pulsat , vult Hier. et. femper intrare, dice San Girolamo . Sapete come batte Gesti alla porta d'un cuore colle interne suevoci, co'poten-Laur. Ju ti fuoi aufilj ? Per aspirantem gratiam, flin li de atque internam vocem giusta le formole perfect. di San Lorenzo Giustiniani. Sapetecograd.c. me batte ? come un Povero, che buffa,

Ilii 59. eft ftanti ad oftium cujusdam Divitis, pulso. Simile eft ftanti ad oftium Di-Gapar. & pulsani. Dio come povero? Si. vitir, & pulsani. Cristiani peccatori, sanc.ibi. E questo appunto significa quell'Apo. avati di volontà, fino a quando tern sue 59. riatur est d'Isia: povero però, per-chè non ha cui dividere le sue ricchez-ta? Deh vi rendete se non all'amore,

ze : Quia non est, qui accurrat. Quel alle finezze della sua clemenza: Quia Principe ricchissimo di misericordie, uon desecerunt miserationes ejus.
giusta l'Appostolo: Deus, qui est diVIII. Seguono però a perorar con-

D.The. la limofina : Dio cerca di grazia il far- e i lor Fifcali la morte di chi gli feces ti di povero ; perche busta alle porte fuerit, generat mortem . E' un genere che dargliss : Non si muove . Che vita al Peccatore : Generat mortem

del cuore picchiando ? E non fiete voi stratagemmi della Divina Mifericordia! Ecre flo ad offium; & pulso. Che cercate mio Dio? La volontà di quefto Peccatore : Prebe mihi cor tuum. N'è liberale col Demonio ; co vizj : avaro folamente con voi . lo bufferò di nuovo : Sto ad offium, & pulso . L'appetito fervo superbo , e caro vi risponde, che non v'è luogo ad esaudirvi : non gufta delle vostre voci : non importa ; afpettero di parlar col Padrone : Sto ad offinm , to pulfo L'arbitrio stesso dice, che non può compiacervi per ora. Non è non potere, è non volere : faro che voglia : come egli è ; lo farò nuove istanze : Sto ad offium, & pulso . I Demonj urlano per far, che levostrevocinon s'odano, per far che di stanchezza partiate. Grande è la loro invidia, maggior la mia pietà, ed affetto : Sto ad oftium, & pulfo. Deh riflettete Signore, che fi avvilifee la Voftra Maeftà in coresto uscio. Tacere, dice, che so qui la figura di Povero ; e foffrendo Ruperd o geme all'uscio d'un Ricco : Ego sto ingratitudini , voglio con la importuni-2.in Apo. ad offium, & pulso. Singolare spiegazio- tà de miei favori vincere quest'ostinato ne di Ruperto Abate : Istud fimile a darmi il cuore : Sto ad offirm , &

ves in misericordia , credeli povero tra de Peccatori la causa della lor perqualor non dona Aperiatur est i e non dizione l'Insterno, e le colpe, nel dona, se non si ammettono con libert. Tribunale della Divina Ciustiaria, e ta le tue grazie : Camabo cum suo, cy segono i benigni deret della vittorio della liberto della vitorio di presenta i pre mesum. Il povero cerea di grazia sa Miscricordia. Cereano i peccati proper mesum. ki 14th. la 3 cerca di graza che fi necva i coc, co vuol pieno , e libero continimento, bi mori riel piunto fifto di di di contine piunto fifto di di di contine piunto fifto di contine c del cuore , de afpetra con pazienza . di morfio il peccato, che a darimote
Fermo in fu quella foglia il Mendico
pricchia . Dicegli il Servo, che il Patirono : al medefino flante, i Cibi odaf
dron dorme : Afpetra . Che non l'ha
fe orecchio a fuoi gridi, torrebbe la non v'è chesperare : Non parte. Pre. Or tu mi di, Cristiano. Chi ritenne il

Hug. ad panitentiam , ed appreselo o dall' Thr. 3. tentiam te adducti; o da Ifaia: Expe- te non Sol di Giustizia, come disselo Rom. 2. East Dominus, ut misereatur vestri. E Malachia : Orietur vobis timentibus

Aug fer. eft misericors , qui nos tanto tempore no per S. Matteo; cioè Sol di Dio; expectat, ut corrigamur? Deh aprisseti come Sol di Giustizia punisce; come temp.

4. Reg. 6. dando : Hen , ben , hen Domine mi , Sol Justitie , quia solum ubi justum est

a' colpevoli : allegare a tal fine il di-fprezzo del tempo differitoti per la pe- ffizia nasce dalla villana nostra provo-

Apr.1. idire dive: Dedi illi tempur, se pa- ginem simat ex proprio; judicandi ve- fere, de miemiam ageret, ce non vult panite- ro, vel ulcifendi, magir ex mofiro. Natal. re a formissimos fun. Eppur Dio for Solo è gall dunque il noftro miemi- Dem. diffe per te, come dell'arbore di Na- Quando è egli Sol di Mifericordia usa Dana. bucco: Succidite eam; ma come della formole di presente Solem sum oriri Luc.13. Ficaja infruttuosa e per più e più vol- facit ; sempre in atto benefica . Sole te: Dimitte illam, & hoc anno. Or è ancor egli di Misericordia, per-

Tromba Quaref.

braccio di Dio, perchè spinto da'cla-grunt miserationes ejus. Dicalo la stessa mori della prima tua colpa non reci- Misericordia, che con te volle usar desse il nero filo della tua vita? Perchè più, che non con gli altri, di sua pienon reciderlo alla feconda, alla terza, ità è con te più contumace, con te più alla centefima, afpettandoti anni, ed ingrato, conte più difprezzante. Almen anni? Rifponderai vero con dire: *Quia* ne piangefli ora con S. Giangrifofto-

non desecerunt miserationes ejus; cioc, mo: Aversati sumus vocantem, & un- Chrysoft. fpiega Ugon Cardinale: Quia expectat dequaque illectantem; ac nec sic quidem hom. de nobis panas sumpsit . Almen rico- in et. ad Card.in Appostolo: Benignitas Dei ad pani- noscessi aver Cristo voluto ester con Rom. flai.30. quante volte potea torti la vita in si Nomen meum Sol Justitie, cioè Sol chi4. reo stato? E non sarà misericordia in- Christus dice Ugon Cardinale; ma asfinita cotesta? Sapessi almen tu consi-derarla con Agostino: Quomodo non così egli stesso il Redentore accen- Mass.

Dio gli occhi come al Servo di Ell. Sol di Dio perdona, e benefica: Oni feo: Aperais Dominus oculor pueri . Solem funno rivi facti fuper Bono: Vederelli certamente allora i modii e de Malor. Sol di Giuffizia, giuffa il gravi pericoli, a cui foggiaci stando in Profeta, per tutti i ribaldi vendicatopeccato. Vide quegli tutto tremante, re: Sol di Mifericordia, giufta l'Evan-e confuso, trovandosi assediato dall' gelio, perchè anche co' ribaldi pieto-Efercito del Re di Siria, e percio gri- fo. Udirelo dal medefimo Porporato: quid faciemus? vide, dico, in fua di- lucebit, qui modo oritur fuper Bonos, fesa un'Esercito maggiore di Angioli, & Malor communiter ; unde quoad e molti carri di fuoco : Et ecce mons primum adventum dicitur Sol Mileriplenus equorum, & curruum igneo- cordia. Adunque si proprio è in Dio rum. Vedrefti ancor tu eferciti di De- l'effere mifericordiofo, che folamenmonj macchinando innumetabili frodi te chiama proprio fuo l'ufar miferiper farti incorrere una morte improv-vifa, e impenitente. Ma pur vedresti ma suo proprio l'usar della Giusti-Eferciti d'Angioli Santi allontanando zia: Orietur vobis Sol Juftitia; come Elefectis a Augusta status automatisma con in de presenta de la ragione, perchè direfti gidar quegli contra di te nel diccii Dio Pater mifericordiarum, e v.Cr.1. Tribunal della Giultizia Divina: [li-] non Padre della Giultizia : perchè cenza per eseguire il decreto frabilito l'uso della Misericordia nasce dalle

nitenza, e che il vivere più, fai che cazione. Nobilissimamente S. Bernarti ferva a più peccare; sicche può Dio do: Ed quod miserendi causam , & ori- Bern. do alle voci de' peccati, e de' Demo- cordiofiffimo Dio, e per più altre ranj, cieco alle stragi di tanti Peccato- gioni. Quando è egli Sol di Giustizia ri dannati o nel primo peccato, o in usa formole di suturo : Oriette vomezzo al peggio del peccare, non bis Sol Justitie; sempre procrastina.

perchè tal divario d Quia non defece- chè prolunga la vita a' Peccatori ;

giacchè il vivere altro non è, che tio cordis intenta effet ad malum. Or vedere più volte il Sole. E' Sole fi- come è cagion di effetti sì diversi di Dieny, abusa dell' essere aspettato : Denique , to è miseria , e danno dell' uomo . In Areof. conchiude il grande Arcopagita, & quanto offesa di Dio non può effere ep. S. qua benignus est ingratis, & oriri facit motivo alla Misericordia. Si, in quanad De- Solem funm Super Bonos, & Malos.

miserationes ejus. Chryloft, na morte: Cogita benè, ammoniva pe. Or perche eglino già dannati; tu hom, 22. in 1, ad tatus es , toties condemnasti teip/um ; te ? Perche non effere compagni nel-

volle salvarti la Miscricordia: Onia non bili ancor vivo ? Se due crano l'Anidesecrunt miserationes ejus . Ugon me, che macinavano affari di Mondo Card.in Cardinale: Non faimus flatim , cum nello stesso Molino: Due molentes in Massh. The 3. Peccavinius, in infernum detruft. Non mola, perchè l'una già confegnata al- 24la fragilità, che muove alla compaf-Laur. fione: Non confiderat qualer fint ; fed clempj : Duo erunt in agro ; petche Justin ut grati fiant, & mutentur in melius, l'altro oppresso già dal gastigo; e tu

Gen. 8. Dio a Noc dopo il Diluvio il Sagrifi- dell'ozio a procacciarsi falute, nello Gen 6. zio: Non ultra percutiam omnem ani- strame stesso della sozzura: Erunt duo Alb. mam vivemem sicut seci s'di donde tal in lecto uno; perche passar l'altro dal Mag 13, mam or bemem hear feet s al donde tal letto alle brace infernali, e fvegliar te Theel mani cordis in malum prona funt. Leg- per camminare alla vita eterna? Onus 6.4. go nel capo sesso del medesimo Libro assumetur, & alter relinquetur. Non D. Th. aver Dio preso motivo a tovinar l' più; che il giudizio umano a cetcarne 21 930. Universo da quella stessà ragione, per altra ragione dà voltà, e perdesi. Ha art, 1. cui stabili poscia il perdonargli : VI- con te , e non con altri voluto moad to dens autem Deus, quod cuncta cogita. strarfi infinita la Miscricordia di Dio:

nalmente, perché non lafcia di ricom-parir co'fuoi raggi in quella cafa, do-ve per lungo tempo gli fi tennero effet ad malum. In malum prona funt. chiuse le fincstre sul volto . Che mi- Udite l'Angelico . Può avere il pecsericordia! Dar vita a chi impiega a cato due ispezzioni ; in quanto è ofpiù offenderlo la vita. Aspettare chi fesa di Dio, e della Legge : in quanto miferia. Vede Dio i peccati degli Ah ceffi l'ingratitudine a vifta di si uomini in quanto offefa fua : ecco i eccessiva picta: Quia non defecerunt diluvi dalla Giustizia. Vedeli in quanto miferia: ecco il perdono dalla Mi-IX. E finalmente contra i clamori fericordia. Per questo lato della misedelle colpe nel Tribunal della Giusti, ria mirò Dio i tuoi peccati, ò Crizia, che cercano Peterna dannazion stiano. Misero te se mitavali per lo de' Peccatori, perora, e vince la Mi. lato della malizia. Dove ora flarefti? fericordia. Egli è certiffimo, che ogni In quelle fiamme, dove forfe già focolpa mortale è una fentenza di eter- no i complici delle tue medefime colconfapevole, che tal fu ancora il de- la pena color, che'l furono nella colcreto di Dio : Peccatum enim ita fe pa ? Gridano tuttora i Diavoli con habet, ut mox, atque patratum fue- taccapriccio di S. Bernardo, che oderit , sententiam ferat Judex . Or per- gli dir così : Similir culpa Rei suis Born. I. che la tua dannazione, uom peccato- similibus jungantur cruciandi. Tanti med. 3. se, perche la tua dannazione non si per un sol peccato già reprobi : e elegui? Perchè intercedette, perchè questo perchè con peccati innumerabada a'demeriti , non ricorda ingrati- la pena ; l'altra riferbarfi alla Gloria? Ord. co tudini, non dà udienza a' Demonj, Una affumetur, & altera relinquetur. Interin. chiude gli occhi fulla malizia, che Se tu eri un de due, che lavoravano ibi. provoca alla vendetta, ed apregli ful nel campo della malizia per moltipli- Masth. car frutti di scandalo , e di pestimi 24. de Chri- sua illis dona communicat s dicea ve- riserbato al rimedio? Unus assumetur, fli agon rillimo S. Lorenzo Giustiniani . Leggo & alter relinquetur . Se tu eri un de' nell'ottavo della Genefi nell' aggradir due, che dormivano nello stesso letto

Quia

Gillib Quia non desecerunt miserationes ejus. Faciam vos Piscatores hominum . La apudTi Non sumus flatim cum peccavimus in man finiftra è la Giuftizia , Inferno , ler. in infernum detruft. Mast.14.

#### SECONDA PARTE.

X. D lacesse a Dio, e fosse succedu- ti eterni : quella , che averanno gli fo clito in confronto dell'altre, che no entrati per la rere della Predlez-avvenne al Sole in contrafto col Ven-zione dal lato finifiro della Giuffizia: co. L'Apologo è del Cardinale Pier Mittite, dice Crifto a noi fuoi Pefea-Damiani. Racconta egli , che entra- tori , mittite in dexteram; & inventeti in gara di prepotenza il Vento col tir. lo vi ho ubbidito mio Dio: In Sole, convennero, che a quegli fi verbo tuo lazavi rete. Piaccia alla daffe la palma, che fapesse spogliare vostra medesima Misericordia infinita, del fuo mantello un paffaggiere. Sof- che di molti abbia trionfato la vostra ter no manufation un pattaggere. Son control un montadore intendito il violenta di un tal Gio-frio un frediffimo vento, ficche ne dolocezza, come trionfo di un tal Gio-tremò la terra, spianaroni gli arbori, vine Italiano. Questi fornico di gran. P. Alpho e da ficchi juggivano spaventate le de ingegno, il cochezze, nobilità, scien. Adotto gessessi il mantello in dosso il Viandan- compagni, lasciò la divozione di Note, e vi si avvolgesse. Restò in fine stra Madre, e Signora MARIA, e deluso il Vento. Usci poscia il Sole, e conseguentemente ogni bontà, senza sugate in prima le nuvole; indi datosi dare orecchio a' rimordimenti. Fatto a scaldare il raffreddato Passaggiere, Teologo, e Predicatore svergognava le n'ebbe mille ringraziamenti; finche av-Prediche co'costumi. Resiste a tutti gl' vanzato il calore, cominciò a fentir- impulfi, ed avvifi, e diffida in fine del-fene male in modo, che gittato il pal- la Mifericordia. Andando in Mula lio, faccafi frefeo col cappello, e cer-per la Città cade, e non fi emenda, cò l'ombre fotto gli arbori. Rettò col-Predicò un giorno della Divina Miteria vittoria il Sole, il qual pote più cordia a maraviglia. Uno degli Afcolcolla fua efficace piacevolezza, che tanti grida finita la Predica: Al Panon colle sue furie il Vento: Ille er- dre Predicatore una parola. Proccurò

ti : chi fă le più tenacemente le gli spose il Penitente (ch'cra cetto alcun strinse ? Forse a far che gli svessitica Angiolo ) Adunque come non conssisti ro, più valevole sata stato questo dol- tu mal'inomo ? se non credi questo ce discorso della Misericordia; come che predichi, perchè l'insegni, e se a sar pesca esorbitante dopo gli sten-lo credi, come non isperì in un Dio, ti infruttuosi di tutta una notte, in che ti cerca? Temi, e trema de suoi

Toan.11. cui nibil prendiderunt gli Appostoli, gastight, se non ti cmendi. Resta at-hiath 4 valse l'ubbidire a' consigli del Redentonito, si emenda. Torna indi a potore, gittar la rete dalla parte de-fira: Mititie in dexteram navigii re-te, de invomiaite; e tanti ne impri-die Criffo dell' Ofia: Perché mi gionarono, che Jam non valebani il-lad trabbre pra multitudine pifisim. benc? Pianfe, fi emendò ; tra brica Pefcatori d'Anima fono i Predicatori: ye nella prima occasione ricadde.

Demonj, fiamme, maledizzioni: quella che averanno nel Ciudizio i Peccatori. La man destra è la Misericordia, Benedizzioni, felicità, godimento a questa mia Predica lo stef- Eletti . Giacchè pochi Peccatori sofiere. Or nulla più però valle il suo ze, e virtu, per cui era esempio in Andrase impeto, se non a far, che più strin- Città, sedotto poi dal mal' esempio de lingra. Damine go cendific terrămiris promerisit pal-ce, ad mam, qui lendific ergini, promerisit pal-dire. Ad mam, qui lendire egit, non qui vusce-cializ ve farendo , fo violentimis irrigando; Panif: testaroris , conchiule il Sanno. Ancor io pretefi nelle paffate Prediche di terrore, c favorato indurre il Pec-catore a fpogliari de visioli futo ais-della Mifericordia Divina. Allora ri-

Per ultimo avvilo entragli un Giovi- ta la spada voleva ucciderlo . Per la ne alto in cafa con un involto fotto Vergine Madre di corefto Signor, il mantello, cinto di spada se sco-pettoli un Calice con Ostia consa-cosi pregò il reo se e l'Messaggier di crata, Ribaldo, diffegli, conofci tu Dio ritenne il colpo, e diffe: Non questo Dio? ricordi i benefizi, le potevi tramettere intercession più po-

chiamate, la tolleranza, i mezzi i tente: vivi, ed emendati si dile-Taceva mutolo, Obbligato dall' An gua l'Angiolo, va quegli a Roma giolo, Si mi ricordo, rifpofe. Or dal Santo Borgia, fi fa Religiofo, traditore non v'è più tempo. Trate muore Santo.

#### REDICA IX.

Nel Venerdì dopo la Domenica prima.

# I PROCASTINANTI PERICOLANO.

Est autem Jerosolymis Probatica Piscina , que cognominatur Bethsaida quinque porticus habens . Toan s.



gran Città di Gerufalemme; e per effere ella una

obbligo, volle intervenirvi il Reden-tore a dare altrui esempio di ubbidienza, e di pietà; e a rendere Festa veramente la Festa, giacche non Sangue. Uno solo ? Unità di Fede è è vera Festa dove Dio mança. Era in Gerofolima una falutevol Pifcina . Fede, che ricevemmo nella Pifcina del Nella Città della Pace abita la vera Sacrofanto Battefimo. Entrò Gesti nell' falute. Pifcina fenza pefei i come un Ofpedale, e tofto rubolli gli occhi un' Cristiano senza buoni costumi . Quel uom' di trent'otto anni di parilisia, di Probatica leggesi dal Siriaco Baptiste- pazienza, e di aspettativa. Accostorium nome di uffizio di lavar le vit- glisi il Divin Medico , e dissegli Vis time : grande uffizic il nettar degli | fanus fieri ? Così rincotollo a fipeta-errori , o de' peccati la Chiefa ! Be- re . Signor , rispose l'infermo , non thfaida la dicon gli Ebrei , cioè Ca- ho uomo , che mi tragga alla Piscifa di Mifericordia, perchè ivi fi cu-ravan gl' Infermi. Lodevole accorgi-mento: mettere unita al Tempio la cor Dio . Sempre la benignità efig-Casa della Miscricordia Quivi ne' ge rispetto. Non ho uomo: ben si einque Portici ogni genere d'insermi, vede ch' è povero. Ma la risposta non coè simboli de' Peccatori. Aspettava- quadra. Cristo dimandagli se vuol sano l'Angiolo, che calava a guarrili lute: egli risponde, che non ha uomo.

Nagran Festa, sosse della sempre solleciti della salute : tali in Pentecoste, odella Pas- tanta incertezza di morte eterna sossequa, celebravasi nella ro i Cristiani. Un solo sanava, il prime ad effere tuffato nell' acque. Un folo ? Avea ragione di scendere delle tre più folenni di invisibile l'Angiolo, giacchè si ristret-e intervenirvi il Reden- to era il benefizio. Uno solo, e tante acque movevansi? per un' Anima sola dato avrebbe Cristo tutto il suo necessaria a salvarci : quell' Unità di alcune volte incerte tra l'anno, mo-vendo l'acque della Pifeina. Il ro-nor gil deftaya, l'incertezza tencali rali non fi dec date a Dio memorial ri-

foluto a ma indifferente coll'esporgli il che mai non perdettero la Grazia bifogno; e come convice farfi da chi Battefimale, navigarono colla Nave Pure gli son sopra quest'invidi ; e que' medefimi, che in vent' otto anni d' infermità non aprirono bocca in prò perseguitano. Tanto è egli dunque antico questo livor de' Rei contra de' Buoni. Querelaronfi gl'ignoranti, che di Sabato fi fuffe fatto il miracolo : fpeffo la calunnia fa più celebre la buon' opera. Parve loro indecente portarfil in dosso tal peso in tal di; mortificolli il già guarito con dire, che ubbidiva a chi avealo fatto fano. Quafi diceffe : Come? A chi ubbidi l'infermità , non a perdonare? dice l'ira : come ho a reftitulre? dice l'avarizia: come ho a lapondasi: Qui me sanum fecit, ille mihi fo negar l'ubbidienza? Cristo è chi co- dopo il naufragio della colpa non vo menti, dice Eutimio : gran rimprove. O transeunter mare per ratem libera, [np. Dom ro a chi scelliefi il Tempio per pecca- ti (nnt.) to a chi scegliesi il Tempio per pecca- ti sunt: cterno ad ogni punto. Comincio.

Tromba Quaref.

non sa, se più siagli spediente la in- dell' Innocenza : Con questa usci anfermità, ò la falute . Surge , ripiglia che Adamo ; ma dato nello feoglio imperiofo il Salvadore, tolle grabatum della difubbidienza travolfe, naufratuam, 6 ambula ; vada col proprio gò in un mar di miferie, e noi con letticciuolo in ifpalla ; e non abbiano effo. Grazie però al nostro buon Geluogo a negare il miracolo i Farisci, su ; il qual fatta Nave la Croce ci ripose in cammino alla Beatitudine. Ma che prò ; fe cominciando a folcare il mar della vita nella Nave riftorata dialui, in vederlo feguir Cristo, il dell' innocenza, alzatasi la tempesta della tentazione, urtolla la volontà propria nella rupe del peccato mortale? Cristiano, che mi ascolti, peccasti ? Stai tu dunque continuo coll' acqua alla gola in sicuro pericolo d'un' eterno naufragio. Vuoitu canfartene? Una fola tavola t'offre la Divina Misericordia : la Penitenza : Secundam post naufragium deperdite gratie tabulam, al dir del Sacro Concilio Tridovrà ubbidire l'infermo? Che bella dentino. In ogni Legge, Naturale, l'inferiore information de la dentino de la composita de pentimento fu neceffario , o perfetto Hier. epife nella contrizione , o riducendofi a ad Dem. sciar l'occasione? dice la libidine. Ris. persetto supplendo Cristo col suo San. Termil. gue, e meriti nella Confession Sagra: nbi sup. dixit. A cui debbo la vita, come pol mentale, le mancanze. Altra Nave

manda: è infedeltà efaminar l'ordine. ha . Conobbelo dallo Spírito Santo Finalmente rincontrollo il Redentore fin da' suoi tempi Salomone : Exiguo Sap. 14. nel Tempio , dando a Dio ringrazia- ligno eredunt homines animas suas , Palud.

re. Già fe'fano: Ecce fanus factus es: III. Questo mare pacifico del San-guai a chi è necessario ricordare i be-gue di Cristo fa risovvenirmi dell'annefizj. Allerta gli foggiunge, che più tico mar roffo, che di quello fu fimnon pecchi, perchè non peggiori. So bolo, ed ombra, o delle voci diquel no dunque cagion d'ogni difaftro i pec-valorofo Giuda Maccabeo nel rincatis eppur v'ha chi coll'odierno Pa- corare i fuoi l'fracliti a sperar dal bracralitico gli procraftina ad anni : eppu-cio onnipocente una gloriola vittoria re mnumerabili fono que' Criftiani , che non curano guarit d' infermità si ci : Ne timueritir, diceva loro , mulmortale, perchè aspettano: Expessano titudinem eorum, eo impetum eorum tiung aque motum. Contra aspettazion non formidetis. E a prender cuore, e si dannosa aspettatevi i rimproveri di speranza: Mementote qualiter salvi fa. questa Predica. Mostrerà, che i Pro- eti sunt Patres nostri in mari rubro . crastinanti pericolano di perdersi in 6 nunc clamemus in Celum , 6 mi-II. Mare in temperta è la Vita: come tutti usciron di quell' onde sal-Paffaggiere l'uomo: Porte la Gloria, vi , annegativi tutti gli Egizj . Ha Guil.

Due Navi vi ha : Innocenza , o Penitenza. Maria lempre Immacola, dicarori Guglielmo Parigno , che Si. Dom. I.

il Bartifla. Certemp neri Santi a que militare de la dicarori Guglielmo Parigno , che Si. Dom. I. il Battista, Geremia nati Santi, e que' milia verba potest merito dicere, qui. Quadre

diroyvi or io, Peccatori: Siete pur ne non fentefi ancor difposto, facciasi voi, firetti dall'affedio d'un escreito di risovvenire della vision cotanto celemuto Davide, Paolo , Matteo, Mad- gam nuceam , interpetrano i Settanta: dalena: Mementot. Giunge un Vian- Bene vidilii, ripiglia il Signore. Tordance a dover paffare un fiume cre. na quegli a vodere, e interrogato de feiuto, e profondo. Vi fpinge folo il nuovo oggetto, foggiunge: Oltam pie? No. L'uso si è, spiar con dili- succensam ego video. Verga dunque il resto de' Santi, che surono pecca- ci dimenuchiamo intanto della visione.
tori : Mementate qualiter . Rellettete V. E' la Penitenza la verga : Vir-

veftri.

colpe, in rifico di morte eterna : Me. brata di Geremia . Quid tu vides ? Jessen to memore qualiter fatto facti fum Paires dimandavagli Dio Fingum vogilantem confri. Vergami alla memoria come fi que video, rificondegli il Profess: Virgenza per l'arena della fiponda l'orme amariffima di noce, e fuoco, che in-di chi prima il passò, e per la via mede-tiamma un pentolino. Gran mistero, fima incamminarii. Non è così? Adun- per cui disciferar degnamente si adoque Mementote qualiter salvi facti perano gli ingegni acutiffimi di Ori-Junt. Peccatore che entrafti cicco nel gene, e di Ugon Cardinale : Virgam Origon. fiume pericolofo della colpa, che por- nuceam. La noce nella verga, fimbo- hom. 1. ta al mar dell'Inferno, bada all' orme lo di penitenza, ha la correccia ama, in Pfal. di chi n'usci libero, se non vnoi tu ra, dolcissimo il midollo; così nella 38, perire. Non attendere alle orme di penitenza sono amari i principi, son card. chi v'entro, ma a quelle, che ci la-dolci i fini. Quanti Criftiani fimiliffi- ibi. ficiarono coloro, a' quali felicemente mi alle Scimmie ricufano la dolcezza avenne l'afforme fuora : Qualiter fait del frutto, perche non han cuore di vi fall [mst. Difforriamola pratica- affaggiar l'amarezza della correccia ? mente. Entro l'indio Caino nel fiume Ora intendo perchè nel Palazzo Regio di quel crudel fratricidio; entrò Giuda di Salomone non maneavano le Seimnella iniqua consegna del suo Maestro, mie inviategli da Tarsi: Et dentes ele-Ne ulcirono? No, che ambi naufra-garono nell'acque della disperazione, perche non avvano a mancare nella 1º-Entrò Pataone nel s'anguiono sume della sua tirannia; ulcinne? No, che Divino, Scimmie si schive, che abbopiù che non nel mar rosso, assogo minino la penitenza, per aver la sunell' acque torbide della stolta sua perficie amara. Amaro è il perdonare confidenza. Neppur. mirar quelto. all'inimico: amaro il confeffare il pec-entro Davide in quello feandaloso cato più mostruoso: amaro rendere la adulterio, in quell' omicidio crudet con latta già carne, e fangue: e amaadulteno, in quell' omicino crudele. 1 roba first gia carrie, e fangue e amanarie Carel Domina il tragafici Dio all' altra gia
11. della fina indegnazione contra del
12. della fina indegnazione contra del
13. della fina indegnazione contra del
14. partie della fina indegnazione contra del
15. partie contra del contra del
16. partie contra del contr

nell'orme del pentimento umile, del- gam nuceam, E I pentolino tra le la confession lagrimosa, e credete hamme: L'uom dannato al suoco: fermamente, che non v'ha altra par- Oliam succensam. Grida dunque Dio te, per cui uscit dalla colpa. Que mostrando queste due cose : Peccatofli imitate, e tenetevi salvi: Memen-re, che con audaeia si escerabile mi tote qualiter salvi sassi sunt Pastres offendesti, alza gli occhi. Che vedi? Virgam nuceam. In questa verga ti mo-

in Pfal.

Orig

₹8.

4.5.

ris, in caccabum mitteris. vafi lungo, il poco troppo.

le? In verità, che dicca vero, in ve- stante verso la tomba : ci và l'eterna

ftro il mezzo a placarmi: dolor veemen-; der tanta infensibilità nel Pecatore prote di avermi offeso : confession valida, crastinante, il Santo Davide : Ecce menfoddisfazion fruttuofa . Torna a mira- surabiles posuisti dies meas ; ma che? Pfal. 38. re. Che miri? Ollam succensam. Cote- In imagine pertransit homo. Dio stabili fto vafo nel fuoco ti addita la tua dan- i momenti di brieve vita all'uomo: e'l nazione, se non ti emendi: cotesto suo- Peccator che dovrebbe darsi fretta a cernazione șie norti emiente. Con con con co co d'inferno fia affectando la tua vira car rimedio a'gravi fuoi mali , fe ne sta impenitente. Crissiano, lo vedi già , come statua o pittura: In imagine pernon v'ha mezzo. O'penitenza, o dan transsis homo. Così è, così è, mi dà nazione eterna: o placarmi , o ardere. ragion S. Bafilio : Nikil different vi- Bafil in Parli ora Origene, e fpieghi in brieve venue bomber ab imaginable eeram, t latas, vocil line di cotal vitione: 'Ot li di-que fine pitte. Vedelte mai, Uditori, lephama merijar per viri gara, 60 emen. Un pedaggio, in cui rapprecentava un deris panitentiam agens, caccabo non pennello maestro una sanguinosa batindigeas succenso: si virga non emenda- taglia? Colà alza colui la mano a serie l'inimico: qui appunta quest'altro una VI. La difficoltà pur tuttavia non pistola : questi cade del suo cavallo : consiste in persuader necessaria a' Pec- quegli rimettesi in sella ; e intanto ne confilte in perintenza. Sanno che Dio l'uno finife di ferire, ne gli altri di non aprira altra via al Cielo per esti sparare, di cadere, di ricavalcare. Sanno che non vi è mezzo : o dan- Mille anni fono che ftan così . In quelnarfi, o pentirfi. E vogliam perciò da la Immagine di S. Girolamo, giunfemai dovvero pentirci, dicono, e lo dico- il fasto, che ha in mano, al petto? e no di cuore. Ma quando è ecco il quelle discipline alle spalle di S. France-punto è Ma quando è dipoi , appres- (co è e quella penna sul figlio di Agofo . O crudele dipoi , o spieratissimo stino? In tanci anni stan come stettero? paprello e quant tient un feppellit e vi flarara finche durino. Sono immanell'aisifo! O'dipot, o apprello, fen- gini morte: la imagine pervansit homo; tenza di tutte le infelicia! E quali l'umo, ah, che ti paffa la vita come erano i geniti del ravveduto Agosti- statua, o immagine morta. Quanti mesti no ? Differens dicebam : modò , ecce fono, quanti anni , da che hai la mano modò, fine paululum : sed modò & alzata? Mi consesserò, restituirò, lamodò non habebant modum . Sentiva feerò l'occasione ? Quant' auni sono . quella gran mente la forza della veri- da che proponi cominciare a vivere tà, i colpi , che Dio davali al cuore, per morire ? da che proponetti fare perche levaffefi fu di tanti errori , e una Confession Generale per emenda-colpe: udiva Surge qui dormis , & re la vita? Sci giunto all' effetto? O exurge d mortuis : non poteva rispon- immagine senz' anima d' uomo : Nihil der che no, rispondeva dipoi : modo, differunt ab imaginibus eorum , qui modò, fine paululum. Ma ahimè, tor- funt mortui . Den ti avvifa ora mai. na al fuo pianto Agostino: Sine pau-lulam in longum ibat: il brieve sace- re ornamento Immagini insensate di Santi: ma nel Tempio della Gloria non VII. Senonche ogni pochiffimo in ta- entrano Immagini morte": non cutrale stato è soverchio. Io in verirà non no là propositi, e desideri ; entrano l' l'intendo. E'possibile, che così ben ti opere. Se vuoi salvarti, vivi, opera, truovi tu Cristiano col Demonio? Co- eleguisci. Non le rimettere al dipoi, tanto amabile è la fua compagnia , e an- che spesso si equivoca col nonmai. Encor la tua schiavitudine, che non vuoi tri in questa Chiesa un' Angiolo, e romperne ora la catena, ma dipoi ? Con gridi: Olà, fuor di costà, che cade il una legion di Demonj in corpo rimet- l'empio. Direbbe alcuno : ufcirò apteresti al dipoi un vittorioso esorcismo? presso ? Sarebbono anguste alla solla dipoi , e più dipoi ammetti a slanciar tutte le porte. La verità grida : La cadell'anima il peccato, ofpite più crude fa terrena del corpo rovina ad ogni

directi domane a chi voleffe trarti dal misura certa de tuoi di : Mensurabitet Pfal 3

morte all' Anima: Tu disonesto quan ysosso sangoso, in cui eadesti pur ora. do ti dividerai dalla pratica, dal mal Solo per l'affare importantiffimo della travveleni? Tu che rispondi, ci è tem- tre ore di vita alla fonte della Grapo, non le farai pur nemico? neppur col zia? Ah che con fenno imita il Cercane di tua casa uscresti tanta barbarie, vo Davide : Quemadmodum Cerone : vrà durare questo, tuo stato inselice ? stiano in peccato . Asverti che Diens Questo dipoi quando avra fine ? Quem- crastimem non promist . Come non

din? Quandin? Dio chiama da tempo voli all' acqua della penitenza? e fe si lungo: Vuoitu rispondergli? Quam- ti manca il domane? e se la vita ti diu? La tua rea volontà mal coffuma-tà dice, che eras eras. Se ne incolleti-in un' inganno? e d' un' inganno ti fce Agostino seco medesimo, e ripi- fidi a seguir nel peccato? A quanti gliandofi dice : Et quare non modo? non ispuntò il di promessos di doma-Quare non hac hora finis turpitudinis ne? Tolgati Dio il motire in punto, mae? Se ciò ha a fuecedere in alcun' in che stavi trattando di vivere più anno, petchè non in questo? se in al- lungamente. Lo stesso Davide, che cun di, perchè non oggi? Quare non ben ne apprese a suo vantaggio, il pemodò; quare non modò? quare non bas ricolo, ti sia macstro di allontanar-hora? Comepuò esservi ragione, se non lo anche da te. Odi la preghiera di Ia vede Agostino à Lo sposo e Signore lui a Dio, e salla altresi tu a tuo della tua Anima sta picchiando alla por- prò: Ne revocer me in dimidio die- Pf.10 L. ta del cuore, enon glisi aprirà che dopo rum meorum. Non ancor ti die agli anni 2 A chi t'offre in tanta tua mendi- occhi la difficultà della fupplica? Cocità, e bilogno, tutte le ricchezze del me è possibile, che Davide muoja pri-Cielo, risponderai che torni domane? ma del fine di que di, che ha a vivere? Stai con un piè dentro l'Inferno, Dio In dimidio dierum meorum. Il te che ti da la mano a fottrattene, tu dici, di Davide? Il Santo Giob ci afficura, che gii ftenderai la tua domane è Noni che tien Dio a numero tutti i giorni diretti certanonne domane con minori della vita a cialcuno Numerus incofinus Job.14, pericolo di avere a perdere la vita, pi ejur apud te efe. È tu ftefio dicettis enor, la roba, la falute. Meno : non non te ne ricorda forse? che avea Dio

coftume ? dipoi . E quando gitterai Eternità domane domane, Attenti pedalla mano la bracia , che ti confu- rò . Dio ti ha promefio il perdono fe ma? ora . Ladro quando renderai la domane gliel chiederai; ma non ti ha roba mal'acquiftata? dipoi. E quando promesso, che farà chiedertelo domafyellerai la fpina, che ti s'inhife nel ne, ne il domane a chiedereclo. Sed Aug. in piede? ora. Vendicativo, quando hai huie dilationi tua diem crassinum non Plali 14. a perdonare, e non negar la voce, il promifit. Davide in tal proposito pafaluto a chi ti officie? dipoi, E quando ragonossi al Cervo sitibondo: Quemchiamerai il Medico, se ti da un do- admodum desiderat Cervus ad jontes Psal 42. lor di fianco? ora; al punto stesso, aquarum, ita desiderat anima mea ad ancor se di merza notte. O'cecital o to Deus. Or perche tanta fretta in pazzia! Qual pericolo è maggiore, e correre all'acqua il Cervo ! Perchè di maggior danno ! Ti convinca la spe- avvelenato dalle Serpi, di cui è ghiorrienza. Odi Ferito il corpo, gridi: to, tre ore ha di vita se non beve. Consessione. Ferita l'Anima? dipoi. S. Epilanio n' è lo Storico: Illico ad Epilo. Bevuto il veleno, dicati il fetvo, il aquarum fontes decurrit: quod fi trium Glafid. congiunto: all'antidoto ci è tempo. horarum fpatia aqua se explere non nu.5. Oh i nemici che sono! E non ti grida potest, moritur. Si poche ore di siene co fimorfi della cofcienza dal petto rezza, e non vuol correte? E non l'Anima ferita a morte eterna, avvele-vuol correte Davide appefitato dalla nata dalla colpa; Confessione; con-colpa in maggior incertezza di sole VIII. lo però fon curiofo d' inten- E il Cervo, e Davide imitatore del dere da te medefimo fino a quando do- Cervo, avrefti ad imitare pur ru Cris

possissis dies mees. Finche dunque non avvisato dal Corriere a leggere, così Hier, in tuoi di 3 In dimidio dierum meorum . ria, (ed era niente meno che la con-Pf. 101. Ci vuole l'ingegno maffimo di un Gi- giura de fuoi nemici ad ucciderlo ) Quia eri di a questo numero, sperando di viche Dio nol tolga di vita prima di compierfi il numero de' fuoi di nel Divino Decreto a ma che nol colga la morte me mori , quando adbue putabam me victurum, ut possim peccata corrigere. Povero me infinghiozza il penitente Profeta, se mi truova la morte in traffigo di vivere più e troppo freddi rinverrebbe à mici affetti, e troppo rimelfi i pentimenti .. Mio Dio : muoja io quando fto penfando al morire; e mi chiuda gli occhi la morre stanco di vederla, e di piangerla; Ut possim peccata corrigere, Confusion nostra, Uditori, che viviam con impegno a peccare a perché con isperanza a piu vivere ... there is a light at any

qual farà la pena, e chi il punito? o udito, o non ricorda il Testo orribile dello Spirito Santo al quinto dell' Dominum , & ne differas de die in gemitum columbinum. diem : fubito enim veniet ira illius, 60 in tempore vindicte disperdet te. . Io giorno in giorno con lagrime, e pen-

IX. Ma che, di tale trascuraggine,

d'inganno si volontario, e dannoso,

empiafi cotal mifura , vivrai. Or co-comera in mezzo al banchetto, la fet-me cerchi di non morire nella metà del Lira, che gli recava notizia di cofa ferolamo per ilciotre nodo si forte . Sa Joria continet ; E perche, rispose, conottimamente egli Davide, che han cer- tien quelta lettera affare di tanta imra mifura, e numero i fuoi di nel de portanza, la leggeremo domane : Secreto di Dio; ma fa pur ben egli, che l'ia in crastinum . E' Istoria nota : la l'amor proprio suole aggiugnere piu al notte stessa perde a man de congiurari la vira. Peccator che m'odi, d'ordine vere più diquello, che non fadi dover dell' Altiffimo vengo ad ammonirti . vivere . Adunque non cerca Davide, che sei tu in istato di dannazione : che i tuoi peccari, e i Diavoli son congiurati contra la vita tua eterna: che non hai ora ficura . Seria continet . in tempo, in che ancora sperava di La lettera è dello Spirgo Santo: convivere più col fuo amor proprio: Ec- tien negozi di rilievo: Seria continet . co le parole dell'incomparabile Dotto- Leggi, eseguisci : Ne differar de die re: Ne revoces me in dimidio dierum in diem . Lascia i banchetti , che inmeorum : hoc eft, ne eo tempore facias grassano i vizi, e la carne: Seria continet : Basti di peccare : basti di tirannie a Dio, alla ragione : Seris' continet. Ponti in falvo, non hai un momento in tua mano: Ne differas, Che rilpondi? Seria incrastinum? Domane ch? domane? Temi per oggi la tua rovina : Subito enim veniet ira illius : e te ne giura Agostino: Ip/aresest, que 16 multos occidit, cum dicunt: cras cras, verb. & Subita oftium clauditur . Remansit fo- Dom. ris com voce corvina, quia non habut gemitum columbinum. Gemiti di colonba falvano i Peccatori, non voci fpcranzofe di corvo. La colomba non dice: gemerò domane, perchè il fuo ftefso parlare è gemere. Ma il corvo colfuo cras tutto è dilazioni per appreffo. Chi domanda così, non ha o ketto, Perciò vi fu Arca per la colomba, e v'ha Cielo per chi geme: perciò il corvo fuor dell'Arca, e fuor della Glo-Ecclefiastico : Ne tardes converti ad ria il Procrastinante: Quia non habuit

X. Vengano per fine a confermar verità cosi chiara gli escinpi irrefraganon faprei dirlo a' Peccatori più chia- bili della Sagrofanta Scrittura . Chi ro. Non differire il tornarri a Dio di detto avrebbe a Faraone, che doposì repetuto cras, con che differiva la linmenti; perocche di repente, subito, bettà del Popolo di Dio, aveva a giunverrà fopra di te la fun ira; e può ef- gerli giorno, a cui mancaffe il domafere, che rimettendo la tua conversio, ne per la sua ammenda, sepolto vivo ne a domane, sia oggi certa, manean- per nuovo scoglio d'ostinazion nel mar dott il domane, la tua dannazione : rosso? Ferebaturque in profundum. Clii Cristiani non rinnovate le trascuratez- detto avrebbe a Baldassarre Re, alze di Archia Tiranno di Tebe, che lor ch'era in banchetto, che quella

notte medefima aveva a perdere vita, loggi ti dice, che ti prevenghi per dotino în pena di non avere impatatoa No. Ah, che domane Non invena-Dan, f. fpefe di Nabucco fuo Avolo? Eadem rans: Chi fa, se come gli altri, tu noste interfectur est. Chi averbbe det-pur domane non la ritruovi? e senon

gli la vita, fenza potergli comperare nacce di un Dio Onnipotente? Chi ti dalla Divina Giustizia tutta la sua vasta afficura di poter sar domane ciò, che Inc. 12. ricchezza un'altro di ? Stulte bac no- puoi far' oggi ? Ponghiamo un' efemthe animam tuam repetent a te. Infe- pio domefico. Puoi afficurarti, che licissimo Cristiano, che imiti costoro correrai, salterai, uscirai domane? e nella superbia, ne' diletti, nell'avari- se questa sera ti prende un dolore acuzia, e nella vana fiducia: infelicissimo to di fianco, di punta, di stomaco, te, se ti avviene la stessa sciagura. Sa-sche ti prostri in un letto, potrai ? no. rai del numero innumerabile di tanti, Adunque non puoi afficurarloti . Or che trovansi a quest'ora immersi in que- chi ti dà a credere con certezza, che gli abbiffi di fiamme per la sciocca con- potrai domane dolerti, confessari? Ti fidenza al domane. Chi detto lor l'a- difinganni per fin questo fatto. vesse? Lo immaginatono? Ah che giudicarono gl'infedeli, come pur giudi-cate moltilimi, che tempo avreboro colla volomià ancor la mente vivisper la penitenza ; e trovaronfi delufi fima immagine del Peccatore , che fi pre. Temi di te lo stesso, o Cristia- carne. Quattro volte inganno la perno. Avvenne a questi, e può avveni- fida Donna quell'uomo prode. Non re a te, ciò, che a certi ffolti del Po- mi flupisco de tradimenti di lei : mi polo d'Ifraello. Già fai che piobbe lo maraviglio della femplicità di Sanfone ro manna nel diferto, quell'alimento Sanfon che fai ? d'una Donna, che miracolofo, che racchiudeva tutti i fa- ri vende più volte a' Filiftei, tu ti fipori. Ordino Dio, che uscissero ogni di ? La prima volta ; vada; ma cangiorno a raccorne, e per effere il sate? Hai perduto col cuore il fenno? bato di di ripofo, che ne cogliessero. Fuggi, fuggi la brutta Furia. Non ne il Venerdi doppia provista anche pel trasccolate? Uditori. Non lo dite prodi-Sabato ; perocche usendo il Sabato godellafia vita permettendofi in man di con con la tinverrebero: Sex diche colligiti: in die antem fegina di vita in mana di con colligiti : in die antem fegina di ven menici P voltet faperne il per Sabbatum efi Domini , idetre non in chè Il Teflo fteffo ve I dice. Legol Venitque septima dier , & egressi de rienza si facile alle sue sorze a consi-populo ut colligerent , non invenerunt. dare a quella Donna infinta, che nel-In verità che non ne trovarono: Non le chiome teneva egli ripofta tutta la

e Regno senza concederli Dio un mat- mane : Ne differas de die in diem ; to a quell'avariffimo Ricco dell'Evan- la ritruovi, che? Ire ad ardere nell' gelia , che quando credeva fabbricar Inferno per fempre. Santo Dio! Perpiù ampj granaj al fuo frumento, in chè abborrire cotanto la tua falvezza quella stessa notte aveva Dio a levar- eterna? Perchè burlarti così delle mi-

fenza attimo di tempo dannati per fem- lafcia affafcinar dalle lufinghe della fua Cardaba Adminiment V debe di certi feleschi, lo Dalida la prima volta con recoli che o per temata Dio, o per giudicar dello però fepezoli come fili di ftogipura minaccia la propofta , non vols- pa : Così la feconda-, le funi more
leco un Venerdi cogliere manna pel come tela di ragno. Così la terza, fi
Sabato ; ma giudicando di ritrovar- feoffe co' capegli inchiodati nel fino
e, ufcirono il Sabato ; cercarla ; lo. Simduffe in fine per la paffata fipeinvenerunt. Uditori , non la trovaro- robusterza. Gliele recide Dalida ; e no: Non invenerunt. Manna è la con- mentre in alta ficurezza ftava egli dorben consessaria e la disposizione a mendo in sen di quell'aspido s'ecco-con ben consessaria e manna il tempo per le grida stesse dell'astre volte sveglianemendar la vita. Oggi te la dà Dio lo la rea Femmina, e dirgli : Philis-piovuta dalla infinita fua Mifericordia: fibiim supra te Sampson. Udite il rap-

quella della fua fortuna. rard, aut nunquam.

## SECONDA PARTE.

mendo fin'a quest'ora collo sfortuna- num. Adunque ho io potuto dormire

porto puntuale del Testo: Qui de som- to Sansone, non abbi posto mente al no consurgens dixit in animo suo: E- gran pericolo eterno, che ti minacgrediar ficut antè feci , & me exeu- cia. Non hai considerato la gran persiam, nescient quod ab eo recessisset Do- dita, che saccvi stando un'ora sola in minus. Tutto il mal su far tra se quel peccato. Non bai avventito, ch'ericirfalso conto: Uscii de' pericoli, neusci- condata di Demonj, che chiedevano lirò: Egrediar sicut ante seci . In veri- cenza da Dio di separarti dal corpo, e tà, che si trovò snervato, imbelle, e trascinarti alloro abbisso? Haitu però a sudibno alle voglie de suoi nemici; pri- durarla in sì mortifero sonno? Destati su, vo d'occhi, e legato da bestia a vol- apriomaigliocchi, o Cristiano, enella ger la ruota d' un Molino sfasciatasi Persona del Santo Giob contempla la tua Tragedia. Vedefi egli maltrattato nella XI. Peccatore, che con un peccai roba, nella falute, nell'onore: truodi cuore ti par di renderti libero del- vasi oppresso da Dio, angustiato dal la gran falma delle tue colpe: a te co- Demonio, derelitto dagli amici: edosi pare: ma dov'è questo peccai? Pen- lendosene si querela cosi: Marens infi , che perche altre volte il potesti , cedebam fine furore . Fini già il com- Tob. 10. quantunque il vogli, potrai r Egrediar parire nel pubblico armato di fasto, D. 1h. fient ami feei. E se Dio ti abbandona potenza: Consurgens si tutba clama Gaspini galligo di si ostimata sordaggine i bam: qual'uom da volgo, di Principe Sambini parire qual'uom da volgo, di Principe Sambini parire Nescient, quod ab eo recessisset Domi- neppur m'era rimala tra'conoscenti la hie. nus . E se ti truovi burlato con una memoria : Frater fui draconum : gli morte improvvisa ? Mille volte, ahi, amici, che dovevano essermi fratelli, mille volte infelice, fe ciò ti avviene. mi fi diedero a sperimentar draghi: So. Interpr. Numera le volte, che haipeccato: al- cius struthionum: i Settanta voltano Sitrettante Dio ti afpettò . Che prò ne renum: non fratelli, Sirene. In Giob hai tratto / Percar di nuovo, peccar ecco il peccator, che ravveduto fipen-fempre fenza finderefi, fenza vergo-te: tal fe lo figura S. Bernardo. A megna? Ah per Dio stammi allerta, che glio immaginarlo, udite. Va il Vian-questo disprezzo medesimo non irriti dante per suo cammino, esismarrisce. la Divina Giustizia a negatti per la Colto dalla notte, stretto dal freddo penitenza ogn'altro tempo: Subitò enim non fa ricovero: gira il guardo in quell' veniet ira illins. Temi dalle miserie di ombre per ogni parte, e scuopre una Sanfone la trua cataltrole : terni dal- [pelonea : correvi come a palazzo, v' le lufinghe di Dalida i tradimenti entra; ponfi a dormire: il di feguena della trua carne. Eccoli a numero dal te fi defla in dargli il Sole fu gli oc-Hese la penna di Ugon Cardinale: Quatuor chi: girali, e velle imporno a se dove Cardin despinone: Dalidar funs peccati absilio, i in: gone, e dappertutuo velenolifilme beverecundia, seu pudoris amissio. Orri- stiuole, Atterrito del pericolo sorge cabile giunta : avviso tremendissimo . A dendo per lo spavento, e ritenendo a tribus aliquando liberat Deus; à quar- forza anche il respiro va sollecito metto (tremate Prograftinanti: raccapric- tendo il piè per quel fuolo nell'uscir ciatevi Abituati) d quarto, d quarto, della grotta . Quindi già libero rampicafi per gli rami d'un'albero, e di colà fi stà fisso a mirare quel luogo s ed ahi del meschinello! vede da questa parte due orsi ; da quella due lu-XII. F Ingiamo, e voglia Dio, che pi, che rimandano impauriti addierro fia mera finzione, che tra gli fguardi: per ogni lato dragoni, e numero si folto abbiavi Anima in pec-cato morale. A quella vuol dare un' da me alla morte che s'interpofe ? avvilo la Microcyda Diviria, I.o, dice per tutta una notre cosi ? An che cella, vo importe per cetto, che dor.

Sept.

### Predica Nona nel Venerdì dopo la Domenica prima.

era draghi e ferpi? Ah fonni infidi? Laico di rimanerfi; ed egli tirò innanalif cecità! Criftiano destati una volta zi fino a giungere nel fiumicello ; peccato.

de' PP. Francescanl per un moribondo: Il Guardiano mando l'Appoftolico F. Gian Romero / Incamminoffi col compagno, e co messaggieri, i quali guidatili per varie strade finfuor della Villa alla porta di Alcalà, diedero qualche fospetto di tradimento al Santo Religioso, solito a prendersela contra de vizi con roffore talvolta de viziosi . Figliuoli , diste però egli : già tutta la Città e girata, e l' Infermo non fi vede; io non fono in animo di passar'oltre. Ella non dubiti, risposero le guide , che il moribondo e qui gi fuo Padre , afpetterebbe domane ? presso nella campagna , in sicurezza di Ad useir dall'Inserno , potendo joggi , morir questa notte. Può ben rimaner- induggerebbe fino ad altro di il Danfi qui il compagno, ch'ella presto sarà di ritorno. Raccomandatofi brievemente il Sacerdote a Dio, ordino al

pur tu, vedi; trema, di: Ed ho po- ponte, che chiamano di Bradigal. Piruto afionnarmi in colpa grave ! ho gliarono per man destra, ed indi a popotuto si lungo tempo dormire fenza chi passi trovarono l'Infermo tra certi Dio! Bel ricovero! la tana de'Demo-arbori, ed additandolo dissero : Questi ni? bel ripofo! nell'orlo dell'Inferno. le, Padre, l' Infermo: V. Paternità l' lo figliuolo di Dio, redento dal San- eforti a confessarsi, perchè finora ha gue di Crifto, tra dragoni infernali I ripugnato a farlo . Scoftaronfi i mef-Frater fui draconum, lo facendomi in faggieri, e'l Sacerdote cominciò colla gannare dalle Sirene delle mie passio- fosita sua caldezza; e zelo l'uffizio r ni? Sociut Sirenum? Non piu sbaglji nulla però corrispose quell'ostinato; non plu letarghi: non più mettermi in anzi all'udirfi più gagliardamente ampericolo di morte eterna : Ah Pecca- monire , rispondeva : Lasciatemi Parori: Differirebbe quel Viandante l'u- dre, ne più mi nojate. In tanto ecco feir dalla grotta ad altro di? conchiu- tramifchiarfi al contrafto i due mefdete dunque ancor voi d'ufeir'ora dal faggi, che differo : Finite Padre di perfuadere a quest' uomo il confessar-XIII. E vaglia ad inchiodarci nel fi; e fappia, che fiam qui una legion cuore si buon proposito il caso occor- di Diavoli per trascinario all'Inferno: to nel 1613, e riferiro nelle Cronache la si buon fine per ordine dell'Altiffi-Spagnuole di S. Francesco) Ebbe l'Of- mo il trassimo qui in questa solitudi. pedal Generale di Madrid, Corte del ne dall'Ofpedale, ove non volle far-Re Cattolico, un Infermo di vita pef- la fotto pretefto che ivi farebbe udito. fima. Era preffo a morire i feufavafi Ed ecco udirfi per l'aria un rauco del confessarsi per la soverchia vici- mormorio, come di un solto stuol d', rianza degli altri lettie la vergogna, o avoltoj. Il Confessor secciopra se, e la pierizia era il più vero oftacolo i fopra l'Infermo il fegno della Croce : tornavano gli amici ad ammonirlo ; e sicominciò con maggiore sforzo la rimettevalo a miglior'agio. In una not- fua efortazione: ma con l'efito sfortute maneo del letto fenza notizia degli nato d'innanzi. In un momento ecco Infermieri e degl' Infermi i In questo gittarglisi sopra quegli uccellacci e tempo giunsero due uomini a cerear beccatolo tutto, e fracassatolo, incor-Consessor nel Convento di S. Diego poy ed anima sel regardno al loro abbiffo. Torno dal fuo Compagno afflirtissimo il Consessore, e fatta diligenza nell'Ospedale, rinvenne all'ora ffesfa dell' avviso sparito di colà l' Infer-

XIV. Criftiani, Peccatori, vedeste a qual baratro di eftreme miferie riduce la Penírenza differita? Tremi di star oggi in peccato, chi può non effer vivo domane : Ne differas de die in diem; cosi non v'incorrà la difgrazia di quell'Infermo. Chi con un'atto di contrizione poteffe tornare a vita ognato ! Giacche puoi ora rifufcitar l' Anima tua morta, cacciarla di dannazione, Ne differas, Ge;

# PREDICA

Nella Domenica feconda.

# IL PARADISO AMMIRATO DA' PADRI NELLA SCRITTURA.

Affumpsit Jesus Petrum, & Jacobum, & Joannem Fratrem eius &c. Matth. 17.



iata Domenica tece al Redentore il Jolla Uesul ; ch' è quanto dire , qui Demonio? Quidò il Demonio Gesti in permifi Gesti , che rindondaffe al corun monte a moffentafii tutti i Regni po un qualche pochifitmo della glodel Mondo: Oggi conduce Gesti quel l'ia, ch' ebbe fempre nell' Anima, riTernario di Appoliola un'altro monfitetta però dentro , perchè poteffe 
te; perchè vagheggino parte del Gran por dentro , perchè poteffe 
Regno de Ceil: 1) Demonio guido volto qual Sole ; le vetti neve : neve 
al monte di giorno , quando non fi pur cobe nel vefitmento l'Angelo del

al monte di giorno , quando non fi pur tobe nel vefimento l'Angelo del veggon le Stelle del Célo, ma la va- liuo (repoltro: il volto però un bale-neta, e' colori della terra: Cesti me in c. Affelbus ejus ficus fivigure: fiplen. Matri: 8 Toltas na i lou di motte (abbiadene fede al dori di creature o fon tempelle , o le 12m. 9. Cardinal Toledo ) quando non fi di manacciano: folo quegli di Crifto formato del competente del veri del contro tri : un trifto folo bafta a far paire softom . Della morte è il diforfo / una Comunità. Nella Cena è ammefo, so, petche ivi regnava la mifericordia gli onori. Della morte di Crifto fadi Crifto : dal Tabor è efelufo : qui vellafi nella fua gloria : ecco il prez

He diversissimo invito è dove ? Alla sommità d'una monta-questo, che nella pre- gna. Chi dubitò mai, che il cammi-sente Domenica sa il no alla salute eterna è erto, e ripi-Redentore a tre suoi do ? Ma è egli pur vero, che I renpredietti Difcepoli, da de dolce l'esempio de' Maggiori col quello, che nella paí, precedere: Duxri illor. Qui trasfigu-fata Domenica rece al Redentore il rossi Gessi ; ch' è quanto dire , qui

regna la Giustizia, ch'è sempre savo, zo della gloria, la morte d'un revole al solo mento: Duxit illor, Dio. E la morte di Cristo si chiama

for ci amo foverchio: mori ancor per dell'Anima umana! Savia folamente la chi disprezza questa sua morte: Dice-bant excessum. Aimè Pietro sempre è certezza di sua Beatitudine domanda il in rifico di affogarfi: non può reggerfi luogo, e le delizie del Gregge eletto, in tanta tempestadi luci, vuol goderbricare .: Faciamus . Ben gli sta quel Nesciens quid diceret. A chi è perso- clamati Dottori di Santa Chicla, vuol na pubblica non toccano particolari rispondere questa mattina alla domanripoli . Una voce paterna dal Cielo da importante , che questa Cattolica impedifce a Pietro il profeguire: è co- Udienza vi fa col Santo Davide , di stume di Dio al primo errore dar gri-da, perchè ritengasi dal precipizio il tà de lor cuori è riserbata da Dio so-Cristiano . Ipsum audite : il Figliuol lamente nel Ciclo ? Rispondeteci su : mò loro filenzio di quanto videro : fa della Beatitudine nostra? Dall'ingene. Favelliamone.

eccesso P. Con ragione, perché eccedes finalmente con Aristotte nella con Aristotte la sua gonta la malizia nostra: Dier-templazione de Cicil con l'escripio Esharz, bant excessima. Dica Pilato, che noni delle virtui morali. Degni però tutti delle virtui morali. Degni però tutti delle virtui morali. Degni però tutti della virtui morali. Degni però tutti della virtui morali delle virtui morali. Degni però tutti della virtui morali delle virtui morali delle virtui morali. Degni però tutti della virtui morali della virtui d Nullam invenio causam. Seppero tro- scre rifiutati. Stolti! in beni si angusti de summ varla i Profeti: fece un grande eccel pretendere fazia la capacità finifurata Bono e.a non nella notte ofcura della Gentili- Cant. I. fela poco a poco, e difegna perciò pa- tà , e dell'antica Legge; ma nel mez- Orighe. digioni. Faciamus hie tria tabernaco. zodi dell' Evangelio, e della Gloria : in Car. la . Era Pescatore, si offerisce a sab. Ubi pascas, ubi cubes in meridiet. expl. 1. III. Via fu dunque, chi di voi ac-

mio, non il Mondo, non la carne, Quid en in mihi est in Calo? Che ne Pfal.72. non il Demonio. Caddero a terra gli dici tu Anselmo ? Consessa con Pao. Ansel L. Appostoli. Una vocetra glorie stramaz- lo , che non puo dirsene ; perocchè de simil. Appoint of the far and Guidario il ogni gran mente. Confessa soft al funod conemici! Rizzatisi per virtudel ogni gran mente. Confessa official confessa con conemici e di control della confessa con control con control con control con control con control con control contr verità! Solo Gesti è l'amico, che mai fermo nullus adeffe potest . Sapete on- Theod, non manca .: Calò dal monte, e inti- de ho speranza d'intendere alcuna co- lass. Monitol distriction: Poveri Predicatori i gno aminodo di Agoftino. Gia a conavere a parlare di quella Gioria , di
curi è impofto tacere ad Appoftoli , di mire , che aconito fi rifla . Eccosli Conameri a di mire di Agoftoni di Ameri , che aconito fi rifla . Eccosli Conameri a di mire di Agoftoni di Ameri , che aconito fi rifla . Eccosli Conameri a di mire d che la videro. In esli su meritodi ub- all'improvviso agli occhi l'Anima glo- idemlis. bidienza il tacerne, in noi il favellar- riofa di Girolamo paffata in quelto de Beagiorno stesso in Paradiso ; ed ammo- situal & II. Quella stessa natura ragionevole, nendolo della divota temericà nel di- serm. 1.

che inclina l' uomo a bramar quafi a fegno : Augustine , grida , quid que de verb. forza la sua Beatitudine, quella stessa ris? Ah, non ti accorgi ora tu, che Apost. l'aftringe a desiderar di saperne . Mi- più facile impresa sarebbe , stringere feri, e tenebrofissimi Secoli quelli, che tutto il Mondo in un pugno, tutti i precedettero alla luce dell' Evangelio. Cieli in un punto, che il Paradifo in Ladant, Filosofi v'ebbe, dice Lattanzio , che un Libro? Aspetta, aspetta. Saprai tu Li Div. facendo quafi a gara a chi prendesse dirne, quando come già a me, ti mo-lassa, più abbagli, si divisero su tal argo- stri qual è la Gloria, la sperienza. Aug. I mento in dieci diversiffime opinioni ; Ancor Cristo medesimo va ritenuto 19. de anzi, giusta il riferir di Agostino, in a parlarne: Magister ubi habitat? in. Joan 1. Crue.i. ducento ottant otto. Futono non per terrogavangli due Difcepoli del Batti-tanto tre le precipue. Altri, come fe fta ; ed egli : Venite & nidete ; quafi bruti foffero, riposero la Beatitudine dica : è pui facile a vedersi la Glo-

Ligr. in comettani, e tra Cattolici, i Seníuali.

Manud. Altri nel vivere a legge di natura, e di bi she chi colla polaci Più i collo ficili di ragione; e furono gli Stoici. Altri

buon opere, e întenderete che fia Bes-licia, titudine. Cosi Alcuino: Fénite ego in caste. credende, o operando, o videte in debilită, la libertă fenza riftringuirea.

D.Thom telligendo . Questo si ; ma favellarne to, il giubbilo senza singhiozzi, la du-Jean. 1. in corrifpondeza al gran merito, nep-razion fenza termine, la fapienza fen-pur loro riufeirà adunandosi a finge-za ignoranza, l'amistà fenza dissapori,

Eirn fet prie conjecturas , fed Divinorum Li mihi est in Calo ? Io non vo' raggi-

Pfal 86. funt de te Civitas Dei.

parole tutto; Vi è ogni bene: manca Non però stima egli il Divino Mac-ogni male. Tanto val la definizione stro capace d'incendret l'essenza della Boerd 1: del gran Boezio : Est status omniums lleastitudine la Sposa steffa; va per de cofol. benorum aggregatione perfectus. Adun- ranto adombrandogliela con forniglianprof. : que é egli uno Sacto cuerno , ficuro , ca : Simile off Regnume Caslorum , cal et amunutabile : liber oi trutti i mail di colpa, e di pena, che fi poffon to nafcofto , ed alla mengarita pereziola , v Puese Gloria, ripiglia S. Anfelmo, uno sta- una gran cena d'un Ricco. Così ne

Anglet. I tetto, durazione, fapienza, amicizia, questo gran Re per imbandir queste Luc.14. de fimil.
6. 48. godimento . Adunque ella è la Glo- vende tutti i tesori per preparar que-

1.de vir. to fortunatifimo, in eui è immurabi gnam : baratto tutte le fue masserizie citampi, le la ficurezza al Beato, certa la per comperar questa perla : Pindidit comita que habutt, o emit eaux. Commis que habutt, o emit eaux. Com-

Card in senza morte, la gioventu senza vec-che a prezzo insinito la compera un Psal.83 chiezza, la falute senza insermità, il Mercatante si savio. Parli il Bellar-

Profeta Re: Quid mibi est in Cale? riposo senza fatica, la gioja knza tri- pieza in Rispondete con Gesi: Penite & vi-letzza, la pace senza discontia a il di- Appe. 2. dete. Venite con passi di Fede, e di letto senza nausea, la luce senza oscu- sem. 2.

re e l' Italia e la Grecia : neppure la concordia senza invidia, l'onorsensforzandofi a mentire la fantafia libe- za macchia, e fenza timore la ficura de Poeti colle fue iperboli. Senti rezza: Quid mibi e fu Gelo? LaPa-Nazian mento del Nazianzeno: Nec humanus in Len itiz dell' Anime , la Terra promefa in Len intelledur pro potefate , aspae, arbi de Fedeli, il Porto de Cinfiani, f trio beatitudinem fingens, unquam au afilo de' Figliuoli di Dio, il Giardino res informabit. Che riman dunque, de' fiori etenni, la Scalafranca di tutonde sperarci in questa mattina alcun ti i beni, il Campidoglio degli emeri-barlume della Gloria del Paradiso è ti, la Corona di tutti i Giusti, il Fi-

Sapete che ? La Scrittura in man de' ne ultimo di tutte le brame. Padri . Così col fuo efempio mi con-figlia S. Bernardo: *Non opinionis pro-* la Gloria a Gesti fetfo la Spofa: *Quid* brorum sequar auctoritatem. Diam su rarmi in vano. Tu Re della Gloria, principio in parola di Davide, che non ru mi di del tuo Regno: Indica mie si poco, quello, che della Città di hi. Viva viva l'accorrezzad'Anima in Dio, ci fu rivelato e Gloriofa dicta tanto amore si favia, grida Origene: Orig ho. quafi ella dica: Nife enim tu mibi an vin Car. IV. Quid mihi eft in Calo? In due nunciaveris, incipio errabunda jactari. exp.1.

more: pieno di tutti i beni di natura, ed alla rete de' Pefcatori, ed al foi-e di grazia, che posson bramassi: or-tima conseguenza del mio Venerabile (Opera), e alle nozze d'un Re, ed Padre da Ponte . Adunque è ella la alle Vergini con lampane accese, cad 6.4.mrd. ro felice, in cui truovansi bellezza, parla Geni: così l'apprezza: così ci 5..., agilità, fortezza, libertà, salute, di- spese: consumo tutto il suo capitale Profp.1. ria, foggiunge S. Profpero, uno sta- sta cena grande : Fecit canam ma-Matt. 22.

Higg Will had, eterna la Fortuna. Adunque perolla con fiumi di Sangue, con di-la 4 de no ada unirif tai beni fenza minima ami ci n meffolanza di mali ; perche la vira e mercatanzia è clla dunque la Gloria,

47.

Rell. de mino : Christus est prudens ille Mer- Una ne scuopro nella Scrittura colà, aren, cator , qui dedit omnia sua , ut com- dove asserisce Mosè , dopo aver fatta P. 9.19 ATT . 3.

fanco!

digerifca . S. Anfelmo vuol' efferne ora tu : quanta farà la grandezza di Ansel I. provvido Scalco: Dividamus inpartes questo Cielo stellato rimpetto alla tered Uomini eletti, Cielo de'Cieli, Cit- ni , e settecento settantasei mila lerà di Dio, Corte del Re de'Re, Ce-gue. E di eftensione, o ampiezza leste Paradiso, Casa del Padre di Fa-sette milioni di milioni di milioni, miglia Divino, e Tempio di fua Gran- ducento trentanove mila, e trecento dezza. Luogo, in cui mai non an- novant' un milioni di milioni, e fet-notta, perche perpetuo è il di : in tantotto mila, e quattro cento miliocui mai non è freddo, perchè eterna ni di legue quadrate'. Or che farà è la Primavera ; in cui mai non fue- tutta la terra in paragon dell' Empicede rovina, perchè di diamante è la reo ? Diffe ancor troppo , chi diffela

ceae royma, percue au assunance e la reo / Ditte ancor troppo y emi divicia fishbrica, benche immenfa, benche immenfa, benche immenfa, benche immenfa, benche impercue di Proprie delle proprie Baruc : Escalfia y & imanub di Baruc : O Ifrael, andum magna el menfur. Espure la infanta degli uomi proprie y anagmus ella, for mon haboru frero y, e fisco duella : Por el tilipiem , excellus, de immenfur! Vi fa lad punchus y forma fisco delle sibbo minima el menta di proprie minima di proprie minima di proprie minima di proprie minima delle delle minima escono duella : Por el tilipiem percenti delle minima delle delle minima escono della el proprie minima di proprie di proprie minima di proprie di proprie minima di proprie d rebbe mifura a divifar tal grandezza? Cielo gridava Seneca contra gli ap-

fellige. pararet pretiofam margaritam . Per memoria di quelle due ammirabili lusè stesso, insegna l'Angelico, compe miere massime del Sole, e della Lu-D.Th.; rò, meritò la Gloria del fuo corpo: na, che mife Dio le Stella nel Fer-f. 9.19 per noi la gloria del corpo, e dell' mamento, ch' è il Cielo ottavo, per-Anima. Ma non facciam volarci l'ar- chè fossero segni: Et sint in signa, & Gen ti gomento d'innanzi agli occhi; e stu. tempora, & dies, & annos. Segni pitca ogn' intelletto creato, afsiondisi dunque le Scelle; ne scolamente per-in questo abisto, conosca che cosa che additano i tempi, i men, gli anè Gloria. Qual margarita farà mai ni, le stagioni, che pendono da' loquesta, Uditori, che non potè com- ro moti, e prognosticano le cose naperaffi a meno prezzo, che di tutto turali, piogge, ferenità, tempette, e l'Unigenito di Dio ? È da chi poi ? fomighanti cofe, che non dipendono Da un Mercatante così pertito, com' da libero arbitrio; ma fegni pure fo-è un Dio Uomo. Sommo pefo fa questo argomento al grande ingegno del modo a conoscere la grandezza del Bellar. Cardinal Bellarmino: Hine igitur ape- Cielo Empireo , in cui abita l'eterna

gemma si ricca fi pospone per un interesse de la seva per conservation de la seva per VI. Non è però questa si nobile sembrano? Or sappi, che altre ve ne Clau, in margarita la perla di Cleopatra, che ha maggiori della terra 22. volte; al. Sphar c. possa trangugiarsi tutta in un bocco-ne. Convicu dividerla in patti, per-Le minime 18. Risletti allo spazio, Corn. in chè meglio fe ne conofca il prezzo, che tra le medefime resta vuoto: quan-Gen. 1. e con maggior profitto l' Anima la te di più vi capirebbero. Argomenta

desime, magna, que diximus, ut inde possint sa ? E quindi sali ancor su : quanta Henneim meg dennimentire, de quiber ajmur.

tarà la gandezza del Ciclo Empirco, Empirco, Empirco, Empirco, Empirco, Edi in prima aparta il gan l'estro delle nozze ecerne dell'Anime. E egli il
le nozze ecerne dell'Anime. E egli il
Ciclo ? Valentifilmi Aftrologhi y chofatistico chiamato Empirco per
la forman chiarezza, e bellifilma luce,
mento, gli dan di circonferenza quatdi che è ripiero. Palazzo d'Angioli, von mala fettecento feffantafette miliopaa, 3.

gni ? che, le Città ? che, i tuoi poderi ? che, la tua casa ? niente, niente . E per niente tanti peccati? Per niente avventura re quella immenfità dell' Empireo? Dov'è la vostra ambizione Ambiziofi? ambite il Cielo posto che ambite.

VIII. Sia l'Empireo si vasto. In Empirco si vasto che sarà mai? Quid mibs est in Calo ? Difficile domanda, Aug l 3, ripiglia Agostino , perocchè Facilius de simb. dicere possumus in illa vita aterna , adcate- quid ibi non fit , quam quid ibi fit . chifm. Pure sforzafi alla rifpofta . Ponianci a confiderare i beni, e delizie, che v'ha per lo corpo nellaterra : la chiarezza della luce per la vista : la purità dell'aria pel respiro : la varietà delle armonie per l'udito : la soavità della fragranza de fiori, e balfami per l' odorato : le faporofissime qualità de' vari cibi pel gufto : le morbidezze per lo tatto : quadrupedi, uccelli, pefei, arbori , frutti , erbe per lo sostentamento, e medicina. Di teco ora : Se tanto ha fatto, e fa Dio per questo corpo corruttibile, pranfo di vermini nellaterra: quai beni faranno quegli, che Dio tien pronti a'Glorificati nel Cielo ? Se tanta ricchezza, e beltà pose in quefto carcere; quali faranno quelle dell'eterno Palazzo ? Se così immenfi tesori divide qui tra uomini, e bruti, tra Giusti, e Peccatori, tra amici, e nimici ; quali faranno i rifervati agli amici foli ? Se tanti fono i riftori in questa valle di lagrime : che farà in quel Paradito di diletti ? Se nell' efilio tante delizie ; quali faran nella Patria ? Se nella terra de'mortali cofe si eccellenti e vistose ; che sarà in quella terra de viventi ? Tu dici voro

> che v'ha nel Cielo. IX. Udiam nuovi testimoni : Q-id mihi est in Calo ? Quai beni ci cuito-

Agostino, ma ancor non dici quello,

Tromba Quaref.

Sen. l.i. passionati della terra : Hoc est illud, le strade, gliedifiz jinselciati di alabastro triquin punctum, quod inter tot gentes ferro, fiplendido, ed imbrunito; e dapper tutto prafat. & igne dividitur. Se punto, e meno non s'ode che cantici di allegrezza : ( se del punto v'è meno ) è tutto il Et per vicor ejus alleluja cantabitur. globo della terra : che faranno i Re- Eh che tutto ciò è pur poco . Evangelista Santo, Aquila di pupille acutissime, che ci foggiungi tu de beni di cotefta Città ? Quid mibi eft in Celo? 10, Apoc.22. dice, fui slanciato da un Angiolo fopra un monte altislimo : Es oftendit mihi Civitatem Sanctam Ferujalem. La fabbrica delle pareti di diaspro, le sondamenta ogni genere di preziofissime pietre. Dodici porte per ciascun lato. giacchè ella è in quadro, e ciascuna una folida margarita : piazze, vie, palazzi, oro mondo, e lucido a par del criftallo, la luce dell'Agnello era Sole, e dal fuo Trono scorrea un fiume vitale per mezzo alla Città, a icui margini tioriva l'arbore della vita, dando non fol co' frutti, ma colle fronde falute. Vi par, che ha detto molto Giovanni ? Udite. Chiama Dio Ezechiello, e gli dà ordine, che in un mattone delinei Gerusalemme : Sume tibi late-Ezec. 4. rem, & describes in ea Civitatem 7erusalem. In un mattone ? Non vison lamine d' oro ? non agate ? non cristalli ? non v'ha bronzi, pietre, tavole, tele? In un mattone fi esprima : Sume tibi laterem . Qual Gerusalem- pintoin me ? Imaginem Urbis , & Regni Ca- 4 Ezec. lestis, dice Ettore Pinto. E perciò farà creta, e creta cruda, come infegna il Lirano ? Si ; e s'intenda, che quanto quì può mai dirfi della celefte Gerufalemme è folo un ruvido abbozzo in un mattone : Sume tibi laterem . Ri- Terocl.in ferifee Terocle Scrittor Greco d'un' uo- Apophi. mo affai femplice, che volendo ven- Grac. dere la fua cafa, iva con in mano un pezzo di mattone tratto da una parete. qual ritaglio di panno, mostrandolo a'compratori. Tal mi sembra Ezechiello con un mattone in mano. Profeta illuminato, che è questo ? Una mostra della Città e Regno della Beatitudine : Imaginem Urbis, & Regni celeftis. Dicano Tobia, e l'Evangelista Giovanni difce l'Empireo ? Una Città belliffima, oro, criftallo, margarite, pietre predice Tobia, le cui porte sono zaffiri, ziose, che tutto ciò non è altro, che una e smeraldi : Porta Jerusalem ex sa-pittura in loto, un'abbozzo in matto-Tob.13. phiro, & smaragdo adiscabuntur: le ne, una mostra di quello, che abbiam mura in giro di gemme : le piazze , qui più pregevole ; ma pur tuttavia è

Gloff. in lum dicitur Calum Empyreum. Deh, effer maggiore il numero degli Angio. 1.Cor. 12. Santo Appostolo, dici ru dunque co- li, che non tutte le cose materiali,

tor.

14 October 2012 | Albert fonti , fiumi , mari , Palazzi , San Pie- grandezza ! oh diletto ! Seder Re tra dit . Non han veduto gli occhi cofa, za di gloria Sicut stella differe di stelche lo fomigli. Habbiamo udiro cam- la in claritate , tanta pace , tanta upi elisj, fontane di mele, Paradifi di nione! Qui tra noi nonvacosì. Sucdelizie : v'ha alcuna cosa di queste cede , perdonate la bassezza della sonel Cielo ? Nec aurit audivit . Non miglianza, per altro atfai espressiva, è giunta all'orecchio cofa che lo fo- quello che passa tra'pulcini . Inconmigli. Or per lo meno l'intendimen-trafi un d'essi con un bricciolo di pa-to unano può sabbricar mille idee di delizie, di ricchezze, di leggiadric lo feguitano, anzi perseguitano : fug-Non vi stancate. Più v'ha nel Cielo ge quello, che altri corrono ; quel-di quanto può la mente dell' uomo lo credesi sortunato, questi gli tenimmaginare, anzi fingere : Nec in con gon dietro invidiosi . Ma che ? cahominis ascendit . Non ne siete capa- degli il pane : ecco mutate le sorti , ci ; perciò non vo' io dirvene : Non quello che lo raccolfe canra superbo. licer homini loqui. E' scoria quanto ve-diamo : è sconcerto quanto udiamo : sitto ; e' comincia ad invidiare colui, è niente quanto pensiamo in paragon che videsi invidiato. Onde tanto rone: Non licet, non licet .

pittura, è disegno, è un'ombra di quel-lo, che in verità è nel Cielo. Angioli in numero senza numero; Disnys: The control of the co 9.57 ar. que ad tertium Calum è preso dall' glio di Dio 3 onde traffero forse 3.3.444 Angelico per l'Empireo : Tertium Ce. San Dionigi Areopagita, el'Angelico,

Cernel. me testimonio oculare le grandezze che sono in tetra . Avtemo compa-in bune di cotesto Ciclo : Non licet homini lo gni i Beati , della cui moltitudine ,

tonti, numi, nati, ratesponi nati rati di Roma, Eleurali di Spagna, ma-tri di Roma, Eleurali di Spagna, ma-raviglie del Mondo. V'ha alcuna cofa in tanta diverità di gradi Manifonne 16-14. di quefte nel Ciclo ? Octana non voi- muttae fame : ed in ranta diliquaglian. Cortis.

di quello, che nel Ciclo vedremo, se mor, tanta guerra ? dall' essere quel colà ci vedremo. Per ora non li-bocconcino di pane simifero, che non ces homini loqui. Amate il Paradifo basta a tutti, edal volerlo ciascun per sì, bramarlo sì, sospirarlo sì; pospor- sè . Uomini , perchè il Mondo non re i vili tabernacoli de Peccatori per ha, che brice, sono le tante liti , le gli amabili tabernacoli della Patria ce- tante guerre, i tanti odj. Non così , lefte, oh questosi : dirne, discorrer- non cosi in quella Patria celefte, dove, perchè i beni inondano, tuttigo-XI. Tornimi però in man la Scrittu- dono, benchè in diversissimi stati, per ra : torninmi all'orecehio i Dottori, amor trà di sè, per conformità a' vo-ed i Padri, che così unicamente mi leti del Principe : Erit Deus, dice

è lecito voler faperne, e favellarne : Agostino, omnia in omnibur, atque Aug. I. Quid mihi est in Calo? Qual farà la nulli superiori ullus inferior invidebit. 12 de Beatitudine perfetta della nostr'Anima, Come qui il capo non invidia l'anello Gio e 30. e corpo ? Deh , chi risponde ad A- di diamanti al dito : la madre non ingostino ? Quod est illud, quod habeo vidia il posto di Capitano Generale al in Calo ? Quantum est ? Quale est ? figliuolo, di cui non è capace ; il fi-

gliuolo minore non invidia il veftito | XIII. Pulgebunt Jufti ficut Sol : impiù grande al Primogenito : Cost i pallibile , incorruttible , immortale ; Figliuoli di Dio omner vefitii funt du-libico di dolori , di bruciamenti , di Preva<sub>3</sub>1, plicibur , cioè nel corpo , e nell'Ani-lerite , di fere , di fame , di morbi , ma tutti di uno stessobroccato, ma a di morte. Nescitis quid petatis, rispoproporzione della statura de' meriti. se Cristo a' figliuoli di Zebedeo chie-E per sorza d'amore non solo man- dendo per bocca della madre il sedecherà l'invidia, ma si accrescerà il go- re uno a destra, l'altro a finistra nel dimento ; ficchè godendo ciascun del Regno suo della Gloria : Nescitis quid Mat.29 ben'altrui, ed essendo il numero de' petatir. Forse perchè chiesero troni Beati quasi infinito, quasi infinito sara prima di bere il calice amaro; sorse il gaudio in ciascuno. Chiaramente il Anfel.l. conferma S. Anfelmo : Quia enim quif- În che diessi a vedere la loro ignode simil. que ut se alterum amabit ; patet, quia ranza ? In suppor, che nel Ciclo vi

sic de illius felicitate, ut de sua gande- Ga sinistra : Et unus ad sinistram in 6.71, XII. Ma io ben mi avveggo, che non fità in Paradifo ? Nescitis , nescitis quid ancora si è soddisfarto nè alle brame no-

Mat.13. ftre : Quid mibi oft in Calo ? ne alle domande di Agostino: Quod estillud, non erit finistra : quia nec ad versitas , duan ser. quod habeo in Calo ? Quantum eft ? nec gaudium diminutum. Quate est ? Quid est ? Quanto al corpo comprende turto in una fomiglianza il Redentore. Tune fulgebunt Justi sient sieche l'anima il muova per quella im-Sol in Regno Patris corum ; perocchè mensa magion dell' Empirco per tutti tutte e quattro fi trovano nel Sole le doti gloriofe : la chiarezza nel fuo fplen- l dore : la impaffibilità in non ricevere danno da' luoghi fucidi : l'agilità nel molto che corre fenza stancarsi , e la fottigliezza in penetrare i feni piu riposti della terra fino ageneraryi ime-Anfel I, talli, Splendido farà il corpo glorifidesimil. cato più dello stesso Sole dopo il Giuc 50. dizio fette volte, giusta S. Anselmo . tanta chiarezza farà ad ogni occhio l' armonia dell'offa, vene, arterie colme pi si splendidi , e in tanto numero ? che meriggio a parte i Corpi Sagratiffimi di Gesu', e di Maria? Bafti dire, che affin di non renderci estatici in migum : o come i Settanta: Navis agi- terpibi, questa terra trasparendo dall'Empireo tata remigio : Trassicheranno in quel Aug. l. luce si eccessiva, e sidolce, e perchè porto di Gioria navi ma tutte a vela, 17. 40 al necessario riposo non mancasse la niuna a remo : entreranno, usciranno Cro, c. notte, provvido il Creatore, tramezzò all' Empireo, e agli altri Cieli oceani di acqua : Aque omnes , que super viaggi : No transibit per eum navis

Pl. 148. Carlos funt ; come, perche si ritenga- agitata remigio. Aug.l.s. no nel cristallo gli sguardi, el'immaadlit.c. ginc resti, cuopresi per dietro di piom-

da quel Regno di Beatitudino i corpi, 23. ma fenza fatica, e con ripofo ne' lor

XV. Fulgebunt Jufti ficut Soi : per la de fum quarta dote della fortigliezz ; per cui Bon e 7. non lasciando d'essere vero cur fara Je.20.

rapido più che volo di Aquila : Allument pennas ut Aquil.e. più delle fein-1/as.40. tille del fuoco : Tanquam scintille in Sap. 3. arundineto discurrent : pari all'agilità degli Angioli, secondo la dottrina di S. Anselmo : Ipfir Angelis Dei aque Aufl.de celeres erimus. Perciò ad iftanti potrà, fimil.e. più luminoso di ora, penetrabile per volendo un Beato, volar da Oriente 51all'Occaso, dal Settentrione al Mezzodi, fenza fatica, non che ftanchezza: di purissimo fangue. Or che meriggio Current , & non laborabunt , ambula- Ifai 40. inesplicabile faranno nel Paradiso cor- bunt , & non deficient ; o come in al- ifai. 33. tro luogo il medefimo Profeta Ifaia :

Sant' Antonio da Padova : Quia ibi Am. Painfer.1.

XIV. Fulgebunt Jufti ficut Sol . Log. Qualt. geriflimo farà il corpo glorificato ; i Chori , per tutte le Gerarchie , per gh Troni di Gesu, di Maria, per ogni

perchè pretendevano i primi luoghi ?

Regno tuo . Sinistra in Ciclo? avver-

petatis. Ingegnofa offervazione del mio

luogo ad un cenno, ad un momento,

Non transibit per eum ( cioè per quell' oceano immenio di beni ) navis re- Sept. In-

penetrabile a' Cieli, a'bronzi, a' mar-( ginazione ufcito già per estasi di godimi a fomiglianza di Crifto, che uscì del fepolero paffando il faffo, che gli chindeva la hocca, ed entrò nel cenacolo cum fores effent claufe. Per la medefima fortigliczza, immune farà il corpo glorioso dalla soggezzione all'opere della vita vegetativa ; e però quafi spirito, non bisognevole di cibo, di bevanda, di fonno. E' egli ora il nostro corpo, dice il Santo Davide, un mendico importuno, che non cessa di chiedere più cose in limosina : Quam multipliciter tibi caro mea; o come S. Giob, un' elattor molesto, che riscuote per ispendere a mantenersi la vita: Clamo-Tob 39. rem exactoris. Ivi però nella Patria sce-

Greg.ibi vero affatto di qualunque peso, e bi-1 20. fogno. Mar, c.25 @ 26.

P/62+

XVI. Senfi, chi ora vi confolerà con rispondere alle dimande di ciascun di voi : Quid mihi est in Calo ? Occhj ora velati dalla modeftia, lagrimofi fu' Peccatori, e su' Poveri, v'apirete si, v'aprirete a goder di spettacoli si giocondi, quali a voi faranno i corpi diafani de Santi, i corpi prestatisi dagli Angioli dalla materia dell' Empireo per renderfi conversevoli. Per un solo, che ne Hense videro Daniello , e Giovanni si gran Empy. exerc.26 tripudj : vederne voi tanti ? Veder la Dan.10. Principessa de' Cieli , la Monarchessa Gon.14. degli Angioli , la Madre di Dio MA-

RIA Santiffima ? Altro che la maraviviglia de' Soldati di Oloferne in mirar la beltà di Giuditta ; e pure Fuit fiupor in oculis corum. Vedor GESU'in tutta Tob 10. la fua Glotia! Parte ne vide oggi Pietro in ful Tabor, e dimentico di tutto il Mondo non vuol partirne : Bonum est nos hic ese. La speranza di vederlo facea beato Giob : Quem vifurus fum ego ipfe, 11 vederlo tra immenfe gioje ? Occhi serbatevi qui per quella vista . Quid mihi est in Calo? Orecchi che in questa vita udiste ubbidienti la Parola di Dio, i configli del Confessore , del fido Amico, i clamori de' Bifognofi : orecchi, che non udiste la ingiuria per lavendetta, la lufinga per lo confenio, voi ! o che armonie sempre nuove ! Et cantaburg canticum novum . Par di

mento, grida : Que cantica ? que organa ? que cautilene ? que melodie Aug. l. ibi fine fine camantur ? Cigni di Dio 25,6 in cantate si , cantate lodi si belle a' Pf.8; trionfi di Cristo, a' meriti di Maria, alla Fede de' Martiri , alla penitenza de' Confesiori , alla purità delle Vergini : Et in templo ejus omnes dicent 2 Cor.2. Gloriam, in facula faculorum laudabunt te . Odorato de' Cristiani, i quali poterono dire con verità Christi bonus odor fumus, tu pur mi gridi: Quid mihi eft in Calo ? lo non ho qui con quali specie appagarti. Ti diro solamente, che averai là nel Cielo odori , foavità inventate , disposte , manipulate dalla faviezza, potenza, ed amore d'un Dio . Cost rispondo anche al Gusto, così al Tatto a cosi a tutti i fensi . Che prò dell'avvi-lirli promettendo loro delizie a similitudine di queste basse e caduche ? Ciò, che può dirfi unicamente di certo, fi è, che come del Gusto, disse il Redentore, che ivi nel suo Regno il cibo è nuovo , ch'è quanto dir non faputo , incognito affatto : Cim Mat. 26. illud bibam vobilcum novum in Regno Patris mei ; così in delizie fconosciute annegherà ogni senso . Svergogna il Paradifo chi ad efaggerarne il merito usa di queste immagini vili. Spieghi folo, se non è cosi, spieghi solo lingua umana il diletto, il giubbilo, la dolcezza, che fentira un Beato in appreslarsi nel primo introito a baciare i piè a Gesti , la mano a Maria. Spieghi ciò folo , fpieghi ciò fo-lo . Chi mai il potrà ? Perciò appunto , cioè a spiegarci , che non sono spiegabili quaggid quegli oggetti , si spesso ci attestano le Scritture Divine, che andremo in quella Terra promefsa, la qual inonda di latte , e di me- Exed. .. le : In terram fluentem latte , co mel- co alibi le. Qui il mele è col favo : dolcez- 160è, ze di liquore con infipidezza di cera : jud. 140 favi di Sanfone nonfolo concera, ma 1. Reg. con api, che pungono : favi di Giona- 14. oh che musiche colà nel Paradiso per ta, ma con lance, che si attraversano al cuore. Ivi tutto è puro nettare , e però incomparabile al nostro . Riflession udirle ad Agostino, e in mera imma- degnissima d'un Mellistuo qual'è Ber-

nardo : Non favum mellis ; fed purifo | Gloria ; quanto meno il Signor della smum . & liquidiffimum mel reposuit Cloria ? se non i Cittadini di quella Bern.de goff.vis. gloriam , &c. ..

lisc.

XVII. Volete fensi mici, volete Porenze, volcte Criftiani una fola rifpo-A >00.20 fta, cife può darii alla voftra si frequente domanda : Quid mihi eft in Calo ? Avrete in Cielo per Paradifo la manna. Dio così m'integna a dirvi sa beltà ; phi dolce della dolcerza ; nell' Apocalisse ; Vimenti dabo manna absconditum, idest, chiosa l'Angelico; duteedinem gloria in fruitione aterna. E perchè dicendosi manna si spiega il Paradifo ? Perche altro non vuol dir manna, che stupore, maraviglia a Un che è questo ? Manna ? quid est hoc? Uno stupore continuo è appunto la Gloria i Un che è questo ? Quid eff hoe? Che è questo ? dirà il Beato . Per si picciola mortificazione, tanta felicità ? Quid eft hoc ? Che è quefto? Per un bicchier d'acqua fresea al poveto, godo il totrente deglietermi dileti ? Quid eft hoc ? Che è quefto? Per quatro lagrime, chepianfi. ho una interminabile allegrezza? Quid est hoc? O felice penitenza, ripeteranno tutti con San Pietro di Afean- ma Fine La Visione chiara corriftara, che tanto premio hai confeguito 1 O felici dolori 1 o felice povertà! Anime che è questo ? che è Gloria ? che è Paradifo ? Sapere che ? Quello che i Predestinati medesimi non san ridire godendolo : Quid eft bas?

# SECONDA PARTE.

XVIII- CHe dite Dilettissimi ? Ho ria tua ... XIX. I Aug. 1, mattina della Gloria ? Niente affatto 10. de ve ne ho detto finora ; perocchè fe Civ.c.29.uomo potesse darfi in atto di godersi 6 10. tutti i beni fin qui descritti ; e non D.Th.1. vedesie Dio, non porrebbe dirfi Bea-2.94 3. to. L'essenza della Gloria è veder Dio Dio vede se stesso, ed elevato dalla me-Apre. 21. Ang in Or cha è veder Dio ? Quid mihi of defima l'intelletto vede Dio nella stella Fal.72. no a chi mai nol vides talan dicelles S. Agolino s Et in lumine tuo vide- Pf.36.

Tromba Quares.

Deur, ip/am plane Letitiam, vitam, Patria, quanto meno il lor Re? Quis Aug fer. eft igitur ipfe Deus , quitalia to tanta i de Viepraparavit ? atgomentava Agostino : Apoli, Quid , nifi inaftimabilis , inoffabilis . incomprehensibilis ? Vuoi faper quanto è Grande ? è maggior della Grandezza a guanto bello ? più bello della ftef. piul fplendido della luce ; Si quaras magnitudinem , major eft e fipulchritudinem, pulchrior eft ; fi dulcedinem dulcior : (plendidior , juffior , fortior , clementior. Questo Dio si dà a godere al Beato ; Erit tibi Dominus in lucem Ifai.6a. Sempiternam , & Deus tuis in gloriam Leff. de meam : A tal fin di goderlo die Dio Summ. all'Anima nel crearla tre potenze, perche fusse immagine delle Tre Divine Alb. M. Persone in una essenza ; nello Spon- in comp, falizio del Santo Battefimo quali in Theel.l. dote tre Virtu Teologali, Fede, Spe- 2,6,62; ranza, e Carità ; in glungere con la lampana accesa-al Talamo eterno dellla Beatitudine l'arriechifee con tre gloriofi doni , Visione , Possossione , e Fruizione del fommo Bene, dell'ultiponde alla Fede ofcura pergloria dell' intendimento : Sicut auditimus , fic Pf. 47. vidimus : La Possessione eterna alla fperanza del tempo della vita, per premio della memoria : Tenui gum ; nec Cant 3. dimittam : Alla catità corrisponde la

> che amò, per termine glorioso della voloned - Satiabor cum apparnerit glo-XIX. L'intendimento farà illustrato col lume della Gloria, che è quella chia-rezza di Dio, la qual, lecondo S. Giovanni , illuminava la Città eterna : Et cla. D.Th. ritar Dei illuminavit eam. Quefta cla 1-9-9-12.

partecipazione di quella luce, con cui art.s. in Calo ? Fate, che a spiegar l'Ocean luce, siccome diffe Davide, e spiego l'Oceano è un grande aggregato di bimur tumen : quod est tumen lumi. Aug l. acque : lo spiegherebbe con cio Mol. num, de fone vina. Questo è quel co. Sellisq. to meao portà lingua umana ipierar-vi, che con fia veder Dio con divisi, che vedat Anima un' Arricpiago di confere vedat Anima un' Arricpiago di

perfezzioni . Se non può fpiegarfi la diffinguendo co'nostri atti tra effenza, ed

Fruizione, e'l godimento di quello

Bell, de

lic. 14. 6.4.

attributi: Nunc cognosco ex parte: tunc impetus per memoriam representatur, cognoscam sicut & cognitus sum . E latisicaba Gruntatem Dei . Ricordeta quindi il divisar chiaramente i segetti ancora i peccati, ma, come chi gua-Giudizj : il perchè falvarsi si pochi fragio ; che perciò Davi de Misericorreprobe : il perchè afpettarfi altri si , alla Mifericordia. altri no alla penitenza : il perchè il XX. La volontà finalmente per tal Buono è povero, il Trifto è ricco: il chiara cognizione dell'effenza di Dio, perchè vivere lungo tempo gli Scanda- infiammata d'amor necessario, etrionlofi, morire presto i Giusti . Vedra fante in una unione finale, invaria-

della Provvidenza , l'abisso de' Divini ri , la malattia, e chi salvossi, il naueffendo la Redenzione per tutti : il dias Domini in aternum cantabo ; me- 1/88. perchè crearsi tante anime prevedute moria cterna delle colpe , lode eterna

aver detto vero il Santo Giob , che bile , ed cterna . S. Agostino : Videbit Lost, de Nihil in terra fine causa sit . Vodrà in eum cognoscendo , amabit diligendo , summ. fomma quanto succede nel Cielo, nel- landabit possidendo. Goderà più l'Ani- Bon 12. la Terra , nell'Inferno . La memoria ma vedendo Dio godere, che non go- 6.11. ricorderà il passato ; i benefizi rice- dendo ella in sè stella : però disse sales vuti, le ispirazioni, i mezzialla salute, Cristo ; Intra in gaudium Dominitui; trast. ai pericoli, onde Dio l'apparto; flato, i dinto i anche in ganatura Dontarius auri i, un la coccupazioni, scavagli, dilone, nel gandio di Dio simmergel Anima orga, ti povertà, che qui utrovarano. Al-l Per l'unione l'Anima fi troverà dei sulles. lora vedrà , che Fluminis impetus , ficata. Qui il vedere non è possedere: 616. 19/44: ciol Immediato Spiritus Sanctis, le de-dag, in terminazioni della sua provvidenza, ia Dio: Similer ei erimus, quoniam 303, 19/44: Iestificas Crivitatem Dei ; e giusta il vudebimus eim, ficuri est, come la goc-Cardinal Bellarmino : Incredibile dictu cia d'aequa in vasel di vino, come l'aria

ater fe- eft, quam vehementer, fluminis illius colla luce, labambagia colbalfamo .

Nel Lunedì dopo la seconda Domenica.

IL PARADISO E' COMPERA DI GRAN PREZZO.

Quò ego vado, vos non potestis venire. Joan.8.

mirar fenza vedere l'amata Stella po- atto di patire anche affedio, baftevole

Oco, o per più vero dire, Iare. Come i Scrafini d'Ifaia con due affatto nulla, feppi io ri- ale velavano il volto a Dio, e con dirvi jeri del Paradifo, due ale al tempo stesso sforzavansi di Udirori . Da si neceffario apprefiargifii : Duabur voltabami fadiletto non traggo io però , che voi ceme ejus, et duabur voltabami și clup. I
per natura accede, e diluminat adlar ponerolo dall'immento lovo affetos dicede ancorche cieca', non ancliate a
Bernardo : Quò enim Serraphim vo- Bern de Dio ; appunto come l' acciajo tocco lant, nisi in eum , cijus ardent umo- verb. dalla calamita, benchè chiufonelbuf- re ? Come Gerufalemme, benchè di- Ifai. folo, benche prigioniere, distante, e pinta in un matton di cruda creta per Esse 4-nel piul folto bujo, non lascia perodi Divino comando da Ezechiello, e in

ordine di Filippo il Maccdone da D. coftar fatica, come a chi mangia: E-mada, glinic quel gran Re, vedutane l'inter enim difficilità explatra. Qual riu, in la fotagianta, a gridar rifoluto e Urifi. fatica 2. La fossifilma de mezzi, fenza ne Cittadino . Fin oui va bene . Dates molo . mi ora licenza , riveriti Afcoltanti , che cominei il mio zelo ad ardere, e la mia voce a inasprirsi. Onde dunque egli avviene, che effendo in ogni petto umano si instato il difio del Patadifo. si rari nondimeno fono anche tra Cristiani, coloro che da dovvero si astatichino a impossessariene? Sapete donde? Dal perfuaderfi vanamente taluni, che l egli aperto ad ogni scioperato per qualunque sia l'ora che il voglia ; a dif-. petto della Scrittura, che infegna effere la Gloria eterna quel Danaro, che fi dà per foldo agli affaticati : quella Gemma, che si ottiene per premio dellottatori : quella Corona, che cinge le tem-pie de combattenti vittoriofi. Notate le voci, con cui invita Ifaia alla Beatitudi-Ifai. 55. ne : Omnes fitientes venite ad agnas .. Venite olà, venite tutti , venite a bere ! vanda fenza fatica veruna; e quindi il pruove, ne'requisiti pel Cielo, non fa.

fembro ad eccitar in Hraellovoglicar- dir loro, che lo comperino, emanginos dentissime di conquistarla : c come Properate, emite, & comedite ; peroc-Tebe Città delineata in un foglio per chè se vogliono conseguirlo, de loro a, ferro vel auro efficiam : cosi fo- de' quali protesta a tutti Gesti questa lamente data a vedere quella nobilifia mattina irriuscibile l'acquisto : Quò ego na Patria del Ciclo dal carbone d'una vado, vos non potestis venire. L'argolingua mortale, non può qualunque mento è già compreso. Il Paradiso è cuore fedele non aspirare a renderse- compera di gran prezzo. Mosteia-

II. Io non vi niego, Signori, che il Paradifo è nostro ; nostro per eredità come figliuoli di Crifto e nostro per dote come Anime sposate a Gesti. Cosi put l'intende Agostino : Christo Aug.l. moriente pro nobis, tale jam pignus ac- 22. de cepimus. Dato però ci su'il Paradiso con Civ. c. certi patti da efeguirfi ; appunto ap- 14punto, come è in uso farsi da' Re. il Paradifo è di facile acquifto , e fta che dando la mercede d'un' Abito di Cavalleria a' fuoi Vaffalli, gli lasciano tuttavia in obbligo, che prima di vestirlo, espongano le pruove di Nobiltà. Somiglianti pruove per ammantarfi di quella Gloria, di che Gesulci fe dono , è pur meftiete , che facciano i Cristiani. Maquali ptuove ? di nobili? di dotti ? di ricchi ? Udiam che rifponde Giovanni nella fua Apocalisse. Vide egli nel Cielo quella moltitudine innumerabile di Eletti, splendidi tutti la vita eterna, voi che ne avete fete : per certi vestimenti candidissimi , e Soggiunge : Et qui non habetis argen | vaghi a maraviglia con in mano lepaltum, properate, emite, & comedite. me : Amicti flolir albir, & palme in Apos,7. lo non finifeo di penetrar questo intri- manibus corum ; e fattofi all'orecchio co. Se l'invico fi fa a sinibondi : si-l'Evangelista ad un di que Correggia-tionter : perchè incitatil poi amangiare, e rion a bere : Comedite ? Il cibo ac. di Innt floir albi: , qui Innt? Et un. cresce la sete 4 perchè dunque offerire de venerant ? A cui l'Angiolo : Hi a'Sitibondi non bevanda, macibo ? Ril. [unt, qui venerint de tribulatione ma. ponda al dubbio, e dichiari insteme il gna, & laverunt stolas [nas, & deal. mistero la gran penna di Cornelio . La baverunt eas in sanguine Agni . Prufete si spegne non solo con diletto, ma dente Correggiano del Ciclo, del non con facilità la fame sebben si estinguecon si presto dimenticar le proposte. Due gullo, vuol pazienza, e faica: ecco effe furono: Qui funt è Ei unde vo-le parole dell'ingennofilium o Incepetre: meruni? ? or perche folamente rifton-com in Eluria emin difficiliar expletur. Fifir det : El funt qui vocerent. ? Di pu-Matt. s. faciliur , & jucundiiis . Vede dunque re : chi esti siansi . Di qual Tribu ? Itaia gli uomini non famelici, ma siti-bondi della Gloria: Omnes sitientes : qual letteratura, e valsente? Chi so-Put chiaramente. Truova, che defide- no ? Non fi fa ragione a tal domanrando il Paradifo, lo vogliono comebe- da ; e con favio avvifo ; petchè nelle

Labat.

Tof.6.

106.7.

si acquistò Gerico ? a suon di trombe, dice il Sacro Testo, a suon di Trombe Sacerdotali, e a grida popolati per sette di : Omni populo vociferante, & clangentibus tubis, muri ilhico corruerunt . Si ? dice Dio . Dove non fi c'ercita compatrimento, el

fatica, non fia lecito il facco, e delle fpoglic neppure un filo . Parli ora l' eminenza dell' inchiostro porporato : Cajapad Quia folus Deus eam urbem expugna-Lab. ubi vit , filis Ifrael nibil laborantibus . Quibus autem pugnæ labor noncontin-INP. it, prada emolumentum non debetur.

Come per ottener premio non baftò effer Soldati di Giofuè : così per ottener Gloria non bafta effere Soldati di

te in difio d'intendere col Santo Davide

Ed ammacfirato dalla Sapienza di Dio genera dalla nobiltà della Criftiana Fi- Io 1. gliuolanza.

al proposito ciò, che noi siamo nell' tur fine macula, & operatur justiniam: approvzo del Mondo 3 maondevenia qui loquisur veritatem de. Nee feeit mogista i noftri meriti, e coftumi . provinso fuo matom . Attenti, ripiglia Sig neco, fia mendico, fia libero, fia schiavo, sia Re, sia Pastore; se sola- rogatorio delle pruove del Castijano mente è Giufio , veftirà l'Abito glo- per la Beatitudine, e contiene quettro riolo della Beatitudine . Nobiliflina- domande: Quatuor rebus confine a fallip, mente una dotta penna moderna: Ad bet interrogatorium, quo sit comproba- Dieprimam questionem illam : Qui sunt? tio. Cost pure altrove domanda lo fte Quade. ver.Glo nihil dixit Beatres ille ; quia in Carlo fo Davide : Quis afcendit in montem 3. ler.2 ris fret nequaquam Dens attendit quis fit, qui Domini : Per montem Regnum Cirlo: Dom. 9. ibi sit collocandus , sit ille dives , sit rum intelligitur , avvila Ugon Cardina ...16. pauper, fit servus, dummodo justus sit. le ; e perció il Re Profeta foggiunges P.23. Non si richieggono le qualità de' Pa- Aut quis stabis in loco sancto ejus Philip. Ca. dri terreni ; ma se sono figliuoli di Tutto va bene . Ma chi sarà ? Quis ? ibi. Crifto per fede : fe Soldati dell'Evan- Innocens manibus : chi non ha peccato gelio per valore ; che la Fedenonba- d'opera ; Qui non peccaroit opere : il ita senza opere a impossessarsi del Cie- medesimo Ugo : Et mundo corde : Jo.i. lo. Sapete perchè si rigorofamenteor- chi non ha peccato di penfiero : Hie dinò Giosue a'fuoi Guerrieri, che niun excludit peccatum cogitationis. Qui non Chry; pigliasse cosa anche menomissima dal accepit in vano animam suam : chi hem.u. facco della Città di Gerico : Sit Ci- non ha peccato d'omissione : Hic ex- in loan, vitas hec anathema, & omnia, que cludit peccasum omissionis : Nec iurain ea funt , Domino ; fino a sicgnarsi vit in dolo proximo suo ; chi non ha Dio, per Acan, che rubò poche co- peccato di parola : Hie excludit pecferelle , con tutto l'esercito , il qual catum loquationis . Chi mostrasi levirperito affatto farebbe, fe non lapidava timo Figliuolo di Cristo in queste quatil contumace ? Sapete in un Dio libera- tro pruove , veftirà l'abito onorifico liffimo perchè ora tanta firettezza ? della Gloria. E' vero, che nel Battefivel dirà il Cardinal Gaetano . Come mo diveniamo figliuoli : Qui non ex-(anguinibus foc. Sed ex Deonati funt. La figliuolanza però perfettiffima fi confuma nel poffesso dell'eterna Beatitudine . Quindi Dedit eis potestatem filios Dei fieri : Ut oftenderet, comen. ta S. Giangrisoftomo, multa nobis opur elle diligentia out adoptionis nobis per Baptismum impressam imaginem, pufigliuoli i Criftiani per l'acqua : Ex Deo nati funt ; crefeiuti al fenno, debbono attendere ad accrefeere coll'opere la figliuolanza fino a metterla in falvo nel Paradifo. Nel Battefimo fiam fatti figliuoli : negli anni difeorfivi dobbiam mostrarci : ivi ci si dà la potenza : qui richieggonsi gli atti : Dedit potestatem filios Dei fiert : cioc, fpic-III. Veggo perciò tutti universalmen- ga Teofilato : Dedit potestatem consequendi perfectissimam in Resurrectione gl'Interrogatori di queste pruove : Do- filiationem. In una parola il P.Sa: Scilicet aut quis requiescet in monte sanctotto? que di vestir Abito di Gloria chi desi in jo i.

IV. Tempo è oramai da farci più dap- I nobilmente, furono non dimeno efeluto del tuo interno sia pien di macchie ? cavit in opere.

in cythara in opera: I Gentili , che trest : Seminafti peccati , peccati colle infigni virul morali cantarono si troyerai nell' Agodto della morte :

presso alle particolarità di queste pruove: si dalla Gloria. Or ciò petche? Per-Vada dunque rispondendo, o Cristiano, che turono musici di stromento solo la tua coscienza, che val più di mille te- I mali Cristiani col canto di Fede si itimonj a far ragione alle domande. Ed pura , perchè fi dannano ? Perchè in prima : Pretendente della Gloria, hai lono mufici di voce, e non di masusprezzato Dio colle opere? Imocens no .. Ah , ch'ella è vera la conchiumanibus; qui non peccariti opere. Guar- fion di Agostino: Si operaris, és non dastila Legge? Tu, che non avestialtra loqueris, quas solam cytharam habes? Legge, che l'appetito ? A ricordarti, Le Vergini stolte, chi non odequanche mognipafio, in ogni azzione, do to ben cantano. Domine Domine aperi vevi custodire i dieci Comandamenti , nabis . Eppur si serrano loro sul voldieci dita ti pose Dio nelle mani, dieci to le porte dell'eterne nozze. Musiche, caffied, ne'piedi. La rifleffione è di Caffiodoro, crano di voce fenza cetera d' opere ; libr. de c tu forsc in cuor tuo mi dileggi per sem- Si verba fola dicis; quaficanticum fo-Anim. plice: Ut cursus vita nostra , atque lum babes, cytharam non babes. Catoperatio Sacramenta calestis Decalogi tolico, che canti bene, e che ben' contineret. Dovevi lavorar l'Anima a operi, folamente fi filva: Loquere be-dar frutti divita fotto figiogo della Leg-ne, o fat bene, è l'ultimo nocodo di ge, tul o fovoretti: Rometti la fepecino Agostino: 3ñ wir babere camicinum como della Legge, che maraviglia, che'l vol- cythara. Innocens manibus: qui non pec-

Spezzasti la scala, onde poggiare al Cie. V. Io ho peccato, talun ripiglia : lo: come pottai falirvi ? Fracaffafti lo Non v'è dunque speranza d'abito di stromento delle dieci corde, su cui can. Gloria per me . V'è speranza , v'è tando dovevi camminar alla Gloria : speranza ; sollevati . Odi che ti sog-Pial 91. Bonum est constiteri Domino diceva Da- giungea darti cuoreil medelimo Ugon Hug. vide; cioc, bonum eft , jucundum ; uti- Cardinale: Innocens manibus : qui non Cart. in le , & delectabile , spiega il Rainerio . peccavit opere ; vel fi peccavit , per Pfala 30 Su quale fframento ? In decachordo panitentiam delevit . E'vero, che quel-Pfalterio , cum cantico in cythara . Stroi lo , che femina l' uomo nel Verno mento di dicci corde, de' dicci Precet- della vita y raccoglie nell'Agosto delti : Avverti, avvetti , che Camare in l'eternità : Qua enim seminaverit homo illo opus eft , grida Agostino , nonpor- her & meter. Chi può disdirlo all'Aptare Platterium : Anche il fervitorel postolo ? L' opere umane son la fe-Aug. in lo del Citarifta porta lo firomento, menza, chiofa Bernardo. Velut femi. Bern.fer. PJal.91. non perciò tira piazza di Sonatore ; na aternitatir jaciuntur ; e come pitt Cler. urala il Padrone, che suona, e can- chiaramente Alapide : Quod quifque Corn, in ta . Criftiano , se porti i Precetti sibi serit prasentis tempore vita , boo6.adGal. della Legge nella memoria , e nella sibi messis erit , cum dicent : Ite , Veni-Fede , e non gli offervi coll' opere , te. Sembra però a questa Dottrina Apnon avrai foldo nella Gloria: Canta- postolica astatto opposta quest' altra ve in illo opus est , non portave Psal- Prosetica: Qui seminant in lactrymir ; Ps. 135. terium : Tutti cantiam colla Fede , tu in exultatione metent . Se, giusta Paomi rispondi , confessando gli articoli. lo , la ricolta risponde alla semenza s Va bente mà che vale il canto, quan-do non è accompagnato dallo firo-mento. Perciò faviamente Davide ; Udite ; e vedette che all' Appoftolo Gum cantico in cythara; Per giunge- non contraddice il Profeta : Semini quelre al Cielo chi canta fuoni , e canti l'agricoltore il frumento , e non vi fia come fuona : In cythara ; & cantico : acqua a inaffiarlo; piglierà ; moltiplio come lo stesso Agostino : Cum can- cherà ? Non certamente ? Il troverà tico in cythara cum cantico in verbo; qual feminollo . Nello Spirituale alQua seminaverit homo , hac & me- vie, odj, invidie, desideri di roba al-

cavit, per penstentiam delevit. za del Cristiano anclante al Paradiso: domni, ed eglimedesimo parla sispes-Et mundo corde . Hic excludit pecca- fo : Pacem meam do vobis : pax votum cogitationis . Ed avevalo gia det bir pure di se sapevi averprotestato, Matth, to il Macliro Divino : Beati mundo che Non veni pacem mittere, fed glacorde, quoniam ipfi Deum videbunt. dinm. Guerra però, che custodisce Sapete però Cristiani, che vuol sen- la vera pace: guerra contra il senso,

Lang Lorenzo Giultiniani : Munditia cor- in fomma , che partorifea pace : Pro-Inftin, die eft ipfum cor liberum cuftodire ab peered bellum miffum eft bomm , ut lib dehu. omni cogitatione, & affectione polluta, rumperetur paze mala, infegna Giromil. noris , obliqua , atque elasa . La vo- lamo. Quella guerra pacifica , ed amo-

Theophil culum , dice Tcofilo , quod boe pati fromo; perosche Maxime eft pax , cum hom ;6. I t. ad tur , idem (er tibi accidit , ubi pecca- id , quod agrotat, inciditur. Quella guer- in Mat-Autolie, tum to occupatoris. Uno specchio co- ra in fine, che struggendo nel Dec-th.

Zen fer. Zenone : Si haferit festuca peccati , mittere di Cristo , sed gladium ; c de jejun, jam Doum videre non possum. Tanta questa è quella guerra, che essendo purezza dunque richiedeti a poter ve- si necessaria per acquistare il Cielo; desfi Dio : Et mundo corde . Rispon- non vuol intraprendere, e mantenere dete coscienze battezzate, rispondete il Cristiano.

si fottile, che intenda qui domandar-vi nettezza da' veniali ; hanno questi contrapposto più chiaro alla pace era gatorio. Io vo'fapere, quanti'ono que che'? Per moltrare la neeffità di ftar Cuffiani, che portano in petto il cuo-re libero di colpemortali; di fozzi penfieri, dilorde brame? Vendette, lasci- petitit la guerra talor si sospende oper

tet. Seminasti peccati, e gli spargi di trui, giudizi temerari siete voi lungi lagrime; a tempo di messe non troverai peccati, troverai allegrezze; peroc- mo, ch'effendo vero per isperienza, che come l'acqua corrompendo la fo- e per dottrina di Cristo, che De corde menza la muta in ispiga; così il pian- exeunt cogitationes male; onde escoto disfacendo peccati, gli muta in go- no, ivi fermanfi . Non favorirefti di dimenti . Consuona dunque , non si dirmi per qual pensiero, per qual soloppone all' Appostolo Davide : Qui lecitudine , per qual dispendio ti si seminant in lactrymir , in exultatione debba la Gloria ? Quali passioni vinmetent : Rainerio: Qui seminant in la cefti ? quali appetiti frenasti ? Con chrymie compunctionir, in exultatione qual d'essi venissi all'arme per non of-futura metent fructum aterna Beatitudinis. Pianga dunque su le sue col- quel medesimo Cristo che adori per Isai. 9. pe il Peccatore, e farà ottime pruo. Dio, che, benchesiamico fia egli del. Luc. 2. ve per l'Abito della Gloria: Vel fipee- la pace, onde volle dirfi Princeps pacis, Luc. 10. nascere tra faluti di pace: Et in terra loan 14. VI. Risponda in tanto all' Interro- pax hominibus, infegnare a' Discepoli de la feconda pruova la cosciene gli annunzi di Pace: Dicite: Pax buic tirli per cuor mondo? Udirelo da San guerra contra gl' iftinti rei , guerra

ftr' Anima è specchio , onde riflette revole, chetra ferri, e sangueo produfi Dio : un' alito l' appanna , e Dio cono , o custodiscono nell' Infermo i non fi vede : Si rubigo invaferit fpe- Cerufici , e foggiunge S. Giangrifo- Chry'oft. vetto di pagin , che può moftratti è cator l' uomo vecchio de'utz, ravvi-lur' Anima oppreffi da pagliuzze an- va il nuovo , conchiude S. Zenone » che di venali non rapprefenercà , nè l'artefot homismo ruterem , viven ro-voderà. Dio . Rifletton fodiffima di S. vom. Quefto è il Non voni pacem

ora al Savio, ed all'Interrogatorio VIII. Eppur, notate, ripiglia S.Gian-lan, ed delle pupere: Quie poseft diver: tumm, qui offictiono, che il Divino Maettro in Martino dum officer memm? Non voglio filar non diffe guerra, ma fpada: Non di-ib. facil rimedioo nella vita, o nel Pur- la guerra : Spada, spada, sapete per-

Provvidenza un Cherubino per Guar-Gen. 3. flammeum gladium. Verifluno; nonei lo Spirito Santo alla bocca del Cri-

Rabb in Patli Rabbano: "Ot feriendas in nobis nevolmente si consideri ogni menoma Gen. 2, illecebras concupi/centie corporalis infi- fillaba : Ut ipfa welnt ponderantes : tende della Beatitudine; Innocens ma-

nibus ; & mundo corde . Hic excludit peccatum cogitationis,

VIII. Sconvolgero l'ordine per maggior' ordine ; e lasciando per la seconda Parte la pruova dell' omifioni ; paffo da' penfieri ad efaminar le parole : Nec juravit in dolo proximo fue: Hie excludit peceatum loquusionis. Caufin. Otologio di Dioè l'Universo, infegna uno Scrittor gravissimo. Prima ruota Sara. di lui è il primo Mobile : influenze P.L.1.11.1. occulte . fimpatie , antipatie , che asconde la natura, le molli : contrappeso la terra: i dodici segni le dodici ore T Or come tutta la fabbrica dell' tà, e colla voce, come campana dell' diffentiat ..... Orologio del Mondo , s' impieghi a IX. Or fe all'abito della Beatitudine lodar Dio , ed inviti tutti alle lodi di folamente si ammette chi nelle parole lui cdificando, e non offendendo cola adopera pefo : come potrà reggere al-

incomodità di stagione, o per patto i uffizio dell'uomo mentr'egli vive. Or di tregua : la spada si porta sempre ; come adempie l'obbligo del suo uffizio? e sempre deve impiegare i fili della Deh risponda ora la coscienza alla domortificazione contra i vizj il Criftia- manda del fuono di tal campana? no : Non dixit bellum , fed gladium. Che voci suonano dalla campana del Innanzi il Paradifo terreftre dopo la Griffiano ? Sono fodi o befremmie. contumacia di Adamo fi mette dalla ringraziamenti, o spergiuri ? Sono mormorazioni, disprezzi, ingiurie, calundiano : tanto balta ad escluderne in nie , maledizzioni , accuse false , e avvenire ogn' uomo . Veggo però Et vendicative à Eppure prescritto aveva vuole spada dov' è un Cherubino a stiano e peso, e freno: Verbis suir faguardare l'ingresso nel Paradiso : tut- cito stateram, & france critus rector; tavia spada vi su posta, e spada di e che a sabbricar tai ritegnibene spefuoco ; perchè intenda il Criftiano , fo farebbe ogni teforo domeftico ; che chi vuol mettere piè in Paradifo, Aurum tuum, & argentum tuum con-forza è, che passi, per serro, e suoco. As. Ed a qual sine? Perchè convenuet , fi ad lignum vita , qui oft Do riflette Grifostomo , diligenter expen. Cant. 4. minus Christus , penetrare concupisci- damus . Perciò lo Sposo Santo paramur, Tagli dunque il Criftiano paf, gono le labora della Spofa ad un nafioni difordinate, e riporterà nettez- liro porporino: Sient vitta esseinea la za di cuore da penficri , ed affetti , bia tua ; bocca non folo chiufa, ma necessaria a meritar l'abito, che pre- legata; bocca che mette tanto di tempo a proferire una parola, quanto vi vuole a sciorre un nastro annodato : Verbis tuis facito stateram . Le parole, si mettano a peso? E perchè? Perchè, siccome anche la moneta d' oro si rifiuta , se alla bilancia non truovafi di giufto pefo; così anche la parola non mala fi ributta da Dio , qualor non cruovali giufta alla bilancia della sua Legge . Riprende il Superiore quel Suddito : merrete ad una parte la riprenfione , all'altra la carità : Verbis tuis facito stateram : trabocca la riprensione ? non passa , è vendetta. Grida contro quel Viziolo il Zelante e mettete ad una parte il Orologio artefatto è dirizzata a muo- rimprovero , all' altra la riputazione ver lo fpirito; perche la mano o l'indice del delinquente : Verbis tuis facito flaadditit'ore, e la campana le pubblichi; teram: trabocca il zelo? non paffa, così tutta la bellezza, ed ordine del è ingiustizia. Opeso santo, e ti avescreato s'impegna affin, che l'uomo, fero in ufo i Criftiani! Examinemus, che è lo spirito; mano, e campana esorta San Gregorio, verba nostra 3 Greg. in dell' Universo; collo spirito adori di S. sacendum hoc., si dicendum adver. pial. 4. cuore il Creator di tutto ; colla ma. fus hune, fi tempus fit fermonis hujus, Panit, no operi a leggo della Divina Volon- e sopra tutto; si d'uireste modessia non

le fue parole il Proffimo. Questo è l'esame, alle pruove chi sprezza ogni

mul.

5. 10.

Legge nelle parole? Come sperardivedet Dio chi non ha bocca pacifica ? SECONDA PARTE. Odo la Spola Santa, che dopo si Cant. 1. lungo traffico di dimeflichezza loda X. L'Ultima , e più mifteriofa do-la prima volta di bello lo Spofo: Echom. S. mim videtur attentinsin/pexiste Spon-

fi sui pulchritudinem . E perche non prima onde ora si acuta perípicacia ? Già avvisollo lo stesso Sposo , nota S. Gregorio Nisseno. Avevadet-Oreg. Not Sport of the Sport of the North Sport of tu pulchra es amica mea, oculitui columbarum. Celebra la bellezza dilei, Cant. e che ha occhi di colomba : ed al punto stesso l' Anima pubblica , che già vede la bellezza del fuo Divino ne la perspicacia a vedere ? Veriffimo, dice il Nisseno: Quoniam purus factus est ejus oculus capax characte. rir columbie; propteren in eam etiam eadit, ut contempletur Sponsi pulchritudinem . Or voi mi dite : si perspi-

que lo Spolo Santo , che per aver occhi d' Aquila giunfe ella a veder la sua bellezza. No: Oculi tui colum-Joan, à barum: E'per avventura , perchè ques. Gemin sta piange , e geme nel canto , fim-1, 1.c. 18, bolo perciò d' un Anima penitente ? O'perchè non ha fiele , immagine perció d' un Criftiano pacifico, e fen-

caci ha gli occhi la colomba ? più perspicaci gli ha l'Aquila . Dica durr-

za odio ? Per più, dice la Glosa ; Gloff, in E' proprietà fingolare della colomba , Cant. 1. mai non offender col becco > Columba felle caret, rostro non ledit. Ebbe dunque occhi per veder Dio l'Anima Spola, perche ebbe bocca di colomba , del cui rostro non v'ha chiposfa lagnarfi , come dell' Aquila : Rofiro non ladit : O rostri di Maledici intendetela: occhifoli di colombe accoglie Dio al suo cospetto : Oculi sui columbarum: occhi dichi non apporta danno, ne offende colle fue parole, O. culitui columbarum : Chemaraviglia, che nell' Interrogatorio il Criftiano , nelle pruove per l'eterna Felicità; fia efelufo;

Suo: hic excludit poccation loquitionis.

ce tu pulcher es Dilecte mi, La prima le pruove del merito al Cristiano per Orig. volta ? Si , dice Origene : Nune pri- la Gloria eterna , contienfi in quell' altre pochevoci di Davide. Qui non actepit in vano animam fuam Per effe si esclude primieramente il pigro, il negligente nelle obbligazioni del fuo stato, del fuo uffizio: Hic excludit peccatum omissionis . A voi Superiori , Giudici , Padri di Famiglia . Quanto temo, che per la più parte di voi non abbiano ad apparire difettole le prove . Parliamo in genere dell' effere Cristiano, e veggiamo se Non accep st Spolo : Ecce tu pulcher es . Adunque in vano animam suam; sarà facile poi dall' avere occhi di colomba le ven- applicare cialcun' a sè le domande in particolare . Che vuol dire ricerere in vano l'Anima? S. Bernardo rifponde : vuol dire vivere a regola degliappetiti , e della carne , e non della ragione : Frusta humanam accipis serm de homo animam, qui tanquam unum ex verb. irrationabilibus animantibus , incubane Pfal.23. corporeis voluptatibus, folum fequitur earnis appetitum. Via orafu, coscienze degli uomini , che dite di tante Anime ? Stanno elleno in vano in cotesti corpi d' uomini , di ragionevoli ? Odo , che grida Geremia .? Jerem.a. Afpexi terram , & ecce vacua erat . Non eredete, dice il Profeta, che io mi metreffi a vedere di fuga : mirai bene, tornai attentamente a mirare, e non comparve un' uomo : Intuitus , intuitus fum , & non crat homo . Profeta Santo , che dici tu ? Lafcia che dica Mosè, quando nuda era la terra di fiumi , di piante ; di belve , di nomini : Terra autem erat inanis, & vacua s ora non è popo-: Gen. 1. lata la terra ? cppur ripete : Et ecce vacua erat 3 intuitus sum , & non erathomo. Ensi, chio l'intendo, ripiglia Filippo Diez il Lufitano. Quando non y'ha uomo, che abiti in una cafa, non diciam noi : la cafa evuota ? Eppur piena è ella d'aria, con vermini, molche, ed altre immondizie. Voi rispondere befe colle sue parole offende Dio, c'l'fuo ne: Questa casa su fatta per uomini s' Proffimo? Nec juravit in dolo proximo finche non vi abitino uomini, ottima-

mente fi dice yuota ; terra dunque abi-

da uomini, che vivono come bruti, ella è vacante : Aspexi terram , & ecce va-Diez cua erat . L'Appostolico Diez : Quia cont 3 in terrafacta fuit , ut Jufti , & Servi Dei eam colerent , & Jufti in ea non erant , mult.SS. dicit Sanctus Propheta: Afpexi terram, n. 7. er ecce vacua erat. Vada dunque a cet-

car Gloria chi è irragionevole. XI. Paffiamo ora dal ragionevole al Cristiano: Qui non accepit in vano

animam suam . Colui falirà alla Gloria, il qual non ricevette in vano la vita, e l'Anima della fua Anima, che è la Fede, e l'amore, che ricevette nel Battefimo. Udite Paolo: Pro omni-2.Cor. 5. bus mortuus eft Christus, ut & qui vivunt, jam non fibi vivant, fed ei, qui

de verb. passo l'Appostolo, dice S. Bernardo, Battefimo : Hec professio Fidei Chri-Battefimo il Cristiano, che non vive per Cristo, secondo la sua prosessio-

tata, in vece d'uomini, da bruti, cioè i nomini nel condannarli al diluvio : Non permanebit spiritus meus in homine, quia caro eft. E'vero, che il Peccatore non lascia di effere Anima , e Gen, (. carne; pur come la casa dov'è il padrone, non fi dinomina dallo Schiavo: così effendo la carne nel Peccatore la padrona, l' Anima fchiava, fi dinomina l'uomo carne, e non Anima: Quia caro eft. Filippo Dicz: Post Philip. peccatum, quia caro imperat, & fpi- Diezubi ritus illi obtemperat, caro appellatur. supra Vada dunque a cercar Gloria chi tiene in vano il nome di Criftiano.

XII. Più. Dove fono le Virtu Cri-

stiane, tela su cui hassi a trapuntar l' abito di onore, e di Gloria, che pretendi? Dov'è la pazienza ne' cimenti Bern fer, pro ipfir mortuur eft. Cifro in questo delle avversità? Dicca Davide: Domine, ut scuto bone voluntatis coronasti nor. La corona del premio fi ha a far Pfil s. dello scudo ? e perchè non piuttosto fliang. Adunque in vano ricevette il della spada, con cui vinse le passioni ? Ah no; dello scudo che soffre, non della spada che vince : "Ut scuto ne : In vano per la vita eterna ; ma | coronafti nos . Abbia il Cristiano scunon farà in vano per l'eterna morte ; do di pazienza; così avrà materia onperocchè averà più duro inferno chi de comporfi la fua corona . Tremi il fu Criftiano. Che rispondete a que braccio allo scotimento de' colpi, che fte domande ? Cofcienze . Vediamo non toglie il rifentirsi il merito, e lauomini con la Fede, e nome di Cri-fiiani; ma dov'è la vita che corripon-de a quefto nome, a quefta Fede ? | fi fece della pietà nel foccorò carita-Vedrete in una Commedia uscir que tivo a' Poverelli . Dissi soccorso carifti in abito di Re, quell'altro di Ca-tativo, perchè foccorrere a quella valiere, quell'altro di Pastore. L'uno Donna per comperarsi l'onestà : socmolto fevero, l'altro molto grave, correre a quell'Uomo per renderlosi l'altro molto rustico. Domandate al schiavo, non è carità, è iniquità, Paftore: Amico, giacché fiete Pafto-re, non mi direte come fi pascono le vergognota del favore. Anche Seneca Sen 1.4, pecorelle è come fi curano è come fi diceva : Pudeat ullum venade esfe bedifendono? come vi portate nelle in- neficium. La vera limofina, che impre- 6.25. clemenze de tempi ? Non fo io di ziofisce la corona della Gloria è acquesto, risponde. Come no? non fie- cennata da Isaia : Beati qui seminatir Isai. 12. te voi Paftore ? Paftor di commedia, [uper omnes aquas. Ed il Savio: Mitte Eccle. 11. rispondes Pastor di scherzo non di ve-panem tuum super transfenter aquar, Hisran. rtta. Pastori d'Anime attenti; che non quia post tempora multa invenier il. hise. abbiate a rispondere ancor voi così. sum. Seminar in acqua? Non ne stuadolate a miponaere ancieu voi colori ano a maria in acquar. Non ne rito-mo. Catolico, che devi effer Pafio-re di te teffo, e dele tue pafioni che maria di companio del cara considerativa. All'acqua fono al con-chi pafeer chi ferve? un api appetiti, o di appetiti a te? Critifano di com-mediat in extrema del consoli com-mediat in consoli control consoli con-mediat in consoli control con-mediat in consoli control consoli con-mediat in consoli control consoli con-consoli control consoli con-trol consoli control con-soli del consoli con-soli consoli con-soli control con-soli control con-soli consoli con-soli con-soli con-soli con-soli con-soli con-soli con-positi di con-soli con

in aquis semina jaciamus . E perche chi di lasciarvi nudi in un letto, fraper omnes aquas.

per le rimanenti Virtù, le quali cor- zione della tua vita rea, può fuccederrispondono all'obbligo di Cristiano affin, ti ora. Che occorre palparti? Non che non tenga in vano l'Anima sua, ti sta dicendo, aneor mentre sto io la sua Fede, il suo nome. Lascio si favellandoti, la tua coscienza, ehe necessario argomento a'vostri pensieri. ti manca il più, se non il tutto, che Una fola domanda riferbo a me. Udi- ti fu mostrato nell' Interrogatorio di fre già l' Interrogatorio incleufabile a quefta mattina per neceffario a falvarichi brama falvarfi: Purità nelle ope-te, nettezza ne penfieri , rettitudine la penitenza i difetti , o darti cellufo nelle parole, e corrifpondenza alla per-dalla Gloria . Che rifolvi ? Perfeveneur par och finnar. Domaction die Ee-turn de precessor in hoverhe kreen in de neur de precessor in de lecitudine vi danno quefte pruove al-Demonio , differtto a Dio ? Rifolio II di Gloria ? Piacetfia 2 ibo , c tanta pentenza ? O voce , ehe metti ve ne dafféro , quanta gli avvanzi ea- giubbili il Cielo ! Si , Peccasor non duehi di roba , d'agi , di onore . Tanta cura per beni, che debbono tra po- re, gemiti, pianto.

dunque chiamarli semenza? perchè la cidi in un cataletto, e tanta trascu-ricolta non de' sperarsi dal Povero, raggine ad aggiustarvi le pruove del ma post tempora multa. Girolamo: merito di una selice eternità? Cosisa-Cum dies Judicij advunerit, multo am- cilmente dunquesi rinunzia da voi quelplius, quam dederat, recepturus. In la gran mereé, che Dio vi fece, del-oltre: perche non sopra acqua di sta- la sua Gloria? E sapete, che vuol gno; ma super transentes aquas? Nel-dire rinunziare la Gloria? Perdere lo stagno si getta pane, e resta: sug- Dioper una eternità senza rimedio . Il gasi la vanagloria; si getta a' pesci per solo essere questa disgrazia possibile obingraffarli , e mangiarfeli. Oh questo bligò i Santi a dar negli eecessi . In no. Semini sopra acque correnti chi te, mal Cristiano, non è solamente vuole Gloria: Beati qui seminatis su- possibile, è assai probabile. Che dico probabile . Cofa si facile si è il XIII. Tempo io non ho da scorrere dannarti, che supposta la continua-



#### PREDICA X II.

Nel Martedì dopola seconda Domenica.

# LE SCUSE FISCALI DEL PECCATORE CON DIO.

Omnia ergo quacumque dixerint vobis servate, & facite: secundum opera verò eorum nolite facere. Matth. 23.



e non apologie : oda

questa mattina di bocca alla Sapienza increata la Caufa, e'l Decreto contra gli Scribi, e i Farifei. Gente era questa a vedersi , ad udirsi modesta per ipocrifia , favia per malizia , zelante lo stato , chi la fiacchezza . Oimè , che al per interesse ; e perció mentevole di farsi Cristo Giudice presente all'Anima ltima , ed ossequio colle turbe impe- del Peccatore ripetendo quel terribirite. Che occhi alzati al Cielo per mostrarfene innamorati! inchiodati alla terra per oftentazion di compostezza! che maestà di portamento ! che strascico di pallio I che dilatazion di filatterie ! E discorsi di Santità , e invettive contra il vizio, e panegirici d' ogni virtù : Stratagemmi tutti ad uccellare, ad illudere l'apprezzo della semplice moltitudine ; cui per pie- a incenerirsi : Folia , qua nihil tibi tà parve , d'esser in obbligo , al Re- calorir praferant , nihil habeant solidentore, e Maestro del Mondo, di metterla all'erta dandole il favio configlio di udir si quegl' Ipocriti: di eseguire i lero infegnamenti si : lontani intanto da pigliarti per regola il lor costume, e d'imitar la lor vita oppostiffima a'loro detti: Omnia ergo quecumque dixerint vobis fervate, & facite: fecundum opera verò eorum nolite facere . A quegli occhi acutiffimi appajono quali in sè fono gli oggetti , e non quali fa , che apparifcono a forza, il fingimento. Vestafiil primo nostro Padre dopo il peccato di fronde: scetti , cum surritis velut quercus de-all'esser citato nel Tribunale del Crea-fuentibus foliis , senza minima scusa tore oficio . darà pur per ragione del fuo all'efeguirfi le minacce intimateti : Re- Nabuc. nascondimento quel Timus quod nu- velabo pudenda tua in facie tua. Andus effem , & abscondi me ; troppo ziprovandoti rea, e rendendotimutola

Hi finora non ha finito | tardi accorgendosi, che agli occhi d' Gen. 3.

di credere, che innan- un Dio Giudice non v'ha veste di so- Bern. ziagli occhi diun Giuglie, che celi la midicità , e la nudi- firm. de
dice Dio le feuse de Peccatori fono Processo,
della colpa di quel primo Uomo, è
Habac. ogn'uomo, il quale, al dir di S. Am-brogio : Jacit super se folia , culpam Ambr.l. velare defiderant ; chi adducendo per Parad. iscusa del suo peccato la povertà, chi 6-13-gli anni, chi l'uffizio, chi l'uso, chi le "Ubi er ? Ove sei tu ? Cristiano ; in quale stato ti truovi ? dammi ora conto della tua vita i fronde non vi faran che ricuopranlo . Penfi or di celarti , e non dai orecchio alle ammonizioni , con che ti avvisa Bernar-do , che Folia sunt , que intexis : fronde fenza radici a mantenerfi , fragilistime a corrompersi, a seccarsi, ditatis: Fai ora lufingarti dal tuo peccato, e vivi incredulo all' evidenza ? Al primo raggio di quel Sole di Giuftizia in morte, al primo barlume di quella candela nella tua man moribonda, tardi si, ma con chiarezza di mezzogiorno, focchiufi gli occhi del corpo , Anima vedrai tu , che Orto denique Sole arescent ; tu verò nuda , & misera remanebis . Rimarrai tu fola , Anima infelicissima , come predetto ti avea Ifaia , qual quer- Ifai, 1,

cia nuda d'ogni fronduzza : Erube-

Pianse incontante Ciuseppe ucciso, da' ci: Diverte à malo, & fac bonum; in-Fratelli però non dalla Fera, e traque' quire pacem, & perfequere eam . Per pri-

lamente la tua stessa coscienza y giusta gli avvisi del Savio; Acusatione conscientie tue convincetur ; ma per fin l' opere rue medefime; fu cui pazzamente appoggiavi la tua disesa, giusta gli amari prognostici di Geremia: Arguet te malitia tua, & aversio tua increpabit te. Contentatevi dunque, Uditori, che a fare argine alla inondazione di si altà sciagura, tenti io questa mattina a tutto sforzo di rendervi convinti per la penitenza, prima che in quell'ora vi convincano le vostre opere stesse per la dannazione. Ecco però chiariffimol' argomento, che imprendo a dimoftrarvi : I fiscali più severi contra di noi in morte, e innanzi a Cristo, faranno le nostre opere; e le accuse più

crudeli le nostre scuse. Se gli Empi Ifai. 17. fon mare : Cor impii quasi mare fervens , e il mare muovono i venti non le parole: l'aura dello Spirito Santo commuova questa mattina i Peccatori : io folamente adopererò le patole. Ascol- perterrito alle lor voci, grido d'essi più

 Non fempre il nostro Dio colla pazienza, e colla diffimulazione avrà

S.P. 1. ad ogni fillaba di discolpa , non so- singhiozzi interrotti ode pur di bocca al Vecchio sfortunato questo affen. nato sentimento S. Effrem: Non te fera devioravit , dulcis Fili , sed humanis Joseph. profecto manibus exutus, & occifus es ; e'l discorso tanto su prudente in Giacob, quanto stolto ne' figliuoli ribaldi . Ecco come le scuse stesse inviluppano, ecco come condannano : ò la Fera immerse le zanne, e le branche in Giuseppe vestito, ò già spogliato: se vestito, come vien' intera la camicia ? Tunica utique tua per partes divisa esfet: se spogliato, come intri-sa nel sangue? Tunica tua sanguine infecta non effet . Peccatori , Dio su le nostre scuse, come su'nostri eccessi, piange ora , diflimula , tace ; pur ben c'intende, e darà a vederfiin quell'ora di Tribunale altrettanto avvedu-

to, quanto in questa nostra ora di tenebre cel crediamo gabbato. 111. Chitenta, chitenta gabbar Dio? gridano contra me i Peccatori. Ed io im-

alto, e dico: La maggior parte de' Cristiani. Venga il Santo Davide a decidere questo litigio. Egli così appuna mostrarsi miscricordioso . Giorno , to c'invita: Venite Filii audite me : Ti. ed oratien pur decisa, in cui con giu- morem Domini docebo vos . Qua qua Psal.33. dizio, e sentenza de' nostri falli, delle Figliuoli tutti di Adamo pet natura, ingratitudini nostre, e sopra tutto, del- Figliuoli tutti di Gesu mio Dio, e le nostre medefime scuse, trionsi la Pronipote per Grazia : Voi dite di fua Giustizia. Ecco de' n'stri abba- temer Dio, e credete ingannarlo: voi gli il pessimo : immaginarci soggetta a' nol temete . Insegnerovvi io a temernostri inganni la Sapienza di un Giu- lo con verità . Rispondete : Quir est dice Dio, e noi abili a fargli appren- homo, qui vult vitam ? diligit dies dere , quali ora a noi la nostra passio- videre bonos ? Intendetelo bene , rine dipinge, legittime, e sincerissimele piglia il Cardinal Bellarmino : Non nostre colpevolissime discolpe. Anco- domanda il Santo Re : Chi di noi aortice de la companya de la Colora del Colora de la Colora del Colora de la Colora del Colora de la Colora d Gen.37. va bastevole a persuadergii , che Fera i mezzi adatti vogliono la salvezza e-pessima comedit eum , bessia devoravit ettma ? Quis est, quis vere , & serio Bessia. Joseph . Die tosso l'amante Padre in juust vistam veram ? Anche a ciò , ibi . alte strida, e in pianti inconsolabili i noi rispondiamo, che tutti. Ma trop-Ma che , ctedere voi , che sbranato po è facile , che in generalità di doda belva fitmafie Giacob Giufeppe ? Eh non per Dio , che non metta la taccia di femplice Patriarca si accorto. Eccoi mezzi ordinati da Dio a falvare:

lefte, Città di pace.

primieramente : Declina à malo predere un' uomo ? Questo è un mero del corpo : tanta trascuraggine ch'en. giuoco , un puto palfatempo . Quell' altro : Che importa ora una ciarla ? Quell' altro : Che proibifce un ballo nimio ledatur pulvere diligenter enfle- hom. 45. ad un giovine ? Sarò forse da meno dir; animam autem tuam negligis? de miei coetanoi? Quell'altro: Darò V. Per la vita, per la falute, per fospetto se mi apparto da quella casa. la vista tante cautele passino, anche

ne peccet home in aternum victurus . lescuse? non ti faran processo le opere? Più ancor si sa dagli Uomini per me- non comproveran vera la conclusion Tromba Quaref.

ma . Appartamento dal vero male , no . Patifci d'occhi? fi ferrano le fine. Qual' è la colpa grave, e'l pericolo d' fire in faccia al mezzodi : fi evitano effa . Per fecondo . Operar rettamen- nel cuor della State l'ore più fresche te. Per terzo: Hassi a procurar pace del sereno: si carcera la vita tra quat-con Dio, con sè, col Prossimo. Per tro mura, perchè non salga ad offenquarto : Perfeveranza fino alla fine dergli un'atomo di polvere : ne a custo-Così s'entrerà nella Gerusalemme ce- dirli stimi bastarti il pronto sussidio delle palpebre, ne lo stropiccio delle pro-IV. Su questi quattro mezzi propo pie tue mani a nettargli . Eppure per sti dal Santo Davide, cioè, su questi quel poco polvere non morresti : gli quattro punti , vuol , che fi epiloghi occhi non cecherebbero. Pur nondiil Processo, si esamini, e si decida. E meno si squisite diligenze ti sembrano non folo convenevoli, ma necessarie. icrive Dio; quali dica : Uomo fai tu E non vuoi che abbia ragione di rila tua fralezza : fuggi la colpa, ei peri- pigliarti il Grifostomo: Tanta custodia, coli d'essa. Che rispondono i Cristia- tante prevenzioni , perchè non entrini? Colui dice: Cosi subito ha a ca- no due atomi in due occhi ad officia tri per gli occhi il veleno a parrici dio dell' Anima? Pupillam oculorum no. Chry A.

Così effi . Ma Dio ? Ma Dio in fuo in minore apprezzo dell'Anima. AL Tribunale? Anzi le tue medefime seu- trettanta sollecitudine, se non anchese, le tue opere stesse nel Tribunal di maggiore, si adopera in guardia del-Dio? Arguet te malitia tua. Quando la roba. Non si lasciano sbandare non per altra ragione ; non rimarrai quelle porte , per cui posson di not-convinto per questa? L'Anima non è te farsi que' ladri a rubar quel fruda più, che il corpo ? il Cielo , che mento . Eppur possono ancor non la Terra ? la Gloria , che l' Inserno ? venirci . Le occasioni , che possono i beni di Grazia, che di Natura, e di rapire all'Anima i tesori della Gra-Fortuna? In brieve aduno tutto il Di- zia, non folo non fi appartano, tavino Macftro: Non ne Anima plus eft, lor si procacciano. : Majorem dille Matt.6. quam esca? Or qual giustizia permet- gentiam habent forem experianter, te, che tu medesimo da pericoli di prosegue nelle sue quercle il Grisomorte temporale anche rimoti fuggi stomo ; e passando anche oltre sogsi rapido : che ti armi si accorto ne' giugne . Io ho veduto talora il pa-viaggi : che ti contrapponghi con si dron d'un polledro in pensier di amfide custodie ad una peste pur lonta- maestrarlo. Sceltosi il più perito Macniffima: che neppur paffi per innanzi ftro con quante raccomandazioni glie una casa, che ha infermo di sebbre l'affidò? Inciampa? gli rinforza le repestiferas ed a chi ti dice, che po- dini per sollevario. E'sboccato? gli trebbe non incorrerfi il danno, o non pon cavezzone, che lo foggetti. B dai orecchio, o ti adiri: Tu stesso poi perchè intanto l'Anima sua non cagcorri si generofo, si temerario a fram- gia in peccato ? Per fottoppor l'appemischiarti in occasioni , in pericoli di tito ? Ciò non importa : Anima ve Cherselli eterna morte i ne folamente non gli ro nulla ratio; anche a paragone, e hom. 78. fuggi, ma talora vai ad incontrarli . concorfo d'un cagnolino di feno che in Marti E non ha motivo di piangere sopra non si muoja: d'un vetro, che non Aug. 17, di te S. Agostino? Laborat ne moria- s'infranga. E non t'incolperanno con riatur pomo moriturus, & non laborat Dio le discolpe ? non ti accuseranno

44. 14 Joan.

Shryfoft, del Grifoftomo? Nec tamam impenden-| tuum ; o colle voci d'Ifaia : Educ for: hom 42. ter anima curam , quantam canibus : ras dalla mid cafa ; populum cacum ; ad Pop. Onde avvidesi Frine la Meretrice, che & ceulos habentens . Arghi alle tem- Isai. 43.

Petr. Proflistele era la più pregevole? Dall' lis mentis, spiega Ugon Cardinale, & Crinii I. udirlo gridare nello îtratagemma în-a-a-rice, ventato da lei d'un improvutio, e fin. VI. Sto a vedere, che mai portă -(2)-5-3- (o incendio , che gli Ialvaffero il fuo rifiponderfi da quell'oftinatifimo Peschez in Cupido. Onde pore chiaramente rav- catore, il qual vivuti anni interi a fol-3, Reg. 3. vifarfi, che Giacob amava fopra tutti do di Lucilero, fi rife de' monitorj. Gen 32. di fua famiglia Rachele, e Giufeppe ? affettuofi di Dio, che fgridollo ad o-

fico i Ut quique ordiner , foggiunge S. Giangrisoftomo . Per la salute d' Ruperto, ficut profundins beferant af- uno Schiavo indisposto non si adopefectibus patris ; na longhis absisterent ra dagli ostinati egual trascuratezza ;

Exsth. 3 tuo demerito colla penna di Ezes Idea de' Credenti ? Ha da Dio ordi-

il Cupido tra tutte le statue offertele da poralità, Talpe alla Gloria s Cecum ocu-

Dal veder, che tornandofi di Meto- gni stante di si lunga miseria : Deelspotamia , udito che Efai fratel nomi-potamia , udito che Efai fratel nomi-co venivagli fopra con quattrocento dice Eutimio, che come l'inferincono mi pi'aja-gio operare da fano , fo non liberafi mi di proportio del proporti in farglifi più d'appresso stabili riceve dal suo malore; così non può il Crire quell'incontro in questa guisa : in stiano praggar vittà meritevoli di prefronte, e quafi alla vanguardia le due inio eterno, fe non balza dal letto Schiave Bala, e Zelfa co'lor figliuoli: de' fuoi morbi mortali . Nominaceli Posit utranque ancillam , & liberor penitenza ; oh che nause ! confession. earum in principio: Lia, e' fuoi parti ni i oh che protoghe ! comunioni !! in mezzo: Liam verd , & filior ejus verrà la Pasqua. In tanto in una sebin fecundo loco : dietro a tutti Rache-bre pericolofa , in un parofifino imle, e Giuseppe: Rachel autem, & fo provviso, in una infermità acuta sit soph novissimor. Mirabile situazione, e differiscono da medesimi abituati a mid degna di profondo avviso, dice Ruper- elior tempo, alla Primavera le chia-Rutert, to: Notanda trementis diligentia . O mate del Medico , l'uso delle medici-1. 8. in Esau ha da mettere tutti a ferro, ed ne? Una ora fola che s'indugi, dà Genga, a fuoco, e che pro di tal cautela? o nelle finanie. Vedete dunque le fela-Dio ha a liberarneli, ed a che fine u- ma ragionevolmente Origene; Calmani. Orig. ho. farla? Vadano alla rinfufa. A che fi- ma tua agrotet , & peccatorum lan. 2 in Pf. ne? A mostrar, che come la dispone quoribus urgentur, seurus es? Contemu 37.
di fuori, così ha la famiglia in suo cuo dile goliennam, atque ignis atorni supre Giacobbe. Alle prime furie di Efau plicia despicir quidicium Dei purvipenoppongansi Schiave, e figliuoli di Schia- denr ; & commonentem te Ecclesiam ? ve : alle seconde Lia , e le sue proli . Più , pai d'impietà , di forsennatezza Rachele, eGiuseppe, ah pegni sopra- scuopro io, e meglio che non io, scoeariflimi, ftiano i più lontani dal ri- prira Crifto nel fuo Giudizio, ripiglia

gladio ferientis . Adunque chi men fi per guarirlo intermo non fi dorme , espone, chi più si allontana da' peri-non si pospone, non si rispannia . E coli, e s'ama più, e più si stima. Cri- per un giumento è aggrava Bernardo. fliano, pericoli v'ha per la roba, pe- E per una parete cafcante ? e per un ricoli per la falute, pericoli per la vi- moggio di terra infalvatichica ? quanta, pericoli per la tua Anima. Tu che te vilito personali , quanti operaj , rifolyi? Vada innanzi a' pericoli l'A- quante confulte ! Anima vera ratio Chryfoft. nima; e si riserbi roba, vita, salute: nulla: Anima voerà nostra tam male ho.66. in E non farà questo restar convinto coll' fe habente dissimulamus, semper diffe- Mats de opere proprie disprezzator della Glo- rimur . Sempre i bisogni dell' Anima , hom, 14. ma, e di Dio, che condannandoti ad la cura, i pericoli fi raccomandano al eterno supplizio esportà nella sentenza dipoi . Fece così Abramo Padre , ed

oul s as a 7

fuo penfiero fi fu tagliar le legna per le poi per istabilirti una eternità di vil'olocausto : Cumque concidiffet ligne ta beatissima non hai leda , non hai Gen. 22. in holocaussium a pitit. E dove t pref-to alla sua ttessa casa, risponde l'A- to labore agiur, ut aliquame plur vi-

mezzi a falvarti? Sai il fito, il tempo ti l'Anima : a Caino, Dio . Or ciò destinatoti a morire ? Eppur tanta si-curezza in pericoli di eternità; e tan-da vita a vita, e questo va da morta follecitudine per avvanzamenti di te a morte : Quovis mortuo miferabiterra? Declina à malo ti dice Dio . liorerat. E tu tutto vegghie per accumulare,

aufterissima, che soffra le angustie d'

bulense: Hoc fuit prope locum, in quo vatur , quanto agendum eft, ut sem-Duicnic: the Just prope tocums, in quo Votatur, quanto agradum ell', su l'emmorabatur tura. Alraham: E detto per vivotatur ? Val pui forfe la viez non gli aveva Dio, che ciò avverreb-brieve, e milerabile del corpo, che be Super muum monitum ? Manche. la immorata e, e bezta dell' Anima ? ran forfe legna in una montagna ? Ah no, grida Gridoforno. Vodi in pulli. Al Partarca Santo In folsom mi l'uquila campagna i due prini fraeste lidele gran ferar. Che? Al dipoi, alla incee- Monto, loggiunge. Caino ha treche tezza ho io a rimectere una si grand! Abele: Can folsom con telle tezza ho io a rimectere una si grand! Abele: Can folsom con telle dell'estata opera di ubbidienza? Dio non mi in- trem suum Abel , & interfecit eum , dividuò la montagna : Super unum Chidi loro è peggio morto? Uter mamontium, quem monstravero tibi; Mc- gis mortuus est ? Tu dirai , che il glio è, che io prevenga con mio di-morto unicamente è Abele; ed io ti curaggine . L'offervazion d'un Pre-l'Anima, ed agitato delle furie del fincetto Divino non fi espone alla con- tricidio è peggio ucciso: Hie, bie, qui Christif. tingenza d'un forse. Peccatoge impru- dum viveret trepidabat , quovis mor- hom 191 dentiffimo fai tu fe pronti averai i tuo miferabilior erat . Ad Abele par, in Gen.

VII. Eppur da'Criftiani tanto fi aptutto letargo per reftituire; tutto dili- prezza più, tanto fi teme più la vigenze per adagiarti, tutto feufe per la ta , la morte del corpo , che non penitenza, tutto cuore per guarirti dell'Anima! Ah, quand agendum eft, fino a fofferire con gusto le carnesi- ut/emper vivatur. Cosi chiederebbe la cine del ferro, e del fuoco; ficche ragione, che ogni gran fatica, ogni grant grida Agostino: Non sunt medicamen- cura sembrasse pocaad afficurar la magde ta ifia, sed tormenta. Tutto fragilità giorvita, aschivar la maggior morte. Dio Cru. 121 per un flagello , tutto nausea per un però a concederlo csigge meno. Non digiuno . V'ha Novizio di Religione cerca fangue : gli basta la restituzione della roba altrui : non, che foffranti un infermo? Che ubbidienza! Vuol bottoni di fuoco : gli bafta il digiubere , gli fi niega anche una stilla : no; non, che non escasi d'una cammenon vuol cibo, mangia. Se chiude ra: gli bafta che non entrifi in quelun'occhio, gli dan la veggia: gli cer- la cafa . Vedete stravolgimento ! tolcan fangue, porge il braccio: gli mo- lerafi il pin per quello che è meno , ftran ferri roventi, ftende i membri le non vuol foffrifi il meno per quel-Gli interdice una parola : cessano le lo che è più . Maria Maddalena l' viste, partono per fino i congiunti, intese bene. Mando unitamente cont s'interpone ogni faccenda ; e quando Marta messaggio al Redemore ad avgli s'intimi ritiramento, una cammera è vifarlo della infermità di Lazzero fuo nation in Mondo. Qual Certofino , fratello : Adiferent Sorroret : Mando : Teast.it. qual Vergine clarificate vive in formi. Sembra poco affecto verfo featello si Teles.it. utile: e si diletto . Non era gram feasi.it. energia di Agostino , Cristiano , che distanza , quella di due brievi mi- Iear. 4. energia di Agolino y critiano, cne cuiranza, questa una constituente proponi alla penitenza la tua fralezza. glia per portarvifi di perforta. Il Re. Mare, con Infermo per protogare pochi giorni golo, Jairo, el Centurione vi fipor. Marth 8 ancor dubbj'ad una vita caduca foffisi i carono l'uno per fuo figliuolo, l'altro d'artifoli. lunghe, ed afpre pene anche con gioja; per fua figliuola, l'ultimo per un fuo: Jean-

Syruld, everet, fono parole dell'accentato in Eug. Spolitore, gereffe di la domo introducciona canezze più dillicate le adopreraffe col in Eug. Spolitore, gereffe di lan domo introduccione, cane, maltrattando colla trafcuraggi-Pof. 1.

chi vive come se non avesse Anima, prio, e perpetuo aver sollecitudine ma solamente corpo. A rivedessi con speciale; qui le sabbriche, qui le ma bolamente corpo. A rivegeni con precisa y qui se autoriere , qui te Crifto l'unono, che vive qual bruto a piantaggioni, qui i più faquifiet-lavoir, difipero della Fede che illuminavalo, E poi per la Vita eterna si poco condella coficienza che rimordevalo, de' to, per la momentanca , fludio si in. Predicatori che l'ammonivano. Detil. defeilo, e di intento. E h di giazzia: na d malo. Quali fcufe varranno con Ne impendamus brevi tempori curam Eucher.

fac bonum . Non bafta alla falvezza ad ogni costo? e volentieri ci reftrin-Hay la meme Reale : Non sufficit diverte- vi alloggia con dargli vita, movimen-Euth in re à mato , nifi ifiud /equatur , feili- to, uso de' fenfi , bellezza , e leggiaeet facere bonum. Il Criftiano non fo- dria; oltre a' bem incomparabili, che in P/33 lamente non de' comettere il male; deve altresi non ommettere il bene : Primim monet, ut vitentur peccata non puo darfene pace il Santo Dotcommissionis, cum ait : diverte à malo: deinde addit: & fac bonum; ut libet delectatione, contriflat, & ledis Adv. fi Dio : offervifi la Legge. Oh quanti resta dare ad Ospite si degna alloggio

Servo. Perchè ancor esse non vanno? na, Caperum simul omnes excusare; Luc. 14. Perchè si fidano dell'amorevolezza di chi colla penuria del tempo per la cal-Crifto, rifponde S. Giangrifoftomo, ca delle faccende, chi con la fearfez-griespi, Perchè guardano al decoro, e ritira in Jana, mento di Donne, dice Teofilatro. Ma olla diffrazzione delle temporalità per 11. Maddalena fu di perfona in cafa del negarfi alla Gran Cena de Sagramento.

Lur.) Fanifeo, ed in di, ed ora di convito. imbandita da Crifto amortofifino col
Si ; ma a qual fine / r inglia il docto fuo Corpo, e Sangue; che maravigha
Silveira . A trafficare il perdono de' Sulveira. A traincare il petdono de che le leule modelune lominio il Pro-dioi peccati, e la falvezza della fita cello, ed eliggano fenenza di morte Anima. Via dunque: per la faltute etterna nel Giudzico di Gesti medeli-del corpo balta una imbacitata fola: simo vilipedo: Argust ie maisini tuta; Addremat ; per la faltute dell' An-i quadi polita fitimati ficula accettableti in sa ogni gran diligenza è poca; si vada; fina vatallalo, a cui datafi dal Re in gui gran diligenza è poca; si vada; fina per lie; tutto l'affetto riu fino; cutte le voli: "Oi mediation fixis peccati impre, in e; tutto l'affetto riu fino; cutte le Jalue fraire extous plus emis curasgione l'affiltenza continua col Maffidam sil de falute mimos, quadus corpono. In onto faitto, ringila S. Euri. Cosi opera chi enonici i divanto, cherio, che il coftune degli utomini
che corre tra falure di corpo, e fait un universimment fi e, del Podere tolto
te di Anima. A rivederfi con Crifto in affitto aver cura mezzana: ed pro. Crifto Giudice, quando convinceranla roo le proprie fue opere?

In roo le proprie fue opere?

In roo le proprie fue opere? VIII. David però propone l'altro e di grandi speranze non si adorna il punto all'efame : Declina a mato , & Palazzo , non fi prepara il convito eterna del Cristiano fuggir de perico, giamo in un'angolo per dargli agio, li delle office di Dio, e decerlarle, e e dominio. Or non è l'Anima ripi-pentirfiene. Convien, che aggiunganfi le buone opere: Et fae bonne. Ugon Dio, Principefia venuta ad offizio Cardinale è degno interpetre di quel- nel corpo, cui favorifce ora stesso che gli donerà giunto nella Patria, e nel-

la Reggia del Ciclo? Ut quid ergo, tore, ut quid ergo pro temporali qua. fer.6. de

mezzi a farlo ! Sagramenti , Meste , peggiore ? tenervi in maggiore agio il Parola di Dio, limofine, raccoglimento giumento dell'appetito, che mon l'A-to, orazione. Se i Criftiani però, co- nima Reina del Paradifo? careggiar me i convitati nella Parabola della Ce- chi ti tira a morte eterna: maltratrare

chi tì dà la vita presente ; ed è per | X. Odo però nuove scuse . Dici di darti l'eterna ? Da, dunque, da ho- non aver tempo per frequentar Chie-

ti, i suoi pericoli. E perche? Per po- sunt ad Idola. Ah per quanti Idoli di co interesse. Dical'Artesicele sue gior- capricej , e di brame indegne seppe nate penose, quel farsi trovar già stan. reovar'oro a farsi fabbro il tuo appetito. co dall' Aurora , Ma che mi stanco | XI. Dici, che non puoi raccogliera Tromba Quaref.

norem Hospiti tanto. le s e Sagramenti . L'avesti però per 1X. Stringiamoci ancora un tantin Commedie, per Passèggi, per giuopiù in individuo . Sei Agricoltore, sei chi, conversazioni, amici, e amiche Soldato, sei Mercatante, sei Artesi- ancora ? L' avesti per accumulare si ce? Chi meglio di te, che gli rolle- groffe fomme, per acquistare si preri, potrà annoverare i tuoi travagli, ziose massenzie, è perche sossero este ca angustie de Quello abbandonar l' le migliori, che importa, che la peg-Agricoltore i (uoi figliuoli , la fua gior fosse l' Anima? Le tue stesse moglie , e uscire alla campagna all' be però ti accuseranno fino a convinacqua, al vento, alle neve, ad inole- certi ; anzi ora stesso il fanno , dice menze si rigide ; ed essendogli stato Agostino : Tacita voce interpellant Ang for. di costo si caro l' aver cavato dalle contra te Dominum tuum , ecce bona 12. viscere della terra il frumento, che l' tua tanta dedisti huic , & ipse malus verb. anno addietro fidolle ( seppur ne lo est .. Quid es prodest qued babet .. cavo.) tornar a fidargliclo: quel sup- quando eum, qui omnia dedit, non plicar co'sospiri il Sole, che bruci vie habet è Dici, che non dai limosina più nella State, quell'uscire per vive- perchè non hai; ed avesti per complire, dirò meglio , per arroftirsi in un menti , conviti , vanità , Mezzani , Agotto: non supera tutto questo. Commedianti. Che prò negato colla Besti. qualunque veta austersilma ? Eppur boce. se il consersa la mano ? Tu comercia la e quereli, quando non truovi da affa- firmans fufficere, & lingua quidem te ticarti. Perchè? Per un suicro sosten- exement, d manu autem redargueris. tamento al tuo corpo . E per l'Ani- Scandalezzossi la Repubblica Romana ma? Niente affatto. Anzi ( lagrime, fopramodo dell'Imperador Caligola in lagrime di fangue dove ora ficte?) vedere, che per murar la Città appoanzi duri un vivere si tormentato , na die fei mila festerzi scusandosi di tanto senza ombra di merito, ch'è pie- trovarsi assai stretto ; e nel modesimo tain contra cinia in incito, in e pe-tra i collo ipergiuto, colla mormora-tempo cento mila ne die a guernir la zione, colla vendetta, colla difonettà in parole, in deliderio, e chi fa, fe brec furon pronte a portar gli oreancor non in opera . Poveri , sfortu- chini ad Aronne , perche doveva farnati travagli. Dica il Soldato, che gli fene un'Idolo: Fecuque populur, que avvien negli Elercin. Che fami , che jufferat , deferens inaures Aaron. Donseti, che nudità, che Soli, che acque, ne , e porgono le proprie gioje con che ubbidienze, che vigilie; che tut- tanta facilità? Si; ma non per buone to, perocche tutto è puro travaglio, opere, per l'Idolo: Si ab uxore aut Oleafin ed ansiera ! Esperche ? Per un tumo filia monile auferas ad bonum aliquod, Exed. 32 di onore, e ancor dubbioso: Dica il vix tota die fletum , de turbationem Mercatante i fuoi cammini , le fue na- domus compescere poteris ? Nune verò vigazioni, i fuoi affari, i fuoi compu- cam facile fe prettofir spoliari permit-

pur'io? Tutti tutti patite, trafudate, ti a meditar le cose eterne: ch' egli è trafelate per le convenienze del cor- uffizio di Religiofi : che non ne fei po, tutti anelate a muttirlo; e l'Ani, sperto; e che per salvarti, non è nema figliuola di Dio dimenticata, senza oessaria la Meditazione. Ferma . Puoi vittl, senza amore, fenza alcun prò. tu certamente vivere con solo pane, ed Misero chi reo d'ingiustizia si abbomi, acqua. Or perchè tante vivande, tanti nevole comparirà; nel Giudizio di Dio. vini, e canti intingoli? Per trovartene Le sue opere saranno i Fiscali, meglio, E per l'altra vita ogni picciola

me acquisti robe, come mantieni traf- stro a sgombrar presto dalla sua fac-

prefo come dalla colpa, così dalla pe-na minacciata da Dio agl'Imiatori dell' convinto dalle rue opere imitator di Juda 1. mpio Caino: Ne illis, ve illis, quia Giuda non ti difeacci Crifto, e ti dia guirono i passi di Caino. Quai passi? ei ut inemendabilis. Quegli del fratricidio ? Non tutti i Peccatori fono omicidi . Quegli di aver negato la colpa ? non tutti tacli passi dunque ? Quegli che diè per giungere all'abifio di tutte queste miferie. Convinto del fratricidio, ha in Ecce ejicis me bodie à facie terra, & d facie tua abscondar . Due cose gli dolgono: l'essere scacciato dalla terra, e dalla faccia di Dio. Ma qual più?

cura è soverchia ? Puoi certamente poco stimò Dio posponendolo ad ogni viaggiare a piedi. Or perche tante cas cofa, fia in eterno discacciato da Dios valcature, e cocchi, e galeffi, o Na-vigli? per camminare con maggior a-tame Apostata trecento reali stimo l' gio, ficurezza, e decoro. E per an- unguento adoperato dalla Maddalena dare al Cielo tanto sprovvedimento ? ad unger Cristo ; trecento reali l'un-Piu, Perchè se' tu imperito ti scusi di guento : trenta reali Cristo . Ben gli meditar l'Eternità? E fenza scienze co- ita l'essere affrettato dal vilipeso Maefichi , come softieni liti , come mac-chini vendette , e il giungere ancor segnatio al Demonio come incorriggi-Chila van altrui? Credi a Ce-bile. Uditelo da Teofilato: Tune pla-tóm. 15 faño. Aleralatenfie: Namo fe aveulet, ne datus ef 8 stahane, é traditus et isj é diat litterar non fore. Milero, nel et inemendabile. In arrivando un Ct. 13. Tribunale di Cristo ti processeranno stiano a prezzar più il Mondo, che le tue discolpe , e ti accuseranno le Dio, più l'interesse, che l'Anima , è feufe, convincendoti, che ti dovette incorriggibile, èmaledetto, èdannato. maggiore apprezzo, maggior diligenza Ecco la conferma di S. Ambrogio: O il corpo , che non l' Anima , più il Juda proditor : unquentum Paffionis etemporale, che l'eterno, pui il cor-po, che Dio. Oz che farà di teè XII. Piangiti infelicillimo per com-VIII. Piangiti infelicillimo per comin via Cain abierunt . Ed in che fe- a Satana per incorriggibile : Traditus

## SECONDA PARTE.

cion peccati. Quegli della disperazione di lui? non tutti disperansi. Quavide : Inquire pacem , & persequere eam. Già ne spicgò il senso Ugon Cardinale : Ideft , quomodo pacem babeas cum Deo, cum Proximo, cum te ipfo, Card. gastigo di Dio questa sentenza: Ma-ledictus eris super terram s ed egli: Hai tu pace col Prossimo? il sossi ? Pelatte gli perdoni ? Dura imprefa! Mi ucci- Pfal.33. de con quel fuo naturale, mi tirò all' onore, m'ingiurio di parole, mi affaffino co furti. Che ragioni fenza ragioquella ch' cali medefimo pole in pri- ne ! Ecco , che le tue opere ti conmier luogo: A facie terra , & a fa- vincono . Quali fono i tuoi nemici ? cie tua. T'inrendo si, traditore, gli i fanciulli pur lo fanno; e rispondo-Rupers, fi feaglia addosso il zelo di Ruperto: no: Mondo, Demonio, Carne. Da 1 4. in Hoc timet , ne agricolari fibi non li- cui ricevesti maggior danno? Da' Prof-Gen L.L. ceat , ne terram , quam folam amat , fimi , che tu chiami nemici , o da queperdat. A conto di Caino, valca più sti, che in verità lo sono! Il Prossipoca terra , che tutto un Cielo ; più mo ti tormenta col fuo naturale; più il fango, che Dio, Tal fia di lui , e ti tormenta il Mondo obbligandoti a di quanti così stiman con lui: Va il- spese, asslizzioni, sollecitudini per un lis , quia in via Gain abierunt. A punto vano. Il Proffimo ti tirò all'ono-Caino intimossi : Maledistus eris : a' ree il Demonio all'Anima per farle per-Seguaci di Caino si riserba : Ite Ma- dere Dio , e cader tra tanti tesi sacej ledicti s ben convenendo, che chi si all'Inferno. Il Proflimo ti levo la roba?

almin La

La carne la grazia di Dio, danaro, ono- | possideat unde pereat, quanta debet sufabbeveratolo di latte l'affonna, e gli

6.3.

Borchor tabernacolo? Fael mulier eft diabolus, gione, rispose: Due cose mi han trat-17 mer. vel care, vel mala mulier. Ti con- to il pianto dal cuore. L'una il vescriptor, vinceranno le opere tue in soffrire in dere quanto a questa Donna costi la

Prov 22. pondus, & pondus, menfura, & men- dare per un diamante vero? Si tan- Terrull. fura utrumque abominabile eft apud ti vitreum, quanti verum margari- adv. Deum . Un pelo col Mondo , l'altro tum ?

XIV. Per fine : Et persequere eam. Hugo Alv. Pet nne: Et persequere cam- un elempio. Negli anni di Critto 1590. Card.v. Petseveranza: Idest perseveranter se- scrive l'Arcivescovo Gonzaga Generadiffert, quere. Ti convincerà nel Giudizio la le cospicuo della Religione Scrafica 4 fer. 26, tiepidezza: infermo ti baftò che foffero vi fu in Firenze un Mercatante ava-1.330. le medicine nella bottega ? sitibondo , ro di mal traffico , e peggiori costuche corresse la fonte, nudo, che il drap- mi, fenza mezzi ad indurlo a confespo fusie presso il Mercarante? Or come farsi, ed a rendersi alla penitenza. voler falvarti senza mezzi? Mi conten- Dimentico dell'eterno, quanto immerterci che facessimo a falvarci canto, quan- so ne' beni terreni. Per sua pietà manto facciamo per perderci . Il Prodigo dogli Dio una malattia graviflima. Re-Diffipavit substantiam suam vivendo sistette gran pezzo alle istanze di pre-Inxuriore. Erode per un ballo Quid- pararfi a morire : finalmente cede ; e Luc. 14. quid petieris dato tibi , &c. Dica Af-hiarco, quid petieris dato tibi , &c. Dica Af-hiero, che offerfeper un'affetto? Esiam Francesco, detto Fra Giovanni Evansi dimidiam partem Regni mei petieris, gelista dell' Ordine di San Francesco.

Esth. 6. impetrabir. E per non andar si lonta- Or mentre questi veniva, ecco giunno, chi potra mettere a numero le spe- gere in casa dell' Infermo due Relife di roba, di rempo, di falure, di o giosi Agostiniani; dicendo, che ave-nore, i travagli, le penalità d'un lusu- van saputo il pericolo, in cui ritrorioso, d'un vindicativo, d'un avaro, vavasi, e che venivano ad affister-

Patient. bur, quar vitiore diligunt. Quelle male dentro. In questo punto era per giunthamily clure, pone, geome concraoni per va con que recognificado de finingenti il corpo, calzar penofo, di-querit domandarogli, ed egli rifipomezzare il cibo, perche è? Pro rebur, fe loro, per dove erano i fuoi palii. quar visitare digiane. Per un vil dicie-Allora gli altri due ripigliarono eto, che porta fino all'inferno: Si ergo, Ben può Voftra Paternia laciaconchiude Agostino, suffert anima, ut re ogni pensiero, imperocche noi

Stephan re: Homo tibi fubtrahit terram: tu ti. ferre, neperest? Adunque se tantotol-Căinar. bi Calum. Nemo magis tibi inimiens lera il Cristiano per perire, che non dodecore, teiple. Or come si fedele, si giovia- vrà tollerar per falvarfi? Quanto ragiomund. le, si offequiofo, si ubbidiente à que- nevoli, ed opportune mi caderebbero tti nimici i e intollerante del Proffi- qui dagli occhi le lagrime di San Pammo ? Non è questo volontariamente bo Monaco antico. Portossi ad Alesfonziacere alla infelicità di Sifara, che fandria chiamato da Sant' Atanafio : e 1.4.6.18. fugge Barac, e si sida di laele, che veggendo una Donna profanamente vestita, ed infiorata, cominciò a piantrafigge le tempia con un chiodo del gere amaramente. Dimandato della caquel giuoco le ingiurie del perditore , fua dannazione: l'altra il cordogliodi o l'arroganza del vineitore. Mutar vedere, che non fo io altrettanto per luogo, parlar basso, accettar inviti grof- dar gusto a Dio, quanto questa saper fi , e fomiglianti . Se il Re fotto mi- oftenderlo , Aveva dunque ragione di nacce, o premjordina il perdono, nol dir Tertulliano. Se tanto fi spende per faresti? Non è Re de Re Cristo? Ah la compera d'un vetro, quanto si de'

> XV. Confermi tutto il fin qui detto un'esempio. Negli anni di Cristo 1990.

d'un ambizioso ? Intueamur, ci esorta gli. Lo gradiron molto i Domestici, S. Agostino, quanta in laboribus, & gli guidatono sopra, e giunti all' Indoloribus homines dura sustineant pro retermo chiusero sortemente la porta da notti, e peggiori giorni; quelle folleci-tudini, cure, pene, gelofie. Quello contratofi per via con due Religiofi,

## 104 Predica XII, hel Martedì dopo la seconda Domehica.

fermo, e fugli detto, che ftavafi egli Da questa Crocc bramofissimo della chiuso con due Religiosi buona pez-za fa ; e che aspettasse. Restò perples-amandosi io cotanto, mi tratti da nefo, e foggiunfe: come cio? A me par-larono due Padri Agoftiniani, e mi dif. che ti ho mai fatto? Non vedi questo fero di averlo visitato, e trovato assai Sangue? seorre per te; questi astronti meglio. Ma Padre, i Religiofi, che en- fono a meritarti la Gloria. Mi vedi sì trarono, non fono tuttavia usciti. Av- sfigurato, e non ne impietofisci ? Ti vicinaronsi alla porta, e non udirono inteneriresti pure a veder così per coromor veruno, Chiamarono, ma lor tefta strada un cane, e di me no? non fu risposto. Qui stupiti, consusi, Puoi vivere senza amarmi ? e giacchè determinarono sforzar la porta , ed non ami me, neppur amerai te mede-entrarono ; quando , ò Giudizi tre- simo ? Miserere animae tuae . Ama l' Eccli 30mendiffimi di Dio ! non trovarono Anima tua, intereffati dell'Anima tua, Religiofs, ne infermo, se non un puz-20 orribile, e intollerabile; perocche e quanto sei far pel tuo corpo, 20 orribile, e intollerabile; perocche e quanto sei sollectio in allontanare i sinti Religiosi furono due veri Dia-mali di lui. Vuoi che i debbano più voli per menarsi quel miserabile in cor-il Demonio, il Mondo, la Carne, che po, ed in anima nel loro Inferno, non l' Anima tua, e'l mio amore? dove staardendo, ed ardera per quan- No, non più così. Vuoi, figliuol mio, to Dio fia Dio.

nomo! quanto più mercato gli fareb, mio Dio e Redentore. Futti qui probe riuficita la falvezza fua eterna è per firati felamiamo per mifericordia. Erquattro foldi perdè la Grazia di Dio: rai Padre mio, errai il cammino. Mil per poca roba la Gloria imprezzabi- le volte benedetto si Tu, che mi dai le; e per non far penitenza a tempo, luce a conofeerlo. Già mi da pena, negogli Dio il tempo di penitenza. Gesu mio, e mi da pena folo perche Quale feufa pore valergli in quel giu-fiete chi Voi vi fiete. Non più, Stftiffimo Tribunale? Tanti fudori per gnormio, non più. Mi do vinto: non accumular terra; tant ozio per regnar fo che rispondere. Mifericordia Ben sopra le Stelle? E di te, se non muti follecitudini, non avverrà altrettanto? stiani, sclamate, sclamiamo tutti. Mie Datti ora per convinto, affinche non sericordia, caro Gesu, pieta, persesti convinto innanzi a Cristo dalle dono.

vegniamo di là , e refta affai miglio- tue opere. Odi come or ti parla mi-rato. Per tal notizia fi portò ad altri fericordiofo ; non far che un di ab-affari; e finitigli , fi traffe dove l'In- bia a parlarti tutto altramente giufto. Dio fia Dio.

XVI. Ah Peccatori! e quanto a cafantamente, piangi i tuoi peccati, af-

and the second of the second of the second of months of the control The part of the control of the contr the state of the s

minerial of the state of the st

## PREDICA

Nel Mercoledì dopo la feconda Domenica.

## IL MALE, E I DANNI DI ERRARE LA SUA VOCAZIONE.

Nescitis quid petatis . Matth. 20.



Donna , ut sedeant hi duo silii mei , lei Astrologhi : Imperabit Nero , sed Tacit in unus ad dexteram tuam , & unus ad Matrem occidet; Occidat , tilpose ella, danal,

Alla Città di Effrem, finistram in Regno tuo. Delle dodici se ove a ripararsi dall' in- di, siano a' mici figliuoli destinate le vidia, e dall' aftio de' prime; e Pictro alle promesse anticipa-Farifei per l'applaudi- te abbiafi pace, e ceda. Siano di lata rifurrezzione di Las copo; e di Giovanni ambi i tuoi lati, zero , crafi il Reden- ambe l'orecchie, tutto Tu, da cui non tore un qualche tempo riftretto, ecco possa altri farsi, se per l'un de miei lo, vicino omai già il di folenne di Paf- figliuoli non paffa : furon privilegiaqua, per offervanza della Legge, av- ti ad affafferti nella Gloria incominviarfia Gerofolima, Sonogli Appoftoli ciata ful Tabor, feguitino nella forfeço, e Giuda ancora, che udendo di tuna perfetta del Paradifo". "Povera bocoa al Maestro Divino predirsi in Donna! ti scusa l'esser Madre: 'ti scuquella Città la morte imminente, tutto fa l'esser figliuola di Eva ambiziosa d' il cuor gli s' infiamma a procacciarglie- onori : Hæreditario mulier delinquebat la .: Ecce ascendimus Hierofolymam . errore, dice pur Sant Ambrogio ; c Ambr. Alcendimus : Stima dunque Crifto efal- le colpa v'ha , farà non del 'tuo tes l'es de tazione la Croce; e mostra, ene non nero affetto, ma dell'ambizione ar Fibre sa a forza, ma che di propria volontà va dentissima de' figliuoli; a'quali perció a morire e che Campidoglio di trion- rivolto il gran Macftro Divino , e non to doveya divenirgli il Calvario . Fa a te, Nefeitir, diffe, Nefeitie quid peintanto della vicina fun Passione fre- tatis. E non è già un folo il vostro quentiffimo:, e minuto ricordo ; e errore d Errate penfando ad onori. perche poi in vederla fia force la lo mentre io vi parlo di obbrobri, e di ro Fede, e perche ad Amor si ma-pene Errate in credere che fia i cognanimo corrifpondano con amore me questo terreno, come di Davide În cotal punto appunto ecco Maria di Salomone mici Progenitori , il mio Salome Moglie di Zebedeo, e Madre Regno celefte con pompe, troni, passionatissima di Jacopo, e di Gio- Assessori: Errate in cercar trionsi senvanni, subornata forse dalle verecon za vittorie, e non sapete , che Re-Matt. 11. de ritrofic de due figliuoli , ecrear gnum Celorum vim pattur , & vine dal Redentore tra offequi , e adora lenti rapianti illud ; Etrate in voler zioni, che ? aliquid. Ulanza dell'avi- per retaggio di Sangue la Gloria : redità delle Donne impegnare al molto taggio di chi fparge con me il fuo fanin ispecie col cercar poco in genere gue, non di chi il vanta con me co-Aliquid: alcuna coserella: i primi poi mune per parentela, e se lo serba tisti del Regno. Nulla però non rispo- mido nelle vene. Prelati Successori dife all' aftuta domanda il prudentifis Crifto a chi vi cerca Prebende, e pomo Principe : Qui dixit et: quid vis? fii per attinenze carnali , rispondete Impari, chi regge a non soscrivere con Cristo: Nescitir quid petatir. Non Memoriali impreveduti di Audace al sate che l'ambizione vi precipiti agl'inpari che amante , Die , profegui la fortunidi Agrippina , cheintefo da Cal-

Masth.

dum imperet. La difgrazia è maggiore: ne, attente a' comandi Divini : Offe farebbe morte d'Anima. Sai che ti è il avida audite verbum Domini : Di., Cornel. à lap, in

Matt.14. bus : vento lo Spirito Santo : Porto za di quelle offa in quel campo : Et Pf. 142. dirà anche l'altra , che Ezechiello vi destina : Unumquodque ad jun-

Nipote, il Fratello ? carne recisa on- che loro io offero spirito, onde vivadefu recifa la tua. A me che importa no: Ecce ego intromittam in vos spiriche tu vesta del panno della medesi- tum, & vivetis. Spettacolo incompama pezza, ond'io mi vesto ? Nescuis rabile! han moto quelle reliquie differquid petatis. Sopratutto ecco lo sba- fe; e rincontrandoli suonano: Factus glio più grave, epiù dannoso: Nescitis est sonitus prophetante me, & acce comquid peratis. Scegliervi stato senza mio motio. Indi si ricongiungono : Et acinvito , anzi contrario alla mia volon- refferent offa ad offa ; ed eccole finaltà: io vi voglio in Croce, voi vi vo- mente non fol corpi vivi, ma efercito lete in Trono : io vi chiamo al fan- di combattenti : Steterunique super pegue , voi anelate alla porpora: io all' des suos; exercitus grandis nimis valumiltà , voi agli onori . Uditelo dall' de . Simbolo fu un tempo cotal avammirabile Alapide: Nescuis quid peta venimento della libertà del popolo tir, quia petunt id, quod contrarium erat prigioniere in Babbilonia, di cui era corum vocationi , co professioni: Vocati perpetua querela: Arnerunt offa nostra, 20,0,22, enim erant a Christo ad sequendum ejus & perint spes nostra; ma immagine po-Prov.31. paupertatem , bumilitatem , & eru- fcia più propria dell' Esercito incontracem , non ad ambiendos honores . Ar- stabile della Chiefa Militante , cioè de' gomento gravissimo che io stabilisco al Fedeli uniti in Fede, ed amore, ed avpresente Discorso : Il male , e i dan- vivati dallo Spirito vivificante del Reni di chi erra nella fua Vocazione, dentore. Pure ad ottenere effi vita Uditemi attentamenteo per non erra- concorre Dio, chiamandogli agguila re, o per correggervi di quelle ostà del campo: Ossa arida
II. Nave è la Chiesa Cattolica : audite Verbum Domini e debbono es-Facta oft quafi Navir: Naviganti i Fe. fi concorrere ubbidendo all' invito a Greg.1.6. dell: Vita nostra Naviganti similis est., Ecce commotio. Ma qualunque ubbipettofo il Mondo : factabatur Aucti- fia, qual fi avvisò, che fu la ubbidien-1' Eternità Beata : Spiritus tuus bonus accellerunt offa ad offa . unumanodane deducet me in terram rectam . Or che ad juncturam fuam . Qui ftà il punfuol farfi da' Marinaj qualor la Nave to. Corfe il cranio, e fi affife fugli e affalita da' flutti ? Il Piloto con gli omeri : l'offa delle braccia al proprio occhi alla carta regge il timone i luogo, al proprio luogo mani, torace, Rematori attendono lu banchi alla vo- ftinchi, piè: Hie eft ordo, dice Ugon ga ; de' rimanenti , chi fale alla gab. Cardinale , e da questa ordinanza la bia, chi cala le vele ; quegli infitto-no all' Ancora, quetti ad aciugar l' nervorem vinnili celliganter; de time Card la acqua, la più parte incora co gridà, e l'accipium pirismo, qui vivere e a fa- Esci, tutti scalmano a Dio, che lor soccorra, ciat. Cristiani volcte vita, volete vit- 37. Cosi la Nave va in Porto; e non altri-menti, attendendo ciascun de Cristiani incontrastabile della Chiesa a nemici al proprio mestiere, stato, ed uffi- giurati della vostra quiere temporale, zio nella Nave della Chicfatra le tem- e felicità sempiterna : Exercitus gran-peste del Mondo afferra la Beatitudine d's nimis valdò ? seguite la voce di eterna. Non vi par viva cotal fimilitu- Dio, rispondete alle chiamate, coldine tolta dal Mare ? Forfe vi aggra locatevi nello flato, nel posto, che

vi foggiunge in un campo . Mostra- cturam fuam. In caso opposto, come gli Dio una spaziosa pianura colma alla Nave, dove il Piloto volesse sar tutta d' offa d'uomini estinti, e vuol da Rematore, il Remator da Timonie-Fresh che lor prognostichi Vita : Vaticina- re, e così del resto, naufragio avver-37. re de offibus ifiis , Su fu ceneri uma- rebbe , e non porto ; e come al corpo,

in cui l'offo del piè volesse effere ca- lo stato de Continenti ; e volto di Liotutto il mal nostro ; e gridi quanto trimonio , e Repubblica Secolare : In più può ad ammonirla un Moderno: Job justos Conjugatos.

fizi, e di azzioni, esce tal confonan- deaurato circumdata varietate.

po, e'l braccio metterfi nello stoma- ne, il qual fignifica lo stato secolare : co; gli orecchi occhi, ed ogn' offo tutti però egualmente muove lo Spiricontumace al Precetto di Dio, fare a to stessio di Cristo, perche facciasi sua voglia, consusione succederebbe, guerra al peccato, e all'abisso. Ubi Exech.t. e non vita, molto meno virtul milita- erat impetus spiritus, ibi pradiebanre : altrettali sconcerti incontrerà il tur. E per somigliante mistero rivelò Criftiano, che erra nella fua vocazio- Dio ad Ezechiello falvi que tre grannc. Sapete onde originossi al Mondo di uomini , Noè , Daniello , e Giobtutta la fua rovina ? Fons malorum be : Si Noe, & Daniel, & Job fue-oliv in nostrorum. Dagli occhi di Eva. Dagli rint in medio ejus : ipsi sua justitia li-Gen 3. occhi? Si. Ma Dio detto non le ave- berabunt animar fuar . In Noc , infeva Me midear, detro le aveva Me eo-paa, Agoftino ; s'intendono i Prefati, medar. Vetifiino ; pur tutta la colpa ehe governano i l'Arca della Chiefa: Ang.l.; fu degli occhi ; non perchè videro da In Nos juliar Preppifers ed a quali fi de pece, occhi; ma perchè vollero fare uffizio riduce lo ftato de Sacerdoti i In Da-merit. di palato, e di gusto. Ristettete al Te-niello lo stato de' Celibi, a eui si ridu & remiss. sto : Vidit igitur mulier quod bonum cono i Religiosi: In Daniele justos Con. & in effet lignum ad Descendum . Quindi tinentes; ed in Giob lo stato del Mal. Ps. 1324

Palato hoc sapere debuit non oculo ; IV. Una cotal varictà di ftati , ed ch' egli medefimo convien che pianga uffizi convien per tre fini alla Chiefa, già fucceduta l'alta comune difgra- Il primo per perfezzione, fiecome ne' zia: Oculus, dum munus obiit palati, Cieli materiali la numerofa diversità periimus. Diferazia che rinnuovasi delle Stelle, e nell' Empireo le ere nella Chiefa, qualor da' Criftiani non Gerarchie, ciafcuna con tre ordini, seguesi l'ordine della Provvidenza Di- o chori impiegati in varj uffizi, e mivina negli stati, ed uffizje Hee in Ec. Lessaffisa Republica omnir vaina est. Lessaffisa Republica omnir vaina est. Lil. Dimostriamolo dappresso. Esta, che v ha nella medessma Chie: 183,422. prima convien por mente, che non a fa di diverse azzioni: Secundò pertinet caso dispose Dio nella sua Chicsa si va. ad necessitatem actionum; perocche, ri ministeri . Fine in lui del crearci al dir dell'Appostolo, se tutto il corqui in tetra, su dover noi proceurar-ci il Cielo: Finem verò viram eter-tum corpur aculus, ubi auditur? Se 12. Rom, 6, nam, dice S. Paolo. Ci die mezzi ad tutti Sacerdoti, e Claustrali, chi diacquistarlo : moltissimi , e differenti fenderebbe la Repubblica? chi produrper addolcirci il travaglio . Fonte in rebbe figliuoli al Cielo ? Se tutti amquesto più nobile Paradiso è la sua mogliati, chi dedicherebbesi in tutto Grazia; ma che bel vedere , dallo a Dio? Il terzo fine per la dignità , steffo innassiamento sorgere si vaga bellezza, ed ornamento della Chiefa: varietà di fiori, di esercizi fanti, on Tertio hoe pertinet ad dignitatem, 6 de comporsi il mazzolino de Prede-stinati. E la Cetera del miglior Davi- Davide il più pregevol vettico di gala la 2/al 44. de, che nella varietà delle corde di varietà, giufta il fentir di Caffiodoro : Caffiod. diversi stati con suono distinto di uf- Astinit Regina d devris tuis in vestitu iti.

za, che fuga il Demonio in pungerle! V. Ella però questa diversità di Vila mano della Provvidenza. E'la Car. te, Stati, ed Uffiziniente men ; che alrozza militare della Gloria di Dio, la Chiesa Universale, è proficua a parche vide Ezechiello, in cui v'ha vol- ticolari Fedeli, ed egualmente a prò to d'Aquila simbolo de' Prelati, vol-to d'Uomo fimbolo dello Stato Eccle- scambievole bisogno, che tutti abbiam fiastico, volto di Bue, che rappresenta dell'ajuto or d'uno, or d'un' altro;

merce, che le inclinazioni, i talenti, i merito. L'andarvi lavorate le pietre ed abilità sono tra noi diversamente di- fu significarci che qui in tetra debvife; ficelie fu gran Provvidenza anche bonfi lavorar l'Anime per riporfi in per in prò della falute eterna dispor qui in quel Tempio di riposo, e di pace : terra uffizj svariati, e stati opposti. Di- Hic enim foris tundimur, ut illuc fine te al natural caldo, che rimangasi in reprehensione veniamus. La differenza cclibato; brucerebbesi sempre: dite al di tante pietre era immagine della dinatural pacifico, e moderato, che pren- l da moglies perderebbe la pace : Sacer- turali , inclinazioni , e talenti . I fiti dote, Religioso si salverà. Colui ha ingegno: attenda alle lettere, e sia in prò l ri stati, ed usfizi nella Chiesa. Il didi sc., e del Proflimo. Quell'altro in- vario degli stromenti, i diversi eserclina alle Meccaniene; attendavi, e giovi alla Repubblica colle fue arti, Cost Ingegnero i faffi, e raccomandarli all' potendo ognun appigliarsi ad uffizio, e Artefice per lavorarli giusta la lor ftato contorine al suo istinto, e abili- qualità, era indicio, che Cristo sutà, sperimenti più soave, e più facile il premo Maestro dell' opera chiamerebtrafficarfi la fua falute eterna. Siam pie be i Foleli per istati diversi incarican-tre vive destinate alla fabbrica di quel do alle lor Anime lavorarsi degne d' gran Tempio della Gerufalemme cele- effere collocate nel Tempio della Gloftc. Sapete come ? Appunto come la ria : Ut illue fine reprehensione venia-Scrittura c' infegna, che venivan dal mus. campo le pietre per quel grande edifizio del Tempio di Salomone . Veniva- Crifto chiama agli ftati per fine si alno si ben corrispondenti tra se, si ben to e si utile ; reftami il dimoftrar la proporzionate, che per commetterfi, maniera, con che si chiama. Ella lc. Malleus, & fecuris, & omne fer- losa come Autos della natura con ramentum, non funt audita in domo, mezzi naturali ; con soprannaturali taeum adificaretur. Que' cento ottanta lora, come Autor della Grazia. Divimilla Artefici, e que tre milla trecen- de egli inclinazioni, talenti, e fa apto Sopraintendenti dell'opera pulivano plicar gli uomini con gusto a diversi nella campagna i fassi, e disponevan- mesticri. Per sin nel ventre della lor li: Quos dolaverum cementarii Salo- Madre quanto diverfi d'indole, ed'inmonis, & camentarii Hiram . Tutto clinazione erano Efail, e Giacobbe? il romore de' tagli, tutta la diversità Questo è appunto l'accennatosi nella delle pietre qual grande , qual picco- Parabola della division de'talenti : Uni la, qual mezzana, qual rotonda, qual dedit quinque talenta : ecco il Relipo a disposizione degl' Ingegneri , che autem duo: ecco il Sacerdote: alli ve. prese avevano prima le misure, e il di- rò unum: ecco il Secolare: Unicuique questa cadera bene nelle fondamenta, cenzo. Ferreri : Idest secundim proquesta verrà ottimamente per arco , priam dispositionem . E quindi poscia questa per colonna : quella per pare- da cotal genio la facilità , e'l diletto te : resti questa pel portico , quella in ogni stato : Artta est via, que duper porta ; e fattane di ciascuna la cit ad Vitam ; verissima proposizione elezzione a norma della fua ldea, rac- mirata affolutamente. Ma non fi concomandavanle a fabbri. Uditori, erc- traddiffe il Redentore in chiamar la detelo a S. Gregorio : Simbolo della sua Legge soave , e l'incarieo de' Pre-Tempio : Quid domus illa nifi cale- ve est , & onus meum leve . Sapete flem Ecclefians , de beatitudinem figu. perche? Ce lo infegna Bernardo. Per-

versità delle umane complessioni , nadiverfi nella pianta accennavano i vacizi di ciaseuno stato, e l'eleggere l'

VI. Ciò supposto infallibile, che uopo non y era di ferro ad aggiustar- questa maniera è doppia. Chiama taquadra, e quale aguzza era nel cam- gioso chiamato a Vita più alta e Alia Mattate. legno ; e in vederle de destinavano : secundum propriam virtutem ; S. Vi. Matt.7. Cafa della Gloria immortale era quel cetti pelo leggiero : Jugum meum fua-Mattalla rabat? Non vi si udiva stromento, chè non ci obbliga per forza menenperchè nella Gloria non vi è stato di doci al collo il giogo ; c' invita a

14. Mer. £.10.

por-

Nel Mercoledì dopo la feconda Domenica.

chi lo porta; e perciò non aggrava lo Dio avcalo eletto. Resta vinto, e perstato, perchè accomodasi alla inclina-

1.Cer.1. Paolo, e laició l'estitto : Que fiulta trimenti Pietro anche kguendo tra le circa. Final Mundi elgit Deux: intirma Mun- pene Crifto (può difi atro più eccel olivara di elgit Deux, su confundat i apientes; [o?]) precipita: Ba tamen pietas Pe. from. i-

ut confundat fortia. dalla eccellenza dello stato dipendere trati in cotali azzioni per volontà di pollum se incedere. Venga il mio ba se voluto sassi Romito, chi sa, se og-stone, e la frombola, per queste ho gi sarebbe l'Appostelo. Ve mihi s 1.000. abilità, e fortezza. Per quelle Non non evangelizavero. Credete a' San-

possum, non possum. Sono migliori; ti Dottori : credete alla sperienza : fianlo; per me neppur son buone. La sicurezza della Vita eterna, la Dio mi volle Pastore; or Pastore, e quiete della Vita temporale medesima Soldato; non vo cimentar la mia vita, dipende dall' accettar la Vocazione

27.

Remard, porcelo di noftre mono: Tollies igneme e d'Intello: Bélifica arma non requirit, Basili, mesum [super vor. de fi discret; avviia dice. Basilino da Seleucia, basulum pa-Scienc. Dunn. il Santo, non impono invitir; fed von fivarium, to spilor accepti. Adunque mono: violite. Alioquim non requirem, fed la-Gratie non armit irrephasum adiritation berem Internetieri. E de avventire, role pationi gent professional adiritation format di collo: per tono diamengale (Petero). Petero di quello fiato, a cui tato, percine accomount at a means and propria fina voloma: Quidam in gieriffimo è ogni giogo, e dolce, le Relgione, infegna il profondiffimo a portarlo ci fi fottopone ancor Cri. Leftio, peresan, qui in mantimonio 10: 31 Christia ingum nobifemm por fuffent falatem confequati. Negli onoin Mai-tat, non potest non este leve jugum, it molti si dannano, perchè Dio gli th.11. scrisse il dotto Palacios. volca in istato umile : letterati preci-VII. Oltre questo modo ordinario, pirano, sempleis farchero faivi. Rachiama Dio agli stati, ed uffizi come gion di cotali catastrofi è il tener Dio Autor della Grazia con altro più cecello ; e fino gi illutramenti ; de il-pirazioni , dando quella inclinazione, che la natura non die , o perfezzio-tente in natura non die , o perfezzio-nandola fe la diede . Quante volte i le, o a darci capitale per quello flato, nandola fe la diede. Quante votte i les, o a aure capitale les quetts insertentent i, e pacifici finit da cotal a cui non chiamocri. Fectro del fine grazia efcono in campo armati di mezzo, e del mezzo fine, dien el Lizacio ad imprendere affait adui per la boli di oso Agrazio. Non vollero Gloria, e compiacenza di Dio Chi portarfi diritto a Dio y vollero che Dio Ignatio al Chiama del detto avrebbe, che Pescatori inabili, torcessei ad essi, ed a suoi affetti disor-fiacchi, spregevoli anelerebbero alla dinati. Tutto dunque consiste in seguir extr. conquista d' un Mondo ? Stupinne Dio dove, come, e quando vuole. Al circa fin. trum impulit in abrupta perfidia . Da- 13+ VIII. Tutto il punto ora fia in ifce all'effi non questi no quell'iffizio, c. Adolevit Dathan, e confaggaratio. fiato, ma qual Dio vuole, ed a qual Pendona Saul la vita all'intimico. e chiama; perocche quegli fon veri mezzi a falvarci, che alla Divina Vo-mezzi a falvarci, che alla Divina Vo-mifit Jaul; ideoque Repon, vistaque 15-lontà fi conformano. Erra chi crede excidit. Onde cio? Dal non effer crila ficurezza della falute . Secolare ti Dio, e per effere migliore la ubbidien. Ralverefiz Religioto ti dannerai i fe za, che l'agrifizio. Gli fiati fon co-Secolare Dio ti volca, c non Religio me i cibi, dice S. Gregorio Niffeno i Gregorio Niffeno i fo. Migliori in se crano Tamin Recipie, e militari di Saul , che mon le chi fono adatti, a cuti froma- Naz, de gie, e militari di Saul , che mon le chi fono adatti, ad altri notivi . Se divuri, pafrorecce di Davide a datterare un l'ado primo Eremita avelfe voluci origen. Gigante guernero. Pur Davide vetti- farti Appofilolo, chi fa, se oggi fareb- fessio. Toto di quelle protetta, e e grada Nos be S-Palolo; e fe Paolo Appofiloso Appofiloso de Nos de Saul.

Divi

Divina, e fecondo essa lo stato: Sci- cterna? Facesti a Dio orazione umile, Sueque, que, sullan especial de la limborcuar, e connacte prograndogh l. via luct, sullan especial esp pe aut felicitas , aut miferia dependeat la confiderazione il prò , e i 'danni 6.2.

aterna. videnza paterna del noltro Dio , la tua predefinazione per vedere a qual qual tutto il noltro Bao pen nell'in- patre inchinavafi la linguetta della radovinarci il noltro Bao ripofe, de' gione illuftata dalla Fede Missimi rintracciarlo. Altramente, come ve forze, e talenti naturali, ed i fopran-duto averebbe il Santo Davide quel naturali, feppur gli avevi, per non-Divinissimo Principe di mezzo al Cie- gittarti addosso maggior carico nello lo in trono, e macstà prenderne stret- stato, ed uffizio, che quello, che po-26.12 tiffimo esame? Dominus de Celo pro- tevi portare fino alla Gloria? Pigliaspexit super filios hominum, ecco le sti configlio da persone virtuose, pru-attestazioni del Re Proseta, ut videat denti, sperimentate per non errare in

Adunque se egli è in obbligo l'uomo verristi, che avevi a trovarti in pun-d'indagare il suo stato, mezzi a divi-to di morte, e nel Giudizio di Crifarlo gli die Dio : all' uomo die in- fto per non fare elezzion d'altro ftatelletto : al Cristiano, intelletto illu- to, che di quello, che in tal'ora vorminato da Fede . Uditelo da Agosti- resti aver fatta ? In verità , che se il no : Ad hoc debet homo effe intelligent, Cristiano ponessesi a far simili consideut requirat Deum . Quefto è effere razioni tolte da me dal fior de' Macstri. 13. de intelligente: il di più tutto è ignoran- c Dottori di Santa Chiefa, prima di Trinit. za. Intelligenza è confiderar ciò, che entrare in istato, ed uffizio, facilistifi ha ad eleguire; e con attenzione, mamente gl'indovincrebbe: Si est infollecitudine, e cura chiedere, conful telligens, ant requirem Deum. tare, e disciferare il modo migliore dal mettere in opera ciò, che fi defidera.

Lorin in Uditelo dal dotto Lorino : Intelligens Pfal. 13. eft , qui rerum probe tractandarum exploratos habet modos, attente, diligenter , fludiose interrogando , & invefligando. Mezzi adunque vi fono : fe , e precipitò a' finti beni della ter-

selligens, aut requirens Deum. dice severissimo se cercasti Dio , crilarmente se ti sceglicsti stato ad inspiifceglierlo: Se attendesti al fine dell' titudine permanente nelle azzioni delmo indifferente modo, e mezzi fecon. la baffezza della spiegazione piacendoti d'effi, in quanto il buon' per effi il declinare ? Chiamano fla-nfo d'effi poteati condurre alla vita re in retto quando fla in nominativo il

che dallo feegliere cotale stato, ed uf-IX. E non è già, che quella Prov- fizio ti potevan feguire in ordine alla si est intelligens, aut requirens Deum. facconda di si gran conseguenza? Av-

XI. Ahi però, ed ahi del Criftianesimo, lasciatemi piangere, e lamenta-re con Davide, il qual soggiunge: Omnes declinaverunt, simul inutiles facti funt. Fece Dio l'uomo diritto al Pfal.16. Cielo, fpiega S. Bafilio, ed egli fi tor-Chiamafi stato, insegna l'Angelico, X. Elaminerà perciò Cristo Giu- una rettitudine quieta, e permanen. D. Th. te : Status a stando dicitur fimul ad- 1.2. and ffiano, in tutti i tuoi atti ; c fingo- dita quadam quiete . Adunque è ella 181.art. una cofa medefima chiamar Dio ad 1. arg. 1 razione di lui. Se penfiero poneffi in uno ftato, che chiamare ad una ret. Caf i. averti creato; servirgli, onorarlo, la vita. Adunque colui declina, che glorificarlo in questa vita per poi go. non cerca nello stato la rettitudine: dertelo nell'altra. Imprendefti con ani. Declinaverunt . Più , e perdonatemi do il tuo flato da confeguire il tuo mi prefta a maggior chiarezza il Clufine, non fermandoti colla volontà in niacense. Dimandate, dicc egli il cotai mezzi; ma ayvalendoti, e com- Raulino, a' Gramatici, che fuoni

## Nel Mercoledì dopo la feconda Domenica.

nome, declina quando passa ad altri umile di Secolare, su ad essergii com-cass. Adunque allora sta retto il Cri- mensile P La pietra delle sondamenta si silano, quando con intenzion retta; è stata pierra di Altrie. Essimiasti i ta-e pura cerca Dio in tutte le cose, e lenti? Eri ferro, hai voluto satti Reliegli vuol cafarfi : questi declina al mai S. Jacopo nella sua Cationica ? In genitivo della lussimia. Vuol Dio, che mansatudine sussipie instituto si casi, ed egli per suoi in quod posts, la strare animas vostrara: rereffi vuol renderfi Sacerdote: queffi Omnes declinaverant . E che segue da ed i Periti in tal arte , che tra le ma- 1.3.c.18. ciò ? Avvertillo poi Davide : Inut. niere d'inneftare, quella che fi fa di fi-ter fatti funt : abbominevoli , leffe mile con fimile è la più ficura , pren-Felice : Abominabiler fatti funt . Si de meglio, erefec più pretto, vive pid na dannazione.

XII. Stringiamoci oramii a' partico.
Lai. Ed in prima facciafi qui innan2i il Sacerdore. Avefti vocazion cer2i il Sacerdore. Avefti vocazion cer3 a fecciale per falire a grado si eccelMiér. 10 ? 80 dall' Appoffolo), che, Nei rale, con qual prevenzione d'opere die del Palazzo d' un Re ? domanda cationem , & electionem faciatis : Che il Crisologo : Quis non vocatus ad materiali di virtil adunatit a si grande Regis se proripti servitusem ? labbrica della Maesta Sacerdotale se-

20. Curiofo vedere farebe l'eletto a Con-co pretendere , anzi arrogafi uffizio patta fumptu, qui neeffarii fami Lucità al Segtettio. Dio il volca allel flato Amor di Do ; zelo del fuo onore:

fingolarmente nello flato 3 ma lafeian-doli trafeinare dalle fue palioni 3 de chiamo M. Giord' Avila il Sacerdote. Avil. 1: clina in eafi obliqui . Uldite come . Il legno volle farfi chiave del Cielo! Il plat. à Chiama Dio colui alla Religione : ed Cieco fentinella di Fortezza ! Udifti Sacerd.

Qual parola di Dio è cotesta? L'Evancade nel dativo per acquistare. A quell' gelio, dice il Gaetano: il Verbo uma-altro ispira Dio il conservarsi in quie- nato, dice il Concilio Viennese: la Cajas. te, e continenza, ed ei vuol Mo- Divina ispirazione, dice Alapide- Hanc ibi. te, e continenza, qui el vuoi nue Divinia ipriazione spritter Sankini. On continuo gile, onde poi entra in follectudini , enim ingreit menti spritter Sankini. On continuo el liti ; quefti precipira nell'accusativo perché chiamafi innefto la tiprizzione el cili ; quefti precipira nell'accusativo perché chiamafi innefto la tiprizzione delle gelofie, e difendie. Dio voto li birra è A dimortar forfe, chei dono quell'altro in ritiramento umile , e foprannaturali fono infufi graziofamen a Lap. virtuoso; ed egli per sua ambizione te da Dio? o che l'opere merirorie non ibi. mettesi a governare: questi declina al sono tanto della Narura, quanto della vocativo, chiamando altri a feguire Grazia; al modo, che il frutto dell'alil fuo mal' esempio, e rovina fino all' i bero congiunto, piul s'imputa alla marablativo, togliendo, e distruggendo za, o buccia, che s'incastra, che non la' roba de' Poveri nell' uffizio pub-blico. Ahi declinazion milerabile! bum. Diconogli Scrittori Deverufica; Horre.

corruppero, dice Pagnino : Rancidi tempo, porta più frutto. Dio prudenfatti finat Puzzarono manlando di cimpo, potto protectione metre ordinaria, se trifto odore, dice Vataloi F.F.-mence il ramuedlo della fua vocazione di Tutto però racchiode il Te. ne agli fatti, giufta il naturale dell'alflo Latino: Imriles facti sunt. San bero, a cui la innesta : Institum ver-Bruno: Idest infructuosi, & perni-bum. Non suole dunque innestare la ciosi sibi , & aliis . Ecco le dolorosis purità del Sacerdozio in un'arbore si fime conseguenze dell'errare stato, ed diffimile, qual' è un naturale lascivo: ustizio: abbominazioni, corruzzion di Suscipite institum verbum, Nazlanze Naziazi costumi, mal odore di scandali, cter. no: Ad quod quisque vita genus natu. de Div. ra sua proclivior est, boc sane suscipiat. Vit gen.

quisquam sumit sibi honorem, sed qui sante accertasti la tua vocazione? San vocaziore d Deo tanquam Aaron. Chi Pietro non ammoni? Magis satagite Petris. entra da se a mettersi fulle prime Se- ut per bona opera certam vestram vo-

cari

carità col Proffimo : umiltà , orazio- Efimerfi da' tributi , fcegliere questo so, perche non sapca savellare : Ecce Ve ess : Ephraim quasi columba se-noscio loqui. Proseta ed Avvocato so-ducta non habeur cor . I Settanta : no finonimi . Avvocato e balbuziente Infipiens, fenza fentimento , stolidi . come può effere ? Ecce nefeio loqui . La Colomba entra ne pericoli volone . Sacerdote fenza orazione è volere el-tariamente per poco cibo , per un fere Avvocato d' un Mondo fenza fa-Più : Dov'e l'affetto, ed applicazione est ad eum in Arcam . Per far com-Juper pinnaculom 4 cmpli . Dictui : anni 3 pinne non necimi pinnemi verili conde differencelle voi una effere azrione di Dio 3 l'altra del Diavolo i 7
rac che l'Evangelifila nel dica. Donno de 2 Riflettute all' una , c all' altra 1
effenerité conduce Pierro a metre
la Chiefa fopra di lui. 2 d'altra pinnemi crano gli Ateniefi, c al Chiefa fopra di lui. 2 d'altra chiefa fopra del lui chief m Evag ro degli abusi è il sine bastardo , che intervallum est inter casum Abraha, & fuole avensi per rendersi Saccidote : Jephte. Abraha praceptum est, un filium

earita cui Frontmo: unmua y vitazio di ne e per eleggere e per foddisfare flato come fole di lucro. Gregorita del obligazioni dello flato eletto? Nazianzeno: Zanquamo non vitati Gregorita Geremia chiamato dallo flefib Dio exemplum y fed victive operandi ne Nazianza del per complum y fed victive operandi ne Nazianza del complum y fed victive operandi ne Nazianza del per complum y fed victive operandi ne Nazianza del per complum y fed victive operandi ne Nazianza del per complum y fed victive operandi ne Nazianza del per complum y fed victive operandi ne Nazianza del per complum y fed victive operandi ne Nazianza del per complum y fed victive operandi ne Nazianza del per complum y fed victive operandi ne na per complum y fed v per suo Ministro, e Proseta: Bt pro- cassonem, & subsidium, hunc ordi- erat.i. phetam in gentibus dedi te : pur si scu- nem judicantes . Ma Dio minaccia : Ofea7. per parlare. Non fo, non fo, dice coli di quel grado Divino folo perche M. Avila, come pas pigliar quello ul vidadocchiano qualche guadagno? Si fizio, chi non ha dono di orazione? mili alla colomba di Noc : Rever/a Gen 8. Phi : Dov'é l'Affetto, ed applicazione, est automi ma Arram. Per lar comalle code spirituali e della chicle 2 piana a Noé 2 per goder di quel niForte tal'e que goder phi della converfazione, chic colla Meffa parendoti se quel quarione con un fecolo: più deldel quario con un fecolo: più deldel quario con un fecolo: più deldel actue che della Pretiaria: più
tono nel Mondo che milerie, e. di
de cattre che del Breviario? Tanta
vers vorazione al Sacerdozio ? Udite.
vera vorazione al Sacerdozio ? Udite.
Chiama Cfifto Pietro per fuo Minittro, egli drex: Tu ex Petrus, for fiu.

ett., (de quia ferrout. Andria Sacet. Gen. 3.

ett., (de quia ferrout. Andria Sacet. Gen. 3. Atto, egli dire: Tu er Petrus, & Ju. eet., lea quia lervat. Atteu al socie, e per haus perma adficab Euclifum do, perche il diduivo de peis. Euclifum de mann. Condufe il Dernouio lo teta dazi de Secolari si obbliga a fuggire Marsello di delle tentazioni, e lo possibilità cima del Tempio: Allumi ga le confeguenze amare Marcanzio 1,10,146 per pinacatum Tumpii. Dircini: dinna, funem fisi neclunt funefium, de Atta per pinacatum Tumpii. Dircini: dinna, funem fisi neclunt funefium, de Atta per pinacatum Tumpii. Dircini: dinna, funem fisi neclunt funefium, de Atta per pinacatum Tumpii. Gircini (dinna, funem fisi neclunt funefium) de Atta per pinacatum Tumpii. Gircini (dinna, funem fisi neclunt funefium) de Atta per pinacatum Tumpii. Gircini (dinna, funem fisi neclunt funefium) de Atta per pinacatum Tumpii (dinna, funem fisi neclunt funefium) de Atta per pinacatum Tumpii (dinna, funem fisi neclunt funefium) de Atta per pinacatum funefium (dinna dinna dinna della del

a mettere forto a suoi piedi la Chie-fa: Super pinnaculum Templi. Lo ro sceglimento la inclinazione, ben sata : Super punacettum 4 empt). Lo lo recognite la attituda en la revolette chiaramente : Alla Chiefa pendo quanto cla giovava al buon riuconducono Gesu e 1 Demonio ; ma [cimento . Ed i Padri Criftani n e inGesti porta a mettere il fuggetto foeflexibility de la considera e la considera e la considera e la colla Chiefa: quetta è vozzione dil Abramo fi dipone al fagrificio del fice alla Chiefa: quetta è vozzione dil Abramo fi dipone al fagrificio del fice alla Chiefa: quetta è vozzione dil Abramo fi dipone al fagrificio del fice alla Chiefa: quetta è vozzione dil Abramo fi dipone al fagrificio del fice alla Chiefa: quetta è vozzione dil Abramo fi dipone al fagrificio del fice alla Chiefa: quetta è vozzione dil Abramo fi dipone al fagrificio del fice alla Chiefa: quetta è vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di fagrificio del fice alla chiefa: quetta e vozzione di pone di Dio; il Demonio conduce il fugger- gliuolo; Jefre della figliuola; falva Dio to a far che tenga la Chiefa fotto a' inranto quello, non quefta: Ne ex-

Des offerret : Jephte numquid coafte | ha talento ed è Confessore , Predicadevovie? Padri, che sagrificate, come tore. Un mutolo dunque si elegge per Jefte, i vostri figlinoli, che maraviglia poi di vederli morti nelle golpe, fcandalofi, ignoranti, e fenza fecondità di buone opere , e di esempi buoni alle Anime? Perciò potrebbero, come Jud. 11. la figliuola di Jefte Flere virginitatem

fuam in montibus. XV. Pure in paragon de' Prelati, possono per la passione compatirsi i dini fenza esame di vocazione, scienza, virtu, voi rovinate la Chiesa, e

Marchael torum Ministrorum est incuria, & ne di dottrina, e servori di spirito, e Marchat gligentia Pralatorum , non mentifee zelo ; ma Lune con luci di lettere , virg An Marcanzio . Anticamente efaminavasi e senza servore di spirito , non sono

della feta voli , benche gli nascan le tiam , idest qui refriguit in splendore verb. Ma. ale; che fe fu vermine tutta fua vita, Stimavasi Luna senza calore Ilaia, e che voli può egli dare con ale nella interrogato un di dal Signore: Quem vecchiezza ? Qui diu vermir fuit , mittam? Et quir ibit nobis? Risponde. Oli. 1.6. quidem aler fit, cum alar accipit. Guai Santo: tu rispondi alla prima interro. Bufil. in firom.

bidite all'Appostolo: Manus citò ne. se turum. Odano, odan coloro, i qua-mini imposuerie, neque communicave- li precipitosamente sigittano all'uffizio 2.7 im.; ris peccatis alienis. S. Girolamo : In Eccletiasticosenza età, seuzastudi, sen-Hier.l. 15 ordinatione malignorum particeps est za orazione, senzavirtu, senza zelo, inc. 18. peccatorum , qui tales constituit . Non fenza mandarlo Dio; folo per isplende-Ifai.

fuole stamparsi l' impronta del volto re, per arricchire, per comparir nel Monreale , se non si csamina il metallo , do , e per vanità . Isaa con essere L e si pesa ; altrimenti la moneta è fal- saia teme di andare senza che Dio il manfa, e la pena è gravissima , perchè si dis ed essi vanno? Diano contodiaverfa ingiuria al Re, danno alla Repub- si preso uffizio in casa di Dio dasc. Diablica ! Manus cito nemini imposueris : no conto do danni delle Anime, e del ordinare è imprimere il carattére del frutto che perdettero facendo effi i Pa-Re de' Re : vedi fe è oro : pesa pri-stori , ed effendo Mercenaj : Instiles ma il senno , la scienza , il talento , facti sunt fibi , & aliis . e la virtu.

Tromba Quarel.

lingua del Cielo ? Ha talento, e non ha zelo: ha Rettorica, e non ha spirito; farà buonoper Pittura, chetrattenga, ediverta, non ifpada che trafig.

ga : Homo Sanctus, dice il Savio, in Sapientia permanet ficut Sol: nam ftul Ecolors tus ficut Luna mutatur, Il Sole haluce, ed ardori : La Luna non ha ardori , ancorche abbia luce : Luna. Padri . Prelati , che conferite gli or comenta Bernardo , habet absque fervore Splendorem. Quel Savio è da Dio eletto per illuminare , e fecondare l' il Paradifo: Ratio numeri grandisma- Anime, che ha, come il Sole, luci

ving Am Malteileas. American preferre , ma la pet eletre a far giorno nella fina Chiefa: leilima. non filo la vita preferre , ma la pet eletre a far giorno nella fina Chiefa: leilima. non fine de Candidari del Sacredozio ; pe — lei impuma fiulto: profegue Bernas. Remark per procech non è facile o, che il verme do , qui in decore pro pendidit fapies. Inst. se la verme do , qui in decore pro pendidit fapies. Inst. se la verme do , qui in decore pro pendidit fapies. Inst. se la verme do , qui in decore proposition de la verme do , qui in decore proposition de la verme do , qui in decore proposition de la verme do , qui in decore proposition de la verme do , qui in decore proposition de la verme do , qui in decore proposition de la verme de la verme do , qui in decore proposition de la verme de la verme do , qui in decore proposition de la verme de la verme do , qui in decore proposition de la verme de la verme do , qui in decore proposition de la verme de dudam dier pi, cum inco sespri. Cinal Jasaro. E incomus aux prints inscrine 3º Prelais, goi agli Edininatori, che garone i Quero mittan è Esc. ego. promusovono all'Altare vermininfangani mitte me. Di alla feconda: Quit ibit. E diterra in terra. Jeri nel parligegio, nel-la gala, nel vizió, nello frandalo, ed ne aggiunge la ragione: Proprie con oggi col Calica di Geluciritò ? Ub- [cin unfirmitatie non di safut collection del control del

XVII. Parlo fingolarmente a' Cura-XVI. Quanto peggio ancor' è ac. ti: Per qual fine si cerca l'uffizio? per cettare , conferire Uffizj Ecclefiastici accomodare il fratello , il parente , agli indegni è Sacerdote folo danneg. Il fervo: Pianga di nuouo Bernardo: Bernardo de Sacerdote e Confediore è Sacer- Alone dati fant faci gradus in occidi sacerdote e Paraficatore è Sacerdote e Paraficatore e Parafi rocho à Danneggerà non folamente altrettanta cura fi ponesse a mettere colla vita , mar col difetto di zelo , un Parroco, che un Medico. Eppure coll' ignoranza, colla omiessione. Non quanto più y ha di pericolo? Che sarà

olivitedella Greggia, fe seegliesi il Lupo Giliberto Mora hac non ell contu Gill. fer. Rrom. qui Lupus eft ? Anche pecorella ftraziava le compagne : Si lacerat dum a dar gli uffizj. Racconta S. Anto-

.S. Ansonino; che presentato ad un Vescovo nin.4. P. un canestro di pera assai belle, tivolsir. 15.c. tosi a' presenti disse : Di chi mi side-6.9.6. roa cuftodirle? fi offerfe un fuo Nipocon cura d'Anime. Di te , ripigliò il Vescovo, io non mi fido. Ah Monfignore, rifpofe un confidente: Gli fidaste poco sa ranto numero d'Anime,

deve far cofe grandi in gloria di Dio; po brevissimo. Mi concedano però sistemo e di concedano però si dan la concedano p 6.atym c- que illa agat , que nulli officiunt , fed profint omnibus . E' effere bafton de' Paris, fiscochi, fronce a pigri, fieno a pre-fo. da cipitofi. E facile far bene tante par-XVIII. E Gualmentofi etra talora anti? E' malagevole domare un polle-

dro, temperare uno stromento, derivare un fiume , frenare un torrenre . Or che farà governare uomini , umiliar fuperbi , reggere arbitri , tagliare abufi , feemar passioni, sofferir varj giudizj , tollerare moleftie , invidie , follecitndini ; eppure farebbe men grave danno, se tutto questo fusfe folo in ordine alla falute corporale come il Medico; ò in ordine al natural conoscimento come il Filosofo, è alla moralità come l'Etico, ò alla pacedomeftica come l' Economico, ò alla pub-· blica quiete come il Politico. Ma egli è in ordine a Dio, all' onor di lui, alla notizia, gloria, falvezza eterna de Sudditi; e con carico di pagare Anima per Anima, E' pelo leggiero ? è da pigliarlo perchè di onore? Non penso, che piglierebbe altri imperito di mare a reggere una Capitana Reale per golfi, folo perchè la carica è di onore. Che importa se più è il

per Pastore? Quid Pastorem designar, mache, sedentaela. Può mgannarmi l' 29, in ambizione : Se è Dio ; che mi chia, Cant. ma, il vedrò nella perseveranza della ouls est; quam putas edet stragem, ifpirazione. Un Veni che ispiri e un cim over rexerit ? Misero chi colpa Veni di Superiore, che mi comandi : un Veni che mi configli', c rincort', Ma chi ufa queste cautele ? Anime pure, che vivono nel Libano in caflità , ed orazione : Sponfa mora festinationem noftram fugillat , & arguit ; te, a cui pocoprima avea dato uffizio non expettamer vel femel vocari . vocationem vel prævenientes, vel arte procurantes. Come avrà poi fronte, ecuore da pregar Dio ad ajutarlo ? Come avrà ... Ma gli altri due stati di Ree non vi fidate di luia dargli in cura ligiofi , e di Conjugati cercano pure poco numero di pera ? Attenti , che il loro luogo, e il lor tempo. Luogo o Officium dicicur ab efficiendo: chi l'ha, farà per essi la seconda Parte in tem-

### SECONDA PARTE.

Che nello ftato di Religione, ò di continenza (Ottimo frato è quello della Religione, in cui anche dormendo fi fa viaggio al Ctelo, facendofi guidar da' Piloti, che fono i Superiori . Quanto però maggiore è lostato, il pericolo e maggiore . Religioso vuol dire , legato due volte . Legato come Cristiano : Religio a re- Rup de livando dalla Legge: Legati come clau. ver. Restrali dalle funi d'oro de' Voti in or- lig. dine alla perfezzione nella feuola dell' annegazione , e mortificazione : Simbolizzati però ne' tre Fanciulli della Fornace, onde uscirono illesi dal suoco, perche avevano ricufato le vivande dilicate della menfa reale : Alio. Daniel. quin , dice San Fulgenzio , numquid vincerent flammas, fivellent amare de- Fulgen, licias ? Ma fopratutto, perche vi en- fer. 7. trarono legati : Viri illi vincti miffi funt in medium fornacis. Tra le fiam. Dan. 3. me', e pericoli della Babbilonia del Mondo i più legati fono i più ficuri. Or pericolo, che l'onore? Tre volte è vegga il Cristiano, se citato da prenmvitata la Spola de Cantici s Vent de derfi senza confiderazione : Veggano i Cant. 4. Libano Spensa mea , veni de Liba- Padri se de darsi per motivi di terra . bano, veni. Se è Dio, che la chiama, Onindi il rifallamento delle Religioni. Pereine non correctala prime? E'invito I Moabiti, e gli Ammoniti ininci ad effere Superiore: Feni coronderia, implacabili e Soldati con ami per-

te chi furono ? Discendenti di Loth , e delle sue figliuole, Trasse Dio Loth dalle fiamme di Sodoma se parendogli, che non istarebbe sicuro nella Città di Segor, diffe, che doveva falire al monte colle figlinole : Ascendique Loth Gen. 19. de Segor, Go manste in monte, dua quoque filia ejus cum eq . Le figliuole il refero ivi briaco , e concepettero dal Padre ; e da questi incesti orribili nacquero Moab , e Ammon . Ah Loth, e che fu questo? In Sodoma cafto, e nel monte incestuoso ? Hug. Ugon Cardinale ; Montem ascendit Cardibi. proprio usus consilio . Nol conduste Dio alla grotta . Di qua non solo il fuo eccesso, ma tutti i peccati de'

Hug. ibi. nardo 3 el Pittaviense: Sunt musti , Caino , le vollero mogli. Videntessiti Bercho: qui de valle ad montem , idest de mundo Dei silias hominum quod essent pulchra , Moral. Script.

tà, che non in maggior ritiro: Uti-

teriores funt. vostri Congiunti per ragion di Stato , contra Deum'a di Mondo, di carne, fenza esame di XXI. I medesimi uffizimeccanici non gione ad un discolo?

XX. Finalmente fi farà da Dio efa- conto a Dio.

petue contra il Popolo di Dio , sape, to non ci vuol minor vocazione. Ciè dote, e bellezza. Tantobafta a'Padrig a' Contraenti , Abbramo manda il suo Servo per trovar moglie al fuo figliualo, e gl'incarica follecito, che non la scelga da' Cananci ; Non accipiar uno Gin. 14 rom filio meo de filiabus Chananearum Patriarcha Santo, ditegli, che efamini che roba ha ella, qualità ? Eli no e avverta al più chefia virtuola, S. Gian-chyflot. grisostomo: Astende quemodo veteres bor non querebant substantiam multam in Gen. non divitias, non fervos, non jugera agri tot, & tanta, non externa ve-nuftatis formam, sed anime pulchritudinem , & morum nobilitatem . Oggil' avarizia, e l'appetito fono mezzani de' matrimoni. Siaci Dio o no, fiaci virtul Discendenti Meglio era vivere in Citono; eppur trattafid'un legame infolubile per tutta la vita. Non ricordannam, qui continere non valent, contradofi, che que'Giganti di Itatura, emaberent; effet eis pracul dubio milius in lizia, per cui cagione mando Dio il humili gradu fidelis populi falvari , diluvio al Mondo , nacquero perchè quam in Dei sublimitate deterius vive- i figliuoli di Seth molli dalla bellezre, & districtius indicari. Cost S. Bor- za delle figlinole, e discendenti di ad Religionem ascendunt, qui tamen ibi. acceperunt sibiuxores . Si casarono per dem ebrietati, & luxuria vacantes, de fenfualità, non per-dar Anime al Cie- Gen. 6. To. Cosi oggidi: Quod in meretricibus XIX. Ma di tali conseguenze datà folet quari , hoc in Conjugibus optant , conto non folamente chi entrò , ma dice il Grifostomo : Propterea non chi gli fece entrare . O Padri , o genuerunt filios subditos vet fibi , vel Chris A. Zii! Tanta voglia di veder Religiosi i Deo ; sed contumaces & contrase, & imperf.

vocazione? E se per non chiamarli debbon prendersi senza vocazione, Dio fono mali Religiosi? Se scandalez- Errano color chevi si appigliano, o perzano Comunità, inquietano Moniste che l'ebbero i loro Padri, senza badare rj ? fe gli disonorano co' tratti , e a'talenti, o per avidità di guadagno . rei costumi ? Se appiceano ad altri la Quindi poi l'abbisognare ancor di che peste devizi? Chi darà a Dio conto vivere colla famiglia s'e perciò cercar di tali confeguenze di mali ? Chi, se modi illeciti al sostentamento in danno non voi , che gli fpingete, e color , non lieve della Repubblica . Sapete che gli ricevono ? Se vedeste un Li- perchè ebbetirolo d'ignorante Pietro in Luci 9. brajo , che ne' Libri di Commedie , Jul Tabor? Nesciens quid diceret . Che e di Romanzi seriveste pertitolo: Vi- disse? Faciamus hic tris tabernacula . Tomnio ta di S. Francesco: Vita di S. Agosti- Timoteo Antiocheno: Quid tibi in men- Astioch, no, di S. Chiara, di S. Agnele, e di tem wenit, Petre? Que non didicifti orat de altri Santi; non gli direfte: Ah traditor facere , aggrederis ? Reita didicifii conte- transidi Dio, de Santi, della Repubblica ? xone ; nune autem tabernaculum role gur. E non è peggio mettere abito di Reli- edificare? Per fin da chipefcamprevuol farfi architetto o falegname, de'darfi

me ancor de Conjugati, per lo cui sta- XXII. Attenti dunque a' danni, at-

tenti alla ragione strettissima da darsi zione per giungere al Porto. Così Ea Dio, se i ministeri si pigliano sen- ster prudentissima dovendo presentarsi za vocazione. Mi rimane rispondere innanzi Assuero vuol che Mardocheo ad una gran domanda. Io errai nella fuo Zio intimi a tutto Ifraello un divocazione. Che rimedio ? Rispondo giuno di tre di, ed ella pure digiune con altra domanda. Se uscissi in una rà: Es ego com ancillis meis jejunabo. Galea contra vento, e camminato mol- Sapete perchè ? Ella stessa lo dice : to , ti accorgessi dell' errore , che fa- Et tune ingrediar ad Regem contra leresti? Remare, e piu remare per giun- gem facient non vocata, tradensque me znued. gere al Porto. S. Ennodiolo diceva: morti, to periculo. Si Cristiani, si 2. ep.9. Remis opus eft quoties nullo flaminum Saccrdoti, si Religiofi, e Religiofe, si puppes juvaneur impulsu: Giaccheen. Conjugati, si tutti entrati in gradi, uffizi trafti fenza vento di vocazione; remi, fenza vocazione. A gran pericolo rimeremi , vigilanza , mortificazione , ora- dio grande : digiuni, vigilanza , orazione.

# RED

Nel Giovedì dopo la feconda Domenica.

## NELL'INFERNO I REPROBI IN FASCJ.

Mortuus est Dives, & sepultus est in Infer-No . Luc. 16.

ne . N' è lo Storico Cristo s e non crudeltà s per cui giustamente pian-And da a questo, come nel suo Evange- gerassi per sempre sotto la tirannia Euthym sio a parecchialtri racconti, il nome di de Diavoli . Fece da Re tra por-Terrull. Parabola, è cíempio. Come vero in-frenass: dividuo fu il Mendico, e Lazzaro eb- Ebbe il corpo imbalfamato dagli aro-Chrissis dividuo in menang state of the christian delle vivande : oggi ha l' Anima Greg.

zioni, e'l patrocinio de Lebbrofi oggi intifichita dal fumo de quel fefleffo ortien nella Chiefa ; così vivo ; iddo forno ; dalle incde d' una e vero ribaldo fu il Ricco crapulone ; fame perpetua . Come nol ricompe-Nicenfe per nome giuffa la tradizian de la tanta ricchezza ? Perché non gli gli Ebrei, Giudeo di schiatta, e ben scioglie la catena rovente da pie, l'accenna nel nominare Mosè, e nel-tra tanti servi suggitigli, un servo

On ê favola , Peccato- in raccapricoio i Peccatori . Ah I ri , l' Inferno : non Quanto gli farà dunque di noja tra finto personaggio di quelle pene eterne l'udir questa matfeena tragica, Ric-tina da tant Oratori Appoltolici far-chi avari, ed ingor- fi pubblica rimembranza delle fue fugdi , il vostro Epulo- gue delizie , e di quella sua brutal morar che fa Abbranos cotenno falo ? Sepulna e in Morao ; tano al Redenore, e voltato da lui a' in fondo ando dunque in quelcharació di precipitar add'abilitó ; fic. che ben pote perfuded fi , come con tur fi in ligeno. Ah si. Se Inferenvilo di castrofe fefea , metterne ao, detto in Greco adir, vuol de la viente de la come de la

Orig. Clem. Alex.

giufta l'Alapide ab alpha privativo , ambiti da te disprezzando i celesti coed idin , Privazion d' ogni veduta , me alieni : i beni, che ti toccavano, autro il iupplizio dunque dell' Epulo- que' beni che possono concedersi a ne è non vedere . Non vede più il quegli adulatori si gentali , que'tripudi si dolci , quegli unguenti si foavi , que' cibi si vari , que vini si generoli, ma mendicando collemania tentone da quelle orride brace qualche rifloro , truova ciò , che di lui ci ri-

ferifce il Grifostomo: Ubique cinir . de Laza ubique faville , & pulvis , lamenta, semel egressam animam revocante. Ma aime I che se inferno all'Epulone infelice è il non vedere : peggiore Inferno riesce un brieve vedere : Ele-vans antem oculos suos , cum effet in tormentis, vidit Abraham à longe, & Lazarum in finu ejus . Picciola pena era dunque veder se miferabile , fe non gli fi dava a veder Lazzero gloriticato: Et ip/e clamans divit : dolore. Che cerca il meschinistimo? mo gli mandi Lazzero con una fola goccia in un dito a rinfrescargli la lin-

Aug fer. ben gli sta, dice Agostino: Desidera- scio. Una mezz' ora vi stia questa vit guttam, à quo ille micam, ò come mattina con me, chi non vuole ftar-S. Batilio: Vice potus desiderium stille. vi in eterno. Diam principio. Qual fu però il referitto di Abbramo II. Ah, dove vannoa durare (non Caten.

milicer mala. Nunc autem hic confola- ribaldi, che ripagano a Dio con offctur , tu verò cruciaberis ; Fili . An- sc i favori ? Dove i bestemmiatori , e che verso i Dannati usano urbanità i gli spergiuri? dove color, che profacryfest. be'euor degli Abbrami; sen'edifica S. nano le Feste, e le Chiese ? I Padri Giangrisostomo : Vide Patriarcha bo- di Famiglia perversi ? I Sacerdoti di Corn in nitatem! filium vocat; a rimprovero di Crifto scandalosi? I vendicativi , i di-

mini fan dannate i Famigli : Recepi- vevanno a durate tutti i colpevoli imfli bona. Il Greco aggiunge su, cioè penitenti? Doveè in uso, che vadanoi tua. I beni tuoi terreni, e caduchi: sermenti secchi, ed inutili. Dio ri-Tromba Quaref.

Mali. E Lazzero fimiliter mala. Temmisero que bissi si candidi , que pa po è ora di mutarsi le sorti : Nunc rafiti si giocolieri , que Mufici si gaj , | antem hic confolatur . Deh chi mi spic-22 quell' bic? Oucl cadavero vivo per pura agonia , quel mendico , ed infermo, anzi lebbrofo, quell' abbominato da tequal contaggiofo; ond'è che eggi stesso, da Lazzaro diconsii Lazzaretti; quel famelico fatto cibode'cani , quell' uomo trattato peggio de' bruti nella tua cafa : i cani dentro , & luctus , nemine /uccurrente , neque egli al portone: i canicolle offa almeno, egli neppur co'bricioli: quel creduto qual'altro Giob uom ribaldo percosso da Dio: Hic hic, questi è quel medefimo, questi è quel Lazzaro stesso non più circondato da Mastini, ma servito da Angioli a códurlo al fen di Abbramo miglior Ofpite di te erudele: nel fen di Abbramo suo Padre di Fede, nel sen di Abbramo porto, premio, e corona di chi pugno in terra, e vinse: Tu verò cruciaberis . Dove ? Ove giaci . Con quai penc ? Tu che le tolleri , nep-Vuol , che Abbramo ( non ha cuor pur fapresti ridirle . Le so per inestadi favellare con Lazzero per vergogna , bili : le fo per infofferibili : le fo per rimorfo, cd invidia ) vuol, che Abbra- eterne . Più non mi è lecito dirne . Meditatele voi miei Signori : che io per me non vo'far torto al erudomegua incarbonita. La lingua? e gli altri | rito dell' Inferno diminuendogli le pen e gua licationida : La lingua ha mag-membri infocacii : Nella lingua ha mag-gior pena a perchè della lingua fu la col-mento mi feelgo . Il modo di abitare pa maggiore : Imparate Ricchi, che ne-che faranno que miferi Cittadini in gate limofine a'poveri, e fate infulti, quella infelicifima Patria, cioè ogni Una goecia! Non nego una brieia? specie di Peccatori nel proprio suo sa-

alla supplica ? Fili , recordare quia posso già domandarvi : dove vanno a recepifii bona in vita tua, & Lazarus f. vivere, od a motire) que' Cristiani e 16 Luc-non pochi padroni , che co'mali ter- fonefti , i ladri di roba , cdi fama? Do-

i beni slimati da te veri beni ; i beni sponde interrogando ad Ezechiello : Ezech 15 H 3 .

Cryfoft. Conc. 2.

> Ic. de Temp. Rafil, m

Toan,

sum, qua junt uner ignalificarum? So luttato, a qualopera farà dunque atto ben io che d'una quectia, a d'una ro luma Crittinno? Afar fucoconfluovere, d'una noce, d'un pino, può, c co: Exec igni datum oft in cfam. Criticole profittar l'ufo umano. Or de'ra timole profittar l'ufo umano. Or de'ra timole reculuir in on via mezco: Aust mucellid'una fecca vire potrà farfi al-visis, aut igni. Se fecco it truova la tettale? Alumanisti follette de est lignam, morte ferza vira di Grazia, fara put fast opus? Chitra voi fidafi, o Arte-fto di fianme tattatec: Si in vite non fici, dicomport diferment una Nave? eff. in igne eris.

una lancia per guerra? travi per cafa?

Prelato ? no , sarà un Caisssto . Un Mossore Angeli zinania ad comburento ne ? sarà un Erode . Un Giudum in sasciulos ligant , cum paredice retto ? sarà un Pilato . Faremo paribus in tormantis similibus sociami : unbuon Ministro? sara un Achitosello. ne superbi cum superbis, luxuriosi cum

Fili homini . Profeta di : Quid fiet Faremo un buon Soldato , un Capi-de ligno vitis ex omnibus lignii nemosum, qua funt inter ligna sylvarum? So uffizio, a qual opera farà dunque atto

porta per Chiefa? Una panca, una fe- far qui parola; gia vi prevenni . So, dia per adagiarvisi? Potra farsene una che la lingua è mal pennelo del fuocaffà ? non ha larghezza . Un pun-lco, e chel eternità non può riftringer-tello ? non ha fotza . Un baftonci- fi a un'ora . Mi fermerò in folamen-no ? non ha vigore . Una pertica ad te accennarvi come calano ad abitaappendervi vasellamenta? Autfabrica- re in quella misera Patria i Dannati : bitur de ea paxillus, ut dependeat in Sapete come ? Rifletteste alla manieeo quodeumque vas? Che rispondi E ra, con cui si portano ad essere bru-zechiello? Che rispondete Artesici? ciati i sermenti? Chi non lo sa? le-Dio ha a rispondere. Udite: Ecceigni gati, stretti tra sè a fastelli . Tali diè datum est in escam: utramque partem a vederci i Peccatori destinati al suoejus consumpfit ignis, & medietas ejus co eterno in quella sua parabola il redacta est in favillam. Sermento sec- Redentore. Nacque, disse egli, tra co, e infruttuoso è solo pasto del suo- il buon frumento la rea zizzania; asperco. Non v'ha mezzo al tralcio, dice tò fino a tempo di messe, e sece tut-Aug. tr. Agostino, ò della vite, ò delle fiam- to crescere insieme il Padrone del camme: Unum deduobus palmiti congruit, po: ordinò poscia a'Segatori, che racand visits, autignis. Fin moise 100 nff., coglieffero in prima la 2222ania intiin gine eris. O Vigna e non Gianlino, 100 nOro, 1
lyinna e non Gianlino, 100 nOro, 10 foglic fole di voci ; ma frutti anco ri ; non ci vogliono per quella vol. ra di fante opere . O Vigna della ta Spofitori, ed Interpetri Criftopro. Remin Chiefa, tua vite è crifto : Ego famo fole la patalola, e come importantificati. Il vitir ; i Criftiani tralej: Et vos palminima volle egli flesso spiega a que la come de la patalola, e come importantification. ter: come i tralej non danno alla vi. /eminat bonum /emen , est silius bomi-te, e tutto dalla vite necesono, est ni: Ager autem est Minatai e bonum fere , vita, sugo ; e divisi da esta ne femen , bi funt filis Regni : Vizania vivono , ne fruttano ; così noi in lii sunt nequam : inimicus est Diabo-Crifto fiamo, viviamo, e per la fua lur: Messi consummatio saculi est; e fua grazia operiam bene. La colpa finalmente: Sieut colliguatur zizania, mortal ci divide , ci rende fecchi , & igni comburuntur ; fic erit in coned incapaci di meritare la Gloria. In fummatione facculi. Adunque fafej a-questo mifero stato adunque: Quid vranno a fari de Peccatori inquel di fest de tigno visis? Che potra faris di tremendillimo per pascolo al suoco tanti fermenti fecchi, di cui abbonda eterno; e come le legna fimili fi ftrinunatal Vigna? Chepotrà farsi d'un mal gono dagli esperti; così il Principe e Gres. 14. Cristiano? Ne faremo un buon Sacerdo-Giudice Cristo ordinerà, che i simi- Dial. c. te? no, che sarà egli un Giuda. Un buon li nella colpa si affascino alla pena : 35.

delibus ardeant . E molto più i com- zelo a voi male lingue ? Se qui vi fi plici in una medefima colpa, aggiun- rifparmia il fuoco; mancherà laggiù a ge a S. Gregorio S. Vicenzo Ferreri: Dio , il quale ne tien pieno un' Inuscir gli Angioli a segregare, ed a stringere in fascio Imperadori , Re , Principi malyagi : in un' altro Prelati indegni: in un'altro Religiofi inoffervanti: in un'altro Religiose vane; colà un fascio di mali Sacerdoti : qui un tafcio di Giudici ingiusti : E dove in fascio avari , usuraj , ladri , mercatanti ingannatori ; e dove i prodighi , e dove i disonesti, e dove le donne profane; Et congregabuntur, disse lsaia, in congregatione unius fascios in lacum.
Povera Vigna della Chiesa di Cristo! Ecco dove andranno a finire i tralci di quella tua Vite Divina . Infelici zizzanie qual dura divisione vi separa dal grano eletto per effere gittate da' Ministri d'Infernoa sar fiamma in quella orribil fornace della perpetua lor Babbilonia ! Et non ceffabant qui mi-Dan. 3. Serant eos succendere fornacem naphtha, & flupa , & pice , & malleolis . Con tai fasci ardera per sempre il suoco d' abiffo: Alligate ea in fasciculos ad comburendum.

IV. Io però vo'veder per mio avvifo ( colui mi feguiti a chi cale di se ) più distintamente, e più dappresso fasci così infelici; e fiami guida quella medefima Legge, che disprezzarono. Chi non vede ciò, che ad ogn' ora avviene per coteste strade, e piazze? Chi non ode per coteste botteghe, ed officine le bestemmie, i giuramenti, le maledizzioni, che formontano le parole, per comperare, e per valoroso chi peggio bestemmia . So , Spergiuri , che rendono il Dio della che non mancan rammatiche , che mi- Verità consermator delle loro mennaceino, non mancano Giudici, e Governato, non mancano Giudici, e Governato, non mancano genu dici mentire, e giurare e, che ne Comando un Resamo e qual fu dimente Divini non fi di di lor mesur sir. Luigi di Francia, che per ogni pa- moria, quasi colpe impossibili; ond'è, rola facrilegha facea pagare dalla lin- che folamente fi esprime il divieto di

luxuriofis, avari cum avaris, falla-i gua rea ad un botton difuoco la peces cum fallacibus , infideles cum infi- na . Che prò da questa freddezza di De omnibus participantibus in eodem ferno ? Narrasi d' un vizioso di lin- Summa Ferr fer. crimine fiet unus fasciculus . Or che gua, che trovandosi infermo, esolo, Pradica. do Dom. farà, feguita con eloquenza di ferro prefentoglifi innanzi una pia Donna tili verb. per quelta volta il Ferreri , veder in afflitta, elagrimofa, Cheavete, Signo-Juram, quel vasto campo della gran Valle ra? dimandolle colui; ed ella : Qual summ mestizia maggiore può prendermi, che mand 2. quella, chemi dà questo spettacolo? E Avila in tolto via il manto, scoperse un tene- summ. ro Bambinello, figliuol fuo, tutto difeurf 2 piaghe, e ferite. Or tu mi dì, fog. 6.6.5 20

giunse ella, di qual pena stimi tu dogno, chi ha ridotto a si mal punto questo Angioletto innocente? Merita, tutto sdegno, pietà, rispose l'Infermo, merita morte il crudele fenza riguardo . Ripigliò allora la Donna : Tu , empio, tu di tua bocca ti danni ; e fappi, che tel dice MARIA, Madre di questo Gran Dio Bambino da te colle tue bestemmie, espergiuri si mal concio , e ferito. La tua fentenza fil giusta: riman soscritta da Cristo; or or fi cfeguirà . Dileguosfi MARIA col Figliuol fuo Divino; riferi attonito lo fgraziato a'Domeffici il caso : immantinente morì . Può dirfi più ad orror di cotal vizio? La Madre di pietà gli si sa contra, Fiscale. E con giustizia. Udite . Ogn' altra colpa commerces dall' uomo con alcun timore, e ritegno , come fuggendo da Dio perchè nol vegga : Non vidit Dominus nos , van lufingandofi , dereliquit Dominus terram . Chi però giura in vano , ha in si poco pregio, e timor Dio, che il cita, e trae testimonio della sua colpa . Potrebbe fuccedere al Mondo sfrontatezza più enorme, che chiamare una Donna, testimonio del suo adulterio , il fuo Marito ? Non fi legge neppur di Donna scema, che vendere: Sembra omai efferti eglifat-tanto abbia ardito . I Giuratori lo to punto d'onor questo abuso : e più fanno . Più temerariamente però gli

chiamarfi il Nome di Dio in vano .! Oh! Giuriam talora falfamente : è vero; ma in cose lievi: peggio. Maggior ingiuria è dar col bastone, che non colla frada: maggior disprezzo ancora fe con canna, o bacchetta, E non farà onta più grave a Dio offenderlo in materia leggiera? Chi per facrilegio si orribile ha audacia, non più mi maraviglio, ehe non temal'inferno. Ma colà nell' Inferno vedrà se chiamar Dio, Maria, iSanti a contestar bugie, è fallo lieve. Nell'Inferno, nell'Inferno, dove arderanno eternamente accatataffi, ed a fasci: Alligate in fasciculos ad comburendum.

V. Ma qual fascio, e di quali altri infelici fi compone colà quell' altro, che nulla men del già veduto, e fuma, ed arde? E' egli de' Profanatori delle facre Feste, e de' Templi . Lasciateli spasimare. Dovevano a miglior tempo fapere il fine, per cui furono stabilite le Feste in terra . Additollo bastantemente il Redentore in quelle cinque cure fatte in di feftivi . In di di Festa guari quell'idroprico, per cui domando a' Farifei : Si licet Sab-Luc. 14. bato curare ; e volle con ciò infegnare, che in didi Festa debbon curare gl' idropici di diletti mondani la lo nel Tempio. Abscondit se, & exi-

hom. 23. rigene: Dies festus vocatur affictio ani- Tempio furono que' tuoi tristi pensiehom. 3), nignic: Diet I finat outside appleations it; che fomentalit: Ne piange Beda: Beda in Nom. me. In di di Fella guariquella Don-La-Gis na così inchinata, che non potca le Quoi molas cognitationes quis officiali partici. La Cilco: Mellier di-quaff tot inpidee in Jofann mitti. 12. Th.

fla guari a quell' altro la mano ftor-quella figliuola innocente, perche non Luc. 6. pia, c fecca: Extende manum tuam; impari laidezze da que Cattedratici del-

Les is 14 bata mutabumur. In di di Festa curò gipericolosi, in conviti in riste, in ubbria. gli occhi in fronte al Cieco nato con chezze ; anzi se così le Feste non si

loto di firafaliva: Fecit lutum ex fouto : Ciechi di malizia, e d'ignoranza ricu-perate vista all' Anima colla parola di Dio, che qual faliva gli esce di boc-

ca . In di di Festa die salute al Paralitico della Piscina, che non potea muoversi: Erat Sabbatum in die itto. Jean. Nel di dunque di Festa alla piscina del Tempio per udir Messa, o Cristiani, per racquistar virtu da' Sagramenti; alla pifcina degli Ofpedali per vifitar poveri , e per muovervi ad ogni gequal fine si frequentan le Chiese ?

nere di bontà. Si fà così da' Cattolici ne' di festivi , e ne' Templi ? A Perchè un minimo romor d'stromenti fabbrili non fi udiffe edificandofi il Tempio, ordinò Salomone, che venissero le pietre lavorate nella campagna. Usa al Tempio di Dio egual rifpetto, e filenzio, chi vi viene a con. 3. Reg. 6. versazioni , a liti , a traffichi , a cachinni, alle profanità fino ad inquietare i Sacerdoti fu gli Altari? Mivergogno di ricordare gli fcandali, le difonestà, i cenni, gli amoreggiamen-

ti . Era l' amante Gesul anfiofiffimo di morire per gli uomini ; eppure in veder che i Giudei volevano lapidarvit de Templo . Non quod mori non apud Ca levit.16 fete degli appetiti colla penitenza: giuvit de Templo. Non quòd mori non apud Ca
pud Ca
pud Ca
cuperet, riflession savia di Ugone, lam disc vequietionis est, & affligetis animas sed ne tamo sacrilegio Domus illa pol-6 in Qua Oris, vestras s sicche avvisò acutamente ()- lueretur . Ah ! Sassi contra Gesti nel dr.

missa es ab infirmitate tua . Cristiani , ce ora in quel Sacrario , e sostie ; che in tutta la settimana state immersi in urlerà vendicandosi nell'abisso . Taaffari di terra, nel di di Festa al Ciclo al ce ora vedendo da quel Ciborio i Ciclogli occhi, edicuori. Per feidim ciclorani fermarii in u le foglie delle reti incurvavei con gli Ebrefa rec. Ezod, 16. corre frutti dalla terra r. Joze diebri ruovali impedita, o vergognata quel colligite . Ma il di poi festivo esigge la Donna onesta a portarsi a veder cure solamente celesti . In di di Fe- Dio nella sua Casa, ed a condurvi

e voi Fedeli stendetela in di di Festa la impudicizia. Vede pur Cristo giuoalla limofina , eh' era pure quel pa-ne nuovo di propolizione ordinato da Dio di timovarfi in ful Tabernacolo voro , vede le Feste destinate a' suoi per ciafcun Sabato : Per fingula Sab. offequi confumarfi in balli , in paffeg-

pro-

profanano, non si stimano Feste: piano, e non come dagli altri uccelli Nonnullis festivos se esse dubitant, nisi più accorti nell'alto; gittasi a smor-Chrysoft gule, mis ventri, nisi luxuria fatisfe zatlo, el ravviva coll'ale, restandosi Refur. non è questo mettersi al fascio da bru-

Ter.7.

fasciculos ad comburendum.

altro fascio infelice portate voi ad acmi chiama, e a me ripete le parole, e le visioni date già a Geremia: Non ne vides quid isti faciunt ? Filii colligunt Hug Ca.

fpiega Ugon Cardinale . I Padri com- Santo Religiofo, ricordato da S. Anto- 4.6.15. pongono la catasta lasciandoli senza cor- nino, che rimaso erededell'usurarie riclizie a e con amor disordinato fan crescere negli appetiti le fiamme delle colpe : Mulieres conspergunt adipem , delitiose filios suos nutriendo, & nimis delicate eos amando. O che fascio di colpevoli, o che incendio di giuffiziati !

Ah Padri, ah Madri parricide ! Salute, onori, riccherze proccurate uni-tamente a figliuoli. Non han dunque essi Anima ? Non ci è Paradiso, non Inferno per effi ? Trattino con chi vogliono : facciano ciò chevogliono. Lalcio che per effere più ficuramente adagiati di questi medefimi beni di quaggiù, la virtù è il miglior mezzo: on-Chryfoft. de diste il Grifostomo : Vis filium re-

bom qin linquere divitem ? bonum ilium ac be-2 adTi- nignum effe doce . In Predica d'Infermot. no non voglio uscire da motivi d'Inferno. Padri ignoranti fapete che vuol dire , attendere al corpo de'figliuoli ,

Augler, trire: fed ecce jam pater, & filius Inferno. Quanto era meglio darmi le-33. ad. ambo in foveam cadant; ciò che in polero nel ventre. Dio crudelifimo. berem.

Padri , e figliuoli in un fascio a far Tali erano i faluri di quel figliuolo a

il Pellicano, fimbolo de Padri impru- ze. Ecco il fascio, dove uniransi Padenti presso gli Egizzi, in vedere cir- dri e figliuoli malvagi : Alligate in facondato di fuoco da' cacciatori il ni- sciculos ad comburendum.

cerint, disse vero S. Giangrisostomo. E intanto co' suoi pulcini preda de' nimici , e del fuoco : Pellicanus conspe-

ciar nell'Inferno? Alligate, alligate in cto fumo, scrive Oro Niliaco, dum Horus pennis suis ignem vult extinguere , Niliac. VI. Figliuoli, e Padriindegni, qual' contra potius, earum agitatione accentib. 1.
ro fascio infelice portate voi ad acdit. Campo libero date per nido a'vo. Jer. art. erefeere quelle fiamme! Odo Dio, che stri figliuoli, Padri Cristiani dirò, o 51. sbattezzati ? alla terra gli concedete?

Gli dannate, e vi dannate. Sarete fascio a bruciarvi gli uni gli altri in un Antenia. ligna, Patres succendunt ignem : Mu- fol fuoco . Bell'amore! ardervi tutti ,2 p.tit. 1. lierer conspergunt adipem. I figliuoli e colle proprie membra alimentare le e.6.5 3. colle dissoluezze portano legna: Per fiamme! Ed oh vi si aprisse sotto ags. 102 de 10 higna fignificantur male concupiscentie, occhi l'Inferno, come avvenne a quel vitiutt.

rezzione: Patres succendunt ignem, quia chezze del Padre, tutte ad un suo fratelnon corrigunt filios suos . Le Madri so- lo le abbandono per entrassene al Chiomentano il fuoco educandoli con de- ftro. Niente moffo da sibuon'efempio il Secolare, diffipate in vizi le indegne rendite, miserabile si mort se piùmiferabile, per decreto Divino, apparve dopo morto al fratello. Orribile tragedia! Stretto era in quelle fiamme col Padre, battendofi, evillaneggiandofi, come autor ciascun d'essi della dannazione dell'altro. Alle maladizzioni del Padre querclantesi, che per lasciar lui ricco di roba altrui, era ora, efarebbe eternamente in quel baratro d'ogni miferia, risponde lo sfortunato figliuolo: Maladetto tu Padre: che Padre fempiterno omicida, tiranno perpetuo, e maladetto il punto del generarmi a questa morte immortale. Se non mi facevi erede di furti, non lo farci stato de tuoi vizj, ed ora non lo farei delle tue pene . Ache mi valse effer nato? a far vaffallaggio a Lucifero ? A che il Battefimo ? ad aver nimico Cristo. e trascurar l' Anima ? Imparatelo da e a bestemmiarlo? Madre, Madre tu

Agostino : Dicum Patres filios se nu- ancor susti crudele . Mi partoristi all' volgar lingua vuol dire : è un cader Angioli ingiusti, maladite quest'empio. luminarie di festa a Lucisero ; come suo Padre : queste le loro eterne carez-

do scioceamente da lui fabbricato nel | VII. Alligate in fasciculos , boc est

Aug. for, homicidas cum homicidis, iracundos cum le scomuniche. Tuona il zelo di S. Vicen-Sant. bi ci mostra S. Agostino nel baratro . sciculus de omnibus luxuriosis , lenoni-ser pere condi, c i complici nellelorcolpe. O che fumo, o che fiamma mandano color, che si covarono l'odio nel cuore : color che ricularono di abboccarfi con gli offenfori ; color che confultarono la vendetta, e che si vendicarono : color che accompagnaronli, e gli applaudirono. Epadrini, che fi tramischiarono, e Confessori, che assol-

vettero, e Governadori, che perdona-

rono. Aveva ragion di gridare San Ber-

nardo: Similis culpæ rei suis similibus jungentur cruciandi.

VIII. Alligate in fasciculos, hoc est ad. teros cum adulteris , fornicatores Hug. C. cum fornicatoribus. Vedetene colà un' in Ifa. 1. altro fascio più fetido, e più smisurato d'ogn' altro, feguita ad effervi guida Agostino. Ahidime! Ed io mi era perfuafo finora, che nel corpo nella Repubblica Criftiana, della pestilenza della lascivia era indenne, ed intatto il capo, cioè i Superiori, ed i Principi : Caput Ecclesie, cetus Prelatorum, come spiega Ugon Cardinale, indenne, ed intatto il cuor della Chiefa, cioè i Sacerdoti , e Ministri di lei : Cor eius, catus Doctorum, & Pradicatorum ; indenne, ed intatto l'un de' fuoi piedi, almeno ; cioè l'una parte del popolo più minuto : Pedes ejufdem, plebecula . Ahidime torno a gemere. Come ora richiamato da un'infelice difinganno al veder' ardere tanti d'ogni stato in un fascio, son costretto a dir del corpo del Cristianesimo : A planta pedis ufque ad verticem capitis Ifai t. non est in eo sanitas, Si, cosic, ripiglia Ugone : Vulnus est concupiscentia delle nuove mode, il Padre che impecarnis. Meschinello me! Tante sozzu- gnò la roba per contentarle, il Predire dunque coprivano Porpore , Toghe, Olande, Abiti, Sacchi, Veli! Ecco que'Giovani concubinari, quelle di zelare il dottiflimo P.Fabbro in una fonnachiofi ,que'Parrochi, e Confessori, concionator qui non redarguit , in fa-

de iracundis. Un nuovo fascio di Repro- zo Ferreria vederli qui ardere: Novus fa-vine Fer-Vendicativi , duellisti , omicidi , ira- bus, meretricibus. Volpi intelici, come post Epi, a bruciar vi lego il più forte Sanfone : Jud. 15. Caudas earum junicit ad caudas: Qual nuovo fuoco fuccedete a quell' impurissimo suoco: Faces ligavit inmedio. Autori, e cooperatori di fordidezze chi tornò ad unirvi ? Il braccio onnipotente della offesa Giustizia. Ed a qual fine ? Vostro sommo infortunio a vostre spese il sapete ; eS.Gregorio, che ve l'aveva già predetto non fente ora pictà a ripetervelo : Ut par cruciet flamma supplicii, quos in igne luxuria Greg.l.g. par succendit flamma peccati . Le fiam- mor.c.47 me, che uscirono dal forno di Babbilonia quai degli Aftanti bruciarono ? Dicalo il Telto : Et erepit (flamma) Dan 3. & incendit quos reperit juxta forna-cem de Chaldeis. I Caldei ? I Caldei bruciarono, i Ministri no? Si si i Caldei . O il gran mistero ! i Caldei adoravano per fuo Idolo il fuoco ; vuol Dio, che stromento di pena sia l'Idolo stesso della lor adorazione. Avviso ingegnosissimo di Teodoreto: Ignisfugit, & terga dedit, & proprios invafit cul. Theodor. tores. Anime disoneste, e sfortunate, ser. 8 de chi su l'Idolo vostro ? La Donna, a Provid. cui offeriste l'incenso del cuor riarso ? Questo medesimo Idolo sta ora martitizandovi : Proprios invast cultores, I caldei, che attizzavano il fuoco restaron preda del fuoco : co' principali ardono in queste fiamme giustissime i cooperatori ancora; quelle Madri che adornarono le lor figliuole, quelle figliuole che godettero di abbigliarfi per apparire più amabili , la Serva che le applaudì, che le imitò, le inventtici catore che non corresse l'abuso: tutti, e tutte in un fascio. Diè a me esempio Donne complici, que' Mezzani intereffa- delle fue Prediche . Filia fuperbè or - Fabr. ti,que Messagieridi ambasciate, e bigliet ti, que Padri, que Mariti, che non impe-venir qui adamavut, , & ancilla que mi Eri-dirono l'entrate, ed uscite, que Ministri / lassit, pater qui non correxit, , & \$8.00. che non gli punirono, e l'affolvettero, | sciculum . Di cotal fascio fatto avea quei, che si negatono testimoni ad evitar profezia il Divin Maestro Gestì nella

para-

in dieci mila talenti. Ordino, che si vendesse tutta la sua famiglia col debitore : Mat, 18, Fussit eum Dominus ejus venundari . & uxorem eius & filios, & omnia qua habebat . Non par ragione ; fembra anzi ingiustizia vendersi Moglie, e sigliuoli per gli debiti di colui. Eh che la colpa è di tutti : Il Padre di famiglia s'indebitò : la famiglia per vanità , per crapule fece indebilitarlo; tutti pazhino. Fa plaulo alla fentenza l'Olca-

Oleaftr. Itro : Quoniam noverat , magna debiapudyin ta, uxoris & filiorum gratia, contra-Laer 72. xille. Così ora è di questi infelici: In P.2. fasciculum, in fasciculum ad comburen-Sylveir, dum Tin-fasciculum dum. Un respiro, e torneremo all' Inrom.4.in ferno.

Evang. 1.6 c.12.

#### SECONDA PARTE. exp.2.116. 16.

IX. Signori miei non vi lagnate se troppo vi trattengo a vedere l'Inferno. Vi spiace ? Da questo stesso traete, che brutta cofa fia l'Inferno, Se mirarlo, se udirne dà tanta noja ; che farà abitarvi per ardere ? Argomento del Grisoftomo : Si verborum Chryle, gravitatem , & molestiam non feri-hom in mus , manifestum est , quod rerum ipsa-2. Theff, rum afflictionem non feremus , I. amaro è molesto, ma salutevole. Più giova l'Inferno meditato, che non il Pa-

radifo, infegna lo stesso Grisostomo Percio, Regni non itarecordemur, sed Chryf. hem is, gehenne . Sapete come figuravafi Griad pop. fostomo il timor dell'Inferno ? Come un'uom forte ed armato, ch' è su la foglia della porta di cafa ; non fa entrarvi ladro a rubarla : Non latro, non fur apparere propius andebit. Le verghe torte si addirizzano passandole per le siamme. Dove un Cherubino è con ispada di fuoco in guardia de'Paradisi terrestri , non più entrerà l' Adamo vecchio a rapir pomi vietati. Il timor dell' Inferno non folamente allontana da' vizi, custodisce virtu. Sel'ago non entra, e punge ; i fili d'oro, e di feta non fan ricamo : esce poi l'ago , reflano la seta, e l'oro : Timor primo dem: Quanto amorosamente chiede egli
Anger, occupat menten, non autem ibi remada Dio che le socchi : Emitte sagit
9 in 19, net imor, quia ideo intratit, ut in12 in 18, de conterbabite est, Si si, \$\frac{1}{2}\$-143.

12 in roduceret charitatem . Si autem mulAgostino che ne si savorito, la bra-

parabola di quel Servo indebitato al Re | Utilissimo è il timor de' pericoli della vita, de'travagli della morte, dell'efame del giudizio. Per lo più prevale con eccesso il timor dell'Inferno. Ho veduto di notte intromettere un filo in un'ago ; non era l'occhio dell'Artefice si attento alla cruna dell' ago, al capo del filo , quanto alla fiammella della lucerna . Chi vuol far lavori di virtu grandi nell'Anima non tanto badi al fil sottilissimo della vita, al passo stretto della morte, e del giudizio, quanto al suoco dell'Inferno. Cleonino prudentissimo Principe in veder di fuori stretta da assedio ostinato una tal sua Città, senza adito a poter penetraryi un fuo avvilo, ordinò ad un fuo fedel Servidore, che in tempo di avventar l'Efercito avverso le frecce, tramischiatosi ad effi, egli altresi slanciaffe certe factte contra gli affediati . Stupirono di tal comando gli affanti ; e volti al Principe distero : Che fan di peggio i nimici ? Sorrife allor Cleonino ; edata loro a contemplare una delle fue freece, leggete, foggiunse : eravi inciso : Confortamini , & eftote fideles ; EgoSext. Jul. Cleoninus obsidionem istam vobis venio 1.3.6.6. celeriter removere . Più non vi volle a difendersi. Cristiano, quante colpe, quanti Diavoli, e da quanto tempo ti tengono in affedio la cittadella della tua Anima ? Vuol liberartene Crifto amantiffimo Principe. Niun degl'innumerabili fuoi benefizi truova adito nel tuo cuore. Su, rifolve egli : Vada un mio Scrvo, un mio Ministro : salga in un Pergamo s tirigli frecce, in cui dica : Cristiano ah che ti danni ; Peccatore ah che ti perdi per fempre : l' Inferno ti sta aspettando . Sembrano factte nimiche . Deh leggi leggi : Ti dico, che ti danni, perche non ti danni; ti dico, che ti perdi, perche non tiperdi; ti dico che hai già luogo nell' Inferno, perché tel procacci nel Cielo. Amorofilime factte, che costringono i popoli ad ubbidire al lor Dio! Quanto giustamente sono lodate da Davide : Sagitta tue acute : populi fub te ca. Pfal 4 4.

lus timor, non est qua intret charitas, ma in tutti i Peccatoti : Vulnerentur Aug.ibi male

male fani, ut fanentur bene vulnerati. ritogli diffe : Non predicare in mio lani .

concorrano gli altri due fasci di Danna- dere buona parte de' Governadori , ti, che in quell'orrido fuoco ci danno Giudici , Eletti , e Curiali , morti da fcena tragica si, ma profittevole: Alli- fessanta anni in qua, per non aver ben gate in fasciculor, segue ad ammonirci corrisposto agli obblighi del loro uffi-Agostino , idest avaros cum avaris , fures cum furibus. Oh Dio ! Smifurauflimo è il fascio. Usuraj, Ladroni, Mo- al gran tascio. glj , Figliuoli , Scrvi , Confesiori , c quanti parteciparono del pettimo acrico co' suoi figliuoli. Ah non bastò alla Giuffizia Divina, che effendo flato il Padre il ladro, anche i figliuoli moriffero lapidati ? Facciano col Padrenell' Inferno uno stesso fascio i figliuoli, e vaglia la stessa ragione, che tolseloro unitamente la vita, a dar-loro unitapar che ne legga la caufa, e la fentenza : Erant filii, & filia conscii huiur peccati : ideo occifi (unt. Ecco quivi nello stesso manipolo insocato quel Mercatante ingiusto con tutta la sua famiglia : tal fu il fuo beneplacito. Giunto egli a morte nell'ordinare al Notajo il Testamento , disse cosi : Lascio la mia Anima a' Diavoli . Sumaronlo i Notajo, seriva, soggiunse, cheben so quel ch'iomi dica, efaccio. Lafcioa' Diavoli l'Anima mia : ancor l'Anima di mia Moglie : ancor l'Animede'mici figliuoli, e del mio Confessore: la mia per gli miei mali traffichi : quella di mia moglie, e figliuoli perchè mi aiu-

dici, Avvocati, Procentatori, Attuari, Scrivani, che prolungaron lecause ad impinguarfi le borfe. Vedetevi l'Anima di quel Giudice ingiusto, che morto in una Terra di Aragona, mentre stava apparecchiandofi a fargli la orazione fer 8. p. funchre un Religioso gravissimo, che riferillo poi in punto di morte, appa-

tarono in effi : l'Anima del mio Con-

fessore, perchè veggendomi senza pro-

fascio i Ministri iniqui : vedetevi Giu-

O maraviglia ! Queste buone ferite onore ; predica i mici vituperi . Son guariscono color, che sono malamente dannato all'Inferno, perche sui mal Ministro della Repubblica, e sappi pure, X. Ma io vo' pur, che a tal falute che meco ftanno in una catafta ad arzio. Guardatevi di non imitarli, fe non volcte aggiungere nuovi sermenti

XI. Alligate finalmente in fasciculor, Agostino: Hoe est falfor testes cum falquifto. Ecco quivilo (venturato Achan fir testibus, Mormoratori affacciatevi per lo furto, che sece nel sacco di Ge- a vedere in questo abisso lo sfortunato manipolo de'vostri pari. Voi, voi, che com' cfli , tritrate , qual biscotto tra' denti l'onor, la fama de'vostri Prosfimi : Qui devorant plebem meam fi- Pfal, 13. cut escam panir, se ne lagna altamente Dio per Davide: Sicut escam panis. Non chiama pelce la riputazion del mente la morte eterna : e l'Abulense Prossimo in bocca a'Detrattori : il pesce si mangia con riguardo; temiam, che le spine non ci sossoghino come pane, sfarinandola senzatimore. Voi. odi, a ciascun de' quali cade pur ben l'altro rimprovero dello stesso Real Profeta : Tota die injustitiam cogitavit Plet. lingua tua. Notate quel cogitavit. Dà uffizio di pensare alla lingua : con ragione ; perchè si poco spazio corre circoftanti un delirio. Edegli rivolto al tra il penfare difetto nel Profiimo, c'i dirlo, che afferisce Davide effere una cosa medesima il dirlo, e'l pensarlo. Forse non avvertiste finora al gran peccato ch'egli è . Maggior d'ogni larrocinio: Melius est bonum nomen, quam prov. 22. divitie multe, credeteloal Savio. Maggior d'ogni omicidio, credetelo ad Agoitino : Majora sunt vulnera lingua , quam gladii. Maggiore perchè non ha polito di restituire, assolvettemi. Prescusa. Pietro nego il suo Maestro; su ticorfe al baratro, ed aspettò gli altri : mor della morte. Giuda il vendò, fuì eccoli un fascio tutti. Ecco quivi in un avidità di dannaro. Tu del tuo mormorare, che pretendi, che speri? Qual paemioti ha dato il Demonio? che hai guadagnato? qual dignità, qual'onore? qual bene ? Sai quale ? O perdere di riputazione smentendoti, o dannarti per sempre. Ah quanto temo, chechi lordo di vizio si appiccaticcio non corri a far

compagnia al gran fascio de maledici, che

101.7.

Carav. 1.0 1.2. 4}0.

quivi a'nostri occhi senza potermorire

era canto fuoco agonizzano. Ecco qui I d'usar d'un verbo senza persona : Tragemere in un fol gruppo tanti falla, detur ; e se rifferte bene Origene: Im Dan 3. Redacta eft quass in favillam, Chife che gran fascio di Dannati nell'Inferce tanto danno ? Un fassolino calato no, e ad essi uniti tutti i mormoratori! dal monte : Lapis de monte. Qual mano però spinse il sasso? Non appare: Sine manibus. La Statua è destrutta : per qual mano però non fifa. La Donzella è denigrata : la Maritata in disonore .: la riputazion della Cafa è fatta timere debemus .. Aprite gli occhi a vepolyere la fama del Religiolo, del Sacerdore ira in fumo . Chi fece strage di Statue si belle? Un fassolino, una pa-

rola : Lapis de monte. Niun confessa

intanto di avervi colpa, otutti l'hanno: Sine manibus . Povero mio Gesu , an-

cora a te non la perdonarono 4 fusti

tradito, fustiflagellato, fusti crocitisto, e favellandone su medefimo ufi d'una voce imperionale : Et filius Hominis tradetur, ut crucifigatur. Può sapersi da chi ? Non fi fa. Giuda fi feufa con dire, che feben lo vendette, fi richiamò, e refe il danaro a' Farifei : Peccavi tra-Mar. 26. dens Sanguinem juftum. La Sinagoga fi fcufa con dire, che febben gli fece contra un Concilio ; fe ne dilcaricarono con Pilato: Nobis non licer interficare quemquam .. Pilato si scusa con dire , che sebben gli diè sentenza di morte, fe ne lavo le mani confessandolo a tutto il popolo per incolpevole; Imocens ego fum a Sanguine Jufti hujus: 11 Demonio fi fcufa, con dire, che febben ful principio proccurò il Deicidio , ripentico ad ogni sforzo adoperoffi per impedirlo. La moglie stessa di Pilato può dirlo. a tui fece istanza perchè disfuadesse il

Marito : Nibil tibi & Justo illi . O

prodigio fenza efempio! Muore un Dio

impiagato, vilipefo, afforcato, e non

v'ha chi dica io lo fecì ? Vedete se vati-

cinando tutto il Redentore ebbe ragion

16

i), che pubblicarono delitti alli; tan.
u, che fparlero i veri; na occulti :
Ma intanto niun fi nomina ; perche
anui, che dopo aver diffamato, fi paltutti colparono : Quod verbune patefi liarono con iscuse : chi di averlo det- ad omnes respicere , qui tradiderunt to in fegreto : chi protestandosi didir. eum . Judas proptes avaritiem , Se. lo senza darvi sede . E in tanto ? In cerdote proptes invidiam ; Pilatus pro-tanto si minuova l'eccidio della statua pter ambitionem non eris amicus Cadi Nabucco, la qual in sipreziofi metalli faris , Diabolus propter timorem . O

> XII. A voi Criftiani , Peccatori a voi 3 attenti che voi ficte la zizzania infelice, i fermenti fecchi: Hi funt fascienti ad comburendum, gliadditò uno Aug ser. ad uno S. Agostino : Expavescere, 6-39.dess. dere come ognun vive, come il Consessore gli assolve. Ebbeyi nella nostra Italia un bell'ingegno, che fattidipin- Apud gere due Personaggi di superior digni. Siccard. ta, ed un Cavalier che diceva : Iofer- tr. de vo a questi due : un Agricokore : lo sostento questi tre : un Mercatante :

lo inganno questi quattro : un Dottore : lo imbroglio questi cinque : un Medico io uccido questi sci : un Confessore : lo assolvo questi sette, e per ultimo un Demonio, che diceva : Io mi porto questi otto.

XIII. Ah no, non fia vero di quanti qui questa mattina mi ascoltano, che debbano per oftinazione condusfi a far cumulo co' lor pari in quell' abiffo Via, che in man vostra ancor'è, lasciar d'esser zizzania, e divenir frumento cletto da riporsi ne grana i della Gloria. Sermenti fecchi non vi avvilite, non disperate. Quando il vogliate, potete riunirvi alla Vitc. Ecco questo Dio Crocififfo, che grida atutti: Egofum vitis, A rayvivarvicon me Redenti miei. Non vi pentite, non vi duol molto d'effervi separati da me ? Abbracciatevi meco : stringerevi a questo petto ; innestatevi a questo tronco, tra queste braccia; cercatemi perdono. lo v'invito ; dichetemete? Può mancarvi chi vi cerca? Che rispondere? Padre amantissimo, Bonta

fomma, pietà, miscricordia, perdono. mbs - 12 - 1 - 1 - 1

BOTH THE REAL PROPERTY.

Nel Venerdì dopo la seconda Domenica.

## IL MERITO SPREZZATO NELL' ANIMA.

Homo erat Pater familias, qui plantavit Vineam. Matth.21.

Marcia pologicamente intendendolo con San della medefima Sinagoga , e cui pute

Ungo ed importuno viriu- mendone la carne, e finalmente la Tor-feirei certamente questa re della Vigna, o della Sinagoga, fusmattina, riveriti Ascoltan- fe il Tempio Gerosolimitano: così scrivoi , fe volessi parte per no Teofilatto , ed Eutimio , o presa misti-parte esporti l'Evangelica Parabola del-la Vigna, Parabola a Dio si cara , a ri , i Dottori, ed egualmente i Principi, i noi si utile, che volle egli farla ufar Reche,quafi da altaRocca fono fentinelgià da Isaia, e dal Proseta stesso pre- le del popolo. Lascio pur di disc utere se i dire , che userebbela Cristo. Eccove- medesimi Governanti debbano intenne le parole : Cantabo diletto meo, de le le parole : de la companio i sudditi colla giuffizia. Vegga-ruedi mei cinere fuer cinere afasta fil Diletto meo in cornu fili olei, o como fe il Padron della Vigna, che fi didultri legge, in cornuolatore, chi e quanti to dir la Giudea, robuffa ed alte qual po apparito nel Sina a promulgare la olio. Chi può tuttavia nel brieve (pa- le difenda Origene, che in tal fenzio prefiffo dichiararne tutti i miftere fo l'interpetra. Se per tempo de frut-Lascio dunque, che questa nobile Vi- ti, cioè dell' offervanza della Legge, gna fignifica per la lettera la Sinago- e del culto di Dio debba prendersi ga, o il popolo della Giudea : che la quello delle ctà di Davide, di Salomoepe, il torcolo, la torre accennano ne, di Giofafat, di Ezechia, di Giole Provvidenze Divine adoperate a mu- sia , e de fimili ad effi , quando i Giunirla, ed ornarla, ; e fingolarmente dei potevano, e dovevano vivere pa-per la fiepe, o le mura di Gerufalem- cifici, e fanti. Leggetelo nel Maldome, come vuol San Girolamo, o i fuoi nato che ne difcorre abbaffanza. Laforti Campioni, i Davidi, i Maccabei, scio se i Servi mandati da Dio alla Vicome accenna l'Interlineale, o la cu-frodia degli Angioli, come infegnano frutti fusiero Isia, Geremia, Eze-Origene, e S. Ambrogio, o la Logge, chiello, e gli altri Profett', cui perefeome giudica l'Imperitetto i il Torcolo fere riprovatori de'loro vizi uccifero i Eklatra, dove feremerati lifanguedel. Giudet'. So folamente di ectro , che le vittime al parere di Beda, o lo Stret- il Figliuol di tal Padre di famiglia imtojo<sup>\*</sup>, fotto cui pefte l'uve davano ge- viato, loto alla fine con ifperanza di que diffini vini , che perciò chiamollo maggior rifperto, e miglior efto fil il quivi fteffo San Marco Laessa, o tro-lito Unigenito fatto Uomo, sel crede Girolamo, fuffero i Martiri , con S. gli Scribi uccifero in una Croce fuor llario i Profett pieni di Spirito Santo , di Città in un monte ; cos eglino con San Giangrifoftomo la parola di regnerebbero foli , e tranquilli . Fin Dio che preme, e strazia l'uomo ge- qui la lettera . Comun emente in que-

fto di per Vigna fentefi l'Anima. Dif, fetido, immobile d onde ciò ? Maneò felo Dio per Geremia : Ego plantavi l'Anima. All'opposto, contemplate un Ber fer. te Vineam electam: Diffelo per Paolo: corpo vivo e que' pie ondemuovons? 30 636 Dei agricultura effis : Imparollo Ber- dall' Anima . Quell' Avvenenza , quel in Cant. nardo : Anima cogitetur , cum vinea tratto , quella vivacità , tutta la leg-

legitur. Sicpi di essa sono le Leggi, Custodi gli Angioli , Torre la ragion , la provvidenza, Torcolo la tribolaziola croce o Frutti le buon' opere. Dell' Anima, e de fuoi pregi, mantenendo l'offequio al costume de' Pulpiti, fono io già disposto a favellarvi, per poi zelar contra coloro, chetratcrudeltà, perdono lei, e sè stessi, avverando miscramente in sè modesimi le perdet in vendetta dell' aver diffipata quella Vigna, che, come il Tema addotto afficura . Dio medefimo pianto colle fue mani : Homo quidam plantavit Vineam. Il merito sprezzato nell'Anima è tarvene , la intrinfeca fua fostanza , l'apprezzo eftrinseco de' Savi . Quanto alla foftanza di lei fembra derivata dall'effenza stessa di Dio ; e se al dir l Offina d'un Dotto moderno : Vinea est effen-

for L Septia Dei, le nostre Anime sono, dirò

in conoscer se stelli, noi pure non in- cipio del Mondo, che lodate tutte l' vaniamo. Bellissima riflessione di San altre creature, tacesse dell'Anima. Sa-Gri.Nat. Gregorio Nazianzeno : Ne front An-pete quando può dirfil Anima buona infinita quando dopo morre efee dal corpo in esta dispersionale dispersionale dispersionale dispersionale dispersional di

Chryfoft.

che orribilità ! che nausca ! Pallido , maninel mandare alla guerra i loro Gio. Eneid.

giadria onde deriva ? dall' Anima . Crefci come gli arbori ; l'Anima t'innalza. Senti come i bruti e t'anima l' Anima . Questo però è il meno. Tu. fcorgi in te medetimo, che ti ricordi del patlato, che conofci gli oggetti, e cavi una cofa dall'altra. Sperimenti pure ch'ami il bene, odii il male. tandola con trascuraggine, anzi con l'utto sa l'Anima. Or chi tanto può in altro, che farà ella ? Tu ne vorresti notizia definitiva ; ed io al più posto minacce di Cristo , che Malos male dirti , che l'Anima è una sostanza , cui Dio ereò dal niente, ragionevole, spirituale, eterna, timile affatto agli Angioli. Sta l'Anima tutta in tutto il corpo, e tutta in qualunque parte di lui ; e fopra ogn' altro fuo pregio e l'Argomento didotto dal Tema al Dif- si capace, the Dio folo può empierlacorfo. Glà io comincio. Attendetemi. Dielle Dio libertà per ifcegliere o il II. Sono in obbligo in primo luogo vizio, o la virtu ; e quindi il renderdi dimostrarvi la nobiltà, el'eccellenze si degna di pena, o di premio : veridell' Anima. Due pruove posso appor-1 tà più chiaramente intimata a Caino, a cui Dio diffe : Nonne si benè egeris recipies ? Si autem male, flatim in fo- Gen.4. ribus peccatum tuum aderit ? Questa è la Reina, che abita nel mifero tugurio del corpo : questa la perlagentile in conea fcabra . Quefta , l'epilogo così , particelle di quella Effenza Di- delle perfezzioni di tutte le creature . vina, perchè ne partecipano l'effere ; Mi rido , anzi mi sdegno dell' ignoonde in tutto rigor diffe l'Appostolo: ranza di chi si pregia di quel , ch'è Ipsus & genus sumus. Pianto si no-bile Agricoltor questa Vigna dinaseo-lute : il meglio è dentro, anzi il suo fto nel cuore umano; così appunto tutto, l'Anima. L'Anima però non im-Ricca Riccardo da San Lorenzo e Ager, in bruttata, non imbrutalita da colpa -S. Laur. quo hac vinea planeatur, eft corhuma. Questa gran libertà, che ha l'uomo 5.Laur. A noi medefimi è negato voder-land à la . Sapete per qual fine ? Perché in-Mr. tendadone i pregy, come gli Angiglia la imane conflit fuir a feet nel prin-Lett.;

che notizia , valerci del discorso. Fa- fattovi : Ideo homo non ame laudatur, Alex dia telo meco così, anzi con San Gian-quia non in forens pelle, sed in interio-genial.
grifostomo. Immaginate vedere ora qui re bonoine unte probandur : sie prædi, 6.c.zo. un cadavero umano. Che bruttezza ! candus off. Usa perciò Dio, come i Ro-ling Lite

· vani.

Sasyr.S.

Gen.

Anzi da questo costume vuol Rabba- calige sue .

No estere nato il nome seudo . Scu- IV. Fin qui ho fatto brieve , ma tum distim , quass se fuliptum , quad in sommo storzo a metterti in issuma l'A-Raban. Univ.c.

fuoi trofci.

buona al vino , buona la casa adabi- te le cose corporce in dignità , domitare. Anche meno: buono il cavallo, nio, e possanza. E' Immagine di Dio

vani. Confegnavano ad ogn'uno lo scu-I fatto l'Anima tua, se per aftio irrecondo biancho, perchè intendessero, che ciliabile l'hai a si alto dispetto,, che darebbe il Senato i premi proporzio- lei solamente vuoi pessina fino a posnati alle imprese proprie, che viavreb- porla a'tuoi calzari. Ah no, ah no bero in memoria, e pruova feolpite . per Dio ! Prapone , prapone vitam

ipso antiqui sua facta signabant. Sta- nuna per quello, che intrinsecamente te ora ad udirmi. Chiamo il Filosofo si è : il durerò maggiore al medesimo l'Anima dell' nomo tavola rafa : met- fine, per quello;, che intrinfecamente terla Dio in corpo umano, fuesporla ella ha. Ha ella in se la immagine del a battaglia : Militia est vita hominis suo Dio. Sembrati poco ciò ? Per non Super terram. Se vuol premio, sevuol offendere una Pittura di Protogene corona militi , vinca , esprima in se i perdono Demetrio a Rodi strettamente affediata, comperando la conservazio-III. Or qui per incidente pregiati , ne, non l'acquifto di lei, colla perdi-Cristiano, d'una getil merce. Fattiri- ta d'una si chiara vittoria ; Parcen- Plin. L. fovvenir degli anni vivuti . Altrettan- temque pictura fugit occasio victoria . 35.c.11. ro è il tempo, che uscisti in campo Meno assai tu dunque stimi il lavoro col bianco scudo. Che v' incidesti ? d'un Dio, se a porderlo non cuti di Per qual' impiego inchinasti la tua li- perderti. Se non cuti il tuo danno, bertà ? facchi guerra a' vizj , o alla rifpetta l'opera fomma del Sommo Arbontà ? Seguisti il Pennone di Luci- tefice : Manus tua facerunt me . Vifero, o la Bandiera di Crifto? L'Apolitica come (ta? dipinta, o macchiata? Tu inorribifei a mirarla. Ti
Anima, quando fosse follamente fattude neilona. O che medio i ca fa fi do ragione. O che mostri, o che dra-gi, o che sconfitte I in mezzo y ha immembre , de fimiliandinen mostram vercenta trono Lucifero. Cli stanno a piedi, Simarono sopra rutti i telosi gli Ase Cansina. relesi omai stanche d'averti agitato , nicsi una statua di Minerva satta da Fi. la. le Furie , lasse di ranti ssoglii le pas- dia, solo perchè , dice Aristotele, era Symb.n. fioni. Sotto a piè giglisfrondati, Gra-siben congegnata, che non potea firug. Si zia estima, Pupilli oppressi , Vedove gersene la immagine dell' Artesice senangariate. On Dio ! Non più , non za disfar l'opera stessa . E non ha Dio piti, ch'egli omai mi divenne scudo di impressa indelebilmente nell' Anima la vera Medufa, che fa impetrarmi gli fua figura ? Signatum est super nos tu- Pl-4. occhi, e i pensieri. Or tu midi : Ed men vultus tui Domine . Forse che aspetti per si orrido spettacolo dal tuo sprezzi somigliante ragion d'immagine, Dio approvazione è Non finifee di flu-pire Agoftino al vedere, e he volen-do l'uomo buone tutte le cofe ufuali e deteffa il paffato difprezzo. È l'imper sè ; vuol tuttavia aver la fola A- magine di Dio l'Anima, dice S. Gian- chrys. nima mala, Vuoi, dice il Santo, la grifostomo, perche come Dio vince hom.10. rerra buona alle semenze , la vigna tutte le creature , così l'Anima tut- in Gen. Ang for the statement of the forest the fore ver.Di. crudele di re è Tanto fei nimico a te nella fostanza, trina nelle potenze. Li-in Mass. steffo è T' odi tanto, ti danneggiasti bera come Dio, dice S.Gio:Damasceno: Damas.

tanto ? Quid to offendiffi ? Quid dete Intellettiva , amabile , ed amante di se 1.2 fd.

en ip/o meruifii ? Grande ingiuria ti ha come Dio, integna Agostino. Immagine

di Dio, perche più d'ogni altra creatu- colpa, che un mal penfier confenti-nta, partecipe delle perfezzioni Divi-to, fai che fi fa da te ? Tu non l' 90 ara. co, l'Angelico . Adanque c'impoli apprendi perché nol vedi. Eccorene 20 ara. co per de la collega d'un sobile, ci di di ori-una figura men orriàs. Capito in man 2 no 1, gine studibilime ? Nobilem volle djeval di quell' Ericcio in mezzo a quella

Eucher. ramente è di Dio, stimasti tu l'Anima la involge al fango, già è sotto a' hom. 2; tua; come Dio vive di conoscimento, calci, e ripigliatala sta dandole con de symb. that; only the Did vive at Condentino, and the Condentino

Les ser cettissimo: Dat, ut ips quoque quod simmagine di Dio, chè latua Anima, 1, de se operatur, operemur. Cornisposero in- per tua mano peccando si dà a'maleratjun. 10. tanto a tal obbligo tali tue opere? Te- tamenti del Demonio; e giuochi, e

mo Bello : Enhonorat Animam , ex- vaghi , e vivi . Geremia le iscrisse il Rab 1.3. bonorat Animam, accompagna Rab-bano il pianto del Profeta inconfola-Sion omnis, omnis decor ejus. Che in Eccl. c 3.

tis illam polluit .

V. Ancor ne dubiti? Vo'dirti il co-Ezech, della Trinità: Tu signaculum similitu- metti in man di Dio, che la rifaccia? dinis . Forzati d'immaginarla qual cera, in cui il Re stampò il suo vol-

in Eledis . Tromba Quaref.

tam tuam, qui tibi commisti imaginem piazza una immagine di Cristo in Crofuam; ragionevole confeguenza di San ce, di Maria con in braccio il fuo Eucherio. Sc vera Immagine, qual ve. Divin Pargoletto . Gittala a terra , sto fu il fin di lui nel darti Anima a Corri tra mille pericoli a strappargliefua fomiglianza. Ho un Santo, un Pa-la: te la tiponi ful capo, non fei fapa, un Lion tra Padri che te ne rende zio di ribaciarla. Intanto la più vera mo forte, che non inchiuda pur te tra quegli orridi oggetti delle fue pupille, i da mirarla La riconofei? Cujus gli e delle fue amare lagrime Geremia: image hee! Fenta nella natura, eftin-Denigrata est facies eorum super carbo- ta nella Grazia ha piu lincamentidelner. Nera più la rendefti peccando d' la Trinità crourrice , del fuo esempla, ogni più nero carbone. Va , truovavi re ? Vi fussero rimasi almeno i primi fomiglianza in tanta difformità col somi tratti, uno solo schiezzo di colori si

bile, exhonorat Animam, qui pecca- tardi più a far che la rialzi la penitenza? Ancor duri a farla calpeftar dalle Furie ? Perchè non già la lavi me . E' l' Anima un figillo impresso colle tue lagrime ? Perchè non la ri-

VI. Benchè a qual fine cercarti io rara, in cui il Re stampò il suo vol-to, le sue arme so come vuol darla- La negligenza nasce dal disprezzo, e'l ti a intendere Ruperto: Tanquam ce. disprezzo delle cose pregevoli dall' Rappet. vi de l'acceptant de l'accep un ora l'impronto firuggesi. L'Im-magine di Dio consissiva nella punità dell'Anima: al fuoco della lateivia, le della vendetta, della superità non rei della vendetta, della superità sono rei consissione della superità della superità della vendetta di superità della vendetta di superità della vendetta della superità della superità della vendetta della superità della vendetta della superità della superi

man folamente, dirò così "una maf- [ga Redemptorem". Non affectar paro de 59mb. fa informe col volto del Demonio: Al e: ti diè rifpotta coll' opere. A Novar, facto ignir, prima di me ferificlo il No. rifcattatta che prezzo diè .' Tutto sè litto in Eta.

varino, 3 Jole, ab astu conceptscentia stesso. Quanto se stesso stimula dun-apad se perit in sie, 5 estituit imago Dei que. Becedico la penna di San Ila-Eusto. su stuti cera desse spini. Adunque so, che dà peso alla ma lingua : sem 8. qualor su pecchi ; sia non più la tua Tam copioso munere ipsa Redemptio 8-3.

agitur, nt homo Deum Valere videa. voluptatis. A costo si vile si dd dun-tur. Si 4 do volentieri, senza biogno, i que l'Anima, che a Cristo valle tuto luogo ancora all'autorità d'un' Ago, i si songue? Puoi sorse dire, che Aug, in stino: Sanguinem sudit unicur Filius stimi il Sangue di Cristo quando dif Pf.102, Dei pro nobis . O Anima! Erige te , prezzi l'Anima? Io non so altro , che tanti valer. Su sollicvati , Anima Cri arso della sete in guerra il Santo Re

Laber, per te. Tu sei quella pecorella sviata, cisterna di Bettelemme, recatagliela a Labar, Per Ce. II o queua peccora urata ; enterna ai Bettelemme ; recursqueta a compli per cui fece l'amoroto Pattore cam- fieda dimile pericoli nel palfare ; de l'altre per d'amma nobile ; che fi predette ; cl ca de l'altre per d'amma nobile ; che fi predette ; cl ca de l'altre per d'amma nobile ; che fi predette ; cl ca de l'altre per d'amma nobile ; che fi predette ; cl ca de l'altre pre d'amma nobile ; che predette ; cl ca de l'altre pre ceffibile della Seconda Perfona nella procetto non voler beverla : Nolsati bicera della nofta umanità ; per le fi prese d'imposito del prese d'imposito del della della fores d'imposito d'imposito d'imposito della fores d'imposito della fores d'imposito d'im

Dionyl, nuovo, ficcome protestò egli a San gue, è degna che diasi a un Dio, sp. ad Carpo, qualor sussevi uopo. Che de non alla mia sete. Stimi tu, Cristia-Demph. vi ammirare Criftiano ora più il fuo no, altrettanto l'Anima tua, che coamore, o il tuo prezzo?

Agottion du patra i e con principal de la constitución del patra del patr

ftiana, che un Dio ha dato il Sangue Davide, e bramolo dell' acqua della trovar l'uomo. Sei tu, Anima, quel·ler approvar ne'fuoi Guerrieri un'ar-la ricca margarita, per la qual diè to non prode, ma temerario? Fu for-quefto Divin Giojelliere, che ben co- le con quell'offerza così fenfibile imnoficea la tua preziofità , quanto ave pegnar Dio a' fuoi trionfi? A che in-va. Die Sangue, die vita , die onore, dagarne il motivo , fe Davide flesso die tutto se per possedenti. L'infinito il paleso chiaro ? Nam sanguinem bovalore non iltimo caro prezzo per ri- minum istorum, & animarum pericucomprarci ; e sborferebbelo di bel lum bibam? Acqua , che costa fansta non a Uomini, a un Dio-Uomo, VII. Ma tu, se vuoi dir vero, non pericoli, pene, carnificine per fprezzasti per tempo si lungo amore, trentatre anni; e finalmente la morprezzati per centro si tungo antore; retentare anti; è nitamente la mori-e prezzo. Mentico i forfe? Rifpon- te fteffa? Rifpont non alla penna, al dimi. L' Anima tua oggi di cui fi è? fulnime d'un Dotto moderno; Quan. Labar. Sta ella in peccato? F' del Demonio. it quaeso facienda est salur. nostra, non verb. Del Demonio è, e, che, pago egli per quidem haussia periculo sanguini: , de Post secomperarlass ? Cristo die tutto l'eplo-tite puri hominis , sed languine info 30-gato fin qui . Il Demonio che ? che ? Go vita ipla Hominis Dei mossis ? Si 'Un po' di loto , che chiama onone: per cetto , stimi assii tu quell' Ani-un po' di loto , che chiama gusto . E ad un nimto del fangue , che dai apprenione , che chiama gusto . E lad un nimto del fangue , c dell' Aniapprensione, che chiama gusto. E lad un nimico del fangue, e dell'Aniper si vil prezzo al confronto di prezma pre si vil prezzo al confronto di prezma 1 Tu la tradisti : la fimassi i di
miente, per niente dandola: 1s iniqui. Proprer pugilloso borda ; co fregmen Exerti
niente, per niente dandola: 1s iniqui. Proprer pugilloso borda ; co fregmen Exerti
tatisur visptiri vendisi: estir. Proggio , pam. Per pore bada , per poco paga;
peggio: dandola per peccare la vendeti per men. da inonnula; perche la ito cos ; nullità del Mondo. E specvendesti per danneggiata: 1s iniqui. So per meno ancora. Quante volte
tatisur , in impisiatisur vendisi: estir. Costa intettes (e. peraz. onores, estraz
Agostino deh parla tu, che io per ridiletto ? Quante volte peccando oggi
feiri torto si erande, e vero, che si per un vile acquisilo dell'anno entran-

foro arbitrio il prezzo dell'empia vendita, ripetendo l'offerta del trifto Di-Matt. 26. scepolo, e gran Traditore: Quid vont | noscerla, sa stimarla. Fu Joade figliuol tis mihi dare, & ego eam vobis tradam? Via fu, che mi darete di prezzo, Demonj, e prendetevi l'Anima? O viltà inaudita! o crudeltà orrenda! o forfennatezza , falfo è dirla , brutale: i bruti fi stimano anche più : il Cristiano malyagio solo stima meno l'Anima fua, che il Demonio medefimo. Questi dava a Cristo per l'Anima stimandolo ancor puro uomo tutti i Re-Matt.4, gni del Mondo. Hac omnia tibi dabo: e'l Criftiano fi dà a quanto vuole l' za di San Bernardo, e butta fiele non

apud pretiosas habet? Dimmi solo questo, coron, c. argomento risposta, io mi ritratto .
9. §.4. Quanto vuoi per renderti schiavo in Algieri ad un crudeliffimo Moro? Sappi però ch'è il patto di non pretendere ora di ripofo: ti farà cafa un criminal perpetuo: pranfo un tozzo muffo: bevanda acqua putrida. Quanto vuoi ?

nard.

gue di Cristo, sprezzando l'Anima rit, similes ei erimus. E non finisci tua, di propria voglia, con allegrezza fomma corri, anzi voli? Quare ti- fci, qual meriti? bi tam vilis es, qui tam presiosus es proposta al Crisologo: io aggiungo: mam tuam, & da illi honorem se-Chryle Quave tibi tam vilis es, qui tam pre- cundum meritum suum . Spe futuræ

tiofus es Dæmoni?

un nuovo motivo estrinsceo ad averla raggiungila co' tuoi pensieri. Riferisce in gran prezzo ancor l'Uomo. Non il Lirano di Nabucco, che Re di creo Dio l'Anima per queste puerili- Babbilonia nato appena su gettato in Job e, tà mondane: Homo ad taborem na-una felva a lattar dalle poppe di una Gloff. seisur, diceva il San Giob, & avir capra silvestre, sinchè vedurolo un Moral. ad volatum: cioè, ripiglia la Glofa Villano seco sel recò a vivere alla camorale, il corpo all'affanno, l'Ani-ma a volare alla Gloria, a Dio. Que. Ienno fecegli noto il Bifolco chi che

fto diritto ci racquiftò il Redentor fi fosse, nato non a boschi, ma a'Re-Celosse, col suo Sangue: Delens, quod adver. gni, ed a racquistarsi la corona rapita-

quante in fine, uscendo in piazza a , sus nos erat, chirographum decreti. patteggiar co'Demonj a lor voglia , a Non nacque l'Anima a mangiare , a vestire, a rrafficar terra in terra. Nacque ad una cotona eterna. Chi fa codel Re Ocozia . Atalia ambiziofa fua Avola tolfe la vita a tutri i Discendenti del fangue Regio, e fatto avrebbe lo stesso del pargoletto Joade, se pensato non avesse presto a falvarlo una sua Zia. Serrollo nel Tempio, dove fu allevato incognito per sei anni, finchè al fettimo fecelo cingere della corona. Chi per allora non ne aveva contezza, stimavalo al conto comune una delle altre Donzelle del Tempio : Eratque cum ea sex annis clam 4.Ret. odioso comperatore. Smania la pazien- in domo Domini. Que' pochi però , 11. che il ravvisavano per desso, il rispetpiù Mellifluo: Quis furor , tam viles tavano Re . Oh I Non ha infegne Reali. E' egli vero . Avralle pur cerhabere animas , quas etiam Dæmon tamente un di . Questa notizia anticipava al fanciullino gli offcqui. Odafi il Nierembergh : Ab iis , qui filium Euseb. Regis noverant in magno habebatur ho- Niereb. nore , non quia Regis ornabatur infi- hom.8. gnibus, sed quia ornandus erat. Ani- 3.5. me nate Reine del Paradifo, egli è innegabile, che qui fulla terra camminate alla incognita : Nondum ap- 1. Joan. Vi farebbe prozzo, che di fipianasse tal parnit quid erimir. Vertà pur tutta-3-fervitti ? No certamente. E per ren- via, vertà quel giorno fausto, in cui detti schiavo più miserabile a un Pa- sacciavi Dio di sua mano la coronadron più infelice, sprezzando il San- zione solenne: Cum autem apparue-

IX. Dà omai fede agli avvisi del Sa- Eccle. Deo? Parca quella sua, una gran vio: Fili in mansuetudine serva Animercedir, chiofa il Rabbano. Non Rabban. VIII. A ragione però stimala tanto ri chiuda gli occhi a riconoscere la l. 3. in il Demonio, perchè ben sa quella Glo- preziosità della tua Anima questa pol. Eceles. ria, a cui Dio destinolla. Ed ecco vere che alzi co'piedi . Più in alto 63.

perciò , Cristiano , a stimarti qual

gli.

zwan gli . Più non vi volle a follevargli i quomodo conticuisse? Non tacereste: in Dan, penfieri , ed a fargli macchinare vit- chi ne dubita? Or come avendovi il torie . Sprone gli furono a correre Ladro d'abiffo tolti tutti i titoli del nell' aringo de' trionfi la nobiltà del- diritto alla Gloria, non date voci in la profapia, e la speranza dello scet- un Consessionale? Come non quere-

Plal.a. lii viri inclyti: Ut quid diligitis va. Voi invitate i Demonj a rubarveli.

nitatem? X. Anime figliuole di Dio, chiuse stino le rapine fattele, Rendetele i nel mifero tugurio di questo corpo , furti. nudrite delle baffe notizie, che vi entrano per questi sensi, riflettete, che nasceste Reine . Deh non sempre ti dicano, Cristiano, che nascesti polvere, e cenere ; che questo è parlarper una Monarchia cterna. Povero, icò con zelo da Serafina fi fealda con-cotefti abiti laceri, e rozzi fi hanno tra la trafcuraggine umman, la quale a feambiare in ricami ingermanti di fludiando tanto per intendere il corfo Gloria : affittot, occetti fudori in peri- degli Affiri, la virtul delle piante, la le d'una corona fenza fine. Leva al compfelione de corpi, la proprieta Cielo i tuoi occhj. Vedi cotesto So-le, cotesta Luna, coteste Stelle. Le notizia dell'Anima, che ci vivisica. vedi bene? Or a calpestarle nascesti: Se quel Riccone Evangelico conociuavrai migliori gemine a fartifi a piedi to avesse l'Anima sua , trattata l' altri; Questo no . Gli direste più ve- inter mulieres : se non sai i vanti delramente : Mirate Sire , che crefcete la tua Anima , fe non penetri le perad effer Re: che fate tra coteste soz- fezzioni di lei, va consonditi tra le zure? Anime eredi del Regno sopra- belve: Egredere, & abi post vestiro alla Gloria, che vi acquistò Cri-le, grida il buon Pastore Gesul; fto? Dio buono ! Con quanta gelo- tuor del mio cuore : fuor di te stefs si guardereste i titoli d' una eredità sa: Egredere , egredere ; nè già colgrande? d'una ricchezza abbondante? le beffie, nota acutamente San Ber-d'un dominio vasto? Gli gettereste? e nardo, ma dietro esse: Abi post un dominio vato? Cin fenetente e linta o, ma nativo ne e perche un Ra-fra, fe ve gli riubaliteo, lo folinistiel 7 a- vulfigia greguno ; e perche un Ra-fra, cerefle ? Kispondete agli interrogazio gionevole , che non si conoce , è in cana. Abina. 1, i), che ve ne fa Dio stello: c5 i/mre peggior delle belitic e perche le belie introduce ne ma conoce per noclem, finiscono ogni mal colla motte ; gli

tro. Uomini orecchio a Davide : FL le? ma che dico io? Voi gli diffipate. Voi , voi ne spogliate l'Anima . Ba-

## SECONDA PARTE.

vere, è curier è rie quotto e paraf-ti del vit tugurio del corpo: dicani, che fi del lignaggio di Dio: 19610 6-che fi del lignaggio di Dio: 19610 6-grans Jonas . Dicanti, che nafecti fi.e. Perché, non fi corofcono; e perscabello . E s'è così : Ut quid diligi- avrebbe da bestia dicendole : Requie- Luc. 12. sir vasultatem ? Che fai trattenendori [ĉe ; comede , bibe , pulare ? 1870-fpenfierata del Paradilo , ò Anima , rantilimo , rimproveralo San Bafi-Rafi in cercando yilezze nel transitorio ? Che lio : Tam improvidus et erga bome carea. D. direfte, Afcoltanti , se camminando simme , set esta corporera Saima Th.Luc. per la piazza v' incontraste in un tribuar ? Il corpo troppo dilicatamen. 12. Principino Reale tramischiatosi con te accarezzato ii ha tolta l'Anima. Principino Accase traintenation contained in verifix egli è tutto bruto chi orpelli imbrattati; ed alzando cafdel, non ricorda l'Anima nagionevole, lucci di atena 9 Gli direfte. Avverti. Perifo il diletto della Canica alla fua te Sire, che fiete polyere come gli Spofa: 3f ignorar tr., è pulcherrima Cant. e. celeste; Haredes quidem Dei , lascia- gia gregum . Origene : Nisi cogno- Orig. te coccili impighi , che vergognano versi te inform que fir, indes te ext. estimate la vertira nobilta: Ut quid difficit re, 6 in ultimit gregnus vertira te vertira coccili come forezar quel ditti-

mal eterno. Abi post vestigia gregum. Aug.l.4. to? Animi tui aby filim intra . E San ti , sì usi a far l'opposto , che , purchè de Trin. Bernardo ad Eugenio Papa: A te tua ogn'altra vilissima cosa si salvi, perdasi de confid daris ad alia te neglecto. Questo è prodest homini &c. Eppur Dio tanto pe-

fua ambulabat; cioè traendofi prefenalla Sposa de' Cantici dalla notizia delca mea, ecce su pulchra es. E toma a

Orie. farfi udire Origene : Primo sermone mente l'Alapide : Honor anima debitus Cornel.

fibile. Eccovi ora la feconda cagio-ne della loro rovina eterna. Con tor-difee: ultimo difordine deteftato per to fommo fi pospongono al corpo, inevitabile dalla prudenza fingolarissire raccomandato dal Diletto alla Spo-fa Ordinavit in me charitatem in cer-re: Che il Servo regni : che lo ftol-Cant.3, ti uomini fentualifiimi , che ripongo- to fia fatollo: che la moglie fia imperdio della fua Patria Troja : dieron- mettervifi a reggere la Schiava . Non gli licenza i Greci di seco falvare altro fa, chiosa Antonio da Padova, da avversarj, perchè uomini savj, la rizia, quando in somma abbondan-regola retta dell'amore. E può piace- za di beni si niega una limosina al po-Tromba Quaref.

nomini, che vivono come non avesse, re a quel Dio, il qual creò tutte le ro Anima, dopo morte cominciano un cose in servigio dell' Anima, veder l' Anima in servigio à tutte le cose ? e Vuoi effer uomo? dicea perció Sant' che quando fi dovrebbe perdere tutto Agostino. Vuoi esser veramente dot- per trar l'Anima libera, siamo si pron-Bern 1.2. confideratio inchoet , ne fruftra exten- l'Anima . Eppur grida Cristo : Quid Matt. 16.

Grig agent an aim if the medical of the most promise on the Depth and the medical of the medical fimboli degli uomini giufti , diffe Eze- cit ventis pondus . Sapete , Uditori , Gree !! chiello . Ciascun di essi Coram facie che cosa sia l'Anima paragonata al cor- 19. Mepo? E' la gemma, il corpo l'incastro, ral. e 4. ti a sè stessi. Il primo passo, a salvar E'la Poppa, in cui regge il timone, il l'Anima, è conoscerla. A questo fine corpo la sentina. E' la Reina, il corcominciò lo Sposo Celeste il dar lodi po lo Schiavo. A lei andò il Domina- Gin. 1. mini di Dio nel primo Padre : al cor-Cant. la fua bellezza: Eccetupulchra es, ami po il Subter te erit appetitus tune del Gen.4. medefimo Dio in Caino. Quindi giusta-Orig. tath udite Origene: erimo termone est, at illa quast Regina imperet corpo- in 10.

Line levet le iolam. The corpo in 10.

Line levet le iolam.

XII. Questa cagion del perderei per lis. Ed appetiti, e sensi, tutti ubbidinon conoscere l'Anima nostra ho proce scano all' Anima, a gui perciò è data la curato rimuovere già nella Prima Par- cura della falute eterna. Questa dispete di questa Predica con aver mo- risi affatto, qualor contra ogni diretstrato i suoi pregi quanto mi su pos- to la carne schiava comanda all' Anilte a trovare il bell'ordine dell'amo- ma di Salomone : Per tria movetur Previto. no nella loro stima, ed affetto la car- tinente : Queste tre cose scompigliane fopra lo Spirito. Voleva dirli Cri. no il Mondo. Qual' è la quarta intolftiani pessimi , meritano ester chiama- lerabile ? Per ancillam cum suerit heti uomini irragionevoli , se offendono res Domine sue . I Settanta : Serva non folamente la Fede, ma la ragio-ne. Udite. Fuggiva Enca l'incen-dal foglio del comando la Padrona, e

la cosa, che più apprezzasse. A che chi pone in catena l'Anima a' cenni pensate che dasse mano ? A' suoi Ido- della carne regnante: Domina est ra- Anion. li . Piacque agl' inimici vittoriosi tan-tio , ancilla est sonsialitar , quam etiam Paduan. ta Religione , e dierongli facoltà di terra sustinere non potest , cum sibiler. Dom. falvarne un'altra. Salvo il Padre. In ipsi dominationem usurparverii ratio 9. Pente-premio ebbe nuova licenza: cacciò nis . Sapete quando ciò accade ? cost. gli amici . Pospose a tutti questi la Quando i vizi , gli affetti rei domiroba ; ed anche la roba gli fu perciò nano . Per elempio . Non è fchiava conceduta . Tanto fu gradita anche delle ricchezze l'Anima , e dell' ava-

Sept.

lir le cammere. Le stimi tu per Padro- catori, in man degli appetiti? Piangene? Stimerai padrona colei , che fie- tevi già traditi, spogliati, uccisi. drona l'Anima, quando tutta è affan- per quando fien vane, e 1 pentimenvolontà, o piuttollo ad amar l'Ama-biliffimo ? Deh per lo meno non la ravinsus. Bilognava dirlo a tempo di chiamate Anima 1 come lo Spirito San-j vita con Davide penisente: Erravi f-Andr.l. citur. Quomodo Domina, qua domi-la lo naudi non habetat affectum, qua fra unicitique tribuenti. Quella che da fish. volle libidini incentiva preflada: ? gemme ; e 'l Cavaliero in abito vil- le loro innumerablli pene : Et justilano, c lacero ? Peggio fai tu, ripi- tie lumen non luxit nobir : A maravi-

glia dal poco tuo fenno il Savio : il glia bene un Moderno : Meritò con- Labat. no Lacche a cavallo, u feguendolo a fouenuter in Informo dannati fe jufficurtiver-pici Visit Servos in equits, de Princi-tie lumine carnife, quia verd mall tum Dei Ecelico per ambulantes fuper terrano quadi infoimu unicuique rei debitam afirma. La Ticolato, del Grande è Peggio, peg.

gia pinglia il gran Macfiro di Spi.

cor tu Criftiano conofere quello establica in conofere quello establia in tio Giovanni di Avila. Lo febiavo roce quando nol possi correggere è

Apud stia si seroce dove ti condurrà? dove? sa; e già la fiamma entrasse nel Ga-Drexel. dove? Al baratro fenza fondo, e sen-binetto di tua Sposa, e nella cammera-de cultu za uscita. Un solo di impetro regna, della tua Schiava, dove prima entre-

vero , fi trafficano acquisti illeciti ? co amante Nino . Già comanda la Pial 52. nifponderà Davide: Omner viri di-vitiarum : sono essi dele ricchezzo non le ricchezze d'essi. La rificsione le ricchezze d'essi. La rificsione Ambr.l. è di Sant' Ambrogio : Benè viros di piange la mala fine Geremia : Princi-Thren .. de Ma. vitiarum appellat, non divitias vivo- pes manu suspensi sunt. I Principi d' d' liceline, rum, Ti è occorso mai salire in una Israello afforcati da Caldei in Babbicasa ignota per trattar saccenda, o re- lonia. E la ragione? Reypto dedimus Galber care ambasciata ad una Dama? Tu manum, & Assertio, no sauraren Sanchez. t'incontri con Donna, che scopa la tur. Schiavi di Schiavi per gola: Ser. hie. fala : con altra, ch' è affaticata a pu- vi dominati sunt nostri. Vi daste. Pec-

de, e comanda. E potrà credere Pa- XIII. Ah, non ritardate le lagrime mi ad accumular temporalità, a dar de-lizie al corpo dominante? Povera Anii-ma! Quefto fu averti creata Dio Rei-ferno i Dannati : Ergo errationna d'Sas-sna? A mestieri si vili ti die memoria, via veritatis, & justitia lumen non o piuttosto a ricordare i suoi bene luxis nobis. Notatte quell' Ergo? Da fizi? Ti dic intelletto , o piuttosto a quel loro antecedente ingannevole : conoscere la sua grandezza? Ti dic Venite fruamur bonit , nacque questa Ff. 118. chamate Anima; come to Sprino San y ac out Stroppe tardi fi conofcono que la fictiva di Putifarre, ma folo drifer gli erroti nell' Inferno. Or qual fu more in successione delle lafette di Putifarre, ma folo drifer gli erroti nell' Inferno. Or qual fu more Domini accuto in siglipio, quello errote è Ben l'étopogno gl' qual Udite il mealefimo S. Ambrogio ; Re infelicit : Et juftitale komen non tuxti infiliate. the uxor Domini , non ipfa Domina di- nobis . Che cofa è Giuftizia ? Con- init. Desi ti vergogna omai , Critiano , que perció i damano gli uomini, per-confondir di aver padrone il corpo , che fanno inguiffizia , dando al cor-l'Anima (chiava. Quanto ti rideretti po la precedenza fopra l'Anima, do-al vedere un cavallo , tutto fornito a vendos loro tuno il rovefcio. Questo fella, e freno ricamato, ad oro , e rimorfo affligge i Dannati fopra tutte

Servos. E mi fai poi del Nobile, del tionem tribuere ; pluris enim corpus Austain, ch' è il corpo guida per freno l'Ani-lia (11, ma ch' è la Padrona. E mi fai del cas la corpo, all' Anima neppure un pen-pace, del favio, del letterato? Ma be, fiero ? Se fi appicca fuoco in tua care in Babbilonia Semiramide dal cic- resti a dar rimedio? Chi non lo vede?

L'Anima tua brucia in peccati, il tuo non vorrei poter'io dire con verità pu-corpo in concupifcenze, eppur ac- re a te, come Natanno a Davide: T's lancia, perchè non si spezzi lo scudo ? Ancor la Scrpe sa opporre a' colpi il corpo per falvare il capo , in cui ha l'anima . lo però , farci pago , ripiglia il Grifostomo, che tu trattassi l' Anima come il corpo. Cade un' atomo nell'occhio , qual mezzo trascuri Chryloft, per trarnelo? E poi? E poi Animam bem.14, tuam tanta malorum congerie pressam in Matt. negligis? Sta per cader la tua cafa : 6 hom. cerchi Giardinieri , o Fabbricatori ?

45. O Badi al più neceffario . Tratta almen Immagine di Dio a' piè de' Demonj . 18. ad l'Anima tua come la casa ; come un cagnolino, come un giumento: Cadit asimus , piange Bernardo , & invenit qui se sublevet , cadit Anima , & non est qui manum apponat. XIV. Eppur altro occhio, altra ca-

Pop.

perdendo cotesta Anima unica, qual' Cant. 6. altra hai, o puoi procacciarti i Una precipizio d'abisso: Miserere, mise-est columba mea, dicca lo Sposo: De rere Anime tue. I Demonj l'abitano Mex. l. Pfal 21. ro dedit unam nobis ; fi banc perdide- ficri, parole, e peggiori opere : Fac Augubi

Et hom. 16. in gono due candele ? Perche fe baffa tipatrenfe. Matth. troppo la mano il Paggio a finoccolarle, e n'estingue una, l'altra resti vine scapigliato, dimentico di Dio, e Cansi-

2. Rig. che aveva un Mendico : Nihil habe- ni . Ecco di repente entrar quivi un

que di lagrime non vi fono ad estin- es ille vir . Pecorella unica è pur la guer le colpe , acque di diletti fono tua Anima compra dal poverello Gepronte per le concupifcenze. Chi vide su colle ultime gocce del fuo Sangue. mai un Soldato, ch' offra il petto alla E tu questa scortichi, ed offerisci al Demonio? e può Dio non crucciarfene?

XV. Via fu dunque Peccator, che mi ascolti : Miferere Anima tua . Sai Eccl 30. come sta ella entro di te? Come un nudo, un famelico, che cerca limofina. Sai, che Agostino ti ama. Senti come ti csorta : Redi ad conscientiam Aug. fer. tuam , & ibi invenies egentem , & 31. de mendicantem Animam tuam. Eritra, e Verb. vedrai la Principessa in ceppi, la Schia- Dom. va fignoreggiando. Entra, e vedrai la Entra, e vedrai la compera, che costò la vita a un Dio, dono all'Infer-

no. Entra, e vedrai la deffinata al Regno eterno, in rigor di giuffizia prefente aggiudicata ad una ignominia per-petua. Entra, e vedrai la povera Anifa, altro giumento può rimanerti. Ma ma tua fenza Dio, fenza vita y Semi- Luc. 10. viva relicta aspettando a momenti il manu canis Unicam meam , pregava come casa propria , e resistenza veru- strom.2. Davide. Una, Unica: Animam ve- na non truovano ad empirla di rei pen-

rimus , quanam viruemus? era la con- erro eleemofinam Anima tua . La no supra. tinua riflession del Grisostomo . E tu ecssità è estrema , soccorrila e Grida Chrysoft. la metti in tavoliere ad ogni ftanre? dal profondo della fua miferia, afcolnell' Anticammerede Cavalieri fi ten- yenga il caso infausto riferito dal Can-

con luce . Altramente ò che oscuri- della sua Anima ; ed altretranto solle par.l.2. tà, ò la gran confusion del Padrone! cito di dare agi, e morbidezze al suo cap so. Tu però, che hai un' Anima fola, se corpo. Era tra gli altri un di follaz. P 2in vece di avvivarle la Grazia col net- zandofi in un banchetto con vari amitarla dalle colpe, l'ammorzi , che af- ci fatti alla fua ftampa ; e fopra tapetti? Tencher eterne, vergogna infivola cominciatono a feorrere da un nita, fdegno implacabile d'un Dio. Sai ben tu, quanto finania Davide all' farebbe per occorrere all'uomo doudir della Parabola del Profeta Natan- po morte. Non fo, che altra vita no, che un' uomo ricco avea ruba-ta, e mangiatafi la pecorella unica, e dic motivo con ciò a molti cachinbet omnine preter otten man parvu-uento ignoto. Dimandò di che fi di-lam. Da il Re in furie: grida, minac-cia, giura Dio; che ne prenderà etem-fio, e questo, e prosegui: Ed io in plare vendetta : Vevit Dominus . Ah verità, de altri volesse comperarsi l'Ani-

ma mia , volentieri la venderei per ave-, vi fu fraude , litiga di lesione enorre, onde invitare a pranfo gli amici. me, ch' era la gioja d'altro Padrone, Sono io qui a comperarla, rispose il il qual comperata se l'aveva a prezzo nuovamente arrivato : fi convenne nel piti alto . Cancellino le lagrime le prezzo, fu pagato, e il venditor com- feritture. Un folo Dio hai, una fo-però nuovi cibi a tener liera, e fazia la Anima, una fola morte afpetti. la brigata. Fecesi intanto notte, e co- Che più speri-in peccato? Porti un' lui che aveva comperato l'Anima dif-fe: Tempo è già , ch' ognun tornifi La terrai più in pericolo di dannaa cafa. Di grazia ditemi prima : Chi zione ? Che fai che non ti prostri a' compera un giumento incavezzato, piè del fuo vero Padrone ? Vedi, che non acquistò ancor la cavezza ? Cer- diè per essa: questo Sangue tutto si to che si , risposcro tutti . Or sappia sparie a falvarla , e spargerebbelo milte, che io fono il Diavolo, ripiglio le altre volte per farla libera. Vuoi quegli. Cotesto sfortunato mi ven-piuttosto, che se ne rimanga in posdette l'Anima, e mi comanda l'Al- lesso il Demonio ? Figliuoli del mio tissimo, che in Anima, e corpo mel Sangue, grida egli da questa Croce, meni. Detto fatto, afferrollo, e spa- figliuoli del mio amore. Per le vori a seppellirlo nel baratro, dove ar- fire Anime mi posi in questo tronco, derà senza sollievo finche abbia vita Per le vostre Anime gemo ora qui . Dio. Qui termina chi sprezza l'Ani-, Cristiani, che rispondete a Gesul? Che ma . Ancor tu , Peccatore , vendesti non volete tornargli l'Anime vostre, l'Anima quando peccafti . Dà grazie ah no, l'Anime fue ? Tutti Dio mio alla Misericordia Divina, che sei an- le depositiamo a' vostri piedi, e Voi cora in istato di poter rescindere il tutte le riporrete, a meglio conser-

contratto colla penitenza. Allega che varle, nel voftro cuore.

# PREDICA

Nella Domenica Terza.

## IL MAL PROGNOSTICO CONTRA GLI ABITUATI.

Erat Jesus eiiciens Damonium, & illud erat mutum. Luc. IT.



Anto è malagevole dun- | firare ardua imprefa il guarire un Pecque trar dall' Anima cator di mal coftume. Riflettete alla quel Demonio, cui el-corrispondenza de' termini. Erat mula si facilmente ricet- tum : ecco l'infermità : Erat ejiciens : ta , che tutto un Dio ecco il travaglio a fugarla : Erat , erat . lungo stento? Erat Jesus esicient Dan et adulti, volea agnelli di latte, viel-monium. E vuol poi l'uomo, che per lini teneri e non già, che co nervi anni dic alloggio ad un' Inferno nel induriti refifteffero all'acciajo de Sacerconcer qual giuccando, e in un folo doi. Colpe recchie contrattano a tagi; momento sbandirlo fuora, e riportar-l della Grazia. Erse giùtene Divitatelo ne trionfo ? Direte : A quel braccio mello nell' dilettene finergumeno fatto onnipocente di Crifto il durat faidea dal fuo infortunio anchemutolo. L'Evana feaceiar da quell'offesso il Demonio gelista però asserisce, che mutolo era lo non su necessità. Così è. Fu egli Spirito. Es illus erat mutum. Quanto opedunque mistero . Sapete quale ? Mo- ra una lunga familiarità col Demonio! Ar-

no feambievolmente i lor malori, o i gridare, quegli a più allonanarfi. Vo Maren, lor vizi : Et illud erat mutum . Sap-lete il Prognostico infallibile per quementatore su presso a morire: Fastur rirà di morte eterna. Attendeterni. est sicut mortaur ; quasi Anima gli si II. Morbo è il mal'abito: salute la

Novat, intervengono: Medicus, & agrotus, fi le macchie un Liopardo? Si muta. Jar. 13. hom. de & agritudo, al dir di Novato; e co-re potest Ætiops pellem suam, & Par-bumil. me se l'Insermo si sa dalla parte dell' dui varietater suas; & vos poteritis bee vinto il Medico: così ne'malori del-rete: Il fuoco portato in terra da Cri-

consuetudo peccati est. Conosce ben l' prò , ch' io tragga dalla selce le scin-Ifraelita , che la manna piovutali dal tille, se all'esca umida rovescio acqua? Gelo è miglior cibo, mu faptorfo, e Ah, che l'amorofo Redentore processus in dono pur egu piange, e folé fla; guenn comi mitter in terram, c'april. L'est pian le cipolle di Egitto compre tra quid volo nife us accendant y Umida caene a prezzo di fudori, e da l'agri- e l'etica de nofiti conti per l'umor di me; non ne flupite dice Grifoftomo; tanti affetti terreni. Se per gli occhi l'ufo a, che refutta per la banda del- non fi diffetca in lagrine l'umidià, Chrysof. la fua malattia : Judei manna haben- il fuoco rimansi invalido : molto più ho. 7. in tes , querebant alia Ægypti propter se con nuove colpe aggiugness nuova 1. Cor. consuetudinem. Adeo tyrannica res con- umidità all'esca umida.

suetudo ef . Gridate a tutta lena per III. Ma non vo' già , che temiate

Jer, 21. voci fenza ottenerne rifpofta: Terra, dice, che se non potete follevarvi alla vide d'effere per le firida infruttuose su aggiungendovi peso maggiore. Ve-

Arrivano ad equivocarfi le persone; e, restato roco: Laboravi clamans, vau- Psal 88per comunicazion d'idiomi attribuisco- ce facte sunt fauces mee . Egli a più piam pur da S. Marco, che quell'al- fto Infermo ? Davide peritiffimo Protro invasato dalla fanciullezza, ab in- tofisico il fa, io il proverò: Qui elonfamia , in uscirne il Demonio tor- gant se d te, peribunt , peribunt . Pe- Pfal.72.

fosse satto il reo Spirito. In somma, conversione e morte la impenitenza. chi per lungo tempo se la sa col De-Sono adunque in obbligo di dimostrarmonio si sa Demonio ; e non più si vi , che il mal costumato morrà imdice è mutolo quest'uomo; ma egli è penitente. Non è così ? Datemi menun Demonio mutolo : Erat Jesus eji- te. Ed in prima. Fate voi conto dell' ciens Damonium , & illud erat mn- autorità del vostro Dio? Se pazzi non tum. Quindi, che maraviglia l'afferir- fiete, o infedeli, ch'è una cofa medefi da tutti, e'l mostrarsi da Cristo per sima, dovete averla a conto sommo. difficilissimo d'un'abituato nel male il Or non è egli il nostro Dio , colui , guarimento? Erat ejiciens. Come in che paragona il guarir d'un' abituato ogni morbo di corpo tre diverse cose al farsi bianco un'Etiope, o al levare vinto il indeulo? con il cittatori del recei in toso portassi in cara la culti-li "Anima", meternadofi per lo più l' flo, o mandatori nello Spirito Santo abituato in favore del vizio, è vinto può confumare ogni macchia. Verifi-anche Ctitilo : Medicus Christinu eff, i fino. Ma donde avvinen intanto, e egroti nor fumar, egvitudinir morbus quello Divin fuoco non prende? Che

mettere a ragione un mal costumato. per autorità il Prognostico: temasi per Non ne sperate profitto: discerne da la ragione. Cristiani, che vi dice il per sè la ragione, il pericolo : non Demonio Medico micidiale, che vi gli fa forza. Agostino consessollo in- possiede ? Non temete : peccate alle-Aug.1.8. Curum habebam effe meliuu tine éba-lori, servicio de la conque del la conque del la conque del la conque del la conque de la conque de la conque de la conque del la conque de la conque del la conque tati cedere : sed illnd placebat, & la facilità, quanto è a voi pronto un vincebat : hoc tibebat, & vinciebat : vostro così voglio, sarete sani. Il dis. Quindi l'alzar Dio, e'l ripetere le fue corso però, la ragion che vi dice? Vi terra , terra andi sermonem Domini ; Grazia col peso , sotto cui geme oggi e quindi il protestar Cristo per Da- l'Anima, molto meno potrete levarvi

Arfenio: esci una volta di cotesta tua! Hier, in Egredere, & oftendam tibi opera bo-Vir. Pa- minum. Era presso al Romitaggio un le antiche: Fecit eas murari Pharao. tr. z. p. tal' uomo, che tagliato avea legna, e fi sopra le spalle, oppresso non potea forgere. Che fece allora lo ftolto? Aggiunfe altre legna, e sperimentato ro, e rendess più difficile la suga. E peggio di prima il gran pefo , dieffi gl' Ifraeliti, cioè gli fehiavi , i prigioa troncat nuovi arbori nella montagna per soprammettervele. Hai tu ve- Fanno da schiavi : sanno da prigioduto? ripiglio l'Angiolo . Scioccheztori : taglian legna al loro inferno : non posiono rizzarsi sotto la soma de' lor peccati ; e per alleviare l'incari- Giovanni : Qui fecit peccation servus co, aggiungono nuove colpe. lo non est peccati. Ecco l'ordine del Tiranho mai veduto renderfi più facile lo imorzarfi un grande incendio, con accrescergli nuovo pabolo . E v' ha chi crede poter estinguere di leggieri nel fuo cuor la fornace de' mali affetti con fomentarli di rei penfieri, e defideri? Un chiodo ben martellato chi mai il cacciò dandogli nuovi colpi ? Un fiume profondo chi mai il guazzò perchè crebbe di nuove acque? Un' arbore di buone barbe, chi mai, perchè più radicossi , più facilmente lo svelse? L'odio , o l'amore s' interna più, il diluvio de' giuramenti, de' giuochi, delle libertà crefce, la roba altrui s'invifcera, e farà più facile il rimedio ?

ri si ciechi , che non veggano questa e fentimento del Venerabilissimo Beragione. La confessano nel proprio cuore, e talora la disdicono colle fi emendano ? Perchè questa è ap- il Demonio fi fece mutolo : Cristo punto la forza , la tirannia del mal' grida , ci non risponde r crede di vero il mal prognoffico, e non vole quel corpo. In verità che bisognò re uscirne, anzi volere aggravarlo, ta- all' onnipotenza stessa dimora, e storlora anche contra fua voglià l'infer- zo : Erat ejiciens . Quando non alcoltate . Erano gli Ifraeliti schiavi di miglianti , e forza egli non abbia a Faraone in Egitto; ad efercizio di pe-na era stato loro imposto sar mattoni, raglie serree della rea consuetudine; e

Vedete quanto discorde di opinione è e sabbricar Città al Tiranno: Prepassit l'Angiolo buono dall' Angiolo danna- | eis magistros operum, ut affigerent eos Exed. to to. Vien qua, diffe quegli al Grande oneribus, adificaremque Urbes tabernaculorum Pharaoni , Non era già , grotta, e vedi infensataggine umana! che sabbricassero nuove Città, dice Ugon Cardinale, ma far muraglia al-Muraglia fabbricano gl' Ifraeliti alle Card. fartosene un greve fascio; al metterlo- Città di Faraone ? E non è questo bie. rendere più forte contra di sè la prigionia ? Ogni mattone alza più il munieri stessi ciò fanno ? Che fanno ? nieri e fanno contra lor voglia la voza più detestabile è quella de' Pecca- lontà di Faraone. Schiavo , Uditori , del peccato, e del Demonio è il Peccatore: E'oracolo dell' Appostolo San no crudele ; aggiunga mattoni a mattoni, colpe a colpe, e rendafi più insuperabile la prigionia : De inde murum facientes, concludantur, ne exeant, cosi pure disse il Raulino. Non è, che l'infelice prigioniere non vegga il dannofo lavoro: il fa perche è prigioniere ; e perchè è prigioniere , contra fua voglia ancora, più s' imprigiona.

V. Ecco dunque, per numerare in individuo i danni del mal' abito, e le ragioni del prognostico di morte eterna, ecco dunque il primo danno, la prima ragione: rendefi forte il Demonio in quell' Anima, che gli dà lungo alloggio . Par , che per legge di IV. Io fo, che non fono i Peccaro- preferizzione quel cuor gli fi debba, da: Diabolus difficilius dimittit , quor Bed. diutius possedit : allegat enim contra abud labbra o per lufingarfi , o per ifce- eos possessionem . Questa volta , che Paul. marii il roffore. Ma perchè dunque a coll'odierno indemoniato volle Crifto fer. 3. tal ragione non fi dan vinti , e non fuor di regola impegnarfi alla cura , Quadabito s conoscere il pericolo , stimar aver ragione : gran tempo che suo è mo. Voletene una somiglianza? Af- tro acquisti il Demonio in anime so-

ischiavitudine. Tre custodie choe Pie-tre in quel carcere, onde l'Angolo il vivar rai desont. Per la figliucia di Ad. 12 liberto ; la terza era di fetro: Trass l'aire bistà una voce: Puella surge, annes primano, & fecundam suffo-diamo, somerimi del port an ferre amo, il toccarmento del fetroro Andolfena, il toccarmento del fetroro Andolfena, Palud, gioli , soccorsi specialissimi . Uditelo ra , ci vuol grazia di voce , e di tocenar, 1.

Dom. Latar, catum dimittatur. Peccatore, la feconda ragione, che e le lagrime di Crifto: Fremuit, la Glol ad dà fondamento al mal prognostico; chrymavit, clamavit, quia disficile cap. 11. la refistenza che fa il mal' abituato a furgit , quem moles mala confuetudi. Jean, Dio, ed alla fua Grazia Dilettifilmi init promit, conchiude la Ciola. Lo mie v ha cofa più tenue; e dilicata fai tu , lo fai tu, fe ti disono vero i d'un foglio di carta è centuplicateli Santi Dottori, Peccatore abituato. l'un sopra l'altro, incollateli : v' è Gtido Dio nel tuo cuore, ah quan-punta di serro che gli penetri ? Un te volte ? Rompesti le catene ? Griguardo di Cristo trapassa il cuore a dò il suo Ministro dal Pulpito; mag-Pietro peccator novello , e di calde giore udienza gli dettero le mura-

fuor di casa il peccato posto suori gono i Scttanta: Prafertim cum gradall opera; u detonto in repottura u cuis voce ego ime e le vero, cinc a monte, peccato ripetuto, c fatto collume a palare in idenzio ad un folo ogni elicori. Peccati vere fant differentie : in corticolilima voce e foverchia: im soce qui in dei in fatto, in confennation: ...tm d'uno con uom ununtutuolo, c. fore-

fa che effe medefime si vogliano in trate, prosegue il gran Dottore, no-Con tre porte altresi tiene il Demo- tibi dico: Surge, Ma per Lazzero frenio prigione l'Anima nel carcere del- me ; piange, grida : Infremuit , lala colpa : col cuote chiufo perchè che prango, gena : la mi capi-non pentafi : colla bocca fuggellata , fie , Udirori . Alla Divina Ontipo-perchè non fi confessi i Non sono tenza ogni cosa è egualmente facile : queste le porte più difficili ad aprirsi. volle tuttavia dimostrarci , che al Suole la Grazia spalancarle ad ogni mal maggiore è necessaria medicina fpinta. La porta di ferro è la rea co- più forte . A curar d' un penfiero flumanza, la confuctudine invecchia- peccaminoso, ci vuol grazia d' una ta: per questa porta ci vogliono An- voce. A curar d' un peccato d' opedal Paludano : Consuetudo designatur camento Divino . A cural d'uno , o in porta ferrea fortiter detinens ne pec- più peccati vecchi, fradici, che fan-VI. Ed ecco il secondo danno al no tutte le Grazie, anche il Sangue, Lucia, cole benche enormila minacce non può la curio di murala coli perime tencomia minacce non può la comi perime pelle a Faraoni peccacori incaliti . Un Naran unila Dadare orocchio-alle voo; del Ciclo; vide : Peccarii Domino : Ne Davide , e seppur da loro orecchio , non ne ne Gionata, ne Samuelo piegano Sau- ode la fignificazione. E povero abitale : questo vuol dire aver gittato, ra- tore delle catadupe del Nilo : l'acque diche il peccato in un cuore. Ricor- del fecolo, i romori degli appetiri mal divi , dice Sant' Agostino , di quelle costumati impediscono l'entrata a' clatre rifurrezzioni fatte da Cristo a suoi mori anche d' un Dio. Non occordi . Tornò a vita la figliuola di Jairo re , Dio mio , che ci facciare sfiatar Archifinagogo, il figliuol della vedo più a gridar da questi Pergami Poc va di Nain, e Lazzero. La prima in fiamo scusarei tutti con Mosè, che fua cafa , il fecondo mentr'era per non vuol portarfi da Faraone dicenvia a seppellirsi, Lazzero dopo quat- dovi : Quomodo audiet me Pharao? tro di fradicio nel fepolero. Il defon- Me vuole udire Faraone , me feilinto in cafa è il peccato di penfiero, guato, e rozzo ? Prafertim cum iningegnosamente Agostino, il desonto circumcifus sim labits, o come legquam tres mortes. Ciò supposto no do, anche se sia di Stentore, non è

udi-

udita: Quomodo audiet me ? Volcte , bere.. Vel dirò io. Era fimbolo quel-Dio mio, che io dica tuttor? Come la bevanda dell'amarezza del peccato, hanno ad udir noi gli abituati nel L'amarezza alle pene tofic Crifto bemale, se non odono voi, qualor gri-date? se non si risentono di voi, qua-lora pur gli scotte? Quante Anime der torrentie illi duscer fuerume : tutti morte toccaste voi ne l'eretri de lor i supplizi sono dolcissimi a' Martiri : corpi con travagli, con infermità! Vi Duke lignum, dukes clavos: L'arna-

io più robustamente il sostengo. Che degli abituati a vedere avvenenza nel può indurre a convertirsi un'abituato cetto orrido del peccato, ed a gustardopo uno stato si miscro? Conosce- vi dolcezza la loro gola guasta. Tan-re il suo pericolo, e risolversi ad to è egli cieco per mal costume l'Emuscirne. Or se il mal'abito accieca pio, che non solamente non vede nel l'infelletto, e debilita l'arbitrio), l'in-fermo non è disperare? Il prognofti: quel ben , che mui non ci il. Peg-co di mort e produce l'in-giamo, che per propria, o per sipe-tienza in altruj queffi de nouvi danni il della rea confuctudine, non fappianti ; no, ricchiflimo fuo guadagno, il più farà ella una malagevole impreta il di: crudel tormento, diletco. Onde pomoftratlo? Anzi quali pruove più effi- fegue in effi quell'abbominazione ravoechj ottenebra la vedura. Cento, quitatem ; bere quafi acqua la iniquí-mille per gran tempo inchiodano ogni tà : abbominazion propria degli abiverun conto il pessimo de' suoi mali: guardo ', perche non ne divengan vino con fiele prima di morir nella quafi aquam, iniquitatem: O novello Matth. Croce, volle affaggiarlo sì, ma non Mittidate avvezzo a ber veleno, e a già berlo? Et cum guflaffet, noluit bi- ristorarfene ! Sapete perche l'Archifi-

copi con travagli, con intermita V II D'unce agrams, aunce servor : 22 canagua dicino? I fi infentiono o I imputanono i reza del peccato non volle traingua a cafualtà i mezzi della lor infureza giarta, affinche reflando nella mederacione. E non farà vero il prognofiti con co, che da quefto tempo cominectà la loro morte a fafri eterma e VIII. Anzi per una nuova ragione ca si intollerabile, giunge la cecirà. moltratto? Alta (that pruore per care age to the care) c più facili? Quanto all'acce- vilatavi da Elifas amico di Giosbe : carfi l'intelletto del Peccatore al mal' Luanto megis, abominabilit, & muti- Iob 15. abiro, ponete mente. Un velo agli li Pomos, qui bobbi, quedi aquam, iniíguardo. E vi darà maraviglia, che tuati, diec nobilmente il Pineda: Si. Pine erri a diference i colori degli osgetti galifentur prava quadam peteandi con. bic. chi è cieco, e-che filmi effer fuo male [juetudo.]. Peccatori, che peccano fui il bene, fuo bene il male Michi sior, principio bono la iniquità come vilprevi, tunatifimi, grida Isia i Va qui dicirit in il Nuomi insquitati bibunt giuffa;
malom bonum, for bonum malom. Quin. il Savip-ne fuoli Provetti, i el lor vidi quel non parere all'abituato mal di
no la iniquità, peyono perciò con riverun como in pelium de 1001 mani. guardo precire precire a merciga. Omna peccatum conjuetudinis, dice A. briachi, perche ib viño val caro prezgotino, videixi, co fai homini quadi 20.5 Ma chi bee acqua, la bee nella nallam di. Giungono a darken lode; lone, la bee fena danaro, ia bee giungono a vantar di aver fatto quel denza timore di danno, e perciò in Lyras in male, che mai non feceto: Exultant abbondanza: Inquitatem ficut aquam Italia in rebus pefficiair. Quamo gli ricrea bibti, qui committà pecata abfune fra-quella vendetta appliadita? quel tor-to con violenza? quel difonor fatto con violenza? quel difonor fatto deffi nemico un Dio, di perdere la fun in pubblico? Exultant in rébus peffi. Crazia, di dat bando allo Spirito San-mis. Sicché a' mali abituati non gio-vano le prevenzioni di Crifto: 5-prefte dirmi perché offerroglifi di quel.

nubilir, de inutilis est bomo, qui bibit, 18.6.5.

gogo Jairo cercò fubito vita alla figli- ifi, fi fa fana; putrefatta dal mal'abito Mattho caldo : Modo defuncta eft . Mentre litie , vix , ac multo negotio elui po-difa q. 55 Lazzaro era infermo quanti frettolofi teft; credetelo a S. Bafilio. Messaggi, quante frequenti ambasciate al Redentore. In truovarfi morto, feppellito, quattriduano, anche conofciutafi in Crifto una rifoluta volontà di guarirlo, parve impresa irriuscibile, e difperata alla Sorella : Jam fatet, qua-

Jann 5 te, e affai se ne dubita: Vis sanus fie- volerlo. La prima proposizione è di Ser, es. cecità : In his morbis , quibus animi tura , ed eragli grata la catena : scoafficiuntur , quò quis pejus se habet ,

53.

il prometterlavi dove non fol manca la mente per lo mal'abito, ma è inferma la medefima volontà. Domandate a' Medici del corpo: qual è quel malore, che gli rende più folleciti? Senza ch' effi rifpondano, lo fappiamo più ficuramente dal Savio , anzi dallo Spirito Santo Savio de' Savj : Languor proli-Eccl. 10. Xior gravat Medicum : brevem lanquorem pradicit Medicus . Sapete perdà luogo alla medicina stando pur anche in forze l'infermo: fatto debile non sostiene la cura. La Grazia è la medicina: l'arbitrio umano l'infermo; indebolito l' arbitrio dalla confuctudine non regge alla Grazia. La piaga fresca stavasi da una parte : dall' altra la cede a medicamenti , incancherita ri- volontà vecchia , ch' eran gli abiti buttali. Il fale sa prò alle carni anche viziosi. Voleva Agostino colla volonmorte; ma non così fe fono corrotte, tà nuova determinarfi a feguir la vo-Una coscienza ferita, se tosto medica- ce di Dio : pur nol lasciava la vo-

VIII. Quanto men ragionevole farà

de il fuo morbo.

uola da Cristo, e subito gliela otten- e disperata : Anima sanie peccatorum ne ? perchè il cadavero cra ancor suppurata, & in habitu confituta ma- Regini. IX. Ma jo vo'darvi anche più. Resti la volontà nelle sue forze: non sia

vero, che dal mal'abito infievolifca . Sapete tuttavia a qual prepotenza, a quanta tirannide giunge la rea confuetudine nel peccare? Fa, che la steftriduanus est. Ad un Paralitico di 38. sa volontà o ceda al male, anche anni bifogna domandar fe vuol falu- quando nol voglia, o che fi oftini in ri ? In minori importanze veggiamo Gregorio il Magno. Udite com' ei la tutto di, dice S. Giangrisostomo, que ferisse: Sape nonnulli exire a pravis Greg. I. sta medesima verità. Su d'una voste actions cupiunt; sed quia corundem a. 11. Mer. nuova ogni picciola macchia dà orro-clume pondere prominetar, in male re, e fubito li rannetta i le molte, e conjuetudinis carcere inclufe, a semestipaggiori ve ne cadono, trafcurafi al fir exire non possua. Verifitmo che il fatto. In una cammera pulita anche un mal' abito non toglie la libertà , pur pizzico di polvere dà negli occhi , e nondimeno riduce il Peccatore a fta-li caccia : lorda affai , fi rimbratta , to si mifero , che fa piacerti la vio-Tutto il mal nafoe dalla confuettudi lenza, rendergli volontari i ceppi, ed ne , che ci rende infensibili a' propri amata la prigionia . Agostino ne pardanni. Seneca tra le ombre della gen- la per propria fua sperienza: Sufpira- Aue.1.8. tilità seppe pur conoscere questo Evan- bam ligatus, non ferro alieno, fed men Conf.c.s gelio; ed anche cieco pote vedere tal ferrea voluntate. Spiacevagli la legateva il piè, e raddoppiava al piede le minus semit. Itc dunque a prometter maglie ; quelle maglie che fabbricate vi volontà di salute da chi neppur ve egli stesso aveva contra di sè . Ecco come le annovera: Quippe ex voluntate perversa facta est libido : dum fervitur libidini facta est consuetudo . & dum consuetudint non refiftitur , fada est necessitas . Cosi la volontà fecesi schiava all'appetito; ubbidendo con più atti all'appetito naeque il mal' abito ; e fatto Prencipe dispotico il mal'abito, quel primo confentimento , che fu libero , giunfe a convertirfi in una volontaria neceffità. Questa è la catena del reo costume. Lachè? Perchè la malattia di poco tempo grimevole spettacolo agli Angioli era Agostino in quella lotta si sanguinosa tra quelle due volontà, quali egli appella, nuova, e vecchia. La volontà nuova, ch' eran que' fanti difii di feguitar la Fede, e la Vita Cristiana

lontà antica del mal costume, perchè conoscer la tirannia , voler sottrartetroppo forte, ed adulta era diversus a ne, e non potere qual uccellino e con gli anni: Nonamo reasi siones a al lido, e hon ni accorga del filo a figerandom priorona tounina e roboratam. Quindi i folipiti del Santo o riteada: qual forzato di galeta, che riterio prefio dalla cooficeraza, e dalla confue tudine, che facevano carneficina del dal banco, truovalene ritenuto. Può fuo cuore. Via su Agostino: Hai tu giungersi a stato più detestabile, ed luce, hai tu fiamme, hai tu grazia, infelice? rifolviti. Ah che la rea mia coltuman-XI. E

fa est in lacum vita mea , ér posse. Tr. Il brunc, och porta fomma, h il resti lapidem spepe me se posse in mi-polo a miura delle forze: il buc, che glut lunce da comenti del Gran Pon-tira catro, loggiaca a pelomaggior del-so. Kene, tenes & Gregotio: Lapis sperponi- la fua lena, perciò lo trascina. Ah, so. Mer. tar , com dura consistentiam men in che pur nell'abituato la filma delle

XI. E non avrà ragion per zelo della za ha maggior forza delle mie brame: tua Anima sfortunata di gridare Ifaia: Sed tamen consuetudo adversus me Va, qui trahitis iniquitatem in funicupugnacior ex me facta erat , quoniam lis vanitatis. Misero , misero chi perwolens, quò nollem, perveneram. Co- de la bella libertà d'operar bene, persi pet sua volontà è in quel proson- chè inviluppasi non pur tra cerchi di do di miseria Agostino, dove pur per serro, ma tra le funi fradice della vaflia volontà Agostino non si vorreb-nità, del diletto falso, dell'onor va-be. E ne apporta per somiglianza un' no, dell'acquisto vile. Pur ciò sarebuom , che aggravato da alto fonno , be poco : Et quafi vinculum plauliri ancorché aprendo gli occhi alla lu- peccatam. Mileto, mileto chi gene ce, vortia itzazifi, c'l fonno i vin- ce, e fa tornarlo a dormire; o come catro legato al gogo. Il bruto che chi caduto in un lago con mazzera porta fomma, tutto il peso ha sulle al collo, tenta salvarsi, e'l sasso sel spalle: il bue che tira il carto, tutto tiene giù; comparazione niente meno il pefo ha nel petto. Ah, che pur Thran, esprefliva del gran Proseta Ifaia: Lap. nell'abituato tutto il carico è nel cuo-631.30. peccato devoratur, ut esf velit exur colpc opprime le forze a portarla: Et 631. gere, tum utcumquu non possis ; qui quass vicunium plaustri peccatum soi molet desuper mala consucutuinis preavvezzo a peccare paragonafi al bue, K. Benche a qual proposito cercar' ch'è sotto il giogo. Udite. Avvenne io dall' altrui sperienze, ed autorità vi mai di vedere un giovenco qualor quelle pruove, che tu mal costumato l'agricoltore vuol disporlo alla fatica? hai in te medefimo? Dimmi tu vero; Legalo al giogo; e qui oh gli sforzi, anzi dillo in tuo cuore a te folo. On le furie! rompe funi, fuote gio-Quante rifoluzioni pigliafti di divider-, ghi, volgefi colle punte contra il pa-ti da quella pratica d'abiffò ? di la-ficiar quel giuoco feminario d'infortu- a fei mefi, quanto è diverfò! non fol nj al corpo, e all'Anima? di cmen-darti di quelle parole scorrette, con-lunque minimo segno da sè entra col tumcliofe agli uomini; e a Dio? Le capo nel giogo, e tira pacifico il car-praticalii rifoluzioni si fante? no cer-tamente. E perché? Perché, quantum-que fia egli vero, che il mal'abito non alle funi, il conduce il coftume la, toglie affolutamente la libertà, ha non donde facea fuggirlo la inclinazione per tanto ceduto al mal'abito la liber-tà; sicchè u o non vogli, o non posi la beltia quettà inclinazione alla fue si quello stesso, che tu stesso desderi: libertà ' No certamente; ma la trasci-Quoniam volens, quò nollem, perve- na contra la propria inclinazione il co-neram. Ahi, qual più orribil mileria! flume: Va, qui trabitis quasi vincu-

Ambrin brogio, quibus ligatus, unufquifque in-Pf. 118. clinatur, ut animam suam levare non Hier.c.8. possit , nec obtutus ad celum mentis erwere. Dove andrà a finire il Peccator, che giunge, perchè vuole, a im-

do per la montagna in giù? O/14 6. feta giura di averlo udito in fomi giante cura di tra sè esi: Qoid fa. Peccatori nalla Scrittura, dite S. Ago cam tibi Epbrain . Quid facion tibi ino: Nabucco, e Faraone, uomini mo debole, et morbo invecentare : meno resource a march a second march at the state state is es og die distribo, muo, naf. Dimando perche ; e donde fini net: fe no, pur muore: Quid faciam si oppoliti Pould ergo finst corum fe. Angl de ropte participation folicio ; penfice tel distribution folicio di production di producti phraim? Che debbo io farmi con voi oftinato cedè qual cera molle a rimein competar l'onellà di quella Don-na, in manener la pratica con quell' XIV. Sapete però in qual maniera altar : fit e le niggo, vai cercando offinafi il cuor ribaldo? Uditelo dal-mille modi da rapirti l'altrui : Quid la fomiglianza, che ce ne da il Samo faciam tibl'? Se it do faltue dimentichi filo : In fimitisulmen, lapitist eque

lum plaustri peccatum . Guai a quegli invidia : Quid faciam tibi? Che autò uomini, che dopo aver perduto il ti-more al peccare, da sè medefimi umi-to? Tutto ti danna, perchè colle tue liano la cervice al giogo del Demo- colpe tieni infiacchita la libertà per nio . Guai a questi infelici , i quali abbracciare il rimedio : Nibil valeret giungono a dar tali forze al mal'abi- quidquid vobis facerem . D'un inferto, che contra i lor medefimi deside- mo, di cui protesta un Dio non sari di convertifii gli trascina a prosc- pere che farsi, fate voi almeno il proguir nelle colpe, qual bue fotto il car- gnostico, fatelo voi Uditori. Che ne ro: Hac sunt vincula, sclama S. Am- predite? Tacete? Dopo un respiro l' udirete da me.

## SECONDA PARTE.

XIII. E Coo in brieve il Prognostipolledro fenza freno correndo sboc- che difli , a tal miferia giungere un' cato al precipizio? Qual diligenza po- abituato, che, o ceda al male la votrà arreftare il fasso, che va rotolan- lontà di lui ancor non volendo, o che si ostini in volerlo. Due sono i XII. lo non so altro, che per dirsi soliti rimedi di Dio a guarir Peccatocosi, Dio ffello supremo Protomedico i i: benesizi in sumuniti Adam , e gasti- 0/41, i dell' Anime inferme diffidasi di dar ghi Tribulatio, & angulia invonerusi falue a quelle, che giacciono aggra- vate da prava consucration. Ofca Pro- nefizi si ammollifice, nè per gastighi si. Juda? Sta Dio in dubbio di ciò, che egualmente, egualmente Re, ed opdebba farfi? Quid faciam sibi? Sape presson del popolo di Dio : ambi et come? Mostrasi egli qual Medico perplesso tra il rimedio sorte, l'infer-Dio or forte, or dolce ... Pur nondimo debole, e'l morbo invecchiato: e meno Nabucco fi falva, Faraone dan-

o Peccatori mal coftumati? Quaft di-dj, e guart. Faraon fatto fooglio dal ceret, Ugon Cardinale, mbit valeret mal coftume, qual loto a raggi del quidquid voltis faerere. Sarche per Sole, induri fempre pit. Quia dum riufcir vano quanto faret. Se ti do ab illo, rifponde al fuo dubbio il meriucit vato quanto tatre. Set un promission pro ineffabili bo-Aug.fr., non tel do, ti quereli: Quid faciam nitate sua Deur plogas suspendit; ille 88. de sibi? Se ti do ricchezze, se scala abdurato corde contra Deum se supre. temp.

I mais benefiz ; e differici la peniten.

sindo : Ministrativa mi papar aqua

za: se la tolgo, tutto sei impazien.

re al par delle pietre: sapete come c

re e, e disperazioni: Quali sciama sibi? com

Se ti do onori, il Mondo non può

Pentur aquilo flavii, or gelavii chry. Etelas. capirti : fe te ne fon tenace ; ardi d' fallus ab aquis . Credetelo a' periti

### Predica Decimalella nella Domenica Terza.

delle Alpi. Cade la neve in que'mon- Malco stesso desiste : Non sunt moti, o in quelle valli : il vento la con- ti ad misericordiam , vel ex miracugela: cade altra neve, eppur congela-li; ecco alla fine l'acqua criftallo, il tate. il tate. Che alla fine, ripiglia XV. Criftiani infermi di mal costu-2.Reg.4. Sant' Agostino : Nix multorum anno- me, udiste il vostro morbo, udiste la rum tempore durata chrystallum dici. malagevolezza del guarimento, udiste tur . Acqua dicefi l'uomo nella Serie li pericoli per non dir la certezza deltura : Sient aqua dilabimur , diffe la l'oftinarvi , e di perire ? Per voi ci Tecuite. Acqua e per lo corfo al fe-va. Guai a chi perseverando in istato polero, e per lo flessibile della volon-tà, e per lo tornar che facciamo fin nitenza, e non troveralla. Così avdalla fonte del Sagrofanto Battefimo a venne a quell' Ufuraio in vano spesse quell' infinito Oceano, che ci produf- volte ammonito dal Parroco fuo ; fe. Soffia l'aria rigida d'una tentazio diunfe preffo all'agonia, eppur rifion-ne ecco comincia il cuore a farti deva al Parroco fletfo fuo Confeffo-gelo nella prima colpa mortale: fegui-re. Ci è pur tempo: infinita è la mitano i foffi: feguitano gelate sopra ge- sericordia di Dio; e mi darà la salute late di colpe, e colpe : ecco quel mi- ad emerdarmi. Stretto dal morbo nefero cuore non fol cristallo, ma pie- gli ultimi aneliti gridò: O penitenza e tra ? In similitudinem lapidis aque in- dove sei, che io non ti truovo? e diè durantur. Qual rimedio ad ammollir- l'Anima al Demonio. Così di lui ri- De Alilo? Gittarlo al fuoco? non bafta: ef. feri il Cardinale Giovanni Agrino. De Ab-porlo all'aria? peggio. Darli colpi? Che afpetti tu a compere la prigionia? ordine, s.; s'infrange. Che volter è ripiglia Ago. L' Elefante piccolo facilmente pieça le Bons. flino. Non profitta qualunque cura , giunture: grande non può perche inperchè induri : Multim obduruit , durite ; perciò dorme appoggiato ad Aug. in multim congelavoit : non jam ficut nix un'albero. Ora , ora prima di giunge-76.147 facile difforti porte i Giunge a refilte re a flato di non poter muovere la re alla Onnipotenza, alla Grazia a di rua volontà. Se ora all'acque di que-miracoli . Veggono gli Spherri nell' 14 Grazia fed duro, che fara in morto e ffere precipitati da una vocc . te? Su nfoluzione, valore. Non man-Ego (um: veggono reflituito l'orecchio ca per Dio il dartelo, se lo cerchi.



recifo a Malco : nè gli Sgherri , nè Vuol darti ajuto , suol perdonatti.

PRE-

# REDIC

Nel Lunedì dopo la terza Domenica.

## LA PATRIA UNICA DEL CRISTIANO LA GERUSALEMME DEL CIELO.

Quanta audivimus facta in Capharnaum, fac & bie in Patria tua. Luc.4.

la ripugnanza del Reden- medefimo, ove nasce, si muore. Il tore a voler dare oggi a Nazzaret sua carro di Cibele su per gli antichicir-Patria il diletto, e l'onore di alcun condato di Torri, e tirato da'Lioni, di que' prodigi, di cui per ogni an- la dimoftrate, che per la terra nati-golo fempre, e fingolarmente in Ca- va ogni fatica flava bene agli fieffi farnao era fiato si liberale. E perdir | Regnanti, L'Anime fiesse de Ciputi a vero, di gran maraviglia è cagione, qua rifichi non fi efpoiero per inden-che ne prieghi , ne bitiogno, ne con-intà delle Patrie / Tu fola puoi epi-fanguinei, ne amici poteffero imperara logar tutte, generofa Giuditat finita da Crifto un miracolo a confolare dall'amore di tor di affidio la tua Bequella Nazzaret , verso cui lo stesso tulia per fin dentro il Padiglion di amor naturale di effervi flato conce- Oloferne, con animo di uccidere, o puto, allevato, nudrito doveva ren-der propenso. Eppur, chi non sa gli rità, in valore dalle sue copie il Dialti esempi di carità lasciatici datan- vinissimo Originale ? E quella Nazzati Eroi del Mondo in verso la loro re: eulla del maggior prodigio della Patria ? lo non ho tempo da fermari Terra, e del Cielo, cioè dell' Incarini a favio catalogo degl'innumerabili nazione inenarrabile del Verbo, non Chradini, che a favore del fuolnati- farà meritevole d' un fuo miracolo ? vo fpefero 1052, figliuoli, Regno, vi-Qual farà la ragione di tal ritegno ? ta . Baffivi il ricordare quel Codro Re degli Ateniefi, il qual lapendo per non rendere co prodigi la contumalingua del fuo Oracolo, che dalla fua cia de Paelani degna di maggior pemorte pendea la falute della fua Cit- na. Sant' Ambrogio vuol che fuffe motà, e che gl' inimici medefimi confa- tivo a ritrarnelo il darci efempio, che pevoli di ciò riculavano porgliaddol- l'opere soprannaturali non debbon fara fo le mani, vestito da Soldatuzzo si per dare scena all' occhio umano. Gregario, o come altrivuole, inabi- Il medefimo Sant' Ambrogio vuol che to di falegname, inganno gliavversari, negasse Cristo i miracoli a' Nazzaret-e costrinse la morte stessa contra sua tani, perche sapeva ch' eran bramosi voglia ad ucciderlo : In udir Curzio, di averli per invidia agli altri luoghi, quel prode Campione, non vi torna che n' erano stati dal Redentor faalla mente il salto mortale, che sece voriti . Io però tra queste, e le molvolontariamente in quel baratro per te altre rifpolle, che non ho tem-fostencre in piè la sua Roma? Chi po da riferire, la più utile a mio e non si 1 persoli divorati da Trasso-votro integnamento trascelgo, cioè lo per difendere la sua Atenc? Amor la propria del Grande Interpetre Tromba Quaref.

Ntricatiflima queftione , che diè motivo a' Paefani di afzar per variffime fentenze , diffi- Arme una cicala , la qual canta agli cile fcioglimento comien Jardori del Sollione , ed in quel nido

136.

13.

Com in Eul 1411.

Luce. 1 let , preserim viror Religioso , o Mondo non è possibile. Rispondi a Appsidico aff. clium nimium erga Pa. me dunque ; Quo vuddir ? Al Civa viram , o paratte moderart , uch i mo fine doverebbero effere isuoi passi, secure debere. Dilettissini, una è la mo fine doverebbero effere isuoi passi, vostra l'atria, la Getusalemme del Ciclo. Non vi fate sedurre dagli stre-

Dimostriamolo . II. Tutto il scompiglio de' pensieti, e dell'opere de'Criftiani nasce dal non ricordarfi, che unica Patria nostra è il Cielo : Debemus nosse, avvisava ze-Plate lantemente Agostino , debemus nosse Rabylonem in qua captivi sumus , & Terusalem , ad cujus reditum suspi-

mattina un lagrimevol diletto d'inter- Sta pur lieto, e ficuro : Tuvoli al Parogare i Mondani colle domande de' radifo. Ma, aime, che io ti veggo in Marinaj a Giona : Que eftterratua? Oud wadis ? Quod eft opus tuum ? Quante sconfigliate, ed ignoranti rif- delizie di Venere, in edifizi di eternità. polle mi si darebbero ? Perciò quan- Adunque tu, che incantato dagli strecon gli Ebrei, converrebbe a megri- te non piangi, ma ti rierei; non aspiri dar oggi co' Cristiani . Intendetela , alla Gerusalemme eterna , non ti stimi intendetela una volta per sempre Uo- in esilio, ma per quest' acque corri a mini illusi da speciosi sogni in veg- precipizio all'Inferno.

ague co uno i attaceron moment l'acceptante de la fortunato divatio / Quandu, in golino : In ifta Babinamu led capiroi deitantamur do quelti e quegli fono egualmente for gira qual Colomba Nocica i Placa prigionieri, egualmente edul da Geropuò folamente efferti frampo . Medi-folima, perchè di tutti gualmente non ta qual' straclita vita giuliva ; vectrai avverasi , che Super sumina Babylo-che Babbilonia dà attanni ; la sola nir illic sedimus , co stercimus la ca-Che riso sincero può suscitatti una che seguono : Cum recordaremur tui valle , che tu stesso chiami di lagri- Sion. Gl'Israeliti pensayano alla Pame ? Sei ricco ? dov'è la falute ? fei tria, e veggendosene privi, piangevafano ? dov'è la ricchezza ? sci sazio: no . l Crittiani sedotti dal mormorio ecco le nausce : bruci ? già viene il dolce , ma ingannevole di quest'onde

Alapide " Sapete perché Cristo negò ra ? Sono questi lineamenti di Patria. miracoli alla Patria ! Perche intenda o di cfilio è E tu lu questo suolo istail Criftiano che qui in terra non ha bile ti fai Palazzi ? No no ; tuo mal egli Patria : Docet hic Christus Fide- grado cammini : starti fetmo qui su nel giacche giusta la verità, e l'Evangelio di Paolo : Quamdiu sumus in corpore, piti dell' acque della Babbilonia del peregrinamur d Domino . Ma dimmi 2.Cor. 3. Mondo ; v'ingannano, vi tradiscono. ora tu', e mi di vero , perdove sembra a te che ti conducano i tuoi pafsi : Alla terra promessa Israelita pellegrinante, o in continui ravvolgivoler persuadersi , o dal non voler menti per cotesto diserto del Mondo? Parliam chiaro : Dove corri, al Cielo, o a dannarti ? Arresti? non sai rispondermi ? Guidati per questa nuova domanda : Quod opus tuum ? Offervi la Legge, detefti le inoffervanze? pianramus , lo vorrei prendermi quelta gi fulle correnti di quelta Babbilonia ? colpe continue, in ischerzi illeciti, in tresche lascive, in trassichi usuraj, in to più alto, che non già San Paolo piti dell'onde Babbilonesi non solamen-

ghia: Non habemur bic manentem Ci-Ad Heb. visitatem. Qui su questa terra non nato divario ? Gl' Israeliti piangono fiamo abitatori, fiam prigionicii: mi fu rivi di Babbilonia, i Mondani ci ajuta co' fuoi falutevoli monitori A- trefcano. Donde, oh Dio! donde, Gerusalemme può darti gioje veraci . gione , e'l perche stà nelle parole ,

gelo: geli? già già ti lambicheranno i del fecolo, qui fermano 1 a queste ri-Sollioni. Hai ogni ben della terra ; ve prendono dolci fonni, e del Para-dov è la permanenza ? non va tutto difo, più bella Gerufalemme, non fi a marcire una teco fotterra? Sotterra ricordano. Intanto non fi avvedono gl' folo ? E l'Anima in continuo peri- infelici, che quantunque i beni terreni colo di sfondare nel centro della ter- han faccia d'acqua cristallina, che di-

letta, e ricrea, fono acqua nondime- miferie, a cui giunge l' uomo per la fciarfi nelle pozzanghere del fepolero, e nel mar morto dell'Inferno. lo ne do piena fede agli avvisi amorevoli di Agostino : Flumina Babylonis funt Aug. in omnia, que hic amantur, & tranf-Pf.136. eunt . Transeunt gli onori vanistimati più della vera Gloria : gl' interessi corruttibili avuti in pregio più dell' Anima eterna: i giuochi, i conviti, i forbetti, le mufiche, le commedie, gliamori, glisfoghi, chepiacciono più di Dio. Tutti gli racchiuse in tre rivi Giovanni l'Evangelista, e tutti rivi di Babbilonia, e tutti feducono, e paf-1.Jo.2. fano : Omne quod est in mundo concupiscentia carnis est, & concupiscentia oculorum, & Superbia vite, Mache?

Mundus autem transit, & concupiscen-IV. Ma nel paffar di quest'acque, ficcome allora è il fuono lufinghiero, allora altresi più conviene al Cristiano ufar vigilanza, e cautela. Un cotal fuono chiamafi in linguaggio di Mondo Nome e Fama. Odefi il bel Nome, la dolce Fama di Ricco, di Grande, di Savio, di ben'agiato. Armonico è questo suono all' orecchio de' più incauti . Agostino però grida a tutti , ed avvisa : Uomini all' erta : Quod multum sonat , strepitus aque saxa percutit . Anche l'udir l'acqua d'un fiume, che ramoreggia, e spuma rifospinta, e rotta fra fasti, è delizia all'udito, e alla vifta. Pur tuttavia : Attende quia flust, attende quia labitur. Suona il nome degli Aleffandri, e degli Augusti, ascoltasi la fama della vastità degl' Imperj : Attende quia labitur. La lor grandezza però è già polyere, e veracissimo simbolo ne sutono già que' metalli di Nabucco ridotti in cenere . Rifletti al fuono : ma ravvisa la fuga ; Attende quia labitur. Odi le prodezze, e nobiltà de' tuoi Progenitori. Ah non neinfuperbire ; Attende quia labitur . Voce fenza corpo, fuono fenza fostanza, promeffe fenza effetti fono tutti i beni di fortuna, e dinatura! Attende quia fluit. Udienza al Santo Davide, e lo vedrai.

V. Va il Profeta Re parlando delle mai tutto ciò? Burlarsi di chi stà cieco.

no che passa : acqua che va a rove- colpa, e dice : Fiat via illorum tensbræ, & lubricum, & Angelus Domini persequens eos. Sia il cammino de'Peccatoriombre, esdrucciolo, percuiscivolino i loro pie, e l'Angiolo del Signore gli perleguiti . Che l' Anima in peccato vada tra tenebre, la sperienza lo mostra, l'autorità di Sosonia l'attesta : Ambulabunt caci, quia Domino peccaverunt . Che vada fenza fer. Sopho.1. mar paffo, come chi calca ghiacej; lo confessarono i medetimi Peccatori per Geremia : Lubricaverunt veftigia nostra . Resta solo a risolvere , che Jer. The. debba intendersi qui per Angioloche gli molesta : Angelus Domini perfe- Hue, C. quens eor, ideft Diabolus, fpiega Ugon inpf.34. Cardinale . Or che pretende l'infidiofo Spirito ? Urtarli a rompicollo nel fuo abiffo or che la passione gli tiene ciechi, e l'occasione sa precipitoso il cammino : Ut impellat , & dejiciat in hoc lubrico, & pertrahat in infernum ; ed a tal rovina urti , e fpinte fono le attrattive di queste transitorie apparenze de' beni temporali. Spieghi meglio a fue spese l' infelice Sansone questa disgrazia de' Peccatori . A chi non è palese lo stato miserabile, in cui il condusse l' amor crudele della fua Dalida ? A perder fortezza, onore, occhi, per fin l'umanità posto a volger da bruto una macina. Che più? Trafferlo i Filistei a farne giuoco nel Tempio : Qui adductus de carcere tu- Ind. 16. debat ante eor. 1 Scttanta : Et ludebat Set. Incoram eis , & alapis percutiebant eum. terb.Ly-Era il lor trastullarsi di Sansone già ran ibicieco , ripiglia il Lirano , dargli palmate ful volto, spingerlo per le colonne, e pareti, e con ciò ridere, edar di che ridere alla brigata. Era fin da quel tempo in uso il ginoco puerile della gatta cieca , e alla maniera medefima fi prendevan diletto di quell' Eroc. Che rifa non alzano i fanciulli al veder velati gli occhi nel lor compagno, stendere per questa, eper quella patte le mani? Applica l'udito ove ode paffi . Dagli talun d'effi

un colpo : corre ad afferrarlo, ed è

delufo. Raggirafi per colà, ed incon-

trafi in un taglio di muro . Che fia

Non

Non altrimenti i Filistei di Sansone : beni del Mondo. Adunque, serutti or Villares Hie lufus, lascio icritto una ingegnosa gli offerisci, niente d'esti hai tu dato a vutarosi, penna Spagnuola , tami viri ; unde in Jud. apud nostrates fortè lusus ille inolevis 16,n.25 puerorum , quem Hispani vocani : Gallina cigra. Quanto latà ora facilea noi fallere, nee promissa conferre, sed ipsa Chrysal. intendere il fiero trassullo, che de'amerre promissa conferre, sed abbentur. [17-13-Peccatori si pigliail Denonio: Et An-Così ti conoscesse que glingannati, che gelus Domini persequens eos . Truova ti scrvono . Ah, Dilettissimi, non date il Demonio, cieco, o bendato gli occhi per la colpa , e per l'apprezzo delle cofe temporali il Peccatore : Dagli una palmata : Onore. Gitta l'ambizio. to la mano a stringere onore, estrinquia labitur . gevento : lutinghe , cerimonie, menzogne. Dagli nuova palmata peraltro lato : Ricchezza .. Avventafi l'avaro , e afterra un fascio di pungentissime spine : follecitudini , timori , liti , invidie, crepacuori. Dagli altro colpo il Demonio : Diletto . Oh il numero fenza numero, che slanciano qui le ma-ni, e incontrano un taglio di parete Babbilonia è l'onore! quell'onoreche za numero, che slanciano qui le madi risse, infamic, morbi, gelosie in si avido anela l'ambiziolo, quell'ono gratitudini. Or non èquetto, Udiro-ti, il giuoco iunesto, che de Pecca-tivo. Ma fiedi meco brievi fanti alla tori fi fa il Demonio ? Angelus Do- riva di questo fiume, e dà luogo a fefime, epenamerna ? Utimpellat, & | Vedi come passano l'acque, e seco pertrahat in infernum ? Dicanlo i vi- corrono a perderfi stima , ed onore : ziofi. E' egli vero, che dopo la fervitu , e la fede preftata alle parole del Demonio, altro non vi diè che stan- duta la Gloria eterna per non perdechezza, e miferie ? Eh non gli credete cari Afcoltanti . Su gli occhi vostri vo' convincerlo di mentirore. Conduce Crifto fulla cima d'un monte là nel diferto . Mostragli tutri i Regni dell' Universo : Et oftendit ei omnia Re-Mart.4. gna Mundi . Picgami innanzi un ginocchio, diffegli, e faran tuoi : Hec omnia tibl dabo , fi cadens adoraveris me. Gran barteria per ogn'altro che l non è Cristo. Regni ? Posti ? Co- petitori impediva, e spingeva a preci-

chi per sì lungo spazio gli offeristi. Va mentitore, che ben ti conofce Crifologo. Hac dicit , non quod poffit dare , fed orecchio al fuono di queste fallaci correnti di Babbilonia; o fe loro il date, date anche l'occhio a veder come passano : Attende quia finit , attende

VI. Tu però, non farà mai, chemi dii piena fede, fe non renderò testimonj i tuoi occhi del corfo precipitofo di cotesti fiumi di Babblionia in individuo. Presto su , ch' essi corrono con tal velocità, che più agevole ci riefce vederli paffati , che scorgerli pafmini perfequent eer. Non e questo index et ad Agostino, che additandoti ganaaril con promosse alle preche ingrida. Attendat unusquisque iplam due in costrano sciagure vere di cospe gravis-felichater juan ; attendas suon stuare. Plas con suome in constituen suome s gtida : Attendat unufquifque ipfam Aug. in Fluvius Babylonis eft : fedeat fupra er fleat . Piangi , piangi al vedere perre la transitoria ; e sugace. Fugace ? meglio eta dire fuggita . Odi . Dipinfe già uno Scrittore antico la incoftanza degli onori del Mondo in un Mu- » lino da venro topra il ciglione d' un monte altissimo : miravanli in esto fafej di Bacehette, di Bastoni, di Pastorali, di Scettri, di Cappelli, e Tiare. Più scale appoggiatevi davano agio a faliryi ; fe non che la folla de' commandi ? Polvere nitrata è quella, che pizio. Color però, che più fortunati shalza in aria, anche i più Savi. Or vien | arrivavanvi , pigliavano questi la Bactu qua Spirito frodolento, e hugiardo. cherta di Giudice, quegli il Bafton di Primeramente, chi fece repadrone di Generale, e chi il Pafforale, e chi lo questi Regn', sicel è possi in farne altrui Scettro , e chi il Cappello , e chi il dono? Poi, fienocsiituoi, che ditu che Ttitegno . Ma che ? Appena tatta la darai? Omnia Regna Mundi. Ahmen- preda , nel ritornarfi royefciavano a fognero. Sono cinque mila e piu anni da rompicollo entro il Mulmo, e sfarinati riche tenti gli uomini promettendo loro cadevano giu in un fasso, ove era serittoe

Re-

Regnado 3, Regnao 3, Regnava 4, fum fine supracechiata dall'amblezion fua a Mar-Regna Chi faliwa orgogliofodiceva Re-gnava: Chi faliwa orgogliofodiceva Re-Juro : Gid Regna Chi precipitava mi-fero : Regnas Ed. La poleccio quel: Cuelta fona promistri, et cunda ma-fero : Regnas Ed. La poleccio quel: Cuelta fona promistri, et cunda maquila la Testuggine per istritolarti nelza, è folamente per invitarlo al pre-Matt.4 tellimo noi distinguere sopra questa me- morte, avviso di si cospicuo esaltaciato alla vergogna, oppresso da' vilipendj, giunse a morire appeso pergli] piè da due colonne. Cosi ce neavvi-Nicet in fa Niceta : l'offa macinate di Vitellio, di Chronin quel Vitellio acclamatoper Augusto da Annal.1. Roma, e dopo grandezze si eccelfe com-

pariretra obbrobry colle braccia strettegli dopo le spalle a morire ucciso in mcz-Fulgof. Cedron. in Comp. Hift. Baron, ed un Creso Re di Lidia vicinissimo Mondo si fuggitive, e istantanee, an 491. a restar bruciato da' Persiani vincito- che in trecento miglia di via mentre Pet Ma ri; ed un Belifario trionfator de Go-zim. in ti, e de Vandali, foggiogator dell'A-dal Soglio - Non vo' dunque, che Vit. Just. frica, e della Sicilia ; povero, cieco mentre mio Padre si dispone a veder-

glia dei Tempro di Santa dei Anti, dal caso, o da Dio : Expessasse, compresso de la caso la scala Adoniberech glorioso nella vit- le Joseph tempus ordinatum d Deo , Gen.42. toria, e nella loggezzion di fictanta quo revolaturu erat fe ipfran. Come Re e ed ora recife mani, o pic fotto Giuleppe, oh, ed ogni Criffiano, fi la tavola del fuo nimico qual cane. perfuadeffe chel fiume dell' onore in Ora in cima alla fiala Amanno fiuper.

Babbilonia corre velocemente a difperbissimo per la parzialità di Assuero; dersi: Attende quia stuit, attende quia ed ora dalla scala caduto alla forca labitur.

lo scoglio : Sono gid senza Regno . la profere , promittis florem , sed citò Fratr. Ambiziosi così dunque dopo tanti su-dori, dopo tanti peccati, dopo tante tal Padrone perche promette, e non e congratulazioni, ed inchini, e ba- dà ? perchè promette fiori, che mai ciamani, in brevissimo spazio vi lascia non maturano in frutti? Astende quia mucchio di cenere il Mulino a vento fluit , Mi sapreste dire , perchè Giudella vostra vanità ! Auende , dun- seppe quel virtuoso , quel grato figli- Perer.in que, quia fluit, quia labitur. T'alza uolo di Giacob dopo venduto da' suoi il Mondo nel posto s ma come l'A- fratelli , dopo prigionicre tra ceppi per le calunnie della Padrona impula pietra del disprezzo; che alla fine dica, follevato da Dio ad effere Prife il Demonio guida Cristo all' altez- mo Ministro di Faraone, e Vicere dell'Egitto non dasse a suo Padre ancipizio : Mitte te deorsum . Ah po- cor lagrimoso della immaginara sua desima pietra, e in questo vastissimo mento? Manco per la distanza? No. mucchio di cenere, l'offa macinate di che appena era di trecento miglia, Andronico , il qual dopo posseduto Fu dimenticaggine ? No , che non pochi anni l'Imperio, imprigionato da cra Giuseppe di quegli uomini, che luoi Vassalli, schernito da tutti, cac- cresciuti di posto dimenticano gl'inferiori . Fu brevità di tempo ? No, che fino alla venuta de' Fratelli aveva di governo nove anni . Sant'Ago. Ane fer. stino vuol , che fusie disposizione di 82. de Dio, perchè purgaffe suo Padre alcu- temp. ni leggieri difetti . Teodoreto vuol , Tieodo. che fusie timore, che eo' prieghi Gia- 4.98. in cob nol traesse d'Egitto. Altresi yozoalla piazza. Così ce ne avvisa il Ful- glion, che fuste per non testere egli gofo, Ed un Giovanni Ventefimo Ter- medefimo elogi alla fua fortuna . Piazo diposto da un Concilio, e suppli-cator poscia d'un Cappello a Marti-co. Fu prudenza in Giuseppe queno Quinto ; ed un Dionigi Re di Si- Ra mancanza . Fece egli questa racilia Macstro di Scuola in Corinto ; gion tra sè : Sono le Grandezze del poscia, chieder lumofina in sulla so- mi Regnante, mi trovasse caduto. glia del Tempio di Santa Sofia : At- Sappia dunque la mia Grandezza o

Verb.

pr.23.

VII. E per le lufinghe d'un acqua si to di me a Dio Giudice ! Onid timuit rapida metterfi womo, che ha fenno, Jacob ? diffe il Cardinal Gaetano; Tilabitar. Fugge però Gregorio il Tro- di Crifto ? Fiffa meglio in fu quest' S Gree, no anche Santo di Roma in una grot- onde il guardo, e vedi col le correnti Eccl in ta : ne scende Celestino . Fugge Am- volarvi a galla i Benjamini dell' onobrogio Milano per allontanarfi da ranze mondane. Ecco la, fregliati, Paul in quella Mitta, e perche non gli fevit. 1. desse alle tempia , si tronca un' o- toli , que' Tribunali : puoi pur grida-Ambr. recchio Amonio Monaco . Tomma- re .: Quam terribilis est locus iste! ed fo d'Aquino , Filippo Neri , Francesco Borgia al nome di Dignità , ull' Canonici , Vescovi , Giudici correre al ombra delle Porpore , inorridirono . E con ragione ; e perché fon acque, che feorrono, e perchè hanno feogli, in cui in eterno rompere ! Mi raca- ascendentes : de descendentes i ma ora priccio al ricordarmi Gaufrido Monaco d'esti : Non oft hie altud . I luoghi re-Labas\_ Santiffimo di Chiaravalle, il qual ricu- ftarono : tutti paffaron rapidi per quest' Anbir. fato il Vescovado offertogli da Euge- acque a dar ragione a Cristo i Prelati nio Terzo, e configliatogli, anzi im- del zelo, i Re della vigilanza, i Giu-Pallad postogli da San Bernardo con grande dici de'voti, i Principi del lor goverimpegno ; Padre, diste, prima Monaco fuggito, che Prelato in trono . In verità, che apparito dopo morte ad un attende quia labitur. ve gli confermi Giacob, che palpita:

Hift. Lanfie. Avar. fuo Amico : Salvus fum, diffegli, fi VIII. E del fiume delle vostre ricart bene autem suissem de numero Episcoporum, chezze che dite voi avari ? Va pil vivi 2. fuilsom de numera damnatorum. Am- cheto, va men lufinghiero? Non ho-Gen 28 terribilis est locus iste? Non citchere fela l'Agricoltore, pena il Soldato,

in pericolo di perdere l'eterna Geru- muit Divinum Indicium . Cristiano . falemme, e dannarsi ? Saule in for- che ancor siedi sulle rive de' fiumi di tuna bassa su giusto: Re d'Israello su Babbilonia come non palpiri tutto al empio . Davide Paftore , caftiffimo , veder per quest onde paffaggere fuge pio ; Monarca, adultero, ed omi- gir con effe gli onori, e gli Onorati cida : Attende quia fluit, attende quia a presentarsi al severissimo Tribunale vedi, ecco là, que Troni, que Capiecco per quest'onde Pontefici , Re Giudizio Divino. Quelle sono le scale de'Sogli, delle Sale, delle Chiefe, per dove falivano, e scendevano: Angelos no. Intanto Non eft hic afind Terribllis oft toens ifte. Attendequia fluit,

biziosi imparate agli altrui esempi, e bisogno di trattenervi lungo tempo a quest' onde per persuadervi. Gliocchi Pavenique. Di che ? Perche? D'una al fiume, e l'orecchio allo Spirito Sanscala bellistima, che poggia colle pun- to, che additandovelo in egual fuga te nel Ciclo ? Perche vi falgono , e vi dice ! Substantia injustorum sicut ne scendono a schiere gli Angioli? Ed fluvius secabuntur. Eppurquanti pochi Eccl. 40. è cagion questa, per cui temere ? Ah sono coloro, che in questa Babbilono , risponde il Patriarca illuminato, nia non fanno trascinarsi da questa non temo per quello che vidi, temo corrente : Qui post aurum non abin? per quello, che qui non veggo : Quam quis est hic & laudabimus eum? Trapiù a bada . Finisci di dichiararti Traffica il Mercadante, suda il Mini-Non est hie alfud nife Domus Dei, & stro, veggia lo Scolare perchè? per porta Celi . E' vero , che io vidi in un vil lucro . Avarizia famelica neppur questo luogo Angioli, ene ascende- rispetti il più Sacro ? Urti per fin su vano, e calavano; cio fii dormen-do i dello ora gii a veggo il luogo i ma non eli alind : Gli Angioli dove ll'oro. Rifondere Sacerdori al voltro fono ? Non est hie alind. Cotesta in- Pontesice Sommo, al vostro Dio: Quis costanza m'empie di racapriccio. Tan- est in vobis qui claudat oftia ; & inti Angioli paffarono', e' ripaffarono ; cendat Altare meum gratuitò ? 'So ed ora ? Ah che cosi prestamente pase ben' io, se non vi susse stipendio, quanferò ancor' io ; e di quà a dar con- te Messe si lascerebbero : So ben' io

- quan-

non vi fosse limosina. Tacerebboro le che di que Gentili, aggiustati per noi Chiese, ed i Chori, lo so io, se non i termini, potrebbe dir vero Seneca: vi fossero diftribuzioni, Quisex vobis? Ma che maraviglia? Se Aminore ufque ad majorem omnes avaritie student. Cosi dunque ad Anime capaci d'un Dio basta per sazietà poca creta impreziosita dal Sole ? Così creature ragionevoli ad occhi aperti fate precipitarvi dalli acque di Babbilonia perche un po' po\_ co più fplendono? Agostino non ci ha lasciato. Fa però d'ogni pellegrino dell' eterna Gerufalemme il prognostico: Si (peravit in incerto divitiarum, trahitur à flumine Babylonis . Se impegnò i suoi

Pf. 136. afferti all' interesse il Cristiano, trahitur, trahitur, è naufrago, è dannato. Risponderete, Diovuol, che per acquini : fu fuo precetto al primo lor Padre, Gen.3. cd a tutti in lui : In sudore vultus tui vesceris pane : Ci mandò alla scuola in laqueum Diaboli. delle formiche, perchè ne tornassimo savj a tesoreggiare : Vade ad formicam

Prov. 6. a piger, & difce Sapientem. Oh Dio! e come fi travolgono gli ordini, ed i fini d'un Dio ! come dall'umana malizia rendefi per fin la penitenza delitto ! Impose Dio brama di pane, non di gemme : travaglio , non teloro ; procacciarfi di che vivere , non di che arricchire : Vesceris pane, vesceris pane. Come reciti in quella orazione indettatatidal medefimo Cristo? Panem no. strum quotidianum da nobis hodies se no-

stroèil pane, come cerchiamo a Dio che ce'l doni ? Nostroper fatica ha da esfer quel pane, che pure farà sempre dono del Ciclo. E' l'uom giusto paragonato dal Santo Davide ad un' arbore in riva ad plantatum est secus decursus aquarum. tutto il fiume. Non così gli avididelle il fiume di Babbilonia, rimangonvi infelicemente afforbiti . E' poffibile che

quante Prediche mancherebbero, se Onde legualmente de' Ricchi battezzati, In Egypto nemo aratorum adspicit Ca- Ser. 14. lam . Sicche que' medefimi , che non per Nat on.

altro furono dalla Provvidenza posti su in prad. questa terra, che per innamorarsi del Ciclo, del Ciclo ti dimenticano, e tutto terra alla terra fi attaccano. Più ragionevoli farebbero imitando i bruti di quel Paese, che non gli abitatori s quando questi adorano il Nilo, i eani il fuggono ; bevono or qua , or là , sempre però suggendo , perchè i Cocodrilli non gli divorino, Oh Dio! Sarà pur vero, che vogliano per amo-re all'acqua di Babbilonia effere i Cristiani bruti più de'bruti ? Questi suggono le bestie nocive : i Cristiani nepflar beni si travagli in terra dagli uomi- pure i Diavoli ? E gridi quanto può , e vuole l'Appostolo : Qui volunt di ... Tim. 5. vites fieri, incidunt in tentationem, &

1X. E tutta questa stoltizia, perchè? Per guadagno di beni , che , come acqua di fiume , corre , e precipita . Verità infinuata da Salomone paragonando l'oro all'arena : Omne aurum in comparatione illius arena est exigua. Arena, perchè conse questa ritiene l'

acque, che non cadano al centro, l'oro ritien l'Anime, che non corrano a Dio. Arena, perchè come questa è sterile, l'oro fa infecondi d'opere fante i Cristiani . Arena , perchè come questa ritien le navi, e le rompe : 1° oro disperde i suoi amatori. Malasomiglianza dell'oro non è a qualunque arena , all' arena minuta : Arena est exigna ; ch' è quanto dire all' arena dell' Orivolo a polyere . Rifletteste ? un fiume: Et erit tanquam lignum quod | Cade in fottilissimo filo l'arena, e lasciando voto il vetro di sopra, empie Come fa l'arbore ? Bevedal fiume quan- l'altro di fotto. Così fatto, che segue? to bastagli , lascia passar l'altre acque , Se un' altra ora volete , convien che non le vuol tutte per se : non aspira a rivoltando l'Orivolo, chi era sotto vada sopra, e chi è colmo si faccia votemporalità, nel volere afforbirfi tutto to . Non è così ? Adunque , lasciate che io sclami : Ahi incostanza miserabile dell' arena della ricchezza! Adebban fare i Cristiani come gli Egizi rena est exigna. Quanto spesso nel terinfedeli, i quali perchè dal loro Nilo, mine ancor d'un'ora passa la roba da e non dal Cielo aspettano l'acque a'suoi una casa all'altra, anzi la casa stessa! campi ; neppur v'alzano un guardo ? oggi è tua quella cafa : perchè? per83.

chè lasciò d'essere di colui , il qual'a un Giudice incorruttibile , ti ripeta , te la vendette. Quella credità è tua ; ahi senza rimedio , Sosonia : Argenche la lasciarono. Quel danaro è tuo; berare eos in die ira. Cristiani non ma perchè non è più di quel giuoca- fiate nimici a voi stessi : non più contore, che ne se perdita. Non è dunoue rena minutiffima d' Origolo ogni l ricchezza ? Non è incoftante ? Tu stesso come chiami il danaro? Moneta corrente. E vuoi che in cafa tua folamente si arresti ? La stessa sua figura volubile non ti dà avviso ch'è sempre fulle moste? Agostino te ne ammoni-Aus. Pro fce : Non immerità ipsa pecuniarotunlog in Pf. da fignatur, quia non ftat. Oltre a ciò l'arena stessa l'insegna . Sperimentaste mai mettervi full'arena fpianata alla riva del mare ? Viene un'onda, manca ella fotto, e se snello non sei , l' acque t'ingojano : Misero chi fistà il suo piè nell'arena : Arena est exigua. Più misero chi nell' arena dorata de' beni temporali fissa i suoi affetti : dilettafi in vederfi allagato dalla felicità, correggiato dal Secolo; ma quando gli pare d'effer più fermo, un'onda stessa del Secolo e d'invidia, o di rapina, il precipita. Agostino te ne sa Aug fer, cetto: Amas Saculum? absorbebit te. 11. de Amatores sugs vorare novit, non porver.Do. tare. Ti vedi tta corteggi: questo privilegio è ancor dell'Api ; ma perchè han mele. Fa che ti manchi il danaro : vedi se avrai allora un parente . E per acque si rapide, e per arena si vile posporre una Gerusalemme immortale, un Dio Ognibene, ed eterno ? Qual' uom' di senno lascerebbe di uscir per la buca del carcere per non lasciarvi il mantello ? E non è follia più folenne giurar ful falso per piccolo intereffe ? reftarfi in peccato per non rendere il futto ? E non è questo un volontario dar giù in perdizione per affetto all' acque fuggitive nel fiume di Babbilonia ? Quando vuoi tu accertartene ? Quando in un gorgo frodolento resti assorbito in morte? Quando mancando per fino tu a te Rello conoschi, ali troppo tardi, che Nibil invenerant omnes viri divitiarum in manibus (nis ? Quando volen-

doti comperar con danaro rapito o il

ma perche non e più de tuoi Padri, tum eorum; & aurum non poserit li- Soph.1. tumaci alla propria sperienza, e d'altrui, che l'acque d'argento del fiume di Babbilonia fuggono, ed afforbiscono: Attende quia fluit , attende quia labitur . Resta a vedere il corso precipitolo del terzo ramo diquesto fiume: farà brieve impiego del resto del Discorfo. Attenderclo, che per zelo del noftro profitto Agostino non parte.

#### SECONDA PARTE.

X. TErzo ramo torbidiffimo d'acque fangosc in questo fiumedi Babbilonia, fono i diletti del Secolo. Sediam qui brieve fpazio, e vedremo come corre al mar de tormentieterni. Agostino più di noi accorto ci addita per la sponda di questo rivo gran moltitudine di falici infecondi di frutta, e in gran pompa di fronde : Ex iftis voluptatibus rerum Aug. in transeuntium pascuntur tanquam irri- Ps. 136. gata à fluminibus Babylonie. Queris fructum, & nunquam invenies; ch' era quel protefto di Davide famelico un tempo di questi pomi aerci : Quo- Pf. 12. niam lumbi mei impleti funt illufionibus ; illusioni chiama Davide , dice S. Bafilio, i diletti del fenfo : Illufio, & Bafil in vanitas est carnis concupiscentia ; res enim hec non eft voluptas, sed umbra voluptatis . Alla moda del Mondo , dove non è gusto il vero gusto , ma ciò che fi apprende per gufto : l'oggetto è apparenza; il diletto apprensione, non può effervi foftanza. Perciò rifoluto Dio di venire a gaftigo contra cetti Peccatori sensualissimi, udite come ne parla con Geremia : Perdam ex eis vocem gaudii, & vocem latitia ; tanto č vero che tra' Lascivi non ci è sostanza di

godimento, ma voce, e nome. XI. E per farci a particolari, e con essi mostrar vera la massima, che il Mondo non ha veri diletti : che nell'acque di Babbilonia non fi pesca da' più tolleranti un fodo gufto, ditemi . E' gufto in quel Ganimede calzar attillato in guifa, che ad Paradifo , o la fentenza favorevole d' ogni paffo dà un gemito? E' gufto atten-

dere in mezzo ad una piazza ciance, e speranza vana di far preda di quella burlelascive al Sollione? E'gusto star veftito di ferro, e di timore tutta una notte invernileal vento, al ghiaccio, alla gragnuola per guardare un cantone ? E'guito, ò Donne, portare il corpo in soppreifa, trinciate le carni, fenza potercalzar le braccia colle vostre scollature? E'gufto, che entrino ne piatti le maniche prima che i diti? E' non è questo più difgradevole, che darfi una disciplina per l' Anima, che portare un ciliccio, che orare un'ora, che digiunare un giorno? E non è poi più pefante il giogo del Mondo. Eppur perquefto ciè forza, ciè ftomaco, ciè coftanza, perchè ci è apprenfione, ch'egli è gustoso. Ma in verità che per tutti i diletti del Mondo caderebbe Hift. S. bene la rifpofta data dal Cavalier Rolan-

Dom. P. do ad un suo amico. Invitollo questi a correre, e maneggiare alcuni cavali bizzarriffimi a mezza State i accettò Rolando per urbanità, e per credenza data all' amico, che ci goderebbero . Ma poi nel romperfi, rrafudare, impolyerarfi; ognitanto rivolto all'altro

dicevali: Amico quando cominceremo

4.6.8.

a godere? XII. A quanti disonesti potrebbe pur dirfi, allorche miranfi poveri fenza faluter veduta con una foma di nastri, gioje, cimieri , mitre profane , dimanditi :

Quando goderai ? Cosi di tante, e su lascivo? Perche? Per lo vento della fu la riva del fiume di Babbilonia: adopera

Donna, e per lo più senza acquistarla: Ephraim pascit ventum . O pazzia!

lasciar Dio per un vento!

XIII. E quando pur fuffero veri diletti que'di Babbilonia, simanterranno dilettì a vifta d' un Inferno di pene perperue ? E non vanno qui come a lor foce per iscaricarsi l'acque del Mondo? Non t' infegna questo la Fedo ? Or se così il credi , in che ti fidi per gittarri in quest' acque ? Nella falure? nella robuftezza? negli anni? Ah sì t'intendo. Questo è appunto far riulcir felicemente il suo stratagemma al Demonio . Sapete il fuo costume quali è ? Eccolo per relazione fe- Eccl-42. deliffima del nostro Dia: Ventus Aqui. lo flavit , & gelavit chryftallus ab acqua, L'Aquilone è il Demonio, dice Ugon Cardinale, soffia egli, efa gelo coteste acque , perchè affidandosi Cardinic. in esse il Cristiano a pochi passi rompasi il ghiaccio, ed egli affondi . Più chiaramente . La falute corre velociffima alla infermità: la vita alla morte: il diletto spira: tutto corre, tutto pasfa . Questa è verità , che si vede dagli occhi . Or che fa quel traditore di abiffo ? Gelavit chrystallus ab te, senza riputazione, senza grazia di acqua. Ferma quasi gielo, e cristallo Dio, schiavi del Demonio, e con un piè queste correnti. Par che durerà la sanell'Inferno: Quando, quando goderemo? | lute : perfuade che non finirà si pre-A chi efce al concorfo per vedere, ed cf- fto la vita: da ad intendere, che il diletto è stabile. Ed ancornon isconsil' inganno?

XIV. Odi . Nelle Divine Scritture e/es 12. di tanti; de'quali dice Dio : Ephraim manda Dio l'uomo ad apprenderedalpascit ventum . Per Efraimo intende- le bestie ; or dalla formica , or dall' fi il Peccatore, e per venti intendon- ape, or dal giumento. Io vo'oggi agfi le vane speranze. Così Ugon Car- giungere: impari il Cristiano dalla vol- plin.1.8. dinale. Ma perche le chiama vento ? pe . Serive di lei Plinio una cautela, 5,18, Vedefte mai, Uditori, un candi cac-iche ha del ragionevole. Dice, che cia correre , entrar per macchie , fal- [ se camminando d' Inverno incontrasi tar fossi, ecespugli, notar per laghi, in qualche fiume aggelato; non così e fiumi? Se dimandate a' periti: onde tofto fi affida a camminarvi per foranto ardore in quel cane? Vi rifpon- pra . Sai che fa ? Metteli alla riva dono: Va fpinto dal vento della cac- con paufa , ed applica l' orecchio al cia. Questo vento, questa speranza di gielo per udir se di sotto vi gorgogliapredagli dà tal'empito. Carnalenon te no l'acque dappresso, ò da lungi : ne far maraviglia : è irragionevole : le dappreffo, fehiva il pericolo, e tor. Stupfio direche hai fenno, e fai peg-, nafiin dietro; fe longane, l' ha per fe-gio. Che travagij, che pene, quai pe-gro, cheil ghiaccio è groffo, e vi fi ricoli di Anima, edi corpo non palli i mette in cammino. Criftiano flai tu già

l'udi-

sanguinosa. Niun di coloro, cui in-I piant.

l'udito, e la ragione. Non ti far de colfero le difgrazie, stimò doverle inludere dal Demonio, che tel rappre-correre. Non sia così di te e Atten-fenta per saldo. Il siume, e le suc de quia finite, attende quia sabitur. Il acque fingolarmente de'diletti, è gielo gielo è brieve: il fuoco è eterno. Bab-affai fottile, affai fragile. Agostino t' bilonia passa: Gerusalemme è Patria, invita a farne feco il laggio: Attende per qua gli attente i loforiri, il camquia fiuit , attende quia labitur. Ti mino . I rivi di Babbilonia colle fiue par termo l'amor di quella Donna? il tighe ti configlino a piangere l'efilio, Attende quia fiuit. La Festa dalla maga a lospirare la Patria: Illie fedimur, 6 gior finezza spesso è vespero della mag. serimur. Mi onori la Predica con giore ingrattudine. Giudichi che hai chinderla S. Agoltino: Flumina Baby, sug. in sieurezza della vita. Astenda quia la lonis sun omna quae bie amanur. « Plati 18 bitur. Egli è si dilicato questo gielo, transemu. Sede super flumina, noli che non v'ha stante sicuro per vivere. sedere in sumine, noli sedere sub silu. Consigliati co Sistari, con gli ellostri mine. Ecce in Babyloma pulcbra sumi passati dal sonno ad una morre qua senenti; non te tenenti, non deci-

# P R E D I C A XVIII-

Nel Martedì dopo la Domenica terza.

## LA CORREZZION GENERALE A TUTTI GLI STATI DI REI COSTUMI.

Si peccaverit in te frater tuus , vade , & corrige eum. Matth, 18.

con meritori contrafti se peresso sieno mai non pecca chi non corregge in obbligo tutti i Fedeli a correggere fe folo omette, e non coopera? Franc. oguin de poca ; el apportino diri. So, che l'Alpride con poche così il Morpour, por tragione del si, ell'erlegge di nauria fovyenire al profilmo in necellizi di nui ria fovyenire al profilmo in necellizi di Activi più piacer la fentenza di Gio. in 1. in

A chi può piacer la fentenza di Gio. in 1. in

A chi può piacer la fentenza di Gio. in 1. in

nua. Altri foltengan che no i giacche
no in capite movit de judiciti , e dictatta di

rittrinic Critio il comando alle fiole of - Armacan nelle quettioni degli Arma-Salmer. Tefer che ci fien farre. 37 praesvorit in ni ? cioè , che l' odierno precesso ; les is come più diperilamente cobbigia i foil Sacetoni e Prefatta ; San Laca coursa te . Ridancino i pri non già i Laici , à quali riudiriebbe mila fteffà frecia refiora più aguzza , affa duro ; e , come la speriorza disperocché sper effer l'offaccontra noi mostra ; chi mai l' offerva 2 Mi pre-

Ulpito è questo, e non ch' è contra Dio. Adunque tutte cor-Cattedra Seguitino dun reggansi. Preseriva il Suarez il quanque alla buon' ora le do , cioè per effere Precetto affermatica disputei Teologi (ul vo di mifericordia , come i simili a quepro, e'lcontra della pui sio, in articolo di urgenza grande. Chi sincera, e fedde intel-vuol tener le parti di Francesco Mailigenza dell'importante Precetto della rone chiamato da Parigini il Dottor correzione fraterna, Sudino a diffinire illuminato, il qual infegna, che

de' riprenderfi s molto più ogni colpa doni la gran fapienza del Toftato

chi è degno di correzzione corregga; e che perciò a' Giusti foli si attenga. lo per me porto oggi quà opinion di D.Th.z. San Tommaso, e della parte più scel-2 9. 33 ta degli Scolaftici . Quefti non am-Suarez, mettono dubbio nell' alferire , che la som.4.de luctrono aubbio nell' afferire, che la Relig, l, legge del correggere il Profilmo mali-10. 6.7. gnante come di precetto , e non di e perche da tutti quali fi vilipende , B.11.

foli Sacerdoti , o Prelati . Quel Frater tuus del Testo suona eguaglianza non superiorità . Adunque i Cristiani correggansi tra di sè; correggansi perchè la natura detta rattoner chi rovina : corregganfi perchè l' Evangelio prescrive trattarci da fratelli . Correganfi, ma alla norma di Cristo: Del peccato fegreto, folo a folo : se non fi ammenda il reo , innanzi uno , ò due : se questi neppur bastano ; perchè mettali fine al peccare, chia-mili in giudizio la Chiefa, cioè il Prelato proprio , ch'è Padre , e Giudice , e non come Zuinglio , e i Novatori ; la Repubblica, o il Macstrato . Il precetto è già limpido . Per legge innata, per comandamento di Crifto , ogni Fedele deve , fe stima la Grazia, se odia il peccato. correggere il suo fratello, che pec-ca. L'hai tu mai satto ? No . Correggiti del non correggere. Si, che l'ho l fatto . Segui a farlo , e non avrai che temere. lo pure non ho più che foggiungere su tal materia . La Predica dunque nel cominciare è finita? L'indovinafte. E'finita. Un folo dubbietto però. Quando i peccati fien pubblici, e pubblici i Peccatori, chi'de'correggerli , e quando ? I Predicatori da Per- alla fine una volta a qualche orrore : gami, fingolarmente nel tempo facro

perche non gli par convenevole, che Gran Padre Cornelio Alapide, quello Spositor così celebre delle Divine Pagine parlando appunto del prefente · precetto della correzzione lafeio feritto, che un Santo Padre diceva, che i vizj crefeono , la Criftianità perifce, l'abbiffo si riempie d'Anime bartezzate principalissimamente per lascivia, puro configlio , obbliga cutti i Fede- e niun quafi offerva , il naturale , il li a favor di tutti i Fedeli , c non i Divino Precetto della correzzione fraterna. Le sue proprie parole eccole di memoria : Porrò tanta est mutuo nos corrigendi necessitas , ut quidam Sanctus Alapida Pater dicere folitus fit mundum nulla in c.18. alia de caufa magis perire , quam ob Matth. omissionem correctionis fraterne , & ob violatum vitanda fornicationis praceptum . La fentenza , benchè latina è sì chiara, che mi pare aver perdu-to tempo anche co' rozzi a predirla nel volgar nostro . Giacche dunque l' obbligo è si stringente , ognun badi per se . Di ciascun di voi , mici Signori , io non ricordo che buoni esempi, e virtu . Lodar vi debbo . non già riprendere . Ma del Comune? Non vo'col diffimularlo dannarmi . Già m'intendete . Mi occorre molto. Lasciate ch' io lo corregga . Una scorsa per la Città , Venite me-

co fenza partirci. Sentite. II. Tempo fu già quando ordinò Dio al Profeta Ezechiello rompere la parete del Tempio perchè vedesse, c daffe a tutti a vedere le orribili abbominazioni , con cui avcanlo irritato : Fode parietem. Deh frangasi oggi pu- Ezech.8 re la terrena parete del cuore umano, perchè, rivedute, ed efaminate le propric feelleratezze, prenda egli queste

Quid est parietem fodere, nobilmendella Quarcsima . Oime tutto il ca- te Gregorio , nis acutis inquisitionibus Greg ? 2. rico dunque rimane alla fine sopra di duritiam cordis aperire? Son qui, qual Past. c. 10 me . Io non vo'scrupoli . Miei Signo- un de Sacerdori del rempo di Nee-ri ho che dirvi di questa vostra Cir- mia a cercar nel pozzo delle coscientà : io vo' correggerla . Il precetto , ze il fuoco dell' Amore Divino , che l' uffizio, il tempo così m' impongo- Dio dipositò nell' Anime in tempo : Magha nos e se volcte che parli schietto, and del lor battesimo: Putous ifte fignifi-

che la carità di non veder molti per- cat conscientias , spiega Bercorio Ev- 1, 18. dorfi, Sapete, per qual particolare ra- vi nelle vostre Anime Amordel Crea- Morale, gione il Mondo Caffiano passa all'In-terno ? Chi mi tolse il cuore col dir- questo suoco celotte, ma acqua fetida

Steph di diletti carnali Noninvenerunt ignem , fineun cotal fegno? Già lo vedrete : Tilm.

infermità , chiare , e ornbili le ab- d'ogniforte didonne : Et mulieres interfibominazioni , eppur freddi , fe non cite ufque ad internecionem. Avverti anaffarto estinti , i desideri della falute che loro, che dassero principio dal Sanne'Peccatori , v' ha , chi gittifi con tuario , ciocda'Sacerdoti; perche chi è rifoluzione efficace a ritornarfi a vita primo nelle colpe, come nella dignità.

cc di Dio l'orecchio del Profeta, e popolatifima Città! Quell'entrare il Britario. Exethy, difficili Appropinguavernnt vifitationer Notajo per le cafecfaminando gli abol de Corol. The Die Scheidlo allerta, che giun- tatori: In una molti diffratti in fe-s, Exechiello allerta, che giun- tatori: In una molti diffratti in fe-s, Exec fu' fijoi peccati, e dolendofi per com- tro fono la guerra, la fame, la pe-

to è il tempo da visitar la Città di ste, musiche, e passatempi, dimenti-Gerufalemme. Vedrà ben tofto l' in. chi delle lot colpe ; e quindi paffava grariflimo Popolo il frutto delle fue innanzi il Notajo fenza icrivere il femalvagità . Alza gli occhj . Ubbidi. gno della prefervazione : In un' altra fce il Profeta, e vede, che dalla par- piangevano amaramente i fuoi peccate dell' Aquilone venivano sei Cam-ti, e per questiera pronto il Ministro pioni, oppure sei Angioli in soggia a imprimere la lettera misteriosa, perumana, e ciascun d'esti con in mano che non gli raggiugnesse il gattigo . una spada: Et ecce sex viri veniebant Seguivano in tanto i sci Angioli esede via porta superioris, qua respicit cutori della Divina Giustizia : scorgead Aquilonem, do uniuscujusque vas van le fronti de Citttadini di Gerusa-imeritus in manu ejus . Accompagna-lemmes e seerano distinti col Thaul' vano questi , onorandolo del miglior ultima lettera dell'Alfabeto Ebreo , simluogo, cioè nel lor mezzo, Uom bolo della Croce per contenerne la macifoso vessito a tonica talare di li- forma, segno di penitenza perche simedio corum vestitus erat lineis, er cui miravano non premuniti dallame, atvamentarium Scriptoris at renes ejus, desima lettera, sostero di qualunque Quast Notarius spiegò lo stesso Cor-stato, condizione, ed età, tosso totrarono fino all'interiore del Tempio, cuitebant eor. State ora meco, Fede-e posti presso l'Altar degli olocausti, li . Alzate gli occhi della consideradiffe al Notajo Dio : Transi per me- zione , benche co'corporali stessi vegdiam Civitatem in medio Jerusalem , gonsi i sci Ministri della Divina Giu-Passa per tutta questa Città: corritut- stizia, che per suo ordine vengon vite le strade : visita tutte le case ; e strando questo Regno : Appropinqua- Rosar. cui troverai gemendo con amarezza verunt visitationes Urbis . E che al-

Gint. sed aquam crassam. Così Stessano Can-Comando poscia Dio a que sei Angioli, and tuariense: Sed si modo requiritur ignis, che con le spadenude seguisseroil No. non invenitur nife aqua crassa , scili- tajo: Transite per Civitatem sequentes cet voluptas carnis . Son qui, comel' eum; eche lasciati salvi i contrassegnati Angiolo della Probatica a muover l' col Thaulevaffero la vita a'rimanenti; acqua di questa Repubblica Cristiana sa anziano: Senem; sia giovane: Ado-per iscorgere se essendo indubitabile! lestentem: sia Vergine: Virginem; sian rifolizione efficace a reormania a visa primoriana compara con penienza proporzionata alle fue facolpe. Finalmente fon qui come quel rio uneo incipite. Così Ugon Cardina-Notajo veduto in fipriro dal medele. Ie, e Teodoretto. Santo Dio, ceche di mo Ezechiello . Udite. Feri una vo-rialtato vedere una tal vifita di quella. Cirid.

no, qual Sacerdote di Dio, al dir di gnifica Erravi, e della perseveranza Hug. O Cornelio, e con alla cintola gli stro-mentida serivere: Vir quoque unur in senza recar loro minimo danno; ma bic. nelio . Con formigliante apparato en glievan la vita: Egressi sunt , & per-

passion deglialtrui, scrivi sopra la fron- ste, i fulmini, le inondazioni, i trete lettera, e (ego Thu : Et f-mooi / Coeffi fooi Ministr, et lettera, e (ego Thu : Et f-mooi / Coeffi fooi Ministr, et gama Thu superfront gementium, é con sipade ignude vengono a piglar delentium super-cundir abominationium, guilla vendeta de peccai : Eus peccai : Eus et que finnt in medio ejus . Q' a qual viri ; ma in mezzo a queste dinno-

perchè premunendo col fegno mistico del Than coloro che piangono le sue colpe Super fronter gementium, non folo-restino liberi di queste calamità temporali a ma ben' ancor dell' eterne , che indicano le fei parole della fentenza ultima : Discedite d me ma-Matt 25 ledicti in ignem aternum : In Judicio , tur , & calescit Petrus , quibus & in-Calae in Hue, ve'l conferma Ugon Cardinale , libe-Card, in rabuntur à sententia Judicis . Vedete-Ezech 9 mi qui come Notajo di Dio, e Miniftro di questa visita di misericordia per iscrutinar le case delle coscienze, per correggerle , ed offerir fegni di

manda Dio una vitita mifericordiofa

colpe. Diamo dunque principio. pio , così ordina Dio : A Sanctuario ambe formo un flagello di funi a cacciarmeo incipite. Ah me inselice! Avver- neli: Et cum secisset quas stagellum de la fpada vendicatrice , perchè trovò stro gran Sacerdote Gestì : rifletto bensì molti piangendo le fue colpe; ma tra' nel flagello: De funiculis. Perchè non Sacerdoti niuno. Uditelo dal Gran-bastone, o altro stromento di pena? Cornel in de Alapide : Angelus juffus fuit figna- Eccolo . Il bastone serifce l'altro senza

Exeth.9. re aliquos in Civitate , sed neminem nuocere chi lo maneggia : ma la fucandele come in cataletto , siete vivi Tempiosa di suni il stagello; perchè conal Mondo , e a' fuoi intereffi . Ah vien che il Sacerdote corregga prima Sacerdoti, che dimenticando il vostro in sè la profanità, che de' corregger stato , e professione vestite come Se- negli altri : Quasi flagellum de funicolari , per non dir da Soldati , in culis . calar dall' Altare . Non giudicò pos-Francon to ? Bellica arma non requirit , diffe figliuolo quanti efami premette ? Due t. f. de Franconio, baculum passoraiem ut Pa. volte dimandogli chi che si susse. Grat. stor accepit. E S. Basilio di Scleucia: Quis er tu Fiis mi? Sci Esal : Tu Gen. 27.

orat.15. questa Repubblica Sacerdote, che sen- cob : Vox quidem , vox Jacob est .. ad accrefecre lecombriccole scandalo- illi &c. Può vedersi novità più strana! Or

1975

strazioni di rigore In medio corum , I se, il primone concorsi, il primonelle tresche, il primo ne' ginochi co' Secolari . E come non precipiterà , se cadde perciò anche Pictro : Erat Pes Luc, 22. trus in medio eorum . Si sì fealdifi il Sacerdote nello stesso Bracier de'Mondani, e vegga poise manterrassi, qual prima , il fuo decoro , e stima , e'l pro dell'Anime: Si iifdem rebus Letafima plebs: quid expectat, nife ut in infima Matt. 16 ruat peccata? ottimamente il Granatenfe. Che più? Vi farà Sacerdote, che dovendo curar del rispetto al sacro Tempio di Dio, non folo non gli punge le viscere questo zelo, ma spesso obblipietà a chi ripentito piangerà le fue ga co'fuoi efempi che gliclo perdano . Due volte troviamo il Redentore adirato III. Al Tempio, Dilettiffimi, al Tem- contra i Profanatori del Tempio: e in tite Uditori . Nella Città tra Secolari funiculis omnes ejecit de Templo . Non trovò l'Angiolo cui fegnar liberi del- ammiro il zelo, e fanto silegno del noin Templo. Così pur farà ne' nostri ne per colpir altri, ha toccato prima Tempi, e tra Sacerdoti nostri ? Ah le spalle di chi batte. Non è cosi ? A-Sacerdoti, che dopo lo stare ogni di dunque per istruir Cristo gli Ecclesiasticon le pianete in doffo, e tra due ci nel modo di zelare fulla riverenza del

V. Piu anche, piu. Vi farà Sacertibile Davide il dare un passo con gli dote, che nel commercio forzoso col abiti , ed arme di Saule : Non possimi popolo degenera dalla verità , giustific incedere ; perocché effendo per suo zia , ed amor dovuto al suo stato , obbligo , e uffizio Paftore , non vo- Vedete là in quel letto in Gran Palea altra difesa che il baculo ; ne al- riarea Isaac ; richiesto della beneditra veste, che la propria del suo sta- zione per la primogenitura da Esausuo Basil. Videaus te Pastoris habitu deprasiamem. et silius meus Esau ? Vacillò il Santo Solune 1V. Questo è pur poco . Sarà in Vecchio al suon della voce di Gia-

za riflettere alla indecenza, anzi mo- Quando finalmente affenti? nell'attrar ftruofità di fostentar il Pastore del pa- l'odore de' vestimenti : Statim ut senfto medefimo delle pecorelle, fia an- fit, riferifee il Sacro Tefto, veftiche il primo ad unire , fomentare , mentorum illius fragrantiam , benedicens

fail : Vestibut Esan valde bonis . Era-trassegno di perdono : Neminem in Abulatio no , soggiunge l' Abulense , le vesti Templo . Non sia cosi Signosi Sacer-Geron in ci dà S. Girolamo: Erano vesti di Sa-1 nostre colpe, e per le altrui, acciocg but in cerdote, che Sacerdoti erano allora i chè ci difenda carattere di mifericordia: Gen Et Primogeniti : Tradunt Primogenitos Signa Thau super frontes gementium. Epift. ad functos officio Sacerdotum, & habriffe

Criftiani , non credete a vostri sensi medefimi : quando pur tocchiate , e gli fmentite . Sacerdori , corrifpondan le opere a' vestimenti sacri, perchè si renda impossibile l'affenso de' nostri

difetti nel Proflimo.

Dom.

Paff.

VI. Ecco finalmente il mal fommo. Vi farà Sacerdote , che non fol non corfisponde col tratto alle Creature, ma portafi peggio anche con Dio . Ahi ingratitudine barbara ! I più favoriti fiamo i più ingrati offenfori . Or qual genere di affronto farà egli questo ? Crudele chiama la Chiesa quella lancia che ruppe il coftato di Cristo : Mucrone diro lancea . E in Hymn in che rifalta la crudeltà ? perchè ferillo già estinto ? si : ma meglio al nostro proposito. Ditemi: Chi vibrò la lancia al facro petto ? un Soldato : Unus militum lancea latus ejus aperuit.

E qual Soldato? Vuol Drogone, che Ja. 19. appunto quegli, cui toccò in forte la Drog de facra tunica di Gesti : Quis est ille Sacr. unus militum , nifs forte ille , qui tu-Dom. nicam tuam inconsutilem sorte accepit? Paff. Adunque nomo non è, è crudel fiera, dice la Chiesa, chi ardisce offender Cristo, dappoiche su favorito della fua tunica : Mucrone diro : Sacerdote onorato con la tunica di Gesul nell'Altare celebrando indegnamente, e offendendo colui che confagra, non

che avevano tai vestimenti? La Scrit, temo, che come colà in Gerusalemtura dice , ch' erano i migliori di E. me, ancor qui non debbaeffervi conproprie di Primogenito. Più chiara luce doti. Abbiavi doglia, e gemiti per le

VII. Ufciam' ora del Tempioa vifi-Evag. vestimentum Sacerdotale . Via dun- tare i restanti della Repubblica : Apque : già non più attendo , dice I- propinquaverunt vifitationes Urbis. Cinfase, al contrafegno della voce : di- que diverse forti annovera il Sacto pongo i dubbi dell'inganno : bastami Testo ; i veechi : Senem : i giovani : contra ogni altro argomento l' odor Adolescentem : le Vergini : Virginem : di questo abito di Sacerdote. Sacerdo- Il figliuoletti: Parvulum; el'alrre Donte e bugia ? Sacerdote ed inganno ? ne : Et Mulieres . Diam' principio . Non l' ho a credere ancorche l'oda . Chi abita in questa casa ? Qui troveremo un' anziano : Senem . Questi è colui , che per l'étà , saviezza , e spefentiate difetti ne' Ministri di Dio, voi rienza dovrebbe effere la riforma degli Clyp. Paaltri con l' esempio, configlio, e di- tient. l. rezzione ș ma co' fuoi rei coftumi è 2. 6. 19. lo scandalo di tutti . Questi è colui , che veggendosi quasi morto, giacchè Senex val Seminex dovrebbe prevenirsi a morir bene : come Davide , che al vedersi venir presto, e dappresso Golia , festinavit , & cucurrit : Non farebbe flato si follecito, fe il Gigan- 1.Reg. 17 te era da lungi: ma cim veniret, & appropinquaret, fe falti, e voli . Egli è certissimo che vien contra tutti il Gigante della morte : non può però dubitar l'Anziano, che l'ha vicino : Et appropinquaret. Perchè dunque non darli fretta a incontrarla? Mostruosità diffe Seneca quel ravvivar che fan talora i Vecchi gli anni paffati , c vizioli : Senex amens , fenex ebrius .... Sen. lie ér in prateritos annos se retro agens, control. nonne portentum est ? Portento , por, 14. tento : Decrepito , e peccatore ! Un piè nella sepoleura, e tutta l'anima ne'vizi ? Il fangue gelato , e l'appetito di roba, di luffuria ardendo? Numera gli anni , dicea Seneca , e ti vergognerai degli ardori di giovane . Tre forti di Peccatori abborrifce specialmente Dio , protesta il Savio : il povero superbo , il ricco salso; nell' senepas ultimo luogo , il vecchio vizioso . è uomo, è crudel fiera: Mucrone di Senem fatuum & insensatum . Di ro. Vha nulla di questo nel Tempio, abbominevolea Dio, e scandaloso agli Eccl. s. che oggi visita la misericordia di Dio? uomini, di che speri dal Mondo, quan-

Se v'ha, e non v'ha pianto, quanto do lo lafei? Chefai tra lacci, e occasioni

già

già moribondo? A che anelar alla ro-| Criftiana fi compone dell' ardere nelba, quando ti manca tempo per l'uso? l'amor di Dio, edell'illuminate il Prof. Pint. in Abec, to dell'Apocalisse: Tempus non ern am- supposto, rislettete, che ordino Dio ; hom. 13. gere la tua mala vita. Arbore infrut- per lo candeliere, e che fian d' oro tativa di Cristo, la gioventu, sa viri- auro purissimo. Non faran buoni di lità, la vecchiezza: Ecce anni tres funt ferro? no: d'oro, e d' oro purgato : Luc, 13, ex quo venio querens fructum in ficul-

della Vigna della tua Anima? Che fai ozioso all' ora undecima del di di tua Matth, vita ? Quid bie ftatis tota die otiofi? A potare, a recidete appetiti, a pian-

gere peccati, se vuoi segni di misericordia: Signa Thau.

15.

VIII. Che se per nome di vecchio vogliam qui intendere quanto fignifi- a piangere per trovar mifericordia : ca , visitiamo il Giudice , e Ministro Signa Than. Daniel. della Repubblica. Giovancera Daniel-

gli Elefanti , che al vedersi vestiti d' marezza del Mare. Coloro, che dor-

Cain o li , sfogano il fuo rigore in un cagno- viatan fimbolo de' Peccatori abituati date: lino Se il poero taglio nel Monteun e avvia, che tutto è coverto di feu-tamo, è prefe nel campo due figishe; composto di teggle frettifilme: va in grida il Mondo: faccia intan-

Abul in lumi , trovò l' Abulense un simbolo ferirlo ? Ogni peccato è uno scudo , Exod.: 5. chiaro della vita degli uomini: Signi- con cui il Peccato refiste alla Divina

ficatur in bis vita noftra; e si conta a Grazia ; ma aggiugnendo peccati a quel che diffe Cristo, quando i- peccati, si cuopre tutto di scudi ;

-524.

Odi, odi, che ti parla quell' Angiolo simo colla luce dell' esempio. Or ciò Ezech. plius. Già spira il tempo, in cui pian- che faceste Mosè alcuni smoccolatoj in Evang tuofo, finirono già i treanni dell'aspet- finissimo: Emunctoria quoque fiant de De auro purissimo . Si, perche fe son nea . Per quando aspetti agricoltore le luci i Fedeli , e gli Smoccolatoj i Ministri, che hanno a recidere glicecessi di queste luci , debbono estere i Ministri non di scrro, nè d'altroinferior metallo : ma dovrà effere la loro vita un'oro di molti caratti di perfezzione : Fiant de auro purissimo ,

Vegga chi ha vita di ferro quanto ha

IX. A dir però vero , il Vecchio della Repubblica : diviante caufa di Sul, e fatto Giudicio ella caufa di Ci l'incantitio nelle colpe : \$9-nem . Card i Ugio Cardinale: favoterosi in possilio ; Escri 19. Sentinelle de popoli v'è vigilanza, ò Coloro, che accostumati alle sue male Holcet 19 fonno pernicioso? Vi gittaste al dorso opere , non sentono l' amaro di sua sept. led. il peso di tanta obbligazione, come coscienza, come i pesci allevati nell'a- 127,

infegne preziofe, e all'udir titoli di Si- mono in feno a' fuoi vizi fenza fvegnoria , inchinansi sacilmente alla ca-zica ? Ma giacchè v'inchinaste a tan-de'gastighi : Sicut canis mallearius ad na y ma gactire v inciniante a timi de gangini i Suai canii manterine aa to pefo ò per la vanità, ò per l'inte. [Preptium afficient, diffe Matanagio ... treffe, come fian le bilancie della giu. Coloro, che ferran le porte alla luce dibara di fizia? O quanti fon come gli fiparvie. ben adagiati nelle fue tenebre ... Vi 30 ... di ri , che non fi ardicono agli uccelli farà tra quanti modono verundi que dinindi. grandi , e folo v' ha giustizia per gli sti ? O sfortunato ! Non avverti che Ambr.l. pulcini imbelli. Son come i Maestride' ti rendi omai impossibile il rimedio ?
2.de Lioni, che senza arrischiarsia toccarParla il Santo Giob del corpo di Lo.

to a suo modo il Potente, tutto gli cium squammis se prementibus. E'vifi diffimula. Ma fiafi, che le bilan- vaciffima la fomiglianza. Servon gli ce ferbino l' eguaglianza? come an- ficudi a difenderfi. Chi non ne ha diamo di esempio è come è virtuosa la piu che uno , può esser serito per vita ? In quel candeliere dell' antico altra parte ; ma fe tutto è feudi , Tabernacolo, in cui ardeano fette per donde avrà a penetrar la punta a

ftruendo i Fedeli , incaricò loro aver perchè nè ispirazioni , nè consigli , Gres. L. luci alle mani : Et lucerne ardentes ne Prediche possano penetrare il suo 33, mer, in manibus vestrie , perchè la vita cuore : Cum enim verba pradicationis c.24.

rent.

vezza : Surgite , egredimini de loco la con gli empj Giudici contra Su-

audiunt , nulla pradicationis jacula [e | ifto. Che fecero? ufgiron fuora? nien. Gm 10° penetrare permittunt ; quia in omni peccato quod faciunt , scutum defenfiomis opponunt . Ed è possibile, Cristiano, che tu stesso abbiad opporti al tuo ramedio? Svegliati, fvegliati, e vedrai i colpi infofferibili della tua stessa coscienza. Lascia cotesti scudi, con cui refulti a Dio, perchè ti penetrino le punte del difinganno i che ancor vi fon acque di penitenza, perminnovar, come Aquila, la fortunata tua giovinezza. Salta entro esse animoso, se vuoi farti immune degli eterni gaftighi :

X. Tragghiamo innanzi la visita, e chiaminfi a findacaro i Giovani: Adolescentem . Questi son , dice Ugone , gli abbandonati al vizio della luffuria: Lascivi in malo. Entti il ptimo colui , che trattando di matrimonio , non folo entra, ed esce di casa di chi ha ad essergli moglie; ma passa pure a prenderfi licenze di marito. E Curati , e Ministri di Dio , che lo permettano? Dunque non si querelino

te meno. Crederonfi, che Loth scherzasie: Et vifus est eis quafi ludens loqui: Vedete stravaganza! pensar burle in un Vecchio si fanto, e si divoto in ora si importuna di notte. Non ne stupite, che in pena di molti eccessi è folito Dio acciecare i ribaldi : Quia peccata fua, ripiglia l'accennato Dottore, ad summitatem devenerunt, exigentibus sceleribus , excecuvit eos Deus ne fanum confilium aufcultarent. Temi Giovane che mi ascolti, che non ti gastighi Dio se non ti dilunghi dall' occasione pericolosa, se non temi, cieco nella tua miferia le minacce, tieni cotesta medesima cecità in conto di gastigo peggiore : Excacavit eos Deus , ne fanum confilium aufculta.

XI. Passo ad un' altra casa . Vive in questa un' adultero senza timor di Dio, fenza riguardo al fanto Matri- Phil.lib. monio, e senza attenzione al suo ri- de spec. v'ha Padri che lo consentano? Ev'ha sico eterno, e temporale. Filone ra-adult. gionevolmente il chiama nimico pubblico del lignaggio umano. Perchè crepoi de travagli, che vengono a diluvi dete, che ordinaffe Dio nell' antica Leg-lu' popoli; che questo folo è bastante ge, che gli adulteri si lapidassero ? Levit 20 perche Dio glidiftrugga. Non fimara- Morte moriantur, & machur, & adul- Abulibi viglinoi Padri di veder nelle lot case ter, cioè come spiega il Tostato, la. 4u. 3. mestizie, povettà indisposizioni, edis- pidari debebant. Pruovalo dall' e- 13. onori , giacche eglino stessi gli si pro- sempio di Susanna , e della Donna Josa, 8. cacciano . Giovani illusi avvertite che condotta innanzi a Cristo da' Giudei , avete un Dio sidegnato . O afftettate che protestano : In lege Moyses manil matrimonio, o ritirarevi da'perico- davit hujusmodi lapidare. Or perchè li , se non volete la nostra rovina . condannati alle pietre , e all' ira del Già ve l' avviso : tremate dell' ira di popolo? S.Gregorio Nisseno vuol che Dio, c fe non tremate , temete pill , cio fusic a fine, che tutti concepisieperché non temete; che quello apperché non temete; che quello appunto è il voltro galfigo più atroce : ragionte del Villarroel : Motivano a Villar. In Sodoma erano due Donzelle figli-man di tutti ; petche giuflo era ; che 6000, 150 uole di Lot in trattato già di fpolatif, etta la Comunità galtigaffecolui , che 800 del 100 de a due Giovanetti : Erant ille due fi- offende la ficurtà comune : Quia ni- Sab. 4. lia Loth desponsata, dice l' Abulen-mirum, disselo pure un' altra penna Apol.

Abul. in se, sed nondum in matrimonium tradotta, adulterium in damnum totius sacr. c. Gin. 19. dite. Gli Angioli, che di comando Communitatir vergit, & Reipublice. 14. 9.4. di Dio ivano a struggere quel Paese, E quanto più eresectà in malizia l' di Dio ivano a firuggere quel Paele, ¿ E quanto pui crefectà in matizia l' non folo offerirono a Lot la fia li-cerco fi, o giunge a far mezzana del alcale bertà; ma a riguardo di lui, a quanti gifi attenevano per parentela. Volo il Patriatea follectio ad avvifat i duo detti pet le figliuole , e con atlor configuratione del considera de

fanna ? Disselo per Geremia: l'essersi, elinata est ad mortem domus ejus. Via avvaluti per mezzo a gli adulteri dell' dunque: Se volete vita, ed eterna vi-Jer. 29. amistà co' mariti: Pro eo quod fecerint ta , lasciate ; che il verme della copoi il confumatsi i capitali , il disli-patsi la dote , il mettersi le proprie casca a fiamma, e a ferto. Nè per al-fetta alla vista le Vergini : Freginem . darvi.

re? V. ha chi fa pompa di viver make, od effere fenalafolio stunoch que re pruova irrefragabile di ciò la profanità fina quel precesso che tanto detella 
pratifica del maria di colore de la colore del colore de la colore del colore de la colore del colore de la colore de la

ti struggerà tutta la sostanza dell' al-bero della tua roba. Tu hai acceso tum orto jam Sole; ed egli stesso assi-

Tromba Quaref.

fluttitiam in Ifrael , & machati funt fcienza , meglio , che non quello di Tena ai in uxores amicorum suorum . Non si Giona, roda l'Ellera, che vi distrugdà per motivo del gastigo l'adulterio, ge . Tracte dal cuore acqua di lagni-la falsa testimonianza, l'omicidio at- me per ispegnere cotesto suoco, che tentato a una innocente : folo fi fa vi confuma. Ritiratevi dal Tempio famemoria dell'abufo dell'amicizia: qua-fi impiccolifeafi ogni peccato a lato doppia morte: giacchè il fegno di vidi questa circostanza, toglier l'onore ta, che viene a offerir la Divina Mia chi ci si affida: Et mæchati sunt in sericordia è solo per quelli , che san uxores amicorum suorum . E quindi penitenza delle sue colpe: Signa Thau

tro gli antichi dipinfero il fimbolo O quanto v' ha che vifitare in questo dell'adultero in una Vipera, e S. Am-brogio il ricorda: Adulter vipera est. Orti, c Paradisi di Dio con la clau-Lascia il serpente la sua consorte, e sura dell' onestà, e modestia Hortus Cant. 4. cerca la murena alla riva del mare per conclusur, sono già, la più parte, commettere l'adulterio ; e prima di campagne dello sfogo , e delle deligiungervi dipofita il veleno i indi al zie Quelle, che avrebbero ad effère tornarfi alla compagna il ringoja. O fonti puri, e fuggellati, perchè il fo vipere peffilenti che fieta adulteri I In lo Re do' Re Gefucritto beveffe dell' cafa altrui fenza veleno , in rifo , e acque del loro amore Fons fignatus , Cant. 4. festa; al riportarvi alla propria, tutto fono già rivi fangosi per via, di dove veleno d'indignazione, odio, male pa-role, e peggiori opere. Temete l'ira le, cui converrebbe effere Paradifi deldi Dio, se non la ritenete coll'emen- le delizie di Dio custoditi da' fuoi Padri con ispada di fuoco del zelo del XII. V' ha più difonesti che visita- suo onore; son già giardini, la cui re? V' ha chi sa pompa di viver ma- chiave sidasi a chi la vuole. È non è

un fuoco, che divorerà le forze, e cura ch'era mattino: Valde mane. S. la falute del corpo, e dell' Anima: Matteo, che nella notte del Sabato: Matt.28 Job 31. Ignir off usque ad consummationem des Vespere autom Sabbati. S. Luca, che Carrari, vorant. Avverti, che anco 1128 Gen- agli albon della Domenica: "Dua Sab- 111.114. de l'investigation della Domenica: "Dua Sab- 111.114. Dere." di li crano somiglianti disgrazie indubi- bati valde disueulo. S. Giovanni, che

Dorr. tablis, e per fegno di selle il Tumpio appunto la fedita matina, una che untrabili, e per fegno di selle il Tumpio appunto la fedita matina, una che unjornele, e gramaglie, percochèch ifre (fest. Vedeti già la malagordezza
quenta la cafa della lafeiva, rurova dell'accordarli i perocchè, i e ca si

270V.1, vi fefto la cagioni di un more: 26- ofetta l'oras, come era uficio il Robele

OC. 1001 W. L. 101 14 1

XIV, Facciansi ora innanzi ad esse- rali piante di olive se vuoi assicurarli, re visitati i figliuoli : Parvulum. Che e afficurarti. dite Fanciulli, eDonzellette di questa pera con le piantarelle move ? mag- fu profezia per la Posterità; nota pe-gior conviene usarsi co' figliuolini: e rò il Testo Sagro, che gittolla non a

Ingegnossissima è la risposta di S. Pietro chè mentre ciba i corpi, pasca pur l' Grisologo : essersi le donne messe in Anime nella Dottrina, e Legge di Dio. Viaggio prima che il Sole ; ma che il Così Lorino : Danado advocar filios Sole anticipo moto prima l'ora natuinor inflitutioni; G dedrina gratta:
rale di ufcire (tre ore diffe l'Incognilorge, to ) per fupplire il difetto di luce adomin Pilli, brata dalle tenebre del Venetali. Qui
foffre innefto di altro arbore: Ferune 188.9.14 ante nodem figerat; nune ipfe nodem autem, dice lo stesso interpette, oli. Corpoli pravvenii sigaturus: ut reddat luci va nullam inseri aliam plantam posse. Verger. strm.8. nov. horat, quas terror Dominica Pas. Peted l'Ulivo, chi permette innessa. fionit invaserat. Sia così a gloria di si ad albero estranio. O Padre di fa-sier. e. Gesti trionfatore : ma a nostro inse- miglia! ti die Dio figliuoli, perche gli 14.5.4. gnamento può dirsi, che svegliossi a governi come piante nuove di Ulivo: uscire più di mattino il Sole, perchè Filii tui sicut novella olivaruna; non le divote Donne non comparissero co- solo istruendoli perchè vivano da si intempestivamente fuori di casa. E- Cristiani, e dian frutti di opere buo-gli è verissimo, che portavale la di- ne ; ma ben anche zelando con Crivozione ; ma avrebbero potuto altre fliana vigilanza , perchè non patifea-Donne men pie imitarle nell'uscita non no innesto di altro arbore. E' arbore al Sepolero di Crifto, ma al Sepolero stranio la mala compagnia , la domedella propria onestà. Or ad evitar que. stichezza sovverchia del parente, e deto inconveniente esca tre ore prima gli altri, a chi gli fidi ignorandone i il Sole , e rimuova ogni fospetto . E costumi ; ed è arbore stranio alla vinon ayrà a sospettarsi di Donzella in ta Cristiana la oziosità , la conversapaffeggio ? in giuoco ? in concorfi ? zion meno onesta , il libro profano , Applichino i Padri alla propria non il lafciargli vivere a fuo capriccio curanza gl'infortuni delle lor cafe; el Qual frutto possion mai apportar con plangano le passate trasfunzagini, se simili innesti Attento, che non sectopoliono segni di falure: Sena Thau chisi il sugo della grazia, ed alla sine fi perdano, ed a tuo conto. Confide-

XV. Restami in ultimo luogo la vi-Patria? Sapete la Dottrina Criftiana? fita dell' altre Donne : Mulieres . In Non fapete giurare, e maladire? Non quale stato ritruovansi le vostre cosapere il modo di proserir parole im-scienze? Se avessero ora a manifestar-modeste? Che rispondete? Ma rispon-si, che direbbero? Dov' è il timor di dano i Padri . Avete proccurato che Dio? dove l'onestà, e modestia ? dosappiano i vostri figliuoli ciò che deb- ve il buono esempio, e cura della fabon sapere, e che ignorino ciò che miglia? Dicono le vostre coscienze non debbono ignorare ? Oppur gli avete effervi, che tutto il contrario: profasasciati con chi impedisca loro ciò che nità, laidezze, scandali, come se non importa, e loro infegnino ciò che dan, vi fosse sede di altra vita . Dicono , neggia ? Udite il Real Profeta , che che non apresi la vostra bocca che meggia r Unite i Real i Rolfro ob. per giuramenti, emaladizzioni. Quan-militerio fimini piega il voltro ob. per giuramenti, emaladizzioni. Quan-bligo: Filit tui ficui novella olivarumi do ivegliossi Noc, e avvidesi dell'au-gen. 9. in circuitu menfo tue. I vostri figliuo dacia insolente, con che il figliuol suo perfizz. li hanno a stare attorno la vostra men-sa come le piante novelle dell'Ulivo. con impulso speciale di Dio, e zelo di in jud. 8. Chi non fa la follecitudine, che fi ado. Giuftizia, gitto una maladizzione, che n /100 150

Lorin, ciò non bafta: In circuiti mense tue. Cham fuo figlinolo, ma a Chanaan ibi v.3. Non gli ha il Padre a perder di ve- (uo Nipote: Maledičius Chanaum: Ges. 9. duta: abbiali attorno la tavola, per- fervous fervorymerit fratribus fuir. Ma

benedizzione a Noc, e a' suoi figliuo to da' cacciatori: Dormierunt in capi- statistica. 9. li quando usciron dell'Arca: Benedi te omnium viarum sicut Oryx illaquea D. Th. chè fosse egli vero, che meritava Cham la indegnazion del Signore : Pleni in.

letevi di questa Correzzione. Deliciis corporis dati . In qual cafa monio , fe disprezzano gl'infulti della entreremo, che non v'abbia di cote- carne, come non ha a cader sopra fte Anime femminili ? Un vivere per esti l'indegnazione Divina ? Plena inmangiare: un trattar folo di dar gusto dignatione Domini . Per questo patisall'appetito: un mettere fotto a piè la cono tante traversie, tante cecità. Legge di Dio, onorando sopra il catante tenebre in ordine alla lor falupo la legge della carne : un trascurar te eterna. la falute eterna come fe fosse sieura . XVII. Ah fe, Cattolico, apristi gli Ayverti Criftiano, che maggiore è il occhi della ragione per confiderar que-tuo rifico, che non immagini . Non fto rifico, E fe tanto fa la trascuragfai che tieni contra te congiurato tut- gine s che farà di chi volontariamento l' Inferno ? Che direfti di un uo- te fi precipita dall' altezza di Figliusmo , che dopo avere infamato il fuo lo di Dio fin nelle mani spietate de' me cattiva in Babbilonia, e dice che meritavi lasciarti perire ? Non è eass nimedi alla fua frentura . Mira i tuoi vero , che cogliendoti ora la morte ,

fe fu Cham l'ardito, perchè dee effe l figliuoli gittati da' Caldei per le piazre Chanaan il maladetto ? Udite San ze: Filii tui projecti funt. Vedili dor-Giangrifostomo: Avea Dio data la sua mendo in esse come l'Orige circonda-

xit Dous Noe , & filis ejus ; e ben- tus. E avverti, che hanno sopra di sè Sanc.ibi la maladizzione del Padre, non fi ar-rifchio questi a maladire, cui Dio a-flugo che non gli rangiunga. Per ef-vea dato la fua benedizzione: No vol-ferti dimenuleati del fuo Dio? Purche Arift. I.

Chryfo! deature maledicere quem Deur femel fi fectro portare dal falfo timor de 3. Hist. bemals; benedixerat; praterito illo, qui fecon. Caldel ? No 3 ma perche dormitron doimin in Gon. timelia affectrat, filio maledictim in. come l'Orige. E quello un'animal af spin. 1. tumella affecerat, filio maledictum m- come i Orige. E queito un anuna a-pluiti. O Madri quante benedizzioni fai fiero nell' Africa, cost anino? ha Dio gittate fu' voftri figliuoli? Ri- che non teme de' caeciatori; e bencordatevi di quelle, che ricevettero chè gli vegga venire, non se ne pren-nel Battesimo. E cui Dio benedisse a de cura, ma si sta cheto: Non metuevete a maladire? A vostri figliuoli, di- re venatores vel canes , fed cum eae rò meglio, a' figliuoli di Dio gittate videt irruentes immotam flare; anzi voi maladizzioni Frenter Fira fua fe colto ne'lacci non fe ne da pena, co non travate dell'emendazione in avve- me gli altri animali; ma dorme come nire, piangendo ful paffato, ed avva- foffe nella grotta più ficura. Or fe gl' . Ifracliti, se i Cristiani dormono come XVI. Ma per Donne s'intendono, l'Orige tra i lacej del Mondos. Der cen in die Ugon Cardinales, coloro che vivo- menut fixul Oya: illaqueatus, je viv [fai, ş1\* vono trafeurati tra tani rifichi del De. vono trafeurati tra tani rifichi del De.

nemico feroce , recassesi difarmato a cacciatori infernali ? di chi cicco in paffeggiare, a dormire fopra il fuo u- tanto lume di fede dà la fua Anima scio? Non diresti ch'è prodigo della in man de' Diavoli per un vil diletto fua vita? Adunque mirati prodigo dell' fugace, per un'intereffe caduco, per Anima tua . Tu fei , che nel Santo una vanità di fumo ? E che farà di Battefimo infamasti , e stidasti il De- chi proseguendo nelle colpe, vuol che monio - Questi è che per furore ha Dio stia aspettandolo colla sua grazia giurato non mai ristarsi, fino a pren-fino a tanto, ch'egli stanchisi di pec-der rendetta dite. E sapendolottu, vai care ! Ah perche non avvisare il pefenz'armi di buone opere, e di San- ricolo, in cui vivi della tua darmarità? Vediti prodigo, dementato, cru- zione eterna? Quelto fon'io venuto a dele contra l'Anima tua . Or in che scoprirti colla vilita della Correzzioavrà a finire stoltezza si incomparabi- ne. Non è stata una infinita pietà di Ic ? Odi Ifaia : Parla con Gerulalem- Dio spingermi ad ammonirti, quendo

ci dannaresti? Non è egli vero, che Bonta, e Misericordia. Tornati a me se, come è stata oggi visita di Miseri. di cuore, e ti perdonerò. Chi non creto. Niun parta, afcoltatelo.

#### SECONDA PARTE.

Golcald XVIII. N Elle Parti Settentrionali, to fu, quando crebbe la fiamma del Holon.

N Elle Parti Settentrionali, to fu, quando crebbe la fiamma del fuo Amore immenso con pretendeferm. 8. Scrittore infigne degli Eremitani di S. re acqua da quella selce . Alzò Cripare, bre. Agostino, uom' v' ebbe oltre modo sto il velo denso, e discoprendo le Auden, perduto, fenza vizio, o peccato, ch' piaghe delle mani, de piè, del petto, 3.5 111 era la miscricordia di Dio in chiamar- gue, con singolare elemenza ripigliò

lo per tutti i mezzi alla penitenza. Fi- a dirgli: Vedi, Figliuol diletto, il Sannichon ferna frittet i pilitolis di le conserve proprie della conserve mano agli affiri. Inviola i una grave flassi. Questo si viscato dell'Anima infermata, perchè, se non di buon tata proplitane, e nol disperdere. Congrado, a forza almeno rendesselli, fissi tutoi pectati, che in voi vimeta. Quante voci in tale flato gli die Dio terreti con quell'amore flesse, con al cuore ? all tumulto percò de vizi il versi per te folo il mio Sagone. Sel al cuore? El tumulto percò de vizi il versi per te folo il mio Sagone. Sel a refero fordo volontario alle paterne cari Ascoltanti , diamoci scambievoli aramonizioni del Cielo; ed altrettanto congratulazioni per la conversion di offinato a' configlj fenfibili de 'paren-ti, ed amici, a' quali non folamente raggo orecchio, ma dava inguisie. Per in verità, che fu pofibile, e non icfino a' Ministri di Dio Religiosi, Con- ce stima dell' amore, delle parole, e feffori, si mostrò diamante di pertina-cia tenendosi duro a' lor colpi. Pec- sto im isdegno la sua benignità, uscieati, peceati quanto poco si conosco- gli come siume ritenuto l'incendio no i vostri danni! Pure la infinita mi- della sua giustissima indegnazione vegfericordia di Dio non iflano): peroc. gendo si vilipeta la fua Mifericordia, chè appunto come fe v'andaffe fuo in. e messa la destra nel suo costato san seresse a convertirlo, stabili venire Ch. tissimo, trassela piena di Sangue, e fto steffo in persona ad invitario col slanciandogliela con surore sul volto, perdono delle fue colpe. Venne, e in in tuono ortibile diffegli : Or che non tempo che l'Infermo morto nell'Ani- hai voluto il mio perdono , ne profitma crafi folo, e con volto, e con vo- tar della pietà mia, questo Sangue ei d'un amor senza esempio, gli dis- sprezzato sara testimonio innanzi l'Ufe: Io fono il tuo Gesù, cioè quel Dio niverso nel di del mio Giudizio della fatt Vomo, che a costo del suo Sangue tua eterna dannazione. Sparve Cristo si redimette : mosso ora da pieta ven-go un' attra voita al Mondo per te quel Sangue a sentire ardori terri-folo a perdonarti, purché tu vogli pa-bili, e con dolor sommo diceva ad ee con me . Non ti avvilifca la gra- alte voci : Aime ch' io ardo in vive

cordia, fosse stata di Giustizia, ti a- derà reso quel cuore a batteria cost rebbe dato in man de' Ministri infer- dolce? Voi già saviamente vel figuranali? Che te ne dice la tua coscien- te ripentito a que' piedi trafitti! Ah za ? Basti dunque di cecità , finisca durezza dell' Anima , che invecchia già la fellonia , prima che sperimenti nelle colpe! Mosses quanto una rupe. queste clemenze convertite in rigori . Via , mio Signore , che si diferedita Un esempio confermerà il fin qui det con questo cuore durissimo l'efficacia delle vostre voci . Usate delle vostre finezze con chi lor corrifponde con gratitudine . E potete sofferir si malcreata sconoscenza? Io però che vaneggio? Non è la pazienza di Dio fomigliante alla nostra. In questo punvezza, e numero delle tue colpe, pe- fiamme di fuoco. Entrarono al romorocchè le avvanza infinitamente la mia re gli amici, e parenti, che rimafero

dia.

attoniti veggendolo bagnato in fan- vuol perdonarreli Crifto Emendazio gue, e dato alle disperazioni. Tenta- ne però, nuova vita, nuovi costumi. rono alleggerirlo, ma in vano. Proc-curarono ridurlo, ma neppur afcol-ancor come Ministro di Dio ! Venga tavagli, Solo tra maladizzioni, e be- lo stesso Gesul in questa sua divotissiftemmie riferiva l'occorfogli . In fi- ma Immagine , afcoltalo , che fue fone, colà nella prefenza di tutti , diè no le parole, con cui ti parlo. Figli-la fua Anima a Satana , il qual tra uol mio, quantunque prodigo de mici scinollasi ne' criminali eterni , ove savori, una volta sparsi per te il Sanpena, e penerà per Secoli fenza fi- gue: ho cuore, ho carità da fparger-ne per non aver voluto avvalerfi di lo mille volte, fe mestier ve ne fosse. quelle ammonizioni , e mezzi , che lo fon l'offefo , e vengo a chiederti gli offerivano pronta la Mifericor- nuova amicizia. Che rispondi ? Che non la vuoi? Vuoi dunque, anzi che XIX. Uditori, chi di voi non vuo la mia amicizia, la schiavitudine del le portanti a accompagnare quello la manual de la fervigil che fperi è foencursto all' Inferno, non I min Il at ua perdita ettma ? No, ahi no , nella fordaggine alle Divine finezze, non ha a fucceder così . Accoffati , che quella vilita di Correzzioni vi cere a , emendati , confeffati ; e fire-ho fatta quella matchia ni fino nome, mo matici . Anime , Anime , qual-di Criftiano fii tu tra tutti gli uomini il voi non fi dà vinta da si sterminata pessimo : Sieno le tue colpe maggiori pietà ? Volete che si converta in ira in malizia, e numero di tutti i Dan-la misericordia ? Che sia per vostra nati . Vedi tu già il pericolo , l'ofti- eterna sventura questa Correzzione ? nazione , in che hai vivuto : già ve Deh no , no Dilettissimi . Prostrati di , che non fci stato finora lontano tutti con gran dolor del passato più dall'Inserno, che il vapor leggie-promettetessi , giurategli , osservategli rissimo della tua vita . Tutti , tutti ammenda.



### XIX-PREDICA

Nel Mercoledì dopo la Domenica terza.

# I CONTAGI DELLA MALA LINGUA.

Et convocatis ad se turbis dixit eis: Audite, & intelligite: Non quod intrat in os coinquinat hominem , fed quod procedit ex ore , boc coinquinat bominem . Matth. 15.



di volati oditi Dagna con internativa nel acque dicento, di inidori, volli dir. dalle Spie voffre di inendere, come poetifico vivere gli mandate da Gerofolima ad indagar fe uomini fenza fpeffeggiar l'acqua. Così gli Apporto il lavavan le mani pri- oggi i Rabbini fpece d'Anirer, o di ma di affiderfi in menfà, faprete la pefei, e non d'uomini. Ecco dunque rifulta della difiputer con (Critto. Ci tutara la diligenza, cutta la fiefa a prevuol altro che acqua fresca per tener rificarti, a falvarsi: spesso lavarsi. E

Cribi Dottori ignoranti, la terza, la finistra ferva alla destra . Farifis Religiori discoli, Curiosi Battisti, così chiamavanti a sico Seguaci non della Leg. termo i Giudei, ricorda Giustino, ed Justi non de Patriarchi, ma Epitanio foggiugne, avervi Faristi, che contra de' vostri Padri bugiar- ogni di si tustavan nell'acque dicendo,

monda l'Anima. Altre fozzure, che intanto la riverenza a' Padri? L'ubbi-non il tocco d'un cadavero, d'un' dir loro, il foftentarii? L'ordine del uccello rapace, d'un'uom keborofo, Levrico, che preferire la morte a'fiv' infettano, e vi rendono interdetti gliuoli, che contra i Genitori facciada poter porre piede nel Tempio. Che no fcapparfi di bocca una ingiuria ? fanno ne vostri Cenacoli tante Idrie? Ciò per voi Scribi e Fatisei poco im-Hanno ne votetti Centroli tantic Line? Coo per you Scripi e Farinti poco imperento fort e morti del consistenti del consistent vete fatti ; e bravislimi Maestri si sti- nella sua Legge Evangelica comanda.

mano oggidi i vostri Posteri . Sapete che si sovvenga a Genitori in grave che hanno aggiunio con dottrina, ed necessità, e non a Templi; e neppur esempio. L'ho io letto con questi oc. voto di povertà , e di Religione obchi ne' lor Libri Talmudici, e fingo- bliga, se è contrario alle urgenze del larmente in quello, che porta il tito-lo in fronte : Le cento benedizioni . che togliete non vi lorda? Voi non Dicono, che il pane contaminato da fiete capaci per vizio di si vere dottrimani non pra lavate contamina: do-mani non pra lavate contamina: do-versi perciò lavar tre volte. Ma at-vosti a questa regola indispensibile: to è per le Turbe, è per noi suoi Sco-Nella prima lavanda si purghino le sole lari stedeli: Et convocatis ad se turbir dita: nella feconda, dita e mani; nel- dixit eis: Audite, & intelligite. Mae-

stro amabile, eccoci tutti attenti. Che cat omnia, Deh per timor di Dio, per mattina dottiffimi: Non quod intrat in lordar l' Anima tua , e l'altrui fama os coinquinat hominem, fed quod pro- con tanto lezzo: cosi conchiude Agouccide l'Anima. Lingua mia datti pa- gat: fit restrictior, & ripis suis coerce. Guerra oggi voglio tra te, e le ceatur: citò lutum colligit amnis exun-

nime effere mortale la lingua. Per gar- bada a chi dice, bada dove dice: barulità, per turpiloquio, per dettrazio- da al quando, al quanto dice. E puo ne, per imprecazione, spergiuro, be attendersi a tante circostanze da chistemmia. Sci argomenti per tutto un ha più veloce la lingua del suo pen-Quarefimale non che per fei Prediche, fiero? Era il Savio, e iconfidavafene; Pur, perchè non restino indenni men- anzi parlando poco, orava molto, tic fon viziose, o viziate da alcun di perche questo poco non fosse anche Quarefimale in una Predica . Primie- scipline, quando debemus proferre serramente io sto assai male con certe monem. I Farisci parlavano presto: perlingue, che troppo parlano, starei per ciò come carbon d'Inferno si odiosia ne, dove i Bambini d'un mese favel- Gregorio il Grande: Si sa da' Cattoli-Tertull. lano; ond'è, che Tettulliano chiamo ci, che Cristo ha da tenere un Tribu-l.da Ani- la lor Patria: Linguatam Givitatem .... nal severissimo nel di dell'estremo Gin-

vizio . Chi troppo parla , spesso pec- dicii de ore ipsius judicaturi .

Prov. to fuam: così l'Ecclefiastico, In multilo- ingiuria che tollerano, portano loro

Terzo Imperadore: Or garrulum intri- la lingua, spiace a ogni orecchio; sa-

volete voi direi? Su ammaestrateci : pietà di te, e del prossimo stringiti Reminer Due voci di lezzione ci farà questa lingua inondante nelle tue rive, non symb. 3. cedit ex ore, hoc coinquinat hominem. Itino: Alliga fermonem tuum ne luxu. Aug.l.t. Le parole, la lingua lorda, appesta, riet, & multiloquio peccata sibi colli- offic.c.3. male lingue. Da principio a fulminarle. dans. Chi parla da Cristiano, usa pru-II. Per sei diverse pesti puo alle A- denza, moderazione: badaa che dice,

questi morbi , eccomi a stringere un malo : Dominur dat mihi linguam di- Eccl. 15. dire , con certe lingue , che neppur Crifto . Nobilmente S. Girolamo: Phas Hierov. la notte in fonno , fanno che voglia rifeorum superfluum latratum furca in c. 7. dire filenzio . Sembrano nate in Ate- rationis obtundit . Gran riflestione di Marc. mac.3. ubi pueri mense eloquuntur praecoce dizio a condannare una parola oziosa: lingua . Di questi Ateniesi ogni Cit- De omni verbo otioso, quod locuti fue. Matt. 12.

tà , ogni Villa abbonda . Già m' in- rint homines , reddent rationem in die tendete; e l'Angelico mi farà meglio Judicii; epput da molti d'essi si parla intendere: Garrali proprie dicuntur, tando Guid Per-Damiani sche lon Dam, qui vulgo verboli appellontur, non ho voce ballante: Audiat qui verba vulentes nece volentes tacre. Spiace-oida, & vo-mailoqua loquitur, an-mi per due diverle ragioni un cotal diat, de pavolent: audiat terrorem Ju-

ca; chi troppo parla, sempre è ingiu- III. Gran freno dev'effere alle linriofo. Spesso pecca; chi lo niega non gue garrule il Giudizio futuro di Dio; ha fede, ripugna alla Scrittura : Qui ma non è debol filo a poter ritenerle multis utitur verbis , ladit animam ancora, l'odiofità presente, che perla auio non deerit peccatum, così il Sa- gli uomini. La loquacità nelle convervio . Vivaciffima è la fomiglianza di fazioni, l'inurbanità co' Maggiori, o S. Agostino a spiegarne il perchè. Ve- con gli Eguali, le jattanze, se contendeste mai un torrente che inonda ? zioni possono partorire altri effetti ? Tutto abbraccia, tutto schianta, tutto Senonchè la soverchieria nella lingua involge, fiori, e spine, tronchi, ed spesso si attribuisce a grande stima di arbori : pianure, e selve. Tal'è, tal sè, a gran superbia; vizio, perchèpremostrasi una lingua loquace: scorre , giudiziale agli altri , sopra tutti esecrapenetra dappertutto, e melcola in loto to. Gridano entro di sè, tra di sègli verità, e bugie, lodi, e villanie, co- aftanti: In ore stulti virga superbie, fe utili, e nocive, necessarie, e super-flue s sicche era proverbio di Carlo bie. Questa Regia Dignità, preresadal-

Petr.

21.

pendoffanchedal volgo, che la lingua ma unitullo il peccare , paffarempo e indice del cuore : More fattuoram con perafre l'eternità è chi non erele di silleram: E qual anno può preendere, jave fantina, no credendola, ne ha chi parlando molto da ad intendere, fatto dono all'Inferion Affabilia fi che fi prepone a tutti? Che lode , chi chiana feoltolar colla lingua bitumi , fi manifela folto ? Parecchi y oglio -un' Anima immagine della Trinirà define fanciuni, se che petene nan menor ta la prima vergine e quetto e pro-di fenno, han più di lingua. Date ta- fedita la Legge Evangelica nominata gione al Savio, che la merira: Honor, da Tertulliano Lex cofficiatiri Quetto or glaria in fenomos fendati: lingual e protra tificeto a Crifto, che lami, Lare-verò imprindenti: fateverfio illias. Non ficò la noltra cattre, che configro de inc. 16. merone tra primi e primari della Com-tro Biefense su vosti cacchini, al ve-pagnia gran Gedura, a ad oboroboti odel dere, all' udire: Labia Christi Evon-primi agrandia, sece un catalogo delle fue gelio conferrata, immunda, de d'amusa. Est que brutte proli per alfabeto. Ve lo tecito bili verborum procacitate polluere. Vo '40. di fuga'; e paflo innanzi: Adulatio , davi una notizia affai bella, e la spe-biafphraia, e alumnia, detradio , ex- o utile. Saptee perchè nella primiticufatio in peccatir, faifitar, gloriatio, va Chicía si dava l'osculo di pace, heresse, irrisso, lamentatio, menda-chiamato il bacio santo? L'erudizio-

famiglia di Malre si degna! mandofi l'Anima nostra Tempio della 1. I però fono già a farvi contemporare del la loca del fecondo fuo paro, piffia , la porta è la boco al l'escondo fuo paro, piffia , la porta è la boco. Conchiu compos. cioè della seconda Furia tra le prime de il Dottor aureo: Audiant qui se hom.;o. sei nominatevi. E'egli il Turpiloquio, da loquantur, qui convitia proserunt; in: Co. chiamato da chi ne pecca Eutropelia, & borrescant qui tale or pollunut. Ol-rinib, astabilità. Come? oh Dio! Viruì voi trecchè dove andò la verecondia uma. chiamate, lingue fordide, que motti, na, il riguardo d'onor anche civile? quelle allufioni, que' concetti brutali, l'iocrate non voleva i fuoi allievi rozquelle facezie infami, che vi frorcano zi , infipidi nelle converfazioni : 924- Nite in fronce tutta l'acqua del Santo Bat- de, diceva a ciafcun à effi, faude effe clost l. teffino ? Fu dunque zelo indifereto in arbanur , co graviti : Tiberio Celate 8. 1813-Paolo l'avvilare i Fedeli, che di cose non era già un melenzo; e per l'ac-Phile fozze non fonaffe in loro una filiais, coppiare la modeltia alla urbanità inpena di perdere il bel nome di Criftia, coppiare la modeltia alla urbanità inpena di perdere il bel nome di Criftia, gegnofa, giovinetto fu chiamato il Se. 63.

Epini, il Fernicioi autene, è o monit insuanniore. Così i Centili ftelli. E i Cripiare di ditie nee nominettur in vobiti, ficut deret Jandor. Vi vuo altro che mutta Girolamo in poche vocit. Demotra au
est Jandor. Vi vuo altro che mutta Girolamo in poche vocit. Demotra au

nomi Non è urbantà il parlar lor-dire, vercunde respondere : E i Cri-do, cimpudicizia. Minuzio Felice ama-fitiani chiamati da Tertulliano Sacerdo, empudiczas. Minuzon echec ama- trani chiamati da Tertulliano Saerakinut, zamente ne ride: Apud quot tota im- dater paticitie; ald Grifoltomo ThuP.d. in pudstitia vacatus urbanitas. Udite le siskas Dei: E i Criftiani con fronte
oftav. prende per giucchi i voolti giucchi di bronzo, ald ridel Profices, quorum
am Pier Crifologo: Erras bomo: non front urvas, si rendono lectro si odefunt bis uludras, sur criminas Logir voole incenfere il Dio della purità si
de impitatat tudit de faccileso quir vool uncenfere il Dio della purità si
de impitatat tudit de faccileso quir volo incenfere il Dio della purità si
sono di dicisa di opere, e di bocca, con allei
Satis si della si, sono si fictiva volo incomino di Inferno? Sapere donde
affondate si come contra chi di la monitana una librata amartalation. tispondere al Santo . Sapete , chi sti- proviene tanta libertà , tanta Mordura?

fi ne fanciulli , che perchè han meno ta la prima Vergine ? Questo è provorrei però acquistarmi quel vizio, che coll' Eucaristia, cioè con sè stesso, sto detestando; e dicendo contra la tante e tante votte la nostra lingua loquacità effer loquace. Alfonfo Sal- lafciva? Piange inconfolabilmente Piemercja, strepo, simemano, meman-cimanado il occo lanto? L'etidizo-cium, mga, stiofa verba, perjuriam, ne è di San Giangrifoftomo. Perche querimonia, rixa, fulmratio, tradi-la bocca nostra si toccata in Giuda tio, vimperatio, zelur amarus. Degna dalla bocca di Cristo; e perche sti-

15.

gran mali, che ne fieguono i Quanto a sterminarli. al primo capo è avvilo di San Basi. V. Spiacemi, che non mi truovi in Basil, in lio, e dell' esperienza: Ubi mesur in fresca lena la terza Peste, Furia peg-

a Crifto i vivi, e più fontuosi suoi una freccia geroglifico della lor lingua Tempj , e-peggior de' mantici d' abil- con tre prede trafitte: la propria Ani-

Dal non temer Dio, dal non fapere i , fo, suscita, incita le fiamme Veneree

Bagil. Denn, ibi gravitas bonesta. Quanto Flai 31. Denn, ibi gravitas bonesta. Quanto Greruli. al fecondo gli numerino, e lo vedtra: d489e no. Appetiano l'aria stessa, che con oli universale nelle lingue anche Cat-l489e no. Appetiano l'aria stessa, che con dac. c. parole si fucide percuotono . Tertul- fi aggela cutto il fangue nel cuore in liano perciò gli fugge, e ci esorta a udire la spaventosa afferzione di un Naz.or. fuggirli i perocche vede : Ipsum ae- Tommaso d' Aquino : Hoc specialiter D.Th. Corinth, rem , qui incumbit , scelefiir vocibur vitio periclitatur totum genus huma. 2.2.qu. conflope attore. E-il Nazianzeno corunit t el ancor fla maravigliandoli 75-uria.
rendoci apprefio gnida: Odi esan fan el inicio Sertiti S. Girolamo, come uomilioritatemo, quo per avera rontramilioritatemo, quo per avera rontrahitar . Si , han ragione di fuggire i abbiano poi quelta fola si familiare , Buoni, han ragione si ; perche fimili così indifficiabile! Ah non cost , voci infettano l'afia , e molto più l' nell'età d'oro della Chiefa bambina , vani, ditch voi lagimando digi in-cendi intelini"; che vi confutnaro i to Davide: Iniquitatem in excelo locu-Quanti orecch, eatillini , 'alla fate ti fini: pofuerun in Calino of Junno, di Clemente Alessadino, per cerre o come legge S. Agostino: Iniquitatem Clem. voci , che fon taville di Stige : Scin in altum locati funt . Penfate voi qual Alex. tillas discurrentes, così pur le chiama più orrida strage si sta tuttora facendo nelle conversazioni, ne' ridotti, della Adon, tata fum aurer. E di quelle compa-da Gon, tata fum aurer. E di quel compa-cenze-interne ; e di que confenfi, e di quel plaufo, che forfe in , e fa an. mento. Gran crudeltà de Detrattori cor chi odo ; chi n' è m' colpa ? chi lervirif della lingua per factra ; de denni ne piangerà la pena Diteni chi Voi per coltelli: Lingua corum gladiui recei in is bell'uopo a darvi ree, lingue sirenate , lingue incendiarie d' funt à demendo, così Caffiodoro; c gue surcinae ; inque interitatare a juni a amendo ; costs Califocoto 3 e control de la Crifto? Vol taccet in si bell'uopo ? Pati pero l'ado per bentum depter vocatur ; qua fest seraputo vol contra vol. 3% audem pecanter ; ille elborum parter demuni ita 6º ill. Distrior perentiqueer confcientism corum in opiniones hominum corrodunt. Io ob-nard.to. firmam; in Christum pecentis Tutte bligherei coteste lingue macellaje dell' 1.fer 23. printing in control present a fuce outpiere evere man anatom per anticitat fano a dare infamia proprizionata me non a gloria, come i Principi delal merito di Eroftrato perche i nur i la Lorena fuccessi ori control Buoras ridusto in cenere il Tempio di
glione, che vibrando una freccia nel 

5 mb. Diana Efefina, lavoro di due Secoli primo ingresso nella vinta Gerusalem-di tutta l'Asia impoverita. Addunque me sulla Torre di Davide insileo tre l'eternica medesima non bastora a uccelli, e perciò ne ostentano un rimproverare , a punire chi con fia- fimbolo nello feudo ; non a gloria to peggior che de tremuoti , rovina diffi de Detrattori , ma ad infamia ,

Bernard fer. 8. de

sripl. zato: Tres penetrat ichu uno. Cuft.

Sance. 0/057. sunt quasi areus dolosur. Areo frodo- mortale, tanto la malvagità d'essi, lento suol dirsi quell'Areo, che torna che ne sono i primi Auton, è più cru-

all' Arcier la faetta: così queste lingue dele, e perciò degna di maggior pena, empie adocchiano di mira l'altrui onevidia, e per colpa mortale dalla stessa Hue, cato, ottimamente ponderò Ugon Car-Card in dinale. E potè averlo appreso dal Sa-Pfal.63. vio, il qual infegna infieme, ed efor-

ta: A detractione parcite lingue. Cer-Sap. 1. Bonav. dieit: Parcite proximo, sed parcite linibi. gue, scilicet vestre; quia detrabens alteri, primo seipsum Ledit. E prima di

45. ad lui S. Agostino così anche l'intese per Frate. se, per tutti. Per se: Me ip/um occido, Aug.jer saliis detraho. Per tutti: Noli savire 18. de in animam tuam; ab alio occidi non povil. A funcrale si fanguinoso si uni-Apoft.

fee l'Anima di chi ode compiacendolene , confentendo . In materia diversa folea Tertulliano argomentare così : Si nominano da taluni tra' Cristiani gli Tertull, sua ragione: Quid refert, Deos natio- voci di bocca a Cristo, al qual si fa l.de tdel num dicendo Deos, aut audiendo con-onta, ed offesa primaria serendosi la c.11. sirmes ? Jures per Idola, aut ab alio sama de' suoi sigliuoli. Una lingua adjuratus, acquiescas? Sputi veleno in maledica gli è lancia più crudele, e faccia all'altrui bontà: uccidi te; già perchè quella di Longino gli apri il

lo vedesti: costui che ti da grato orce-chio, facile udichza, artimo, plauso, ri apregli piaga nel euore vivo 1 e pernon cade fopra il tuo cadavero, estin- chè è sette nella fama de' suoi Fedeli to anch' egli ? So, che S. Bernardino cari a sè più della propria vita, che per

ma, l'Anima di chi volentieri gli af- riducca question problematica qual de' Bernar-colta e vi concorre, e la fama degli due cadaveri puzzi piu : Detrabere, sin l... affenti (venata. E I motto vi farcibbe ani detrabetten anime, qui damma de conaggiunto da San Bernardo scandalez- bilius sit, non facile dixerim . Sembra sid.

tuttavia inchinare il Santo a deciderla VI. Vedete primieramente il Mormoratore uccidere sè. Qual ferpe gione, che chi mormora, chi detra
mi troverete si truce, che avveleni sè ha un fol Demonio nella lingua; chi flessa? Eppur non dubita una lingua sente altrettanti ne ha nell' orecchio, maledica di estinguere l'Anima, che quanti ne ascolta : Quot Detractores l'è vita: Ipfa detractio partem sui ve audis , tot in auribus Damones recineni bibiti, flupiva nello feriverlo Scipir. Mi perdoni però si dotto Santo . neca ; e fece inieme Ecco al medefimo la maggior colpa fi rifonde da .me a' fentimento del Profeta Ofca , il qual Mormoratori ; perocche quanto la feparlando di chi sparla, diceva: Facti rita di chi ode e più prosonda, e più

VIII. Empie il feretto stesso col suo stà, l'altrui virtu: scagliano quasi fact- cadavero freddo la fama del Prossimo ta la parola : ed eccoli per dolor d'in- trafitta spictatamente dalla lingua del Detrattore a ed ecco il terzo feempio parola uccifi: Dolore pariter , & pec- di quella unica lancia avvelenata : Triplicis sceleris detractor efficitur rens, scrisse veracemente Agostino: eccovene l'Inventario funcito : Abjentis fa, Aug.l de mam interimit, audienti, ac propriam conjenf. to, che l'acutezza dell'ingegno di San occidit, animam. Qual dente perciò di Evang. Bonaventura penetro nell'avviso: Non Cinghiale, qual' unghia di Lione, qual punta di Toro indomito, qual morfo d' aspido micidiale mi darcte fiero egualmente? Qualunque specie più orrida tra le fiere non avventa le native sue arme contra la specie propria: Solus detrattor fimiles latagit devorare, fono flupori, e quercle di San Bernardino da Siena - Soccorfo, Dio mio, difendetemi voi, perchè io S. Etrnon pera a brano a brano trinciando-

mi in doffo le carni i denti aguzzi de' 1,630 Mormoratori : Così prudentemente pregava il Santo Davide : Domina Pro-Idoli de' Gentili. Tutti se la prendono sector vita mea ; a que trepidato . Psalze. contra di chi gli nomina: io ho egual- dum appropiant super me nocentes , ut nero de mente reo chi afcoltando non zela. edam carnes mear? Non manca San-Tripl.
Udite come vibra il Savio Africano la to Padre, che piglia queste medefime cul.

### Nel Mercoledì dopo la feconda Domenica. 171

effi diede . Intanto a nulla di ciò si quella Vedova ritirata , di quel Patribada da tante lingue infami nell'infa- zio venerabile , di quella Matrona mare. Tante stragi le incitano non l' efemplare, che la fera li coricarono ri-arrestano e levano con diletto il fan-veriti, la mattina s'alzano al nifo, algue, che scorre in uno stesso piatto lo scherno, alle maraviglie delle bridella propria Anima, e dell'onor del gate, che penía aver fatto quella lindarno si stiata a raffrenarli con moti- ferno , come di colpa consucta nep-vi si giusti l'Appositolo: *Si autem vor* pur resta una specie al Detrattore Al invoicem mordetir, & comeditir, vide. Detrattore no. Ma a Dio , che prete ne ab invicem consumemini. Per mi- sente alla strage prese a sua onta l'ofnori delitti fentesi maggior rimorso. sesa altrui tolta da la sveglia an-caratteri indelebili nel Libro de' conti aver vinto. S'infanguina poi, si truci- veri la propria scelleraggine . Tuonerà una prodézza. La ragion di questa in- trem tunm loquebarir. Sedem da ar-tenlataggine così dannosa sembitrio, fedem con agio, fedem come effere, il non vedersi le stragi, el farsi Maestro, fedem da Censore zelante, presto. Non si vede l'agonia, la mor- sedens facendone professione, a lungo te disperata dell' Anima di chi mormo-ra, dell' Anima del complice, dell' dens adversus fratrem tuum loquebaonor del detratto; e le lingue quanto rir. Crudele, ti faziafti del fangue fono veloci a ferire, tanto fono tarde dell' altrui fama fedendo? Or che ti a conofcere le ferite. Sovvente con uno vedo prostrato su questo letto, tocea star penfieroso, con un ghigno ironi-co, con una coda d'occhio, che fa Non le basta averti reso l'odio, l'ob-cenno al compagno: Gircian/pettu brobio, l'abbominazione del popolo. Tertull. emissis ocelli, imo luminis puncta ver- Feci io ripetere a ciascun di coloro, bricat iniqua. Si addenfa la nuvola; trahentem secretò proximo suo, hune ognun dice: ritiriamoci che vien la persequebar. Fec'io che gli Angioli ti tempesta : strepita la parete , oimè , abbominassero come Pscudappostolo de cade l'edifizio : il sumo cresce , ah che Demonj. La mia Legge non ti frenò. non sia incendio . Come una lingua Il mio sdegno non ti atterri . Le mie rea non dà fegno del colpo, così non minacce non ti correffero : l'altrui danne lascia vestigio alla memoria per no non ti mosse a pietà, non ti perpiangerlo, per compenfarlo. S' impu- fuafe compenfo. Aveffi almeno impatano a quel lontano falli non fatti: fi rato dalla vipera: quella sparso il veaccrescono i mancamenti minuti, si leno correva all'acque, tu alle lagri-seuoprono occulti ; si qualificano fini me: Rubò l'altro il danaro; potendo interni, si niega per sin il ben manise- il rese ; non potendo l'impotenza mi sto; e dopo eccidi si pragindiziali all' lobbligò al perdono. Ladro tu dell'alonor di quella Donzella modelta, di trui buon nome, gemma imprezzabile,

riarello cliniti ad un fol colpo . Si gua colpevole ? Una pittura per giuo-confumano frambievolmente, e fichia- co : una diceria faceta ; una fitoria ma quello (cempio banchetto ; quell') plaufibile, e curiofa. Talora, arazi face-ora infaufta ora di paffatempo. E in liffimo, ficiolta quell' Affemblea d'Inche a l'etarghi: ucció un vogna a la catacter indeceni nel Elbo de como che a l'etarghi: ucció un vogna e fui- ogni fillaba? Troppo tardi ; e quando nefta la vita. Se gluochiamo, c la for- il mal non truora rimedio, in punto cuna ci e si propizia, che fi riduce un di morte feorgraf l'infelice d'alle venricco a povertà, ci rincrefee lo fteffo dette la memoria Divina, da rimproda la vita civile di quel conoscente, Dio Giudice, e Punitore delle offee di quell'amico ancora, dalle lingue fue, e de danni del nostro prossimo mormoratrici; e se ne sentono soddis- colle voci di Davide: Or tunna abun, El 10c. fatte, allegre, come riuscita lor sosse, advit malista, fedent advorsis fra. ilit. de militare de la marcia de la facte e de la compania de la compania de la facte de

10.

qual

fuoco eterno, che bruciandoti non ti un mele intero. Nell' Inferno non fi purifica. Arderai tutto ; ma foprattutto fu cotefta lingua crudele ti farà de l'empre con faci ineffinguibili ful volto stinato l'incendio più tormentoso. Di- i miseri Detrattori ! Voi singolarmente rai in eterno mostrando la lingua coll' tremate nel muover la lingua , Sacer-Epulone fenza impetrar di mano all' doti. Di gran colpa, di gran pena fa-

cior, crucior in hac flamma.

ftraordinarj. Non mi obbligate a re-citarvene un' amaro catalogo. Per ri-ti feccsi in pezzi la lingua; volendo guardo all'autorità di S. Gregorio Pa- Dio per esempio d' alto spavento agli pa , eccovi in brieve il caso , ch' ei altri , che il reo medesimo fosse il carriferifee. Trapasso una Monaca di nefice, e che nel luogo del delitto si buoni costumi, suorche dell'enorme eseguisse il supplizio. Attenti in fine di detrarre . Fu seppellita la sera in tutti al decreto da Dio già scritto con-Chicfa. Orava il Sagrestano la notte, tra i Mormoratori: Cum Detractoripolero il cadavero , lo fegaton per confurgit perditio corum , ecco il rimezzo; e gittatane la metà nella tom- fico di perdere la vira temporale in un ba, l'altra metà, che avea la lingua, punto, repente, repente. Ma quindi fu bruciata fulla lapida stessa, che ne il mal maggiore comincia, la dannaferbò i fegni ad autenticarne la mat- zion fempiterna : Et ruinam utriufque, tina il racconto. Non posso tacer di cioè di chi mormora, e di chi si sa quel Cherico, che dannato per fimil vizio, apparito giusta il patto giuraro tra loro ad un suo amico: lo son pri- Ugon Cardinale : Perdentur eternalivo in sempiterno di Dio , diffegli , e ter , perdentur eternaliter . . . . abbondo d'ogni pena, d'ogni miferia, perchè vivuto in reo costume di lacerar l'altrui fama, tanti Fiscali mi ho gran male, Signori mici, è la lingua. or. See. ritrovato contro in quel Tribunale giu- In buon uso quanto giova I mal ado-

qual motivo puoi addurmi a non dan, nose vibrate in vita contra del Prosnarti? Se la lingua trucido tante Ani-me, tante Fame, perchè cotesta tua singua stessa santa anon racqui-lingua stessa santa anon racqui-or io, chi vi consolerà destinate ad arftarincle, non ravvivarle? Eppur, dere in cterno per colpe stolke? Oh quantunque chi rompe il panno, mai Dio! Per non tener custodita con caunol rende com' era col rifarcirlo, e tela Cristiana la lingua, tollerar tanti peggio accada nell' onor trapazzato; fulmini! Ricordomi di aver letto, che di questa sollecitudine almeno, di tal nell'assedio di Calcidonia, dove moridiligenza, di tal rimorfo, farei pur rono intorno a cinquanta mila uomipago: guarite le piaghe della Fama del ni s vi slanciarono i Turchi tanta co-Profilmo ti rimetterei le cicatrici. Va pia di frecce, che raccoltele i Cittadidunque impenitente, ingiusto a quel ni, poterono servirsene per sar suoco parla di mesi. Una eternità, sempre, Eternità una stilla di conforto : Cru- reste rei con bagnarla ogni mattina del Sangue di Crifto, e lordarla poi del 1X. Lingue malediche udifte ? Lin- fangue dell'altrui fama. Deh deftivi ad gue malediche seguirete ad offendere? una vigilanza accortissima il caso in-Che indugiate all'ammenda? che vi si sausto avvenuto ad un vostro pari, e tolga il tempo a potetvi correggere ? riferito dal Cantipatrense. Fatto odio Canti-Avvertite, che contra vizio si abbo. so agli uomini, e più a Dio per si ese-patr. (2. minevole fuol Dio mandar fupplizi crando vizio, entrato in deliri, ed in c.7. e vide più Diavoli, che tratto dal Se- bus ne commiscearis, quoniam repente 24.

X. Oime il tempo fugge, ei Moftri restanti si affollano . Gran bene , Speed, stillimo, quanti avea offesi. Anzi con perata chi puo dir quanto è nociva? Exempl, pena commensurata al delitto , fiam A questo fine appunto richiesto Biante condannati noi Detrattori, ahi! a ri- il Savio Greco dal Re di Egitto qual cocever ful volto a fasci altrettante saette sa fosse l'ottima , qual la pessima : con infocate, quante furono le parole dan un fatto risposegli: gli mando una lina

complice nel mormorare, & ruinam utriusque quis novit? ed è la chiosa di

Gree La

Dialog

6.51.

lingue si dannose ad altro non servite, acquistasi un Paradiso: stride, urla il che a sarle ree, e a dannarle? E in vano gtida per esse Tertulliano: Probibi. Inserno. Cristiani scegliete. Deh non Tertull. ta lingua, restricti animi, exemptum vi condannate innanzi tempo a far la Perr. l.de Pa- lingue venenum dicente Christo: Male- vita insclice de' Reprobi, che pe- Dam-tient.e.7. dicentibus benedicite. Cosi sanno queste nano maladicendo In terra maledi. ser.60.

6.26.

- Pfal.3.

Sen, lib chi ; onde Seneca : Non convitiari vor formarfi colla lingua alla mente, ed al de E.Vit. putabo, fed vagire velut infantes mi- cnore, cioc che dee fempte voler fa-

le a qual merito fi attribuisce preroga- tano . Non giurayano che in gran

pua : Pessima è ella singolarmente se vi- tiva si singolare : O' lingua benedicta, ziata da imprecazioni , e spergiuri , e que Dominum semper benedicissi ; bestemmie. Quanto all'imprecazioni , aliosque benedicere docussi i nune li-to non veggo come può unissi Battsh-ques quan grata et sueris , quantique mo, e veleno; profession di mansuetu- apud eum meriti. Le medesime benedine e voci di fdegno. Il nome di Cri- dizioni fi udivano di bocca a' primitistiano, diceva Tettulliano De benigni- vi Fedeli; ed il saluto più consucto tra Tertull. tate, & suavitate compositum est , ni- esti : Benedicat te Deus. Perciò Ter-Apol.5. bil barbarum sonat. Adunque nec ver- tulliano lodandone il buon uso a ciasbo quidem lacessere, ne fatue quidem di- cun di loro diceva : Benedicat te Deus cere sine periculo judicii licet. Come ora tam facile pronuncias , quam Christiasi atrogano titolo di Cattoliche certe no necesse est. Al contratio ne' tempi lingue tarratee, le quali pet lo più, e rugginosi dell' età nostra tremano le ralora in occasion leggieristima, villa- case, impaurano le piazze all'intronaneggiano, adontano, il Cielo stesso mento d'imprecazioni non perchè spesscongiurano a piover sulmini su capi se, meno enormi; siechè è gran pieodiati? Questa è la carità scambievole tà di Dio non rinnovare in tante linvoluta da Crifto ne'fuoi Fedeli? Que gue il gaffigo atrociffimo dato all'emfto quel cuor pacifico, che non fappia pio Nettorio, a cui vivo fu rofa la odio? Eppure, egli è chiariffimo, che lingua bestemmiatrice da vermini. Plutare qual' è la lingua, tal' è il cuore ; giac- Tanto è vero, che l'indovinò quel Sa- ch. chè al dir di Agostino, questa è mo- vio Greco in dire : Lingua fortuna, stra di quello: Quid velit cor, lingua lingua Damon, e'I Savio ne' Provetrofo Legislatote Gesu, voi dunque per Benedice dal Patibolo il pio Ladrone:

testatur . Dolcissimi precetti dell'amo- bj: Mors , & vita in manibus lingue . Prov. 18.

lingue appunto, qualor cercano dall' ctionis. aria pelti, dal mat naufragi, dalla tet- XI. Vien compagno per acctefeerra sterilezze, a' nimici, a' domestici, mi orrore, ed odio alla Imprecazion per sino a' propri sigliuoli ogni male, lo Speriuro. Gran fallo inverità labu-liam Et tota oris contunella mogium. O scelgia: fallo abbominato dalla natura stelibid c.t., leraggine! o vizio viliffimo! petció fin- la, che legó la lingua con un nervo golarmente in ufo alle Donne deboli, fitto nel cuore, con un' altro nel ceed agli animi non virili , ma fanciullef- labro , a dimostrar che l'uomo dee conferrimor. Quindi quel pregar male se vellare siccome gli oggetti son nella cade una bestia, se rompesi un vaso, mente. Tanto preme alla natura, anfe qualunque coserella non ci va a gu | zi all'Autor d'essa, che si guardi il fto . A tal fine ti diè Dio lingua ? Inve- commercio della verità tra gli uomini. ce di mostrar per essa la nobiltà sopra Or di quanti gradi di malizia crescerà i bruti, ti tendi con essa di lor più vi- un tal fallo, qualor si corrobori la le? Criftiani, Criftiani avvertite, che menzogna col giuramento? Gli Ebrei ufando ben della lingua, affai cari po- non giuravano, che digiuni, come fi tete farvî a Dio. Vedete là in mano e legge fingolarmente d'Isac, e di Abitra' bacj di S. Bonaventura, trentadue melecco Re di Gerara, i qual giura-anni dopo la morte di Antonio da Padova , la fua lingua incorrotta . Udite ful mattino : Saliva jejuna propter Gen. da' divoti finghiozzi del Santo Genera- reverentiam juramenti, diffe il Li-

necessità, ben sapendo che il giura- maritana, tra' Ladri Dima, tra' gl' Ido-mento è della natura della medicina, latri un Centurione: tra' Mendaci niu-Probl. equivalente a tortura . Ifocrate non parati fupplizi farani / Artaferfe Re de' ammerteva il giurar per danaro, ma Perfiani per puro odio al gran delitto

Spergiuri Pradones Domini: anzi af-fatto tentan distruggerlo . Piange Da-Pfalis - vide: In multitudine virtutis tue men-Minime credent: l'Oleastro : Deficient Aug. 1 cent alle proprie cost and sans S beveillens di Riccardo da S. Vittore: Riccardo da Char, Christia si veritar, profetto Christian Quid est historia si vittore i Riccardo da Char, Christia si veritar, profetto Christian Quid est historia si vittore i Riccardo da Char, Christia si veritar, profetto Christian Divina è Integna S. Tommulo pocteti si vittore. 45,

ge, tanto de Genull, quanto de Giu-guitando, ed uccidendo i Martiri; i dei 1000 pero forequiro alcuno. Traf. Giudei nella fua umanità, qual per fi-fa tra Superbi un Sado), tra gli Ava. ne crocififero i calvinitti nell'effer ri un Matteo, tra le Fornicarie uma fuo Sagramentale, negandone la veri-Maddalena, tra le Adultere una Sam- tà: più altri Erctici la sua Divinità, a

che non si prende che per bisogno; no, niuno; perchè la menzogna sola anzi non mai per lo Nome figrofano i piugma a Cifict. di netrizogna Joha Medi Dio C. Hoe mome shoqui nee puna me manente perció il V. Bolas, die curie v. Reda Meffs. fas eff. dicca Filone. Preffo i Roma-tatir jura spernit . Christiana, qui est in c.a. ni, come agli Schiavi per faper la ve-vortiar, prodit . E puo simunati poi, tate principal di davano tormenti, i liberi si ob-che contra lingue si avvette, si ob-che in bligarano al giuramento ; quali pena brobriose a Cristo non si tengano pro-

o per liberar l'uomo se, o l'amico da dello spergiurare facca trafiggere le o per incidari uonito se, o i amico da actio perguitare facca tranggere in grave infamia. Clinia familiare di Pie-igrave infamia, Clinia familiare di Pie-tagora volle anzi la para tre talenti, i dio Cefare, teltimonio Spatziano, udi-che giarare ? O Secolo Cnifana o Sei di un tal'uono, che mai i ni fia vi-tu dunque giunto a tal baratro d'in-ta non avea detta verità, e fpelfo giu-calitta malizia, che l'andacia di chiamar Dio testimonio della bugia ti si è vero si disseppellisse a' denti delle siere, fatto costume. Chiamar Dio testimo- che la roba s'incammerasse al Fisco, la nio della bugia! Quel Dio, che tanto casa si demolisse da sondamenti, sua pregiafi della fua veracità, che fapen- moglie, e i figliuoli fi cacciaffero in efidone il genio, e i vanto gli Ebrei nell'il ilo quafa a tene libera da si alto con-cloratifi a non monite, dicevano tra tagio quella Repubblica. Penface ora di se Das platiem Daso. Quel Dio, you Dientifium, è Dio vortà Spergia-che regna quafi in fito tronò, nella ratori in Paradifo. L'Angelico gli aifo-mento conde di la di discono di controlo di cont verità ; onde di lui dicea il Trimegi- miglia alle monete false coll'impronto

John Towartenis folio confedera E. Eric del Domanico preche Crifica Cimino 100 per la Confedera del Ingua trar Dio dalla imago hac de fuparicipita del un disconsidad del Confedera del

## SECONDA PARTE.

tientur tibi inimici tui. Legge Euschio: XII. LO a caro, che mi esca solo ed unico a fronte l'ultimo tibi: l'Ebreo, il Greco: Negabint te. mostro, che ha tana nella lingua de-Si, chi ne dubita: ripiglia S. Agostino: gli uomini, la Bestemmia. Più descriz-E' altro Cristo che verità? Adunque zioni adoperano i Dotti a mettere in chi niega la verità, niega Cristo. At- orrore tanta bruttezza. A me piace la negat verum, qui mendacium loquitur. Dio offendere in cinque modi, ne' suoi de spir. Tanto dunque sarà odioso a Dio uno beni, nella sua famiglia, nella sua uma Blasph. fpergiuto, quanto un' Erctico, quanto nità, nel suo essere sagramentale, nelun' Ateo . Anche più . Udite . Nota la sua Divinità . I Peccatori abusando acutamente il Forerio, che d'ogni ge-nere di viziofi traffe Cristo alla sua Leg- ini : i Tiranni nella sua famiglia, perse-

Only by Google

cui tentano levar perfezzioni , impor | Giuliano Apostata , il qual percosso di , ed in tutte queste cose offende bile, trattosi il sangue dalla ferita, avnità , sprezzandone il Sangne , e mostrando collera colle bestemmie tr. 9. in latur Deus flagellis Judaorum, flagel- ledro quel Cavaliere: cosi la fua roba

0.47.

Bernar- est gladius scindens , & discerpens so : chi bestemmia , falsifica lo stesso din. Sen. Deum, si possit, in plures partes. Sic- Dio. Ogn' altro peccato offende la 10.1 fer. che peggiori de Tiranni , e de Giudei Legge : la bestemmia il Legislatore - sono i Bestemmiatori . I Tiranni assa Ogn altro Peccatore perde la Grazia :

quam qui erucificerunt eum ambulan- e contra il Creatore , perche non è pfal 710 Massh. tem in terris . Chi vibrasse una freccia fiacchezza, ignoranza; è malizia, stuin petto al Re senza far colpo perche dio; e percio affatto volontaria. On-armato di giacco, non sarebbe reo d' de Davide: Prodiit quasi ex adipe iniun Regicidio ? Adunque reo di Deici- quitas eorum : transierunt in affectum dio è il Bestemmiatore, quantunque la cordir. Gli altri falli nascono da mapropria immortalità d'ogni danno il grezza dipassioni; questo tutto da graf-

ferbi immune. E'dottrina dell'Angeli- sume di protervia; meritamente perciò co , convien tremare : Qui blasphe- dicesi essere contra lo Spirito Santo . D. Th. mat, sagittam mittit comira Deum, Tennano, tremino dunque i Bestem-11. art. quantum est ex se intendent Deum de-11. art. quantum est ex se intendent Deum de-4.ad 11. fruere. Tenta ftruggere Dio! O cru- blasphemawerit in Spiritum Sanctum, deltà infame ! Adunque quanto a se non remittetur ei neque in hoc faculo, cerca struggere Cicli, Elementi, tur-neque in suturo. Guarirà un'Insermo, te le Creature, Uomini, Angioli, gra-che sprezza Medico, emedicina? Non zia de' Giusti, gloria de' Beati, Maria, mai. Non creda dunque dover con-Cristo, e quanto, in una parola, man- seguire perdono, chi immediatamente tien l'Onnipotenza. Eppure, non per- ingiuria Dio. Bestemmio in vita, eterchè il delitto è così atroce , il numero namente bestemmi ; giaechè questo è di fimili Delinquenti non è innumera- l'ultimo infelicissimo privilegio di tal bile. Chi bestemmia per genio ad ogni peccato, durar nell' Inferno per semlieve incentivo : questi simboleggiarono prei Gentili fotto la favola de' Giganti, che XIII. Chi però non detesta la be-

difetti. Il Bestemmiatore in tutti i mo- nella guerra Persiana da lancia invisi-Dio. Nelle creature, cui maladice, e ventollo inverso il Cielo gridando Vicidona al Demonio. Nella fua famiglia, fii, Galilae, vicifii. Altri a contestar 1.6,6,1.6 bestemmiando i Santi : nella sua uma- bestemmiando le sue menzogne : così le piaghe; onde S. Agostino : Flagel- sforzasi accreditar quel disettoso pollatur blafphemiis Christianorum: Nel quel Mercatante. Odano però S. Ago-fuo effer Sagramentale, giurando, e stino: Pejus est blasphemare, quam Aug.l. spergiurando per lo sigro suo corpo; pejerare; quoniam pejerando fassa rei contra E nella sua Divinità tentando strug- adhibetur testis Deus , blasphemando mendac. gerla se potesse. Uditelo da S. Bernar- autem de ipso falsa dicuntur Deo. Chi 5.5. dino da Siena : Lingua Blasphemantis spergiura , vuol Dio testimonio del fallirono i Servi: i Giudei Cristo morta- il Bestemmiatore pericola della Fede. le : quegli Dio stesso, Cristo glorioso Origene dice troppo : Exist d verita- Orig. nel Ciclo. Concede loro quelta sver- te, exiit à timore Dei , d charitate , bem. 14. gognata palma d'una maggior crudel | a Fide. Certo è , che ha ragion San in Leva tà S. Agostino: Magis peccant blaspheGirolamo ad asserire: Omne quippe Hir. in
Aug. in mantes Deum triumphantem in Calis,
peccatum blasphemia levius est; perche
cap. (2)

fi sforzavano , foptaponendo monti a flemmia per la gran colpa ch' è ella , monti , giungere ad affaffinar Giove l'abbomini per le gran pene ch' effe, nel Gelo . Chi per una certa cupia ge. Pena in vita. Dicalo Ario crepa baldanza , come quel Greco Duce , to per mezzo , c gittando a brani le che vantavafi colla fua lancia toccar viscere. Dicalo Olimpio Vescovo Atriale Sfere . Altri in eventi difgustevoli no Cartaginese colpito da tre lanceper disperazione, per rabbia, come mentre in un bagno bestemmiava le

tre Divine Persone. Per tacer de' Ne-Idesimo Dottor Serasico l'ultima disola-

decif. 301. teren.

muoti, e le sventure tutte. Orava in monj intanto ne fan governo, e strananzi la Immagine di un Crocifisso zio a lor agio. Il fatto riferito da San In Au-Ugon Re di Francia nella Città d' Gregorio è trito, ma pur sempre dà in Prag. novassero le Leggi del Levitico, che dre ripreso; mentre gli giace in sen chi bestemmia muoja tra sassi: o quel- moribondo, si vede innanzi terribili le del nominato Giustiniano, che muo Demonj, c grida egli : Obsta Pater, jan irremiffibilmente : Qui vel Dei ca. obsta Pater : Padre soccorlo , soccorpillum lingua blasphema nominaverint; so Padre; c nascondendo il volto tra o quelle di Filippo Augusto Adcoda le vesti del Genicore per liberar gli octo che si gittasfero in siume: o quel-chi da que' crudi spetacoli, Padre , le almeno d'un Santo Re, quas si usan Padre, loggiunse, ecco uno stuol di Lodovico di Francia, che con lamina Mori, che tentano rapirmi; ed in codi ferro infocato s' imprima marchio d' si dire bestemmiò di nuovo Dio, e spi-obbrobrio nella fronte de' Bestemmia-rò. Imparate Padri: Chi non corregtori senza voler liberarne un Cittadin ge i figliuoli bestemmiatori, gli alleva Parigino, che offerivasi ad altra pe- alle fiamme. Imparate figliuoli i Chi na ancor grave: anzi rifpose: Sè esse bestemmia non è discso dall' Inserno, re apparecchiato a patir lo stesso superincende da suo Padre. plizio, purche fosse valevole a stermi- XV. Pena esigge la bestemmia sinnar dal suo Regno il mostro della be- golarmente dopo morte . Vi saran Drastemmia. Se fostero nel lor vigore tai goni a parte, Aspidi a parte, che mor-Leggi, nè Dio patirebbe villanie si dano, che divorino le labbra, le viesecrande, nè noi disgrazie sì gravi, scere a' Bestemmiatori. Credetelo a e si frequenti.

cne in morre. Non mi troveren nel pri morfibus miferorum pedora lace. Longia la Scrittura Bellemmiator peninente. roat. L'Editto Divino în pubblicator Pient. Udienza ad un gran dire di San Bet. da Giobbe: Qui addit Inper peccata 716, 246. radino da Siente. Elafapommen proper four ingratitudinem in punto mortir, provocat Deum ad Judicium. Un Dio mortor datum paniendi fe i 6-6 fife modo remanet dammans quies ofi ext. Che perce de Commande dammans quies off ext. Che perce de la Predica: Ha fondata rea gratima Dio in prodi son di Sen. fer.33. in morte: non d'Angioli, non di San- speranza di salvarsi chi rafirena la linti, non di Maria. Dimentica egli stef. gua . Chi ha lingua libera , è danso sè stesso. Perciò gli applica il me-l'nato.

stori, de' Giuliani Apostati, e tanti zione, sopra cui piangeva inconsolabi-lor simili. Non era discorso su libri, le Geremia: Omnes persecutores ejus Tirro. era sperienza d'ogni giorno l'insegna. apprehenderunt eam inter angustias : mento dell' Imperator Giustiniano : quasi Anima angustiata tra due mura-Dio mai non lasció invendicata la be. glie d'infermità , e di peccati : l'un stemmia. Per essa sono le pesti, per muro la preme a uscir dal Mondo : essa les le glie guerre, per essa le fami, i tre-l'altro a non entrare nel Ciclo . I De-Orleans per la pace del Regno: Udi orrore. In Roma un franciullin di Greg. nevell. da quella ftefa limnagine quefte vo-cinque anni foliro al ogni occation di di-Nicolan, cl: St bramate avur pate; togiste le Nicolan, cl: St bramate avur pate; togiste le Betsia, biferamie: Oh fe à di poltiti fi rin non perciò dal crudde amore del Pa-

Caffiano : Ibi Dracones blaspheman- Caffian, XIV. Pena efigge la bestemmia an-tium labia vorant, & serpentes di 3-che in morte. Non mi troverete nel-ris morsibus miserorum pettora lace-G

PRE-

## REDICA

Nel Giovedì dopo la Terza Domenica.

## L'ANIME FEBBRICITANTI DEL PURGATORIO.

Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus, Matth. 4.



il qual guarifee ancor coll'ombre! Può crederlo quella Fede Criftia. na, che fa, I Giusti, più che nongli Empi, t'id abud esercitarsi dall'affetto paterno di Dio co'

Corn, in travaglj. Ma no ; che fe tal cafa era in Matth 8. Cafarnao , e Pictro di Betania luogo bensi non più lontano di Cafarnao, che per lo spazio d' un' ora e mezza di cammino ; cafa convien dunque dirfi propria della fua Suocera febbricitante. Madre era questa della moglie di Pietro, la qual Concordia, oppur come altri vuole , Maria o già Perpetua avea nome ; Femmina confagratafi a Crifto dal primo conofcerlo, fino a far trionfale la Fe-de colla fua morte, fenza bifogno · de' rincoramenti Appostolici del Marito, che in vederla incamminata al martirio , O Conjux , distele , memen. to Domini: Madre di quella generofa Petronilla, che per l'egregia beltà chiesta in isposa da Flacco Comite, eimpetratifi tre di di tempo a rifolvere, imbalfimati i verginali fuoi gigli colle carni del puriffimo Agnello Eucariftico per man del Sacerdote Nicome- za: fiis: calore, anzi incendio, che de, al terzo giorno piena di vita mo- bruciando le tiene in ispasimi: Æsus ri . E per tornarmi alla Suocera di immodicus : lingua aridistima, laqual Simone, Santa ancor'ella, ed aría vi-i neppur può chiedere, molto meno impeva da più febbri. Chi può dunque in trarsida Dio, dagli uomini refrigerio al-lei non riconoscere il suoco doppio e learsure, alle peneristoro: lingue aridi. d'amore, e di pene, onde bruciate tar. Contentatevi adunque, che come gemono nel baratro del Purgatorio le loggi la pietà del Redentore entrato nel-Anime giustede'trapassati? Siavi a gra-do, Signori, che pur di suga faccia io nerissi delle suocera di Simone intequi tra este più individuali i riscontri: ri; cosiscesi pur voi a vistar nella propia

Tromba Quaref.

Nfermi in cafa di Pictro, | Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus . Piul febbri , e febbri grandi. Io foda' Medici, fingolarmente dal Fernelio, diffinirfi in genere la Fornal. L. icobre: Calor prater naturam è cor- 4. patholi de in omne corpus effusus; ne altron- c. 1. de , che dal cuore ; mercè che folo per l'arterie con gli spiriti , può uni-

versalmente cotal calore per ogni membro diffonderfi ; oltre all' efcluderfene per ragioni particolari vera origine il fegato; si per non aver celi chefar co' polsi ; si perchè essendo la sebbre un morbo univerfale del corpo , indi convien dir che proceda, onde go-vernafi il tutto. Sono poi gli effetti della febbre parecchi, e i più princi-pali ; fiis , aftus immodicar , lingua ariditar ; così appunte il tefte lodato Fernelio . Febbre dell' Anime Sante Fernel. nel Purgatorio è un immenso amore fathol c. al fuo Dio, da cui pur ora convien vivere lungi in pena amariffima . Febbre quel fuoco tormentatore, che tutte, capo a piè, dentro e fuori le involge , e cuoce : Calor prater, naturam . Effetti orribili altresi di febbri si focose, sono una sete ardentissima di Dio fonte di tutta la lor dolcez-

in ogn'Anima delle purganti , il material dell'incendio, lo spiritual dell' Amore . Di quà l' ardor sommo : di derlo ora quivi in questo baratro purquà la fete anclante : di quà la lingua immobile : Æstus immodicus , fitis , lingue arditas , Qual più valorofi cloquenza potra mai ausquari, merito di un'oggetto , il qual non ro'cosi, valorota di quatunque in cadde mai fotto a femi ? Deh pertando , che fi poteffe formar fulla terra cadde mai fotto a femi ? Deh pertando con tutte le legna de nottu bofchi, c ori non più , ma Spettatori , full'orlo con tutto l'aggregamento de nostribi-di quella laguna mille miglia profon-tumi. Dicea dunque vero, e non cfag. in Ff.5. da , detta perciò da S. Vicenzo Fer- gerava Agostino: Ille purgatorini ignis reri, cuor della terra. Ohchemostri, durior eft, quam quicquid potest pache impaurano ! che mazze ferrate , che battono! oh che durimartelli, che infrangono! Tratante fiammetenebresi Purgatorii correctio est gravior , quam spesse? Tra turbe d' Anime si inno- quiequid unquam passe sunt latrones , centi , Demonj si perfidi ? ed attizzano le fornaci , e villaneggiano con le ingiurie, e bestemmiano Dio con illum transstorium ignem omni prasenquelle lingue immonde ! Che farebbe ti pana existimo intolerabiliorem . Io ora qui ( o che non penano l' Ani- però fon nimico di appoggiar fulle pume fomiglianti ) Suor Maria Vittoria re autorità anche massime il vero. Ven-Fondatrice dell'Ordinedelle Turchine, gasi alle ragioni. Egli è da per sè stefla qual udendo riferirsi i sacrilegi d' so il suoco il maggior tiranno tra le un gran sibaldo da una zelante fua creature nemiche. Non regge a' fuoi Suddita, ftata ella falda per qualche denti il marmo, il ferro. Aggiugnete spazio a quel racconto infausto, in ora il divario, che corre tra suoco giungersi alle bestemmie esecrabilicon-tra l'Eucaristia Sagrosanta, Filia, dis succo nacque a servire, non a punise tra sincopi, noli ulterius procedere, re . Il nostro suoco pascesi di materia quia morior pre dolore; indi svenu- affai seciosa, e crassa; qui il suoco ta in tutto, di quando in quando usci da Dio a solo fine di bruciar ansfogava: Deum meum tambonumadeo che Spiriti ; e fatto da principio fuooffensum suisse? Eppur non era ella co, non fatto altronde, cioc dal tercapace, quanto in Purgatorio queste reo, ed acqueo delle legna. Il nostro Maestà del nostro Dio; eppur nontro- sciuto al sommo, diminuisce, e sec-

III. Siamfull'Inferno forte, Signori, murato nel punto fteffo. Qui più uni-efmarrimmo dalbel principio la ftrada co, e più chiufo. Qui rintato per l' del Purgatorio? No, che nell' Inferno amperitandella fredadezza della cera, egualmente bestemmiano i puniti , e i che lo circonda ; qui non v' ha resi-punitori ; qui i punitori bestemmiano , stenza dall'Anima , come il nostrale dal I puniti ringraziano. Sanno ben que-corpo umido, efreddo. Qui finalmen-fti, ch'effer debbono vasi d'oro, in te istromento di pena in man di Dio: cui roycsciarsi tutta la Divinità : e Uram eos, protesta il giustissimo Principe

cafa dellos Janguori quell' Anime bel- che pereiò ifquifatifima sonnen ehe le, e febbigittanti, conceputane pari fia la lor purezza; e che come talor commiferazione, diase lor que fulli-la febbre fteffa diffecca gli umor pecdi, che possono egualmente effereuti- canti, e fana con ciò l'Infermo ; coli ad este, a voi facili. Diam principio. si questa gran sebbre del suoco purga II. Doppio fuoco, doppia febbre è questi Spiriti belli, e gli guarifee alla Gloria.

IV. Ed in udir fuoco , anzi in vegante, deh non vi fate fedur dalle specie usuali del nostro Mondo , Signori. Una scintilla fola di questo suoco e più attiva, è più vorace, è più, di-. narum in hoc faculo videri , cogitari, aut sentiri . Non claggerava Celario : vel Sancti Martyres . Non elaggerava Gregorio Magno : Panitentialem di conoscere i meriti , la fuoco si consuma , s' incenera , crevossi ella, come tuttora truovansi que- ma ; qui persettissimo dal primo moste, presente ad udir bestemmie si otride. mento da che Dio vel gitto, dura imZachar, per Zaccaria, Vram eor ficut urityr bruci tutto. Quando còmincia il fuo-15. 9. argentum ; quasi dica : Io, io faro il co, non è nelle midolla : quando è lor fuoco più vorace, io la fiamma nelle midolla, le prime parti esterne più penetrante. La spada del Bu- già sono cenere; mercè, che l' una glione tagliò in tronco la testa a un parte è scudo all' altra, la carne all' cammelo: e la spada del Castriota di-10sta, l'ossa a'midolli, Nell' Anima il videva per mezzo i Turchi dal capo primo tocco è penetrazione : i primi a'piedi. E non brucerà affai più, che morfi divoramento del tutto 3 fuoco non farebbe per sè stesso, quel fuoco vivissimo sempre in sul vivo. in man di Dio ? Avea pur ragione di contemplando queste belle Anime tra tanti affanni : Manus Domini tetigit me . Tutta la man di Dio è fopra dito : con un dito folo incenera egli formar Purgatori, impegna, sforza tutta la mano onnipotente : Marius re, che patifce a difmifura più in un momento folo de' fuoi ftrazi un' Aall'ultimo giorno de'Secoli tutte le pene corporce , che può dare il Mondo, intendendo per inclufe in tal confronto, ancor le pene di tutti i Mar-

tiri , e di Cristo stesso. V. Vi par temeraria proposta? Vedete se de persuadervela la ragione . Nel nostro Mondo mai non parisce impression di mal corporeo l'Anima . Quì l' Anima arde , l'Anima è bruciata , l'Anima divien fuoco . Or effendo il dolore , giufta l' Angelico , Non lafeo , fed lafeonis fenfus , tanto e cgli dunque il dolor più grande, quanto chi fi duole più fenfitivo. Altro è avere una spina al piè, altro all'occhio . Quali dunque convien dirfi di puri Spiriti / Più. Qui non fola-Anima; indivitibile tutta indivifibilmentetutto. Misforzerò di spiegarlo. Gitpo ; brucerà tutto sì : ma come ? lio fo prestarmi dal divotissimo Esdra ? comincerà il fuoco colla superficie a Pondera mihi pondus ignis . V'ha biconfumar la superficie : indi s' innol- lancia tra noi , che regga al peso d' trerà e finalmente coll' intima fua fo- una fola fcintilla di fuoco di Purga- Efdra.4. stanza penetterà l'intima sostanza del torio? Pondera, pondera mini pondus combustibile, sicche mai non sarà ve- ignis. Oh che sebbre ardentissima! to, the tutto il corpo al tempo stesso Æstus immodicus.

VI. Aggiugnete la vergogna, la consclamare il Santo Giobbe in lor vece sufione, che soffreogn' Anima dal vederfi in iftato si miferabile. Sono effe Regine: al Regno de'Cieli dà loro jus la Grazia, che dal nostro Mondo seme. Tutta, tutta la mano, non un fol co portaronfi . Intanto , vedetc dove le colpe non ancor ben purgate le Pentapoli, scarica diluvi, precipita Cit. profondarono . Altre a gemere sotto tà, seuote Mondi. Ahi, che per solo il governo de Demonj, che tanto più barbaramente le affliggono , quanto l'aftio come ad amiche del nimicolor Domini tetigit me . Convien perciò di- Dio è più feroce a e quanto han per certo, che manchetà loro tempo in avvenire da tormentarle. Con che ocnima purgante, che non qualunque chi lividi le mirano, confapevoli, uomo vivo, fu cui fi adunaffero fino che queste hanno a regnar in quellor Troni , onde caddero ? Altre a immergersi in bitumi, da cui il sumosolo efalante bafterebbe a formare un'Inferno. Altre a voltolarsi sopra lastre infocate, ifpide dappertutto di chiodi aguzzi, e roventi. Altre a friggerfi come in padelle colme di peci, e di zolfi . Queste entro pagni di piombo liquefatto fpasimano : quelle abbocconate da Serpentacej velenofi agonizzano. Tutte da montagne di nevi in valli di fiamme, , e poi da queste a quelle perpetuamente trapassano. Oh Dio! E piccolo strazio può mai sembrarvi questo solo, Spiriti per essenza si nobili, e per pena avvinti, immerfi entro profondi si orribili a fuoco, gli spasimi di pazienti si teneri , cioè a ghiacci , a vermini , a putredini , ad immondizie ? Ah , chi tra voi , mente patisce l'Anima, ma patisce da ora qui meco spettator disi duri martirj, che in sè folo aduna contra quest'Anime il fuoco, stima aver lintate entro fornaciardentifilme un cor- gua a rispondere alla domanda, che

PHI. 46. felt.1.

VII. Ma se peso manca a sapersi il am non videat. All'udir rescritto di peso dell'incendio inmmaginabile squan-

Tertul.

vazion del caro oggetto ch' è Dio . uccida E'Padre, fia tiranno. Mi rin-Quindi il si fpetfo lagnarfi: Cur fa. faccerà ? I' avrò. udito. Mi feacec-tem tuam abscondis ? Quindi que' si rà? l'avrò yeduto . Mi ferirà si fia la Job. 13 stem tiams aljonata! V Quinci que si jar i avro yculto. Nu fettră îi năta apparedo ante facien Dei l'Laver Bio pjul multirii y it notte, e-di patier lontano crade dimentica quell' Ani-mu innamorata d'opnificiagura predence i Eppure anava l'Anima d'Giob be feventemente il fuo Dio si , ma Così finanza per tette d'Annore tra del corpo, il qual facevale non chia. Ton incend Affalione. Or che dora la cognizione di quella infinita Bel- vrem noi perfuaderci di quell' Anime lezza. La feconda immagine niente tanto più ficbonde, quanto più feb-meno efprefitiva dell' Annor angu-fitiare dalla febbre dell' Annor , e dall lor più vero Padre, e Dio? ficto fintoma della fete è Affalone . VIII. Ed eccomi alle ragioni . O. Padre : pure ricordevole ch'eragli Pa-dre, fenti fuscitati nel petto gli fipitti fi am l'oggetto: Tantum necesse est ur addormentati della filial carità . Man- urat dolor , quantum heserat amor , è dò intercessor di perdono Gioab ; ot- insegnamento nobilissimo di Agostino.

tennezli il ripatriar dall'efilio; ma con Ora, qualunque Anima delle purganti, Angast, 3. Ref. 14 troppo dura condizione : Revertatur foggiugne S. Bonaventura , ama ed ambi-

to meno l'avremo a bilanciar lo ftra-zio di quella lor fete infofferibile, e fiamme dalla vicinanza del fuo fuoco danni pati , imo hanc esse pracipuam nire. Ah scelleraggini mie, or vi co-panam , quam ibi patiuntur . Prima nosco per quali suste ; meritaste toperò delle pruove , piacciavi che io gliermi il Padre . Padre dolcissimo , qui ve ne fammenori due immagini , lò non chieggo perdono , voglio an. vo dir , due ombre . L'una è il San zi pene più manifefte . Fammi punir to Giob proposto ancor al medetimo dal Dolore , non dall'Amore : toglifine da Santa Chicfa, cioè, a rap- mi vita, non vifta : toglimi me, non presentate à als spassimi , à le quere-tre . Che vita omicida mi concedessi ? le de Desonti nell' affizio dessinato a Vivere vivo il Padre tenza Pade? Que pregare lot: requie . Questi capopie sto è tutto l'Interno de Reprobi. Già, traziato nella perfona per le ulecri si già vengo dunque; mi ti profico in-profonde, e verminole, non d'al nanzi o Palre. Amor non foffre di-l'al.y.a.tro ha quercla più alta, che de' loll lij sfrezza ettit, e pericoli. Chi mi occhi: In amaritudina moratur ocului tratticne importuno? Fancalimi di timens . De geulo queritur , stupisce Ter- mori ite addietro , che pretendete ? Terrell. (telliano, qui tour in formentic politice.) etc. Larve intempedite voi non m' imeff. Si perocchè è egli figura d' Anipau na in Purgatorio, preflo cui ogn'alvilj? è Padre quantunque Re. Son
tro spalmoè tollerabile suor della pripibelle? è Rec Padre. Veggalo, emi

in domum fuam , faciem autem me- fce affai più ftringerfi al fuo Creatore, che

Comp. theol.

non figliuolo a Padre, Spola a Con- trapaffato, sospira : sì che presto ti forte , Amico ad Amico : Affectus , feguiro , infermo fi duole perchè rifa-Bonav, banc vitam ab omnibus Sanctis intenfor est, quam aliquis affectus vei temporalis in vita, maxime cum jam temverit, l. pus habendi advenerit 3 ideo carentia 7. 6. 3. eius moleftius toleratur. Di due amori, volli dir, di due feti ardono quell'

mente il fa, chi felicemente ne brucia.

no fyantaggiotiffime fomiglianze ad ombreggiarlo gl'impeti ò d'una macina , che cadendo da alto facesse più centinaja di miglia ad ora ; ò d'una palla , ch'esce dalla bombarda , la qual /u , Amen. Tanto può l'amor ne' Viaspinge quanto sa, quanto può. Minor stri pensierì, fisso in un solo Amanfere , perche fola Fede ne hanno in te . Che martitio trafcinar ceppi a vi-terra i Giusti. Eppur quanto in que- sta delle corone ? che morte veder fto efilio per bruciamento d' amor fo-prannaturale ne piangono la lontanan-X. Ed eccovi due nuovi motivi, che

Tromba Quares.

quo desideratur summum bonum post na, Teresa di Gesuadogni tocco d'orologio giubbila, perchè-le fi fecma la vita, e le si avviema la eternità . Santi miei Patriarchi, voi non mai vedeste Dio, e scongiurate a precipitarsi Cieli per affrettarne la venuta : Rorate Cali desuper, & nubes pluant justum . La Anime elette verso il suo Dio: d'amor | sola Umanità Divinizzata ne vedesti tu naturale, e d'amor'oltre natura. Per Pietro, e piangi perpetuamente per riquello il mirano , e bramano , come vederla: Desiderio Domini: minaccianprimo Principio, ed ultimo Fine : per te, e vittoriofa la sperimentasti tu Paoquesto, come credi, come amate, co- los egridi, e prieghi : Infelix ego home amanti; mad' un amor, che fola- mo, quis me liberabit de corpore mortis hujus? Cupio disolvi, & essecum Chri-IX. E quanto all'amor di natura fo- fo: affannata, e moribonda, e morta la contemplafti tu pur .Giovanni ; ed in udir dirtifi dal tuo Diletto Jam venio; muori, perchè non muori, clanguendo appena sfoghi: Veni Domine 7e.

confervando lo stesso volo per nove toriquiinterra. Quanto potrà in que-ore, al computo del celebre Mate, gli ciuli già immortali alle porte della matico Brahe, circonderebbe laterra; Patria? Struggonfi dalla fete, sfiatano ò delle ftelle del Fermamento, tra le ne' fospiri, e tra deliqui amorosi sinquali alcune nello spazio di un'oragi- ghiorzano: Heumihi quia incolatus meus Pfa! 41. rano la stessa terra due mila volte ; prolongatus est. Fuerunt mihi lachryma 1. de' tremuoti, che in un momento mea panes die, ac nocte, dum dicitur ftruggono Città , difertano Regni . mihi: Ubieft Deustuns? Ali fiamme trop-Maggior anfia ha ogn' anima d' imme- pro fredde benchè ardentiflime; perchè defimarfi al fuo Fine, che non ogni non digerite in un morfo le nostre creatura al fuo centro . Aggiugnece!' colpe è perché non divorate la ruggine Amor fopra natura per l'apprezzo di che ci diforina è E'egliteinpo, non più Dio fopra ogn'altrobene è per lo cono dimore. E' barbara quella pictà ; che scimento espresso avutone nel giudizio per diminuirei lo strazio, prolunga la particolare, come d'un'oggetto d'infinite | catena, Qui non è cofa, come già in persezzioni infinitamente amabili; per vita, che ci distragga l'amore : non la maniera d'operare dell'Anima seevera membra, che ci oscurino il caro ogdifantalia, edi fenfi; perla Fede, che getto: un fol penfiero fon tutti i no-

za? Godefrido Conte di Campernerg, aggravano a quell'Anime giuste sopra cognato di Arrigo Imperadore, e poi le infernali, le pene espiatrici : Si Monaco dell'Ordine di S. Norberto , dolgono della Beatitudine , che fanuscito a prender aria nella campagna no che sta aspertandole : Si dolgono co Suoi, gittasi a tetra, e sclama: Oh delle lor colpe, che sanno che ten. Prov. 33 morte , ora vieni , e dammi Dio , gono Dio non ancor foddisfatto . E Vicenzo Carafa Figliuolo , e Padre chi non fa , che Spat qua differut della minima mia Compagnia in affir affigit Animam ? Altro , che Adaftere all'esequie di qualche Domestico mo ramingo attorno al Paradiso di terra .

M 3

vo' ir gridando per ogn' angolo di fuffidi delle lor' Anime all'amor fuo? questa Città colle stesselor voci: Mi- Cimone Ateniese, riferisce Plutarco, feremini , miseremini mei saltem vor a- morto il Padre gravato di debiti , c mei: mei. Affini, Amici, Compatrio perció fequestratoglis il cadavero in ti pietà, pietà di noi. Ohi fe i ovdeste carà, perchè non più gli si indugias. nello stato, in che samo: Donnevitor- seil riposo di sepostura, iù da se a chiureste di bocca il pane, non che dalle dersi in prigionia , tuttocchè crede di dita alı anelli . Uomini vi privereste miserie , e di obblighi . Ed a trar di del forzofo, non che del fuperfluo un abifio di fiamme l' Anima di fuo Dovi è la parentela, l' amicizia, la Padre, di fua Madre fequestratevi carità l' Una Mesta, un Mistere dal Fisco Divino, non vi sarà obbliuna Comunione, una Corona, una go in un figliuolo rimafo ricchissimo limofina , una preghiera. Quanto po- de' loro beni ? Effere mai non può. co può coronarci Regine ! Quanto che quell'Anime Sante non esclamino: poco può mutatci i ceppi in diademi! Quare perfequimini me, ficut Deus, & A chi voleteche ricotriamo? A Tut-chi ch' ebbimo per nemici? A Pec-catoti che non han adito nella Corte floratei non fapete gittar nella Docca di un Dio Santiflimo? A'nostri ajuti, apetra di quel povero? Tutti i fuffa-che per noi non han lena ? Per noi gi per le Anime Santefurono racchiu-non abbiam mani , perchè le nostre li da un lor Divoto in questo verso; opere non ci vagliono : non lingua , vi restia mente per prevalervene: Fle, perchè le nostre preghiere non si csau-discono : non cource, perchè i nostri XIV. Quantopo più giuste, più alte voti non muovono : Mijeremini, mi: sarebbero le querele, seavendo i Conferemini mei saltem vor amici mei . Se giunti, gli Amici imposte restituzioni, sussimo caduti in un fosto, non ci Legari Pii, l'avarizia degli eredi non fleudereste la mano? Sein mare, non gli eseguiste? Ohquisi, che civorreb-ci gitereste una fune? Se in carere, pon di dareste un pane,? Spasmiamo l'oftamento. Turto quello, che citorin un caos di tenebre, in un'occano na in pròfi abbraccia: per gli pesi ec-di fiamme, in criminali di fuoco, e co liti, ecco cavilli, eccovincoli, ecnon troviamo un' aiuto ? Pictofiffimo co Fideicommiffi . Ah Carnefici , ah Dio inspirateglivoi, Predicatori Evan-gelici, Ambasciadori delle nostre mi-non ne andrese sibaldanzosi, no. Uferie, voi scongiurategli.

#### SECONDA PARTE.

XIII. In qui non vi ho proposto fragi comuni, ò perchè soddisfecero a r altro motivo che di carità, tutta la durazion della lor pena; e or di Giustizia. Di Giustizia? V' è Dio costituirà esse Giudicì delle vostre dunque obbligo di ajutar l'Anime del barbarie . Lo dice Giob: Pauperibus Pelba-Purgatorio? É come no? Hoc estere- judicium dabit. Chiosa un' Autor par- tut. ceptum meum, ut diligatis invicem. Ob- tiggiano dell' Anime Sante: Ipsos paubligo di giuftizia avete di foccorrere peres in Purgatorio existentes constia' bisogni del Prossimo in terra, non tuet Deus judices talium executorum . l' avrete al tanto maggior di fotterra? E nel di dell' estremo Giudizio: Sta-E passando dagli obblighi generali a' bunt Justi adversus eos, qui se anguparticolari : non l'avra forse quel fi- stiaverunt , & abstulerunt labores eogliuolo erede di copiosissime facoltà , rum , videntes turbabuntur eimore harverso i suoi Genitori, che, a lasciar- ribili. Anzi prima pure incorrà lorla lo ben provveduro, fi dimenticareno fua pena. Nen più maraviglie no, Sianche di sè, e che talora rimifero i gnorimiei, se veggiamo senza saperdon-

feiran pur' alla fine quell' Avime elerte da'lor penofi baratri; ufciran per altrui ajuto, per man di quella Vecchierella divota , per man di que'suf-

fer. in

de il precipizio di certe case sondate, sermi la dottrina un esempio autenti-stabili su basi di diamanti: non piu ma- cato dalla lingua, e dalla penna di S. de Buft. in Purgatorio , quia ipfi non satirfa- fa , ove era sepolto il già Marito di ciunt Logatir , & restitutionibus per sua Nipote, vide l'Anima di lui scla-ipsum ordinatir , omni die dat ipsima-ledittionem ; & cium sti in gratia Dei cissis i Dio di Giustizia , Giustizia , Paffion. exauditur ab eo o veniunt diche Giuftizia. Volta indialla Donna, deh malediciiones super filios : 6- tandem priega , dissele , tua Nipote a compir venient ad nihilmm niss satisfacient. Ol- cossion obblighi , altramente tra tren-trecché e minaccia anticiilima di Da- ta di si morta. Ristri la Vecchiatur-Plalice vide : Fiam dies ejus pauci: fiam filis to l' occorfole; l'ebbe l'altra per foejus orphani, & uxor ejus vuidua "m. gno. In capo a trênta di , stando a tantes transferantur silii ejus , & men-gittat l'acqua d'un valo , che avea la dicent , & ejiciantur de habitationi- vato , dalla finestra medesima precipitò bus suis, coc. Pro eo qued non est re- rea d'Inserno per aver differito a quel-cordatus sacere misericordiam. Con- l'Anima il Purgatorio.

raviglie , se senza eredi veggiam ser-rari persempre: perportoni dimar-mo entra assassima per per per a dimar-mo entra assassima per per l'Ami sem. 4. eo fino all'ultimo fondo alle ricchez- ma di chi prima trapaffava tra effi : fer. 15. ze . La ragione è pronta , dice Ber- Sopravviva la Moglie rompe il patto . extrav. nardino de Bustos: Hoc ideo procedit, Aveva questa la sua Avola, la qual P.1. quia Pater eorum sciens se remanere entrata un di ad udir Messa nella Chie-

# EDICA XXI.

Nel Venerdì dopo la terza Domenica.

## PENITENZA A TEMPO.

Hera autem erat quafi fexta. Joan.4.

na . Parte Gesul dalla Giudea , ov' era fe , fatte a pie fealzi , alla digiuna . prigioniere il Battiffa . Non perfevera in fretta: fieche partito da quella Me-Crifto ne Regni della Ingiuffizia. Pafla tropoli di buon mattino arrivato era Abul in

On danno forfegli Alta- į mini mihi, grida il buon Paftore dell' ri a' Pulpiti in rutto il Anime : non fe ne maraviglia Gregocorfo della facra Quare- rio : Quia videlicet ejus est gaudium ,

fima Evangelio più co- vita nofira . Giunge presto a Sichar , piofo di falutari argo- o Sichen, franco per ventiquattro mi- Joan. 4. menti in pro de' Popo. glia di viaggio, quante ne numera da Greg.

Il, quanto l' odierno della Sammarira. Gerufalemmea quefta Città l'Abulen. hom.14.

per Sammaria, via forzofa a chi, co- quivi ad ora di mezzodi? Trovato un Gen. 12. me oggi Cristo, di colà portasi alla Ga- pozzo, sedè . Si gran disagi avevano lilea. La necessità sola scusail commer-cio anche di suga co Tristi. Tanto va-che Cristo una voltasedette. Alle perle quell'Oportebat di S. Giovanni . Val fone pubbliche la fola flanchezza renanche più : Oportebat : I vantaggi no de onesto il riposo : Sedebat se . ftri ftima Gesu profitti propri. Truo- Quanto hanno specolato gl' ingegni va la pecorella dispersa : Congratula- sacri sopra queste magre tre lettere ,

Cans.

Apud

Chrifof. come chi afpettava una Peccatrice , darle , già gli dà titolo di Signore . home, o die Antonio da Padova ; cioè, alla [ele , che partiffe a chiamare il tio in Joan, alee Antonio da l'adoya ; telipole Marito : Io Marito ! risposeella. Tu Pad bie lungo il pozzo Rebecca per trattare dici vero , foggiunfe il Redentore . Gen,24 lo sponsalizio con Isacco : come Gia- Cinque uomini avesti , niun ti su ma-Gen.29. cob Rachele per togliere la pictra dal- rito; e il festo ch' or hai anch' egli Exed. 2. la bocca della forgente : come Mosè è drudo . In vetità , che voi fiete cerdote Madian a sceglicre Sposa tra

Diezhie dice Filippo Lufitano. Stava dunque Pacfe. In fine le fi dichiarò il vero come Macstro? Sie. Così stava, se Messia; ed ecco di ritorno i Disce-

variafi alla varietà de' nostri bisogni, to dell' ora fatto non a caso nel racper animarci al ricorfo , per tener conto di questa Istoria dall'Evangelipronto il rimedio : Qualem te para- fta : Hora autem erat quasi fexta ; Eir.ser. veris Deo, talis oportet, apparent E prendo quindi motivo a dimostrare 69. in tibi Dens; dissipa l'obbiezzion S. Ber- a Peccatori, che ha la propria ora sua.

natdo. Appunto appunto ecco una la Penitenza. Chi esce d'ora pericola. Donna, Sammaritana di Nazione, E'già ora a mostrarlo: non vo perico-Donna', Sammaritana di Nazione, E già ora amofirario: non vo' perico-Cittadina di Sichen, Fotina di nome di attignere acqua dal pozzo: Vinti II. Io non vi niego, Uditori, ché

configlio a chi ci cerca ajuro! Pren- penitenza nell'età ultima, efarò falvo.

Sic! Siede laffo com' eravi giunto , Donna . In udir che Cristo avea che presso alla sonte le figliuole del Sa- Profeza, rispose Fotina. Profeza, perchè le dice i fuoi delitti ? O duneffe. Sedebat fic. Sic Come? Ut unuf- que Fotina peccò con gran segretezquisque maluerit. A genio d'ognuno, za, o non v'erano malelingue in quel cercavalo alcun Difeepolo - Stava co poli Lafeia ella quivi labrocett che me Paftore è Sie - Così flava fe foi già non ha altra fete che di Crifto - piravalo alcuna pecorella finarrita . Il predica nella fua città Redentore, Stava come Medico ? Sie . Stava co- e gli rende fedele buona parte de si , se abbisognavane alcun' Infermo suoi Paesani ; onde per gratitudine pericolante. Št., fe., Comeamorevo, ad effi , per condificendere a prieghi le Padre al Figliuol o docile , o dif-di lei , due giorni ritienfi in Sichen colo . Come Giudice elementifiimo Gesti . Seelgali , oggi , di Evangelio all'Innocente, o al Reo. Sedebat fic, si fecondo di falutevolissimi avvisi il fadebat se a st unussantique matuerit zelo de Predicatori , qual d'effi sem-Non gliclo impurate a incostanza : brera più oppertuno a lor divoti U-Egli il nostro Dio immutabile in sè, ditori. lo mi fermo nell'appuntamen.

Mulier. Finge di non vederlo. Que moltiffimi fi pentirono affai tardi do-Sur. 10. fla lodevole scortesia vorrei io pure po il peccato. Anzi a confermar que Matt. nell' età nostra nell' incontrarsi donna con uomo . Giacchè voglion ve- ta Parabola dell'Evangelio. Ufci quel Matao dere , non volessero almeno dare a Padre di famiglia, cioè Dio , a tutte redere che veggono. Il Redentore l'ore a condurre Operaj alla fita Vi-chiede ad effà da bere : Da mibi bi-gna per dar loro nel fin del dillfol-bere. Qui nota l'Evangelitta , che i Difectool eran bi a competarfi di che Cho Chiama I uomo a penitenza mangare . Di che mangiare ? Si , lad ogni età per dargli in morte prebuoti Miniftri : mangiano quello , mio eterno. Soldo vi fil per chivenne che competano. Acqua Crifto le cer- lall'ora di terza, all'ora di fefta , enon ca, ed ella gli dà un configlio: Non fi negò a chi venne all'ora undecima tratti Giudeo con Gentile. Tantoan dell'estrema vecchiezza. Che deerrarsi cico è egli dunque il costume di dar da ciò ? Dunque pur'io m'indutrò a uà il Salvadore motivo a par- Confeguenza egualmente dannofa, che de di qua il Salvadore motivo a par- Conseguenza egualmente dannota, ene lar dell'acqua della Grazia. Signor salsa. La conseguenza legittima tiradeh dammi di cotest'acqua, ripigliala ta dal gran Logico Sant' Agostino, è

questa: Adunque nel punto, in che e porgono a Dio i tuoi prieghi: La Aug.fer. Dio mi chiama, devo lasciar le colpe. 19. de E se non giungi a vecchio ? e se giun-ver.De tovi , Dio in pena non più ti chiama ? Odi, odi conchiudere il gran Dotto-

re: Tu quando vocaris, veni. Sex-ta hora vocaris? Veni. Pater familias etiam hora undecima venienti denarium promiset : sed utrum vivas usque ad

undecimam horam, non promisit. III. Uopo è dunque pentirti ora, se

Dio ora ti chiama a penitenza. Facciam questa condizione assoluta, e farai vinto. Dio ti chiama ora, Dunque devi pentirti ora. Prendo a mio carico mostrar che Dio ti chiama ora. E non è chiamarti , il darti vita ? Pecca Adamo : Dio il veste di pelli. Sai che vuol dire ? Il condanna alla penitenza, come foleano i Padroni condannar nudi gli Schiavi alle mi-niere : Homo pellitus orbi, parla Ter-

tulliano, quasi metallo datur. Fu un Lide Pal. dir Dio ad Adamo : Peccasti uomo ? Adunque egli è forza , che trafudi nella cava della penitenza fino a trovare il tesoro della Grazia. Dà Dio il tempo della vita a' Peccatori ( come

il Giudice il termine a' Rei ) perche zia, alle tenebre, cioc all' Inferno : portino contra la severità della giustizia le discse della penitenza. Così stimavalo San Bernardo, ed era innocentc : Totum vitæ hujus tempus nonnis

3. Quad ad panitentiam institutum . Finito il termine, non si dà luogo a difesa, non appello dalla Giuftizia alla Mifela torcia, che facea accendere Alcffandro agli occhi degli affediati : in Dio il Peccator col fuo silegno: quan- cato. Adunque l'ostinazion della vote batterie gli dà co'rimorfi ? quante lontà farà eterna . Dottrina infegnata minacce d'Inferno ? Non ammette a da Dio stesso a Geremia inviandolo partiti sc non quanto dura la vita : in all' officina d'un Cretajo : Descende Jere, 18, finirsi, divien preda, e spoglia del suo in domum figuli, & ibi andier verba furor tremendo il Peccatore . Mi sa- mea; perche ivi apprendesse, che copreste dire , Uditori , perchè desto me rottosi un vaso di loto non si ri-Giacobbe chiam's quel luogo, in cui fa dall' Artefice, che rammollandolo

terribilis est locus ifte ? Terribile , creta rotta già , spezzandosi non più Giacob, perchè? Dio èinalto, come fi ristora ; così l'Anima introdotta nel

riceverti : Gli Angioli che prendono, tegrità.

Scala è de'meriti, per cui portarti nel Ciclo. Tu non per tanto ripeti : Terribilis est locus iste. Ecco il perchè i Non est bic aliud nisi Domus Dei, & Porta Cali. Non facciamo equivoco tra fonno, e veglia, Signori. Giacob dormendo vide Cielo, Dio, Angioli,

e Scala : Desto già, vede Casadi Dio, e Porta di Ciclo: ma non y'è Scala : Non est hic alind, Luogo dunqueterribilissimo : Terribilis est locus iste ; perche è egli luogo, donde vedefi il Paradifo si, ma fenza mezzo a falirvi. Scala è la penitenza della terra al Cielo: gradini fono memoria, cfame, dolore, confession de peccati, ammenda, e soddisfazione. Finchè il son- Hug. C.

no della vita dura. Scala si necessaria in 18. perfevera ; in deffarci all' eternità ; Gen. igombrò la Scala : Non est bic aliud. Basil, in Il discorso è di Ugon Cardinale , l' Rig I. avviso di Basilio : Confestim ut de hac vita migraverimus, omnis nobis bene. ficiendi facultas pracifa est . Questo

appunto accenno Cristo in quel Re, che mando l' uomo trovato affiso in tempo di nozze fenza abito di gracon mani, e piè legati ; cioè fenza forze a far un'operabuona, a dare un passo alla Gloria del Cielo : Ligatis manibus, & pedibus : fentimentogiufliffimo di San Gregorio, edella Glofa : Quia post mortem non potest homo bo. Greg ho.

num operari, nec ad falutem reverti. 16 Glof. in ticordia . Il calor della vita è come E la ragione è chiariflima ; perchè al Mai 2:, pentimento ci vuol grazia : grazia non D. Tho. fi dà al buon uso dell' arbitrio all' 22 que. ispegnersi, sangue, c suoco. Assedia Anima che usci del corpo in pec-13.47.4.

vide quella maravigliofa Scala, gli An. in acqua : così il Peccator , vafo d' gioli che vi falivano, escendevano, el iniquità, non si risorma checoll'acqua Dio nella cima terribilissimo ? Quam delle sue lagrime; e che come la

stima Girolamo, colle braccia aperte a suoco tartareo non è più capacedin-

grandezza del benefizio , e'l fine di Dio Benefattor elementishimo in conre. Vuol egli pentimento, vuol conto, povero Paolo, povero Agostino fe era lor tolta la vita in mezzo alle rinnegazioni, alle crudeltà, alle lascivie . E se ciò a te succedeva jeri nell' atto del tuo peccato, dove farefti in quest' ora ? Quanti gemono negli abifli men rei di te ? A qual fine duuque ti si dà questo spazio ? Perchè gli dii ringraziamento , perchè ricuperi la grazia, non perchè accumuli offese, Grisostomo così l'intende, e Chryloft, to l'avvila : Multim peccasti, jam dehom. to. fifte', & in contrarium revertere. Deo de Pari, age gratias , quòd te non in medis rapuit peccatis. Libidinofo, spergiuro,

V. Odo chi mostrandomi per tutti la Proccura Generale, per tuttidice. Confesso che in questo stato niun di noi può falvarfi . Ma fe tutta la vita è tempo acconcio alla penitenza, tempo abbiamo tutta la vita a pentirci . Ed io ripiglio . Parli del tempo che hai, o di quello, che avrai ? Se del del futuro, chi te ne dà ficurezza? Godo, che un Personaggio qual San Bernardo m' interrompa le rampogne in fulle labbra : Quid de futuro mi-Bern.de ser tam temerarie disponere prasumis, tanquam Pater tempora , & momenvivad ta in tua, & non magis in fua posuerit potestate ? lo non sapeva, che le regalie Divine erano comuni con te. Ma felil tempo è pur tuo, mostrami in qual forziere il tieni chiufo ; tiechè fia in tua libertà il fervirtene ? Dimmi. Daresti tu in prestito una quantità confiderabile di danaro fenza ferittura? No certamente 3 e sei pur uso dire, ch' ella convien farfi per la vi-

IV. Quindi è ora facile il trarrela | fimano nell'Inferno, incontrarono una eternità infelicissima per promettersi tempo ad arbitrio. In questo senso è cedere proroga di vita a un Peccato- preso da S. Tommaso quel Testo: Repromissio nequissima multos perdidit . fession, vuol ammenda. Povero Pie- La ripromessa è un contratto con parola di tornar la cofa che fi compera a volontà del Padrone: i Giurifti la dicono pure, Patto de retrovendendo. Or come cotesta ripromessa rovina molti ? Vedetelo in quel Giovine . Restò ricco di eredità pingue : per giuochi, per gale, per amicizie vende oggi con tal contratto una cafa : domane un podere. Uom, che ti confumi . Eh mi maraviglio ; quindi a quindici giorni rimetto tutto . Costò tanto a mio Padre . Sapete quant' io ciò stimi? L'evento è, che impegnandosi più ogni giorno in simili scialacquamenti, in vece di redimere la robestemmiatore, vendicativo, ribaldi ba dilapidata , dislipa tutto il resto , tutti, io qui vi sfido tutti a contesa. fino a morirfi in un carcere : Come avvien nella dispersion del tempora-Rifpondetemi , fcufatevi , convinceneo, succede alla rovina dell'Eterno. Vende il Peccator la fua Anima al Demonio per quel peccaro : In ini- I(si, co. quitatibus vestris venditi estis : gli confegna quella Vigna, che costò a Gesti Padre fuo , il prezzo infinito del fuo Sangue : vendegli intelletto , memoria, volontà, aliena la Grazia, privafi del merito delle buone opere: tempo presente : pentiti dunque . Se rinunzia al diritto , che ha al Ciclo per un piacer vano : vende la fua libertà a una donna, yende il tempoalle brigate . Cristiano pensi salvarti . Che domanda balorda ! Ho io forfe venduto affatto cotesti beni ? Tempo avrò a ricuperarli ; tempo avrò per confessarmi ; tempo avrò per rendere altrui fama , e roba ; per uscir della pratica. O ripromessa indegnissima! ripiglia Girolamo, e quanti tradifti? e quanti riducciti al criminal fempiterno? Nihil ita decipit huma- Hier.et.

num genus, quam quod, dum igno- ad Cypr. feculi bujus possessionem repromittunt. VI. Son giovine, replica il Procen-

ta, e per la morte . Per afficurar la rator degl'illusi. O queste si, che somoneta ci è morte, per afficurar la no voci, che ti fufurra al cuore il falute eterna, no? Mendaces filii ho- Demonio : si avventa nella mischia minum in stateris , in cui pela piul il Agostino : Immittit Diabolus securita. Aug. ser. caduco, che l'immortale, Quanci spa- tem, ut inferat perditionem, Sembrati Temp.

modo forer.

temi .

dun-

fumere, che si morrà prima il Vec-chio, che il Giovine, se esqualmente si danno, e questo ancor incetto, che fragili , egualmente mortali . Colui sarche i Diliperebbe il frumento per ma la morte. Or effendo queforem pecariori, non vi fii da Dio dato po a, noi occulto, ututi egulamente con ficuria. Vi fovralla una fteri-manga dobbiamo effere timorofi : Quid tu vides ? Amos. Dio domanda al Pro- non vi si concederà alla penitenza time. Queffit i fornde ili. "Une i man por la vece di provvederri con atti figli morioni goi adoce Un rampino da con: di adoce Un rampino da con: di con por porna. Or fappi, che in tal guidi hoi o a flettraminare I fitaello: "Parti fi- vio colla voltra folia fospitare Ago, fine prepende cone i Ciardinice non utti videreni contra firititatem future man. I frael ; timo: "Unima movilfina homister propende cone i Ciardinice non utti videreni: contra firititatem future man." infieme fvelle le poma da un'albero , ficut Fofeph. ma ad uno ad uno ; e perché ficco- VII. Io ho fatta una supposizione me non le strappa per più mature , assai larga. Vi ho dato un'anno di vivicinj, ia voaver per terra i pui ver-; ta gjorni di tempo da Mona in-paro-di. Non può interto meglio di Ri, la di Dio prima che fuccedelle l'ecci. 1002 I, Ribera bera: Mihi vidatur minimi more ef-ia dinoi 8, qua omner ramos quamvir viven-quadragina dier, & Ninivo futver-s, ter, & omnia poma, frue omner fru- tetur. Recero vezzi alla Guillizia ir-

dunque più foggetto alla morte il Vec-, anni d'u bertà feguiranno sette altri di chio, che il Giovine. Non è così ? carestia. Dal primo di della notiziail Or mi di tu : In quella finestra sono veggo affaccendato in sar provista di orgi atta i altri politivi da cinquant frumento: un fol granello, non half-anni, altri da venti, altri jeti altri perderfene. Giuceppe che tanta fret-orgi . Qual di tai vetri è più profii-mo a rompetti è Il più antico ? Ah, ventine funt famir. L'ultimo annoi Genta. che tutti son vetti: ciascun egualmen basterà. Chi miconfiglia error si nocivo? te soggetto alla disgrazia ; e quello risponde il prudentishmo Comandante. andra prima in pezzi, cui prima col- Per isterilezza si grande ogni diligenza è ga la pietra . Stoltezza è dunque af- minore. Oh Dio ! fette anni a Giuseppe mancherà prima, cui mandi Diopri- l'acque del fiume ? L'anno entrante,

per pil vicine, ma a suo arbierio; ta, amatislimi Peccatori, quando non cost io a poco a poco fiturgerò co-test i uomini, e a mio piacere: Venit finit sipne, populum mema livael. Sci., no. E se tra questi son io? s'eun di ma il peccatore quel Vecchio chino voi che mi afcolta ? Chi perde questo precipitar già al sepolero, se lontano, mese, non sapendo se avrà l'altro? e come suol dirsi, che vende salure. Den non sia per alcun di questa mia Dio intanto ha in man l'uncino, un Udienza il rinfacciamento de' Niniviti Mat. 12. decreto infallibile di morte a tutti, e nell'estremo Giudizio : Viri Ninivita libero a corre il primo , chi più gli surgent in Judicio cum generatione ista, aggrada , e spesso restando in vita i & condemnabunt eam. Ebbero quaran. vecchi, fa vedere per terra i più ver- ta giorni di tempo da Giona in paro-Eur atatis, frue matura, frue imma-tura fini, quaervis: valde tatenia, és pratuto colla contrizione del cuore-recondita attrabit, ut a Deo decerpar-Ma quando ? In quel medefimo puntur. Cristiano, eri tu l'anno addietro to. Un folo giorno non si lasciaron pasin quella rea pratica. Se vi morivi ? far de quaranta fenza intorbidirlo col Seguiti in effa quest'altro . Ma fai tu pianto , senza estenuarlo co' digiuni , che terminerai ancor questo? Anche e senza vestirlo di cilicci , di ceneri , quando il fapeffi , dovresti per grati- dal Re fino a'giumenti . Questi quadine, per prudenza lasciarla. E' ranta di noi non abbiamo di vita as-

Giuseppe Vicere di Egitto : sa per ri- sicurata, e invece di pentirci, pecchiavelazione del Ciclo, che dopo sette mo? Viri Ninivitae surgent in Judicio.

VIII. Ancor vi ho usata troppo lar- il primo anno di questi ? No , che ga mifura. Uomo che titruovi col peccato nell'Anima, per Dio dimini : Se morivi jeri ; dove ftaresti ora ? In quest' ora che stai udendomi, dove, dove ti troveresti ? Nell'Inferno, rifponde la tua coscienza. L'infinita Misericordia di Dio ti dà quest'oggi : A qual fine? Per conviti, per bagordi, per tresche ? Ah no; per piangere i peccati, non per accumularli. Credilo a un Pontefice Massimo, a un Gre-Greg.ho. gorio Magno: Ecce hunc diem ipfum, 12. in de quo loquimur ad inducias conversio-

Evang. nis accepimus. Adunque non essendoti noto se vivere tu dovrai finoa finir questa settimana, oggi devi lasciar le colpe, ed effere grato a Dio, che tidie questo giorno a lasciarle . Imita il Santo Patriarca Noc. Fabbricata era l'Arca, c Dio gli prescrisse entrarvi colla sua famiglia : Ingredere tu, & omnis domustua in Arcam . Sette giorni però

ancor differifce il principio al funesto Caj.bic. diluvio . Adhue enim & post dies septem ego pluam super terram. Che ta Noc ? in articulo diei illius ingressus Lippom.

bic.

est. Lippomano . In puncto diei illius . In quello stante stesso, in cui gliel diffe Dio. Vedi Patriarca illuminato, che ti restano sette di . Si rideranno di te ; aspetta le prime stille . No, non va benevcosi, rifponde l'Uom Savio. e Santo. Dio mi dice, che ioentri; fi tratta d'un Diluvio : Addio, mi metto in falvo. Uomo in peccato hai tu ficuri sette di ? Non gli hai di verità. Or come chiamandoti Dio oggi a metterti I in ficuro nell'Arca della penitenza, vuoi durarla di fuori promettendoti mesi ed anni non tuoi con risico di dannarti per sempre?

IX. Conchiudo in fine dalle verità confermate fin qui , che oggi , in

paísò egli , e'l restante di essi . L'anno paffato il vivi tu ? Neppure. Vivi la fettimana scorsa ? Nemmeno ; anzi neppure il giorno di jeri . Ed il di d'oggi il vivi ? Certo è , che l'ore già fuggiteti non le vivi. E di quest' ora stessa, in cui siamo, quantiminu-ti passarono ? Tutti gli stanti di essa non si vivono uniti. Veniamo al suturo . 11 momento ancor non arrivato tu non lo vivi ; molto meno l'ora , il di, la settimana, il mese, l'anno. Adunque tutta la tua vita attuale è quel magro momento, nel quale stai pur morendoti. Or fe lo spazio, che hai certo per la penitenza de' tuoi peccati, è il tempo della vita, e folo un momento vivi ; in questo momento devi pentirti de' tuoi peccati, lasciarli, ed abborrirli. Inteso di dottrina si importante, sì vera, configliava il Savio: Non demoreris in errore impiorum, ante mortem confitere. Campiti Dio, uom Ecchi7.

battezzato, dall'abbaglio de' ribaldi :

piangi prima che la morte ti fecchi gli occhi ; confessa i tuoi falli prima, che l'agonia t'inceppi la lingua: Antemortem confitere. Oh ! ci vuol certamente l'avviso del Savio per sar questo propolito. Stiam tutti in questo . Prima della morte ci pentiremo, ci confesseremo.. Non è questa la vostra risposta ? Perdonatemi fe io ripiglio. Voi dunque non ben capifte il vero fenfo di sì prudente, ed amorevole Ammonitore. Vagliavi la fpicgazion del Pittavienfe: Cum dicitur ante mortem, innuitur quòd Statim, & fine ulla dilatione debet ad. Bercher. impleri . Lo stesso è dire innanzi la verb. morte, che fubito ; perocchè , non Benefasapendo il Cristiano se ha amorire nel cere. momento che vive, ficcome può fuccedere : acciocchè fia innanzi la morte. quest' ora, in questo punto deve, chi dev'essere il pentimento in questo stantien vivo il peccato nell'Anima, dar- te. In poche voci con fomma chiarezzal' fi alla penitenza . Ogn' altro tempo Appostolo: Ecce nunc tempus acceptabile, non è ficuro. lo lo mostro così. Pec- eccenune dier falutir ; il tempo, il giorno cator Criftiano fu dimmi quanti anni della penitenza è ora; questo attimo, quetieni ? Ho detto male . Quanti anni sto punto: Ecce nunc, nunc. Il tempo ad-non tieni ? Quanti anni hai vivuto ? dietro passò: il tempo, che non è venuto, Dirò meglio : Quanti anni hai tu uc- non ciè noto, se verrà. Adunque nunc: cifo ? Chi risponderà che settanta , ora che chiama Dio, ora rispodasi: Nuc: in chi cinquanta, chi venti. Vivi oggi questo state, perche altro no v'ha sicuro.

c.8.

X. Criftiano, qui non argomentiam' | ditionis indulget . Finche paffi quest' oggi per far mostra d'ingegno . In ora ? Adunque quest'ora ve la die Dio ogn'altra materia ti può nuocere po-co il cavillare. Qui trattafi di vita, deteffare misfatti? Mandiamo un peno morte eterna . Discorrila tra di te. siero sull'uscio dell' Inferno . Doman-Un folo stante ho di vita peravvaler- di : Oh dell' abisso, Anime annegamene : posso con senno disterir la mia re in lagune di zolso ardente : quanfalvezza ad un tempo , che non mi to darefte per un'ora delletante, che è noto se avrollo ? Che chi ha pin- noi scialacquiamo ?. Per quest' ora , gui rendite faccia spese eccessive, siasi, che vogliam, che ci passi? La rispoperche ha capital sicuro; ma che un po- sta fu acconnata dal medesimo S.Bervero giornaliere, il qual altro non ha nardo : Cogita de tempore quod perche quel pochistimo , che ciascun di die ; quod illi , qui in Inferno sunt , Berlib. guadagnali , voglia imitarlo ne' dif- darent totum mundum , fi haberent , deform pendi , non è follia ? Che direi di pro co. Padroni quando fuffero di al- honeft. colui , che in osteria facesse uno splen trettanti Mondi , ciascun darebbe il vitdido banchetto fenz' altro in borza , che un vil bajocco ? Dimandandogli: Di che pagherai ? Non mi riderei udendo in risposta ; dell' argento she verrà al Re colla Flotta? E di tal argento chi ti rese padrone ? Ah , che ancor'io un folo stanteho, onde soddisfare per le mie colpe . Edinviterò più il Demonio con fargli piatto dell' Anima mia? Come, quando, usci-rò di simile impegno? Non ho ora certa. Quanto a me, come a tutti, avverafi il proclama di Agostino : Momentis fingulis morimur . Di niuna cofa fono più povero, che di tempo. Solo'uno stante ho, e questo mendicandolo da Dio . E spenderollo in offen-

derlo? . XI. Ma quanti pochi la discorron cosi ? Sono innumerabili coloro, che portando in seno una turba foltissima di peccati vecchi, e nuovi, vanno invitando al passeggio, alla commedia, alla bisca gli amici , c dicono : Andiam pure che non ci è che fare . Non ci è che fare ? e per la prefente giustizia siete dannati, e picchiano le voître colpe le porte dell' abiffo ? Mormorlamo allegramente in questo di , benchè festivo , fino a giungere ! l'ora di Messa. Così, così, forsennati, si disperde quel tempo, di cuila Miscricordia Divina vi è liberale affin di aggiustarvi colla Giustizia ? Appena sospira per l'abbondanza delle lagrime Bernardo : O donec pratereat hora ! que ad agendam penitentiam, ad acquirendam gratiam miseratiocon. pologo, temo assai, che non sia inte

proprio per ottenersi libera un'ora al pentimento. Lo stesso direbbe, farebbe ognun di noi, Peccatori, se dannato fi fusse, come ha meritato. Per un'ora, per uno stanre affin di trovarfi abile a fare un'atto di vera contrizione darebbe l'Imperio di tutta la terra . Or immagini chi peccò , che già è nell'Inferno, e che Dio gli dà questo flante. Deh non ei passi senza un dolor fommo delle nostre colpe . Chi di noi fa, sen'averà altro?

#### SECONDA PARTE.

XII. MA via, diamo cafo; che lo fapeflimo. Un'Angiolo ci dica : Quanti qui fiete , avete a vivere altri venti anni. Dovremmo perciò perseverare in peccato? Ah no; e per gratitudine al benefizio de per timor , che ci fien tolti in gastigo . Fingiam, che un tal fellone sparasse una pistola in petto al Re, che per trovarsi armato di forte giacco, restaffe intatto ; ed al traditor temerarario conceduto avesse per disporsi alla morte un giorno folo ; fe quefti in vece di penfare a morire , ricaricassela per tentar un'altra volta di uccidere, che merito avrebbe? Merito, che non più gli fi concedeffe quel di di spazio ; ma che in quel punto stesso se gli facesse in brani il corpo ad aprir più porte a fuggirfene l'Anima audace . Non è cosi ? L'a-

floria Sarebbe gran fatto forse usarlo Uuom suvi, serive il Santo, per nome teco, quando cosi Dio pratico contra Mondo? Il capo festo della Genesi riferifce, che fatto a Dio abbominevole il Mondo per ogni genere di lascivia . tra sc diffe : Non permanebit fpiritus meus in homine in aternum, quia caro eft. Indi tosto foggiunse: Eruntque dies illius centum viginti annorum. Ho da finirla una volta con gli uomini, che troppo mi tengono offeso. Vivano ora cento vent'anni . Gran pazienza, gran misericordia di Dio in mezzo allo fdegno. Rumina gaftighi, e pure afpetta. Tutto va bene. Ma quando fu tal decreto? Eattoncil computo San Girolamo, dice, ch' effendo Noè di cinquecento anni ? E il Diluvio quando avvenne ? Effendo Noc di scicent'anni. Passarono dunque cento anni dalla minaccia al Diluvio. Ed i vent'anni di più, che Dio promife Hier to. annorum? Tal proroga fu lor conce-

agli uomini di vita ? Gentum viginti 3.1.9m.in duta a pentirsi : Ad agendum panitentiam, fegue il suo discorso Girolamo: non folo non la fecero, ma aggiunfero peccati a peccati : tolganfi dunque loro dal mifericordiofo spazio vent' anni : Quia verò panitentiam agere contempserunt, noluit Deus tempus expectare decretum, sed viginii annorum spatiis amputatis induxit diluvium , Chi dunque non profitta degli anni al fin da Dio pretelo , può facilmente perderli. Or quanto più non avendo Dio promefio a verun Peccatore spazio determinato, anzi neppure il di di domane? Grazia a chi vuol pentirsi ha Dio promesso, non tempo: Ane, in Dilationi tue diem crastinum non pro-Pl.114. mifit, è avviso frequentissimo negli Scritti di Agostino. Qual pena piu giusta ,

Gen.

ciò vivere un'uomo in peccato, quan. do a pentirfi non è ficuro di avere di l vita un'altro unico stante. XIII. Cademi a maraviglia in pruo: va di questa ultima proposizione un fatto tragico, che, sebben notissimo,

po? Un fol stante non dovrebbe per-

Greg 1, vo' tuttavia foggiugnere perchè porta altrui efempio , fiate voi pure altrui 4. Dial. con seco l'autentica di San Gregorio . miserabile esempio ? Attenti , che vi

Criforio, di gran fangue, di gran ricgli uomini tutti fin dal principio del chezza agli occhidel Mondo, di maggior vilta, e miferia innanzi a Dio. Superbo, avaro, fehiavo del danaro, e della libidine. Tolleravalo Dio pictofiffimo affin , che mutaffe vita , e pentiffeli . Egli però affidato alla fua gioventu, e dandofi lunghi anni di vita, un penfier folo non ammetteva o di morte, o di eternità. Per fin le steffe

ispirazioni Divine erangli a noja . Il batte Dio a letto con una infermità pericolofa. Neppur pensò a confessarfi. Crescevano a momenti i fintomi , ed al paflo stesso mancavano le speranze di vita. Giunfe il morbo all'esstremo ; e stanco Dio di sofferirlo , ordino a più Demoni, che correffero a far preda di quell'Anima fozza, e a trascinarla nel loro Inferno. Apparirongli in forme otribili, e colle minacce il secero certo della vicina dannazione. Volgea intanto il miferabile gli occhi spaventati, e spaventosi per ogni parte ; ed in ogn'altra parte incontravasi co'mostri stessi. Provando cosi stretto l'assedio cominciò a dar gridi, e a chiamare in foccorfo un figliuol fuo chiamato Maslimo: Maxime curre . Venne Massimo , volò la famiglia tutta, ma fenza pro . Finalmente non isperimentando dagli uomini verun follievo, volfesi a Dio, pregandogli brieve spazio ad ammendarsi: Inducias ufque mane. Aspettatemi Dio mio fino a domane ; un folo di Signore, un folo di. E un folo di per luoi giudizi giustissimi gli negò Dio, non meritando un giorno chi prodigo ne avea malmenati innumerabili. Cosi in mezzo a fuoi clamorigli fiftrappo l'Anima, qual tra voci diallegrezza, e trionfo fi menarono i Diavoli togliere il tempo a chi abusa del temnella cafa dell'eterno, e vano pianto.

XIV. Uditori temiamo Dio. Peccatori tornate a Dio . Con questa Predica, con questo fatto infausto forza è, che qualche invito vi abbiate intefo nel cuore. Perchè ora stesso non rifolvervi a piangere, a pentirvi? Afpettate, che in vece di apprendere ad

flate morendo: foverchio avete fervi-[fehiavo piul al Demonio. A constituie, to al Demonio. Pendete fulle fauci di amanti mi getto. Non ti cerco perdell' Inferno: a troncavi un fil di dono: già me l'hai offerto; ti reco vita, che vi sostiene, bastava dir Dio pentimento : tel negai sempre . Non vaca, che chiegga mifericordia. Ti più office, non più contenon voce, che chiegga mifericordia. Ti più office, non più contrafti. L' ho vede quetto elementifimo Redentore, (olo col' mio dolore, che veggendo ti chiama ora, ora ti afpetta. Minalo, tre da me crocififto, per te uceifo da Braccia amorofe state aperte a rice- me non finisce di uccidermi. Deh se vermi . Capo chino mi fai cenno , merce grande fil non farmimorircof-che venga . Vengo si , fon venuto . fendendoti , aggiungi or la maggiore , Chi ta, fe non mi darà altra ora . dammi morte Dio mio or che abbo-Non voglio uscir di questa Chiesa mino la mia vita.

#### PREDICA XXII

Nella Domenica quarta.

### LA PROVVIDENZA E' DI CHI SPERA, E TEME.

Est puer unus hic, qui habet quinque panes hordeaceos, & duos pisces : fed hac quid funt inter tantos ? Toan.6.

jejunio, fletu, & plantiu; ed oggi tutto latitia; merce ch'e lo fletto ne Pecca-improvvito ordina a'Sacerdoti, ch'eforti- tori il piangere, che'l festeggiare: Vox Eccli 32. Signori, ftrana coggi la maraviglia, non delizie nel Paradifo; e che il trovarfi fra

Hi potrà non istupirsi dello Gesu, vai co'gemiti rintracciandolo ; se-fitano partito , al qual si appendi a con la menti , che negliorecchi piglia questa mattina la Divini sono canzonette dolci di amore . Chicla? Intimò Ella fin dal Bernatdo te neafficura udendo, e ripeprimo di della Sacra Quarefima a'fuoi Fi-gliuoli digiuno, pianto, finghiozzi: In ranofira, appunto a mio propofito, Vox Cant. no d'in su gli Altari fin dalle prime lor turturis, vox latitie. Dottrina è ella que-note, il Popolo sedele, alle allegrezze: sta, cui conferma l'antica usanza de Pon-Letare Jerusalem. Se Stagion' addatta tefici Romani benedicendo ogn'anno in alle lagrime fimafi questa, il tripudio no questo giorno una Rosa d'oro, cd offerengiunge intempettivo? L'Ecclefiaftico dola al Popolo, quasi ad infinuargli, che stello non consente alla Chiefa: Musica in tempi si lagrimosi s'innaffiano dal suo in luctu, importuna narratio. Ah, miei pianto i fiori immarcescibili dell'etetne l'allegrezza ; e perchè allegrezza più fin-cera non può avere un Peccatore, che Cielo. Altrettato l'Evangelio d'oggi c' nel suo pianto; e perche supponendolo insegna. Mostraci questo, che se una ripentito, già la Chiefa fitimalo Giufto. gran turba giunfe a godere dello filen-L'invitata al rifo chie? notatelo, checi fu dido convito in un difetto : le co-detto chiariflimo : Letare grufalem : fto prima affanni nel cammino, fim-Gerufalemme, Colonia de Giusti; non bolo della via aspra della penitenza; Babbilonia, Patria infelicissima de Pec-catori . Anima avventurata , chequal mortal della Gloria . Io però ad al-Tortora vedovella, perduto il tuo Sposol tra verità più importante so, che

Chryfoft. hom.41.

dan, in bac Provincia, di Tiberiade per effergli vi-Dom. cina la Città eretta da Erode Tetrarca in onor di Tiberio. Gran gente feguildegl' Infermi : Quia videbant signa , que saciebat super his , qui curabantur.

> chè tacite, le ha già udite . Tace il la panatica. Su via cibatevene . bambinello Ismaele nella fua fere eftre- II. Quanto iva un tempo fastofa la

ha Pocchio la mia lingua. La Sacra Sto-I drea propone altro mezzo di cinque ria dell'odierno prodigio contiene, che pani, e due pefci; ma fconfidando an-udita il Redentore la morte ingiusta in-cora. Così dunque dopo sperienze si fieme e felicissima del Battista, usei di lunghe tuttavia disperasi da' Mondani Gerofolima; fosse per punir colla fua della Bonea Divina! Ordino il Redenlontananza la crudeltà, come vuole il tore, che sedesse la moltitudine. la Grisostomo; sosse perche fuor d'ora la qual colle Donne, e fanciulli, al cominfame Ballerina non ottenesse dall'in- puto di San Vincenzo Ferreri, erano vinc. cestuoso Erode con pochi nuovi falti meglio che venti mila persone; e da- Frr. in un' altro piatto il fuo capo Divino, ta fopra i pani, ed i pefci la fua bene inhoc come infegna il Paludano. Di terra dizzione, sutti ristorò a sazietà per sum. dunque falito Crifto in una Navicella man de Difcepoli . Delle reliquie fi empassò il Mare, detto di Galilea per la pierono dodici cofani . Spendasi con ordine, e per mani fedeli, le rendite non folo baftano, foverchieranno. Diafi a poveri, questa è l'arte vera di lo perchè facea miracoli nella guarigion arricchir con ufure lodevoli .. Tra documenti di tanto numero, e di si gran-de importanza, che ci dà questo Fat-Predicatori, quando gl' Ascoltanti fi al to Evangelico, io assegno all' odierno follino perchè fate prodigi in curarli , Difcorfo il più utile . Andrea diffida io con voi, e con esti doppiamente mi imbandir banchetto alle Turbe con congrarulo. Approda Gesu, formonta provvisione si piccola : Est puer unus una collina, fiede co' fuoi Difecpoli. hie, qui habet quinque paner hordea-Sa, che dee difpenfar pane di dottrina cori, co dator pifes: fed hac quid funt alle turbe per man de' fuoi: apparec-inter tantor? lo mostrero fempre fazio

chia si suor del Mondo, in un monte, quel Cristiano, che diffidando degli Alza indi gli occhi: gran modestia, se uomini, tutta la sua siducia ripone in penna Evangelica gli nota una volta Dio sperandone insieme, e temendoche gli alza; e gli alza questa volta, lo. In Dio io pur questa mattina mi folo per vedere la indigenza del popo- affido . Questo convito d' Anime salo. Videla, e ne intefe i clamori; che rà dunque fruttuofo, ed abbondante. in veder Dio le nostre necessità, ben- Voi già sedeste . Eccomi a dividervi

ma; Dio non fol l'ha udito, l'ha efau- cieca Gentilità per la moltitudine de Genas, dito: Exaudivit Dominur vocem pne- fantasticati suoi Numi! Sdegno, e riso ri. E' vero, che dimandò a Filippo: agitavano intanto il pio Re Davide. Unde ememur paner? Dimandò, per-Stolti, diceva, adorate Dii, gli aborti che avvortiffefi il gran bifogno: a tal delle vostre mani ! Simutacra gentium fine ancora non mile mano a miracoii fino a mancare il vino nelle nozze hominum. Morti potranno aver moto di Cana. Dimando per infegnare, che a foccorrervi? Intenfati potranno aver la pratica ficura ad indovinare i buo-ni cliti, è prender configlio dagli al-ci mon foquentur: coculos Induent, o tri , Dimando a Filippo , perchè di non videbunt : manus habent , & non quella Provincia, dice S. Antonio da palpabunt: pedes habent, & non am-Padova; perche perito in economia, bulabunt. Io si, che posso aver considice il Cardinal Toledo; e sempre il gliata fiducia. Adoro un Dio, ch' è hot farm, configlio migliore ci vien dagli speri- tutt' occhi alle mie indigenze: Oculi pfal. 37.

Tolat.

mentati. Rispose Filippo con fede mi- ejin in pauperem respicima. Tutt' orec. Pfal. 37. nor che d' Appostolo, non effervi da- chi a miei prieghi : Aurer ejus in pre. Pfal. 2. naro . Ancor egli portava l'opinion ces corum: Bocca, e voce ha per con. Plalis, del Mondo, che non v'ha altra onni- cedermi foccorfi grandi : Vox Domini

Pad. in Toan.

potenza; che quella del danaro. An- in magnificentia i Piedi a correre per Tromba Quaref.

follevarmi: Exultavit ut gigas ad eur- nella man diritta, e con nella finistea rendam viam; e mani capaciffime per un pesce: non solamente a mostrare, Pla139 articchimie: Aperis to manu capacilluno per in percer non totamena a montane.

Non altramente oggi la Chicha ad empiere di falucia i luoi Figliuoli, ravviva nella notta memoria un fol fato de gui vocami del frutti d'ambi que ci del crifto, che obbliga a innamorarei tto. Turbe dell'Evangelio parlate voi.

La December Chamillar et Il Dio vero del vero Amore che vi grazie! Distribuit discumbentibus.

più, che in Cristo, i Cristiani. Tem- co dubbio, anzi l'accresco in certezza. po di Quarefima: aon vi interetca. Convien diffinguere tra Fede frecolari-che io vi trattenga tra pefci. Veggo va, e Fede pratica. Convengono ; oggi per avvifo di Andrea un tal'uo-Criffiani a credete provvido Dio: di-mo , che due ne ha tra le mani: Eff puer hite, qui babet duos polices. Mi clii, che per fiducia, che per timore, folicirio per ora al Paludano: Duos e speranza il trattano, come il credopaluda bifer firmo, de timorem figuificani. no, Dio della Provvidenza. Il credocoarr. Prendeglida quel gazone clio il Redenno si altramente neglice cobero ficial-Dom 4 tore. Ed a qual fine? Per mostrare le Scritture Sante. Sanno dal Libro del-Quadr. alle Turbe, che come que due pesci la Sapienza, che tocca Dio da un terfuor del mare eran morti, e per effe mine all'altro dell'Universo con fortezla scuola delle belve. Non vorrei per ti mancò sostentamento in un'anno; c rò, che i Cristiani ancora avessero a sono dell'opinion di Procopio, ch'egli-

della sua Provvidenza. Che pupille at. Il Dio vero del vero Amore, che vi tente sopra le nostre penurie! Cius die oggi? Pani, e pesci, cd in copia subbrudget oculor 3 fir. Ché bocca sol. così abbondante, che la sazietà die rilecita a proceurarei sovvenimenti! Un ne al banchetto: Quamini volchant, de ememus paner? Che piè veloci al IV. Costi bruti, così iGentili, così soccorfo! Subiit in montem Jesus. Che le Turbe. Solo dunque averò a dubiorecchi pronti alle suppliche, e pieto tar de' Fedeli. De' Fedeli? Questo è si ancoa a collecar le nostire sconsi. far loro un corto chiaro ; voi ripigliare. denze! Quid hee sumi inter tanto: ? Ed io vi lodo di modesti. Dir dovera-Che mani onnipotenti a moltiplicar te : Questa è una calunnia esecrabile . Fedeli, e non credere provvido Dio! III. Eppure in ogn'altro fideranfi Piano però, ch'io non dipongo l'antiruor det mère cran motti, e per cite, cara politi cio il liperare, a l'it-il cara politi cio il liperare, a l'it-il cara politi cio il liperare, a l'it-il cara politi cio il liperare del Mondo fon cadaveti, l'arrest diffiniti à fine vique ad finem foritier. Ben. 1. e che fatolia il e protevano que duc pefci foli , fe trappatiavano nelle fun mini. In poste vogi. Chi nel Mon. Individuale de l'archive de l'archive de viole ben', feet in Dio, trum Dio. de Serrando, che ha Dio pen- de libe. Forti quello affunto in bilogno di materna per del Serrando qui alto del Cite di mitiri. Dio al vermitorco più vil della terra: A Go. 38. E forti quello affunto in bilogno di materna. Aggle s'agra da afabono vera. E' iorfe quello affunto in briogno di imperimo Angelo sigue adi uninsumo verripore / Diteni, viveriu Afcolanti, imperimo Angelo sigue adi uninsumo verripore / Diteni, viveriu Afcolanti, inche per la Scala miferio al di Gacco-governa / Nella cura di chi appoggia, in quella famiglia si valta? Dela nono, e feculono Angolo im folto in quella famiglia si valta? Dela nono cole in uncero, a portar le nottre fuppliche, in famea con information con in folto nuncero, a portar le nottre fuppliche coccelli bruit, e per fin l'ebetta njin differezzevole. Tutce le creature anche motto fono doquenti a firel y cei differezzevole. Tutce le creature anche motto fono doquenti a firel y cei differezzevole. Tutce le creature anche motto fono doquenti a firel y cei differezzevole. Tutce le creature anche ano da l'aboro medidino, e di Geo. Dio tutte alimenta, tutte conferva, epilogato in un'Area un Mondo, ne Gon 8. Vergognatevi dunque, Ragionevoli al, per uomini, ne per tante specie di bru-

confonderfi da' Gentili. Colà i pui no non tanto viffero della provvition favy tra loro, riferifee Ateneo, pingedi Noe, quanto della benedizzione del provvition para il Dio Amore con cere lippie la Provvidenza: Non multo indigretami ili. 6.50

Donzella, timida, e inorridita al ve- vedete? Un difinganno pratico nello

pubble ovata, cain Dui Bundarium der, cen in 10ga den acqua 17a consopration perferonter. E quando altro non fa-pefferont i procigio a tutt'elli noto og-gi di Cnifto, che con pane, e petei per-eader nella corrente. Tal per alle mani, e con gli occhi al Cisto, quella figura infinuava la pira filolo-fenza udirre priego verano nazia le in ad di discorio cliere la frearma va-turbe cam un della consoprationa condor i non farebe baftevole a far loro credere, favore di effe; perocehe il tempo ve e confessare la Provvidenza? Non se locissimo nel suo corso va di contine dubiti; quando fenza notiziadi co- nuo guaftando l'arbore della nostra tal fatto, credettela, e confessolla la fermezza, onde altro alla fin non ab-Gendika in un gerogifico y cive, in bimo che parra, e pericolo.

Vi Non periude dunque la Federica cocho aperto contina munto.

Pinnia cocho aperto i Contina munto.

di en o, cd occho aperto moltra pute l'effanti ciò, che a' Gentili periodi. byerogl.

oculos; accepit panens. W. Io però, glà vel diffi, non do-mando, Criffiani, alla voftra Fede; Giufeppe in quell'orrido criminale interrogo le vosfte opere, la voftra pratica, la voftra fiducia: "Unde em-careere, il Coppere di Faraone? Ufel; want paner, in manament ne ponde riponde, in nocita. Quanto tempo avranno pane i bifognofi? onde prov- è omai che patri? Sono due anni : vedimento in ogni lor mancanza i fi- Poft duor anno. Giufeppe, oma? gliuoli di Adamo? "Criftiano in eur Non interpetrafti il fogno di coteft." iperi? Nell'altrui cortesia? nella tua uomo a suo prò? Non gl'inearicasti roba propria ? nelle tue industrie ? che si ricordasse di te, quando già si Questo è rispondere con Andrea : Eff fusse riveduto in Palazzo? Le tue papuer unus hic, qui habet quinque pa- role sono nel registro della Serittura: nes. Questo è ricorrere all'uomo, one Memento mei, cum benè tibi suerit . ha: Qui habet; non alla Provvidenza, Usci egli? si. E ricordossi? Come se che tutto può. O bella, ò favia fi-dueia! Qual configlio più accorto, Giuseppe: Oblitas est interpretir si a appoggiarii, abbandonarii la miseria O ingratitudine d'uomo! Gridate menel patrocinio della potenza? Davide glio, avvifa qui il Grifoftomo. O ge-però ci piange illufi; e ride infieme al lofia della Provvidenza Divina! Vuol vederci nel folle sforzo di pretendere con avvenimenti si strani tutta la novecterei nel fone storio di pretenatere (con avvenimento si firam tutta a maveillanti offergio fermo dalle, can-tira fatucia per fe. Dorme l'Elefante, nucce, dalle tele di ragno, da una appogiato in quell'arbore, fagollo di volonta incoffante, da una foffanta (caettore: cada da primo tocco l'arceimera; chè oggi domant fu. Gri-bore, e l'Elefante è preda. Arbore, da perio ora pui alto, dopo ver gri-indo fu quel Coppère a Giuleppe dato da ranti fecoli: Nolite comidere appoggioviri la fua fidanza. Dio fel in Principibus, in filits bominum, in prese con tal successo; e Giuseppe inguifail Gentile, che la infigno. Pinfe me di condidudino, Dopo un catecallariva d'un finme tapido, e profondo re, feuopra una tomba. Con ciù un'arbore, da 'cui rami pendeva, una e ipolgo le fiperinere. Qui giace un catena d'oro, e legata da queffa una gran Principe, Balzi la lapida. Che vi Donvella cui legata da queffa una gran Principe, Balzi la lapida. Che vi Donvella cui legata de queffa una gran Principe.

pubulo bruta, cum Dei benedictione | der, che la fuga dell'acqua iva com-

Evangelio in Crifto: Cum fublevaffet no non cedano alle pruove eotidiane della sperienza. Non vi rincresca, Simus panes, ut manducent hi? Donde risponde, in libertà. Quanto tempo Gen 411 quibus non est falus. Quasi dica: il imparo, che canna è l'uomo ad ap-fidar uomo in uomo, è sperarsi salu-poggio, eolonna Dio. Piove oto la Chrysos. te un'infermo da un moribondo: In penna del Grifostomo: Merità bec hom. 6. quibus non est falus. Soppe tal verità il passus exissimatur, quoniam dixit in epis. Gentile; il Criftiano la ignora? Seppela Mimento: Ut diferet in hominibus ad Ti-

34.

105.

chio pretendere prefuntuofi.

affollato popolo perchèqui noninfegni. colui, chèpeccò ; Fornicatur of Popu-no la Idolatita, ch'esti veduta aveva-no nell'Egitto, va bene. Ma in Mo Provvidenza. Egli è veriffimo, che in li, e di correggerli. Rifletto folamente Theole- mo: Non permifu st per issum tota.

omelli, perche vegendo il reflo, che in promisso di melli perche vegendo il reflo, che in promisso di melli perche vegendo il reflo, che in promisso di mortine per il socio degli altoricano, per di puoli favoricano dell'altoricano dell'altori

Denter. c.uls. Aug-do effet, adoraffent . Scriffe Agostino . Tan- testationem superfictionis , qua venera- Nu. 24. to è geloso il nostro Dio della nostra bantur Solem

Scripe. fiducia negli uomini.

featolajo delle Grandezze del Mondo, sperienza medesima: che quanto è va-Orrori, puzza, marciume. Non vi na la sidanza negli uomini, tanto sofeorgete più? lo sì. Mille cadaveri di lamente ficura è in Dio? So, che mol-

fperanzedefonte di tanti, e tanti, che ti nevivonoperfuaf: moltifimi però anconfidavano in quel Principe: mille cor fi lufingano, e la tradiciono. Tut-feheletri di penfieri fatti già dal foveri i stutti, egli è certifimo, faranno della opinion vera in morte. Allora, VILI Non farò dunque ancor' io allora, in quella ultima ora fi vedrà prefuntuofo in pretendere da' Criftia- chiaro, che qualunque gran padrocini co' mezzi stessi di Dio lo stesso suo nio umano val niente. Confermi quedifegno, cioè il difinganno nostro. sto prognostico un fatto. Colà nella Dal mostrar che ci mancano gli uomi- mantion loro ultima i figliuoli d'Ifrani, vuol cgli, io priegovi, che tutta ello, ingrati a benefizio si eccelto, la vostra fiducia sia in Dio. Muore non solamente s' impiegarono viziosi Mosè: non rispetta la morte la Mae- alle sozzure colle Donne Moabite; ma stà. Muore Mosè, e Dio gli uccide la passarono infedeli ad orare i salsi lor vita prima di mettere il piè in quella Numi. Sdegnasene Dio, e preserive a Terra promessa, dove solamente spinto Mose, che faccia pendere da certi pa-Deuter, avea l'occhio : Mortuus est Mov/es li, dove dia il Sole, i Primari del Po- Nu. 25. Servus Domini in terra Moab , ju- polo: Tolle Principes Populi, & fufbente Domino. Torna qui a farci udipende es contra Solemi patibulir si lori profondi difcorti S. Giangri.

cherjon, re i fuoi profondi difcorti S. Giangri.

cherjon, che muojano gli altri dell' rei Principi , quantunque fiail Popolo sè v'ha tal rifico? no certamente. E colpe de loro Suddiri; delle quali an-fi muore? Sì. Tutto è però gelofia di cor esti sono rei per omission di frenarriguardo a Mose fu la fua morte gasti- nella circostanza intimata, cioè, cheil go di sconfidenza; ma in riguardo al gastigo sia a vista del Sole; Contra So-Popolo su prevenzione d'irragionevol lem. Forse ciò su , perche il gastigo fidanza. Se Mose intromete al Po-fidanza (se Mose intrometione, po-polo nella Terra di prometione, po-teva giudicare il Popolo, che doveva concercionalo, gossi; "Ot arguma-oriza Mose quel favore: poteva idolatrar.

tan a luce. Profondar più altamente nel homato,
lo, poteva in effo riporre tutta i fau militari l'ingeno del Cardinal Gacano. in Nam.
fiduria. Quello not dice Dio. Muoja I a Idolatria del Popolo fia adorarei So-Mosè prima d'introdurre il Popolo, le per Dio: in questo consisteva l'ecces-perche si ricreda, cal intenda, che non so della sua colpa. Adunque sacciasi de fidare in Mose, ma nel comun Dio. Teodoreto fa ecco al Grifofto- Sole de Principali come trascutati, ed

tur. Anche a tal fine il sepolero stellinganno, e conoscano, che non può fo celo: Non cognovit homo fepulcrum cher Dio, chi nella maggior necessità ejur. Era facile, che si facessero la non sovviene: Suspende contra Solem. Tomba Altarc: Ne, si cognovisset ubi Qui ora il Cardinal dottissimo: In de- Cajetin

IX. Cari Signori quanto è egli vero, VIII. Deh perchè dunque, Cristiami, durar restii a conoscere, a contestar verità cosi certa per la nostra Si, chiamiamo allora quell' Idolo da

noi adorato. Dichiangli, che ci liberi, dolore. Dichiangli, che ci allontani la morte : che ci protegga almeno nell' orrendo Giudizio: che ci ritenga dal precipitar nell' abiffo . Potremo fperarci favori fimili ? Ah no . E perchè dunque lasciar Dio per gli uomini?

duo pisces. Spem. Egitto i rigituoli di firactio 9 che netti un aduto di peccati 3 di mioritari 3 ce viano celebrando il ificatto di fita li- jancor disfiamme rerene. Caccia in-polertà i che giulivi paffarono il mari fee di tita fiperanza del mar del Mon-roffo. Per ponte? Per navi 2 no 3 al do, fe brami non perire. paffii afciuta. Prodigio immenfo! Il mar divisesi facendo strade infiorate, e acquistata; che dovrem dire di quella scoprendo arido il seno; perchè avese di mal guadagno con rraffichi ingusti;

Tromba Quaref.

a fior fiore dell' onde il fuo Maestro da quella febbre: che ci allegerifca un Gesu; gittavifi tofto ancor'egli; e fperimenta que' flutti qual payunento di marmo : Ambulabat super aquam. Do- Matth. mando: E'miracolo questo come quel 14. primo? Chi può dubitarne? Or perchè la differenza è si grande ? Perchè non apresi il mar per l'ietro, come per Perchè renercela con chi nulla può in Ifraello ? O' perchè Ifraello non paffa bifogni di ranto rilievo s e sprezzar chi premendo l'acque come S. Pietro? Dipuò tutro ? Non ci configliamo coll' vinamente Bernardo. Leggafi l'un Te-Evangelio; fono pago, che feguiamo fto, e l'altro. Come riterifee il Tefto. i dettami del Amor proprio . Ancor ch' ivano gl' Ifraeliti ? Carichi d'oro . questo ci dice, ch'è prudenza, ch'è e d'argento, che cercarono agli Egiznecessità trat questo pesce dal mar pro- ziani: Petierunt ab Ægyptiis vasa ar-Exed. 12: celloso del parrocinio umano, per ri- gentea, & aurea. Come riferisce San porlo nella man potente di Cristo: Et Matteo, ch' iva S. Pierro ? Senza peso Mate. 4: neppur de' fuoi ftracci: Relictis retibus: Matt. 10. X. Odo però chi mi ripiglia con un Reliquimus omnia . Questa dunque è rifo sprezzante . Mal certamente per desia appunto la ragion del divario ne chi fonda la fua (peranza nell' aura fa-vorevole , e fuggitiva dell' altrui gra-zia . Io ho me per me . Gemono i que: non ha egli pefo di beni temporamici forzieri al peso del mio oro. Le li. Agli Ifraeliti , che van carichi di rendite avvanzano le mie brame, non tesori, aprasi il mare a dar loro pasche le mie indigenze ; e quando rut- faggio franco ; perocche farebbe qui ro mancasse, il mio ingegno, la mia mestier d'altro miracolo per camminar capacità, la mia industria mi san pa-senza nausragio sulla cima dell'acque: capacita, 12 mia mautria mi tan pa-drone del Mondo. A quefte voci mi fi ravviva alla menre la tripofta odier-na di Filippo, che più fidava al dana-Quanto affidato nel portare, onde ro, che alla potenza del suo Divin uscir di miseria! Convien però, che il Macstro: Ducentorum denaviorum pa-nes non sufficiunt. Il ruo danaro dun-col peso della sua roba nel passar soque, la rua riechezza ti tolgono, o ti pra l'acque. Stilla ora il fuo mele la raffreddano la fiducia alla Provviden bocca di Bernardo: Filii Ifrael in pro. Bernar. za? Quanto remo , che quella base fundo maris; Petrus verò supra mare apud stessa, su cui stimi rener sicuro il pie, graditur: quia Petrus reliquit omnia; Calam, debba aprirtisi d'improvviso in precipi- illi auri, & argenti onere pressi, ab in Sylv. zio. Noto un gran divario in due fat. aquis sussimi non poterant. Prodigio nicti consimili nella Scrittura. Giunse di stupore sarà, Cristiano, che la ro. alla fine l'ora si sospirata di uscir di ba, in cui contidi, non ti affondi in Egitto i figliuoli d'Ifraello , che lieti un abiffo di peccati , d' infortuni , e

fero nel paffarto non folamente ago , con ufure, con falfatà è Gerenia ne die.

Evolati, delizie: lugrafi [van fili Urael per mequalche cenno in queste voci : Perdelizie is maris. Volini on ionti figuara mis footis, que non peperis, fecis drividi da quest' acque del vecchio Testatiats, com on in judicio si medio dierum mento all'altre del nuovo. Vede qui- suorum derelinquet eas . Attenti alvi S. Pietro camminarvi a superficie, e la comparazion, ch' è mirabile. La

F.7.

Pernice ha figlinoli stranieri? La Per-nice arrischifice? La Pernice perde tut: un rispondere ironico per dera innen-to l'acquistato? Come ciò è l'Edipo è di etta lo remedicinà? Così il Cardinal S. Isidoro. E'la Pernice di genio ava: Toledo, Barrada, e'l Burgense Martinale por per giungere a'stioi difigni, sice., o, che non ammetevano ironia la anni-tra l'uova dall'altrui nido; fomen. (emplicità di Appostoli; e'l rispetto di sa. lib.12. Estrym, dam inftinctu, hanc, que fovit, relin- follecita le nostre attenzioni a veder

è Cristiani. celuta, e mutera, alcoop entre an administration en plotto dell' eterna Patianno a fra conventi de la pravole
tià, c fino ad afferrar l'an ella terra
tià, c fino ad afferrar l'an ella terra
tià, c fino ad afferrar l'an ella terra
tiè, s. Marcot Emuter mannu duscuit dede' viventi: Sprinta suit bour dedutiri, c fino ad afferrar l'an ella terra
tiè co capitale etan gli Appofichi? Stipofio, per qual ragione nave a tremi espena,
ma San Tommado, non companifi tal 1 non giungen? Nordir, remigione 3 o in ili-

tale col suo calore, e le avviva: Fouit Discepoli a Cristo . Io mi persuado, Barrad. gue mon poperii. Quanto giubbla in che fi offeriffero a far diligenze per Burg. vederfi in capital di si belle proli! Fe- teit droitate. Che la avvienceperò Nel alle Turbe. Andiam, dicono, comperato de la la Turbe. recderii pii ficura , refla ella povera : periamo : Eunies emanus . O miferia In medio dierum fuorum derelinques lumana! Relle tue diligenze confidi ? desse percoche i pulcini , che caccio la la Anoro dura nel mar del Mondo la fi-Pernice ladra , in udir la voce della danza tua fiolta . Come dunque ? voi vera lor madre, lasciano incontanente direce: Non si hanno ad adoperar le la straniera; ed eccola dopo si travaglio, mendica: Dum pulli proprie 20- la fiducia nelle diligenze vostre. Isaa cem genitricis audierint, naturali quo vel compruova. Sveglia il Profeta, e quant, to ad eam, que genuit, rever- le felicità della celeftial Gerusalemme; tuntur . Immagine più espressiva non e poiche ha descritto l'abbondanza di potrà rinvenirfi di chi arricchifee del lei, la ricchezza, la flabilità; annovefudor d'altri. Spende fatiche, macchi- ra tra le fortune più nobili, quella di ne, discorsi, pensieri, passi, peccati; non avere a passar per quell' occano di affannasi la mignatta ingorda per bere beni, nave veruna : Non transibit per il sangue della Repubblica. Ma per lo eum navir remigium. Vuol forse con più avviengli ciò, che alla Pernice ciò darci ad intendere Ifaia la ficurez- Ifai ;; avida. Ecco in ale la roba rapita ; e za della Gloria, perchè mai non giunfpeffo, perché l'ulurpator non ne go, geranno colà navi di Ladroni Corfa-da, e la paghi , levagli la vita Dio. il , che turbino , o mettano a facco le a riporre in altra cola , che nella quella Ciarà della paec? Così fpigano Provvidenza di lui, la vostra speranza, Alapide, ed Ettore Pinto; o su piutto-Cornel. sto voler fignificarci l'abbondanza di Pintus XII. Io però, a stringervi più, pas quella Patria, che a durar sempre ric. ibi. so oltre, e vo'concedervi, che non vi ca non ha mestier di nave mercantile. earichiate nè di roba che vi affondi, che la provegga? Di tal fentenza furonè di ricchezza di mal'acquifto, che no Ugon Cardinale, e Gaspare Sanvi lasci, o cui voi lasciate. Aspetto chez. lo ristetto alla condizion della dalla lingua propria , risposta alla si nave , e non penso potermi avvicinar Card. ripetuta domanda. Ditemi in chi, o meglio al mistero. Non dice il Profein che fidate a passare il mar tempesto- ta, che per colà non passerà qualunfo di questa vita? Avrete sorse impa- que nave; ma nave da remo: Navis rato a guidarvi, e a rispondere dagli remigium. Adunque potrà passarvi na-Appostoli . Cristo ordinò loro , che ve con vela . Come no , se Salomone dassero cibo alle Turbe: Date illis vor dissedell' Anima giusta: Facta est quassi manducare; e quando io mi aspetta- navis? E nave a vela stimandosi Daviva , che rappresentassero la lor ne- de, sperava navigar perpetuamente ad ceflità, e miferia, dicono che an- aura propizia di Spirito Santo, fino a

quantità colla profession di Discepoli come i Settanta: Navir impellens re- 13.

migio. Dal divario delle navi appar la è terra d'innaffio: La hortorum mora ragione. La nave a vela cammina se aqua ducuntar irrigue : ma quella di foffia il vento; fe il mare è in calma, Promeffione è terra montuofa, e camnon fa viaggio. Non così la nave di pereccia, che non ha altro foccorfo, remo; fia marmo il mare, dispone il che la fola pioggia: Sed montanosa est, cammino, perche fidando ne' fuoi re- & campestris de calo expetians plumi, non le dà pensier la bonaccia. vias. Se cosi va, miglior sembra effe-Più brieve. La nave a vela appresta re la Terra di Egitto, la qual ha l'acle sue diligenze, non fidasi nelle sue qua in sua mano, che non quella di diligenze: la nave a remo mette nelle promessione, che l'ha dal caso. Anfue diligenze tutta la fua fiducia. Anima dunque, che fi adopera, ma non tenti alla differenza. L'agricoltre q.
fi affida, a vari pa falo franco alla Gloche ha terra d'immeffio, ene polta la
ria: Anima però-, che qual navea fua fidanza nella fua induftra, nel
remi, fidati mi quel che pofe da sé, fiu otravaglio: bagnala quando, e coquesta non passerà al porto delle for- me gli è in grado senza aspettar che tune eterne: Non transibit per eum piova o no. Colui però, che non navis remigium: navis impellens re- ha altt'acqua, che quella del Cielo, morio. Via, si disingannino gli Ap-postoli che deboli saranno tutti i lor e fatica nel feminarla, e coltivarla; mezzi: Eunter emanus; e noi im-non consida nel suo lavoro, ma nel pariamo con essi, che ci vuol Dio Cielo, donde aspetta la pioggia: De solleciti; ma non solli in sidar degli Caso expectano plavoias. Questo è dunuomini , delle ricchezze , di noi me- que il divario tra la Tetra di prodefimi -

XIII. Vuol dunque Dio, che nelnostra fiducia. Tutte le nostre dili- Dio, mette ogni sua fiducia nella sua genze al più potranno effere que' due industria s è rerra d'innaffio. Il Catpefci in mano ad un delle Turbe i tolico, che ha fede nella Divina Prov-Bafterebbero effi a fatollar quella mol-videnza, è terra di pioggia, che mettitudine? Follia sarebbe il persuader- re in solo Dio tutta la sua fiducia ; felo. Pur così avverme; ma il modo è e non perciò manca di adoperar le chiaro. Cercali in fua mano il Re- fue diligenze: De Caelo expectant pindentote : Afferte mihi illor : non al- viar . tramente di que pochi pani : Acceptis quinque panibus, & duobus piscibus, contrassegni si chiari il Cristiano, e Chi può non isperarsi abbondanza? Il vegga se opera come Cattolico, o da poco nostro rimesto nelle mani dell' Gentile. Nella povertà , nella malat-Onnipotenza ci fa prudenti in promet- tia, nella persecuzione, in qualunque terci tutto. Il valore di lei, le fue travaglio, che fopraggiungati, in cui promesse, le sperienze continue ci ob- fidi? ne tuor traffichi? nelle tue macbligano a tal fiducia. Udite come chine? nelle creature? Quefto è ope-Dio parla ad Ifraello. Non sia già, rar da Gentile, ed esser terra d'in-che voi crediate la Terra di promes nassio; e Dio ti manda la tribolaziofione, a cui vi meno, fimile alla Ter- ne , perchè come terra di pioggia Douter: 12 di Egitto, onde vi tolgo : Terra, ponghi nella fola sua Provvidenza la ad quam ingrederis possidendam , non tua fiducia . A qual fine pensi tu .. est sicut terra Ægypti . Sto curiolo ad che serro Dio nell' Arca Noè al tem-

messione, e la Terra di Egitto i e questo è pure tra' Gentili, e Catto-Ia fola fua Provvidenza fia tutta la lici . Il Gentile , che non conosce XIV. Faccia ora pruova di sè con

udirne i vantaggi. So, che in Egit-to ii adorano Numi falii, qui fi darà incento religiolo al Dio unico, e ve-di fua mano fenza lafetarii la chiave F Gen. 7. ro .. Questo è però pregio degli abi- Incluste eum Dominus desoris . E'pron- Chrisoft. ratori: Dio parla dell'abitazione. Ec- to a scoprircelo San Giangrisostomo : hom.: 5. so tutto il divario: La terra di Egitto Claufit Arcam, ut securum faceret ju in Gen-N. 4 frum .

from . E non marrebbe ancora ben nal così firetto, e così ofcuro ? Hat nendo Noè la chiave non farebbe nel rifico di coloro, che fon fuori dell' feta non più indocile, ma penitente, Sapete quale ? Il fidar di sè veggen- ro, che quando più disperato di sè . dosi con chiave; e chi sa, che non Nella Nave avrebbe fidata la sua vita aprirebbe nel maggior suo pericolo. In cosa fragile: ora non avendo in che Finezza dunque di Proyvidenza fi fu; ftretto da questa stessa necessità, tut- quam alveo navis. ta la fua confidenza riponga in Dio folo, da cui gli provviene la ficurez-za migliore : Claust Aream, ut secu-ficurezza, dove immagina che stia il rum jaceret justum . Ti serra Dio , suo travaglio maggiore? Finchè le tur-Criftiano, in un carcere ? Ti lega be non posoro in man di Cristo i pead un letto? Ti affedia colle penu-ric ? Ti stringe al torcolo della tri-tia: in averli Cristo in sua mano, cebolazione senza lasciarti via da fuggir- co la fazietà, l'abbondanza, il superti ? Avviva quella Fede, che vanti ; fluo: In man di Crifto trasferite . Udied abbi certo il patrocinio della Prov- tori , la vostra fiducia sperando , asvidenza, quando ti toglie la chiave a petratevi prodigi dalla fua Povvidenprocacciarti altro follievo : "Ut fecu- za: Et duos pifces. Spem. Molto più rum faceret justum. Questo è ripot-re il pesce in man di Dio. Vo'sog-XVI. 11 se giungerti a perfuafiva si utile un nuo- ufeire del mar del Mondo, è il Tivo e niente men curioso spettacolo : more : Et timorem : Temono i Cristia. Chi può ammetter dubbio , ch'era asi ni : ehe ? Quello , che non ha a te-sai aggevele a Dio liberar Ciona dal mets, dice Davide : Illie trepidare. pericolo della tempesta senza farlo runt timore, ubi non erat timor : Chi uscir della Nave ? Perchè dunque di- la povertà, chi la perdita della salute. spone, che lo gittino in mare quando chi della roba. E di quà il natale in-questo bolle più furioso? Perchè il fausto d'innumerabili colpe. Non è vuol boccone intero di quel mofteo parino 2 Gida da quell' ortiod fon no l'altro, e l'altra per non lafeira si altamente Giona, ch' è facile udirione in l'altro, e l'altra per non lafeira si altamente Giona, ch' è facile udirione de l'altra per non lafeira si altamente Giona, ch' è facile udirione de l'altra per non lafeira si altamente Giona, ch' è facile udirione de l'altra per non la l'altra per vuol boccone intero di quel mostro cosi i Dio volesse. Ma che rispondo-

SALL VILLES

custodito uom'si prudente, quando la a morirti pigro, ed immobile? E'altro chiave fosse rimasa appo sè? Questo questo che un disperare? Dispero sì, no. Vuol Dio la chiave per ficurez- dice Giona, dispero certamente di me za maggior di Noè. E'vero, che te per folo sperare, e considarmi nel mio Dio: Domini recordatus fum . O Pro-Arca; tuttavia ne avrebbe un' altro . felama S. Zenone: mai non più ficuappoggiar la fua fiducia, fonda in folasciarlo senza chiave; e trovandosi lo Dio tutta la sua considenza: Inter Eemo chiuso, senza ricorso a creature; e astuantes procellas tutior piscis alvo, sem procellas tutior piscis alvo, senza ricorso a creature; e astuantes procellas tutior piscis alvo, senza con control de la considenza de

XV. E non finirà il Cristiano di per-

XVI. Il fecondo pesce, che debbe

more: Et timorem. Temono i Criftia-Pfal. 13.

che immonde. Mentre eravam tra pec-l que devi affai più sperare, che, non cati, mentre davam gusto al gusto no- peccando, ti darà onde viveres perocs ftro, dispetto a Dio, il mangiar ci da chè meno è provvedetti , che perdova nausca col troppo, la passavam sod narti . Il provvederti gli costa un dissatti , e mai non vidimo la faccia Fiat: il perdonarti gli costa il Sangue. del bisogno: Saturati sumus panibus, Adunque tu speri il piu, e non vuoi 6 bene nobis erat, 6 malum non vi- sperarti il meno ? Discorso imprudendimus . Ma poichè i sagrifizi a Vene- tissimo, dicea pur S. Cipriano, temer re s'interposero ; perche ci recammo che ti manchi la terra , quando Dio a scrupolo il peccare, abbiam perdu- ti abbonda co' tesori del Ciclo : Aut no , e gli occhi l'amatezza delle la-leca già Davide agl' Ifraeliti : Voi ite grime: Ex co autem tempore, quo cef. del pari in sentire, e parlar malamen-favimus s'acrificare Regime Cest, indi- te di Dio: Es male seusis sunt de Deo. gemus omnibus. O sfrontatissime in- Ecco le lor bestemmie: Numquid podunque stimansi semenze di ubertà i Mal di sede, mal di sconsidenza peccati ? Temefi dunque l'innocenza mal d'ingratitudine : foprattutto pedisolazion delle case ? O vil timore, ro, mal di discorso per la rea conseo speranza disperata, o speranza, o guenza, che ne inserirono. Donde ditimore degni di chi non ha fede ! duffero cotefti uomini il dubbio della Questo è un pesce, che non solo è potenza di Dio a dar loro vitto nella nel mare, ma nelle procelle del Mon. solitudine? Quoniam percussit petram,

Aref. de ( è erudizion di Arefio ) ma si fero- Mosè, e dicevano : Chi ci diè acqua trib.dife. ce, che non ubbidiva a freno, mol-42./r.41 to meno a bacchetta . Avviso Aleffandro figliuol di Filippo, ch' era cadi , fapete onde nascono i vostri spaventi? Dal tener voltate le fpalle a Cristo Sol di Giustizia. Vedi, vedi il discorso; giacche la ragion detta, gione, e la sperienza. Dimmi tu, che parare, cum ipse effet, qui majus fetemi la penuria, e perciò pecchi. E' possibile, che più fidi del Demonio, Bernardo . Tu pecchi perchè temi la nella fua Croce : Agostino te l' asse-

ta la memoria d'ogni diletto ; e solo eis terrena deerunt, quibus Calestia, Cypr. 4. fanno le viscere le torture del digiugiurie della Provvidenza di Dio ! A- serit Deus parare mensam in deserto? Pfal. ?. do . lo vo' ssorzarmi a cacciarnelo. & fluxerunt aqua . Ricordavansi del XVII. Presentarono a Filippo Re prodigio della rupe, che all' imperio della Macedonia un generoso Cavallo di Dio die fiumi serita dalla verga de dalla felce, per avventura potrà darci da mangiare in un diferto ? Numquid poterit ? Confeguenza bistorta ! gion dell' indocilità l' impaurirsi quel Male locuti sunt . Dite folli : Qual'è bruto dell'ombra propria . Salivvi A- portento più grande : trar' acqua da lessandro; e rivoltolo al Sole, riusci- un macigno arido, che contien anzi gli si ubbidiente, che questo solo tra- suoco che acqua 3 o trar cibo da un scelse per le battaglie . Cristiani timi- romitaggio ? Maggior quello . E dall' aver Dio potuto il più , inferite , che non potrà il meno? Dove lasciaste il tino Solo à Anima ilufa, e vedrai , che farà il meno chi moltro potere che quanto temi fon ombre, fono fal- il più . Conchiude Aiguano . Ergo Aiguani fità del Demonio, inganni del tuo ap nullo modo debebant dubitare, quia in 2/75. petito . frodi del Mondo . Odi la ra- in deserto Deus eis mensam posuisset cit . Anima cicca dell'ombre del timor vano, questa pietra è Cristo : che del tuo Dio? Temi la penuria, c. Petra erat Christus, credilo à Paolo: L.Cor.10

guiende povertà puoi falvarti fenza che Dio 2 melit ti perdoni quefte medefine colpe ? Salupp, Nocettamente, Dimmianeora: Quan-do pecchi, speri il perdono, o non di aver a ricevere quello, che gli colo speri . Non lo speri ? Tu sei dan- sta tanto, e non contidi che abbia a nato per disperazione. Lo speri? Dun- darti ciò, che non costagli.

XVIII. Paffa dalla ragione alla spe-1 chi ? S. Cipriano non truova pace ? Cytr. de AVILI Palla dalla regione data po-rienza, perché finichi di forogere, El um estati, ne operanti tibli, en Do-oper, es-chè lavra quello, che temi. Molettu-minam promerenti defit alimentum è ilicum/, dine di ventimila perfone, che oggi dice della poca fede di chi ancor patrie, agi, ti mancarono forse in un venta. diferto vivande? No certamente; anvivere? Che domandio, se e Evange-ch' mitiamo le Tuthe: Sequebaten
Luc. 15: lio di S. Luca: Capit agere. Quando
eum multitudo magna. Chi non se-

ro, quando appunto ebbe la fua legittima . Ricco fu il Prodigo quando to della coscienza del Giovine. Penu-Chryfel! gemme da quella penna d'oro: Filium fer. 1. data fecit egere substantia , que divitem negata fervabat; ut penes fe deficeret habendo, qui penes Patrem abundarat non habendo . Torno alle spe-

rienze, e torno agl' Ifraeliti . Dican'effi : patirono difetto di cofa veruna Exedita camminando quarant' anni per un di-6- 16. ferto ? Che patire? Manna, coturni-Pfal.77. ci, rufcelli, ombra a' raggi del Sole, Num.20 raggi di fanale all'ombre della notte ; Pf. 104. e fopra tutto, falute fenza minima in-Denter, disposizione in numero si esorbitante: Non erat in tribubus corum infirmus . Ancor più ebbero. Le vesti, i calzari fempre interi , ruppero i denti al tempo : Non funt attrita vestimenta

rum. Dicano le due Vedove di Screpta, e di Suna, se lor mancò il bisognevole alla vita, olio, farina non fo-lo ad ufo, ma a prezzo d'ogn'altra

esca di fiere, ebbe imbandiggion di feret te ficut mater filium: linguaggio miracoli? Ciò voi sapete, credendo altresi usato dallo stesso Dio per saia: alla Scrittura , Cattollei ; e a Dio fe- Portamini d meo utero . Adunque , deli potrete temer che Dio vi man- come non è possibile, che una Ma-

XIX. Ben'è pur vero, che perchè zi così fe ne afficurarono meglio. Di- non ci manchi la Provvidenza, come ca ora il Prodigo : gli manco , onde oggi non mancò alle Turbe , convien mancogli? In cafa di fuo Padre? No, guita Cristo, ma i nemici di Cristo, risponde il Grisologo. Divenne pove- Mondo, appetiti, Demonio, non promettafi di sperimentar maraviglie . Seguivano le Turbe non già come una in cafa del Padre non aveva danaro: vampata di stoppa ; ma perseverando misero divenne in uscirne, ed in aver- tre di misteriosi, simbolo della conlo . Quando dunque non ha , ha fo- trizione, confessione, e soddisfazione: verchio: quando ha, è mendico. Tut- Sequebatur . Seguita tu , fatica , vivi ta la ragion di cosi strani effetti è im- bene ; e non temer , che ti manchi . putata dal Santo al buono, e reo sta- Recatemi un esempio, ripiglia S. Cipriano, e convincetemi, che Gesil abria , perchè è lascivo quando ricco : bandono mai un Giusto : Quando e. Cytrab. abbonda, perchè è in cafa, e in gra- nim factum eft , ut justo possent deesse zia del Padre quando povero. Escono subsidia vita? Ho detto io poco in paragon della fentenza del Santo . Io diffi, che non manco; egli aggiunge: Non può mancare : Ut justo possent Pfal 14. deeffe . Dottrina infegnata prima da Davide: Jacta Super Dominum cogitatum tuum , & ipfe te enutriet . Facta . è formola marinaresca, avvisa Lori- Lorinibi no, di chi gitta l'Ancora non in acqua, non in arena; ma in pietra falda. Ancora è la speranza, dice l'Appostolo : Spem ficut anchoram habe- Hebr. 6. mur. Adunque cforta Davide, ripiglia il dotto Comentatore : Jacta Super Dominum curam tuam, spem ficut anchoram. Getta la tua speranza quall'Ancora ful faffo fermo della Provvidenza Divina; e sta pur certo, che Crivestra, nec calceamenta pedum vestro- sto , Cristo , Ipse te enutriet . Nota Titelmanno, che questa voce Enutriet isPf.54non fuona femplice alimento; maquello, che da la Madre al figliuol fuo: Sicut mater filium. Con amor di Ang.b. compera, come ponderò S. Agostino: Madre tenero, affettuoso, sollecito. Pagria. bo. per Abacuc lontanissimo in un la- quanto dire : e Dio ti porterà quasigo di Lioni ; dove , invece d' effer Madre nel ventre dandoti cibo : Et

dre porti nel feno il fuo concetto, e difonore per negarfi al pericolo di feguivano: Sequebatur eum.

#### SECONDA PARTE.

do cotefto pesce dal mare, e dall'onnarti: e temi il peccato, che provo-aticurò del pericolo della colpa. Quel compattere, quel contrellare, quello Cirrylofi. to da S. Giangrifoftomo: Una dum-provincia del proportio del proportio del proportio di et i saxat res gravis , ac pertimescenda , tello , avrebbelo traitenuto nel risico.

Dan. ;

ble Sansone , e fece sceptierii anzi Voglio non lolamente fuggire, ma lafar onta a Dio. Questo ebbe l'antico raretar . O paura magnanima ! o ti-Giuleppe offerendoli alla morte, e al mor generolo ! o fuga bella ! Questo

non l'alimenti; così esse ron può, peccare. Siaci esempio oggi, perchè che lasci Dio senza soccorso chi gitta la Giudizio estremo non ci apparia sua speranza sul sermo soggio delle sa Fiscale. A tutti è nota la siaccia. la sua Provvidenza: Jacta super Domi- taggine, con cui sollecitò l'onestà del num curam tuam, er infe te enutriet: purifilmo Garzoncello la laida Egizipse feret te: ficut mater filium. Sai pe- zia ; c che Giuseppe fuggi valorolo ; rò , perchè talora divien fatto questo azzion la più prode nella guerra delimpostibile? Sai perchè la Provviden-za ritira talora a forza in prò di mol- sciò il mantello in man della femmina ti Criftiani I riftori opportuni ? Per-limpudica : Relicto in manu eine pat. Gen 39. chè talora i Cristiani non corrispon- lio, fugit . Che mistero è coresto ? dono a Dio da bambini . Se tu , che Giovine modestissimo . Fuggi , suggi , ti quereli del tuo bisogno, e della di- fai bene; ma lasciare il pallio perche? menticanza di Dio, stalli, come la pro- Non ti avvisi, che lasci in esto avvolle nel ventre materno, fidando di lui, to il pericolo della tua vita, e la tein ritiramento, in umiltà, in ubbidien- stimonianza più chiara a tuo impropeza non movendoti che per dove egli è rio ? Giovine ti manca lena ? Cristo teco; confesieresti vero ab asperto, e ti dà robustezza l' orrore : giusto ti spereresti per ogni altro tempo avveni- rinforza la grazia. Strappale di mano re , che Ipfe te enutriet , ficut mater il pallio ; c non far , che quella imfilium. Sii tu figliuolo con Dio, e Dio pura profani una si bella reliquia dell' farà Madre con te . Segui a par delle onestà . Pur egli fugge, e lascia il pal-Turbe, e non temer che ti manchi, lio. Data almen ci avesse ragion del come non mancò alle Turbe, che lo suo consiglio. Parla per Giuseppe S. Ambrogio. Sapete, diceil Dottor grande, perchè abbandona il mantello ? Stimollo già roba contaminata, e la lasciò per liberarsi del contagio della Fin qui hai tu udito, che de lascivia: Comagism judicarun si din-Ambri.
vi diporre il timore cacciantini moraretur. Avvertite però, che di joso, confere dal mare, e dall'on non dice Ambrogio, che il Santo (c.) de inquiete de tuoi pensieri. Odi ora Giovine temette il contagio nel tocdove hai a mettere il tuo timore. Do care il mantello , ma in tirarlo più a ve? Dore oggi fi ripofero i pelei; nel lungo: Ne distilit movaretir. lo l' le mani di Crifto: Acceptis panibus, i incendo così. In quello fatto d'ha de d'usolun pilicibus. I emi ciò che die finggir Giufeppe, e v'ha il lafciare il temersi : temi la Giustizia formidabile mantello : col fuggire si assicurò deloffesa: temi quel Dio, che può dan- la colpa : col lasciare il mantello si la morte dall'unghie, e denti del Lion sciar le spoglie del mio trionso in maper istrada, ch'entrar nelle vigne al-la occasion di peccare. Questo timor in esse testimonianza palpabile contra ebbero i tre fortunati Giovanetti della la mia vita , e'l mio onore ; perchè fornace di Babbilonia , e fi vollero temo più , che la perdita della vita , introfto esca alle fiamme, che vaf- e della fama, non folo il peccato, falli al delitto. Questo ebbe Sufanna ma il pericolo, e l'occasion di peccaallor, che sprezzo vita e fama per non re: Contagiam judiesvit fi diutius, mo.

è, mici Signori, mettere il timore nel-| mar del Mondo coteffi due pesci di le mani di Cristo per solamente te- speranza, e di timore per non ispera-mer delle sue office, del suo disgu- re in lui, ne temerlo ; avendo tutto fto .

timore cerca collega un'altro timore. la fua speranza ? Parla ora tu stesso, Sapete quale ? Il timor di noi stessi . Cristiano , ricordando le proprie spe-Sapere quate r i manor di noi renti i communi i i incordante proprie rente. I manoc anche allora, quanmeremo de pericoli, e delle occafoni. Un tal timmer fa bafa fall ficurez- no, che no ? Come ti mancherà la
za, Timidi di noi fteffi obblighiam faa Provvidenza fervendogli ? Adun-Dio ad aflifterei , com' è coftretto il que metti in fua mano la tua fidan-Padre ad aver cura de' fuoi figliuoli. za . E niente meno il timore ; peroc-Somiglianza , e documento del Santo che fe Dio temi , che altro ti resta a Pl. 101. Davide : Quomodo miseretur pater fi- temere ? Non temer dunque i travaliorum, mijertus est Dominus timenti- glj, non l'apparenza amara della vita but se. Per chi stimati vetto Dio è virtuosa. Delt ti determina come Moc custode : rimuove le pietre ad utrata sè, se temi ancora, a vedere il su-gli: Timentibut se. Per chi stimati di cotesta amarezza, che qual Serpengai: actaciecio; Dio è fortezza: gli for e l'impaura Appribande ausdam effiem col fuo braccio, perchè non case gino. Vienestibur se Nel medelimo ora si patsice, in eterno si goderà: se salmo ce ne sa cetti : Corroboravii ora si duoli, ceteno sarà il ristoro: se migricordiam suma super successione ca camini con si si quosi si camini con si si si con si camini con si camini con si camini con si si camini con Ah fossimo noti a noi medesimi , re; diposto un di tutto i remore la quanto ci temeressimo temendoci be, speranza si convertirà in possedimento ne, quanto singgiremmo le occasioni! del sommo bene, dove giungesi colla

XXII. Via escano su , escano del Gloria.

un Dio, cui temere, in cui sperare. XXI. Finalmente., Signori. Questo Chi mai sperò in Dio, e trovò vana Sebben fuggissimo, e temessimo, co- perseveranza nella grazia, che ti tra-me in solo Dio sideremmo! passa a' godimenti interminabili della

## PREDICA XXIII.

Nel Lunedì dopo la Domenica quarta.

## LE SPERANZE PRODITORIE DEL MONDO, DEMONIO, E CARNE.

Ipfe autem Jesus non credebat semetipsum eis , ed quod ipfe noffet omnes . Joan. 2.



onor della Casa di Dio tuo Padre : servido Maestro : Recordati sum verò Arda l'animo, ssavillino le pupille, Discipuli ejus, quia scriptum est : Ze-

Uanto tiflanno bennel, percuocano le mani, e pigliata quafi le mani coretti flagelli per cote l'ira, e lo slegno, fi agguzzelanti, dolc'immonio zi viepiti l'amore fino a non curar
Redentore I Veggano vita e fama, putché non patifica in
liù Scribi, e i Farifei giurie il decoro Divino e E voi, Disuperbi, avan, invisiotique tito, cura immenta, e folle.

The profani la cura immenta profani la cura della memoria vosua, che hai tu Figliuol Divino dell'.

The profani la cura immenta con la cura in varienti della memoria vosua, che hai tu Figliuol Divino dell'.

Aug. in ti funt verbatua inimici mei . Eppur non rabo, die ac nocte . Giorno, e notte vot-31. 10. tori. Profeguiam dietro la scorta del pille in lagrime, quanto il risaper con nel fine. Bruciavano intanto in viva mico, e villaneggiatlo peggio, non ad essi: Seni mi richiedete di pode. glia Agostino: Unde tibi seritati è le crei sil, di valore i Solvine Templum bos. Deh mel di pet mercè, che se sin ni sila di betto excitabo ilind. Incesso, o s' infinifero d'intendere per con te, e più di te, che di me: "Un". Tempio, il material, in cui erano de sibi Lettita? Forle perchè già tron-Tempio pid cato alla Divinità era il cassi corna, ed unghica quel mostro Corpo del Redentore, ed accentrollo di abbisso. Nunquid jam Diabolum forse ancor colla mano posta nel pet vicisti ? Forse perche colle lagrime speto: E voi veggendomi, foggiunse lor gnefti le fiamme, e le bracenere a quel Cristo, nel terzo di dopo morte im baratro sempiterno, che gorgogliando mortale, crederete a forza ciò, che in bitumi stava attendendoti ? Nummi negate ora per difetto di Fede . quid jam Inferni panas evafifi ? Ma Mostrarono a queste voci parecehi di il Demonio dalle perdite tue è più darsi vinti ; e quast ancor di rendergli- feroce, e l'Inferno dalle continue tue si seguaci. Qui ora il mio tema, e 1 colpe è più sicuro: Unde, dunque, mio assunto: Ipse antem Jesus non cre. unde tibi letitia ?. Ahi sì : dispose a

Pfal. 118.

lus domus tue comedit me; ò come ha la a' Criftiani . Crifto non si affidò a' Summaco: Consumpfit me : qual ferro Farifei lufinghieri: Criftiani non vi dafatto rovente, cui refe fuoco il fuoco, te prodighi di voi stessi a' nimici tra-e se' I divora. Ministri del Tempio, ditori. Il Mondo, il Demonio, la Carperchè dopo esempi di si chiari ardo- ne v'empiono di speranze proditorie. ri ficte si freddi a difenderlo da chi Finora v ingannarono. Non fapeste colo profana? Domanda qui in buon pun- noscerli. Vo'io oggi scoprirveli . Attenti. to Agoftino: Quir comeditur selo Do-mur Dei? Ed in buon punto di tanta trafturaggine avvifa : Qui omnia, que Geremia mi bramerei non un Torrenforte ibi vides perversa, satagit emente escecabile, ma una Fonte perenne dares non quiescit si emendare non po- di lagrime sul riso falso de Peccatotest, tolerat, gemit, & apud se dicit: ti: Quis dabit capiti mee aquam, & Juem.

Tabescere me secit zelus meus; quia oblioculis meis sontem lacrymarum, & plo9.

è così . Dormiamo ad occhi aperti rei io piangere, perchè giorno, e notquando le scelleraggini si fanno sacre, te gli veggo ridere lusingati da speraned i Sacrari divengono scellerati. Sa- ze, che sono tradimenti. Ridete? e cerdoti sopra l'onte più dispettose a perchè? Domanda pien di ragionevo. Dio siamo gieli, quando ogn'un di le stizza S. Agostino. Ridete? Forse noi per zelo dovrebb effere, emoftrar-fi novello Elia, e meritarfi quella me defima lode: Surrexit Elias quest e divoi purepuò ripeterele sue amare ignis, & verbum ipsius quasi facula maraviglic il Savio: Letansur cumma. Prov.; ardebat. Ma a più necessario sussidio le fecerini? Ma qual motivo più giumi chiamano questa mattina i Pecca- sto a stillar l'anima, non che le papresente Evangelio, e lo troveremo certezza di tener un Dio oficio, e nifiamma di sdegno per si animola giu-fizia del Redentore i Farifei ; e co- in nuove onte quel tempo, che la prendo fotto manto di pura curiofità pietà del vilipefo Monarca concede al prendo lotto manto a pura cursonita pera des ruspeto nontrea conecue ma limpua fitiza Deh tu Maeftro ci petiniento è Vi noco di mentecatti di distero per qual occulta podefià lifata e vectee feppe delettivervi : i di arcogli il punte nd Tempo i no. Secoti Dominuo Deus exercitumo in [14.12: dit nabir, quia bas desir ). Città di nabir, quia bas della di Tempo della di anticolo della di contra della di contra della di contra di contra della di contra di c

debat semetipsum eis; ed quod ipse nof- tuoi piè la morte la falce infranset omnes. Ogni fatto di Cristo è scuo-, ta . Il Giudice Divino ti a promes-

Et tu rider?"

fo farti scrivere di cua mano il decreto I fitta: Ascende, & dabit cam Dominui ter le investive degli hapotilo jui ze- odofo al Repetche Profess Farle, ben- lanti. Apri un fil di rito tra labbri a leche pregeto dal Meflo, ito a chiamaticari, mitello , ed inorridito il canuto com- letui buoni aufipiej: Sii fermo lanti fimic. 16.

non odo il fegreto mormorio del vostro del Re della Siria fu vinto : da una cuor contra me. Mi dite importuno , factta fu uccifo : Mortuns eff Rex . mi nominate stridolo, mi condannate Chi ora più lodate? Uditori . Una per Civettone di mal augurio. Non è mandra d'Impostori, o un Michea gecosì? State ora ad udir la mia difesa, neroso, e veritiere? Morì il Re, per che ve farmi on per discolpa, ma per che quello stuolo meneri. Io vi deside amore. E come potreste voi crederni, lo vita eterna, trionsi immotrali. Vi come afcoltarmi con avidità, con pro- farò certamente Michea. Grido coftanfitto, qualor durate in questa medelima tiffimo, e fedele: Vivit Dominus, quia Rima, che so schiamazzo per genio, quodeumque dixerit mili Dominus, non per ragione? Tempo pur su, in hoc loquar. Mi dice Dio, che vi diche adirati contra i lor Profeti pur mi- ca : Acabbi speranzosi diponete l' arnacciofi gli Ebrei: E quando la finire- me contra la Volonta Divina : non te, gridavano, di farci veder fenza ri- vi augurate vittorie in morte: Voi bramedia perduti? Quando vi francherete a merelle più volentieri, che io vi dicefdipingerci colla vostra lingua, e co' ferali prognostici ogni stella cometa, Ifai, to precipizio ogni paffo? Deh fia ora già Amefige di tramezzare a tame nenie ut trillo; a torto non vi farò lo Ministro vero, è tanti epicedj una speranza; Loquimini, loquinstrai nobis placentia. Ulci Amos alla difesa comune, e più a ciò non disic: Dominus Deus locutus eft', quis non tre Ministri della vostra dannazione, prophetabil? Dio ci patla all'orecchio, i tre Pseudoprofeti della vostr' Anima di che fi querelano i vostri cuori? Sia- odiata: il Mondo, il Demonio, la Carmo Interperri, non Autori: Chi riferi- ne . Questi vi dicono : vivete lieti , fce non ha colpa : chi detta non può in- morrete falvi . Questi vi dicono : pu-

mo: Dominis Drie l'outer eft, qui non datene colpa non a me, ad effit. 
prophetatir i Cant fefolianti, ancre io l'. Del mai, che vincorta? Ahi, firei disleale a Dio, a voi infido, se in- e perché aver io coure; e brusu da teré piu all'a vofra compiscara, che pretende in comme de l'acceptation d mo: Daminus Deus locutus est, quis non datene colpa non a me, ad elli.

di vita eterna. Oh Dio! oh Dio! Io in mana Regir. Voglio anzi ripeterriqui uso ironie, e non basterebbero tut- in un nuovo Michea, il quale benche pagno: Et tu rides? diffegli. Sta mifu- lis corum, & loquere bona. Tolgami il randoti la scure sul capo la morte: è Cielo, rispose, spirito di si vil codar-con in mano la penna a scrivere dub- dia. Parlero le parole di Dio, emai non bia sentenza Cristo, l'Inserno sta tut- sarà, che come Proseta sia mendace, tavia aporto ancor per te, il Paradiso come Michea traditore: Vivit Dominus, fpeffo relifte agli urti della speranza : quia quodcumque mihi dixerit Dominus , boc loquar . Diffelo , e'l fece .. III. le però, non perchè parlo alto, Prediffeli eccidio, e morte, dall'arme fi: Che la finerete bene continuandola male: che vi aspetta la Gloria meritandovi tuttora l' Inferno . Questo veritiere, benchè indegnissimo, d'un Dio veraciffimo. Sapete chi vi parlerà. al genio, al gufto, al tradimento? I gannarfi, Lamentatevi fe i vaticini riefron falfi, non perché fono infaufti.
lo l'opposto, Se discredete a me, fiDio, Dio minaccia i atterniti atternia
date in esti : del mal che y incorrà a

fperanze per perdervi . Ponete mente | te bestemmie ò Traditore, ripiglia qui

Pfal.76. te di Davide: Numquid in aternum tis florem, sed cità evanescit. Falso, projiciet Deus? Or mentre così vive, perchè prepari nicchie, e scavi preciza, riposo in vita, ed in morte a chi se portanti di S. Cirillo. Mondano, Hinc gue le lue bandiere. Taci, taci dopo tan- difee nequaquam in perituris confidere.

Ic cosi è. Agostino O Munde proditor ! Che
V. E primieramente datemi un Pec- fronte insassina è cotesta? T'impegni a cator, che folamente abbia fede. Vi- dar felicità, fei in fin prodigo di tut- Fratzin va questí a legge del suo capriccio ; te le sventute: Cuneta bona promissis, Erem. diasi il più bel tempo, ogni spasso : sed cuneta mala profere. Sei salso in non metta a numero i suoi peccati, e tutto. Falso, perche promettendo triperché non ne fa conto, e perché vin- pudj, dai crepacuori? Promitir gau-cono ogni conto. Effere intanto non disma, fed largiria macrone. Fallo, può, che ancor credendo in Dio, in perche offerendo quiere, fitacci colle ambe l'ecernità, non gli morda l'ani-ma quel di me che fara? che non va-ces terbatro. Fallo, perche oftenando da tra se raminando quel pensier anfan-Primavere, accumuli paglie: Promot-

cd agonizza , mentre così palpita tra piz): Prominis flara, fed citò recedir. timori, e speranza, eccogli allo recechio VI. Dice vero Agoltino? Rispondezi il Mondo a rincorato , In abito di temi su, Peccatori affacinati dal Mondotto , in contegno di favio , in oc-do . Ma configliatevi prima colle vo-chialon di Profeta afficura falute certa fire sperienze medesime. Di quanto ci a' suoi Amadori. A questi dice: ha la vi promise, che mai vi paga ? Qual 'ua stagione ognitempo: fiori, esrutti premio vi die per tanta servitti, per si coglierii a buon martino: i beni pre-lunga ubbidienza, per st continui of-fenti fon voltri: i futuri incetti, ode- fequi, vifite, aguith, digusti, e corti-gii Fredi. Non ha onore chi haofice pondetuze? Se fedele vel fuggerifee la knza vendette. Neppur Dio vuole in voltra memoria, non altro, che folle-fingardi. Gli ferupolofi fono per gl' citudini, e difpetti. Or io cosiviftria-nheurabili: gl'ipocondiraci per gli Ol' go. Sperimentale voi il Mondo così pedali. Il nilo rallegra le ftelle: i mot. tallo, così infido, che fin nelle temti piacetino ancor a Divoti. Che tan-poralità promete, vi venne meno: Sa-pete come? Yagliami a si buon uopo te crudeltà? Il noltro Do mangia cuo-ti. L'abito non fa Romieo i anche te fa dell'antico Olore. Trovavasi un i. Apel. fin profano, non aucce. Che male e un vezzo che feoncio fa un Amore za brana d'incontrat terra ferra: feo. Holes-Lralafearli non è Sanuta, e ipoetifia, pri da lungi una Ifola. Dov' erano i di di sol Sbigiottic, perché fete Peccatori A di giunti i voti drizzò la prua ; e final. is say. maraviglio di voi! Se l'effet peccatori mente artivatovi , vi lu fopra ad un

non vi toglic l'effer uomini, il Cielo, falto. Rigidiffimo era l'Inverno; e da-ch'è per gli uomini, non può negarfi to perciò di mano presto presto al sua' Peccatori . O questi vi entreranno, cile, trasse scintille, appiccò suoco; o il Paradifo fara folitudine. Perché vi a brieve fipazio l'Ifola comuncio a muo-tecc. Dio Per se Reffo, ci penfi ui.
Cè ha penfato l'Alt omnes bomnes [al.] la iftablità il Marinajos fieche più vevos fieri. Un suo pensiero val più, che loce, che non ne scele, rifali alla natutti i vostri. Tanto deve essergli a cu- ve; e rivolgendo gli occhi vide, che ra la vostra vita, quanto dev essergli l' Isola immaginata era vera Balena. preziola la sua morte. Chi compera a Qui ora le smanie, e i gridi contra prezzo di sangue una mercatanzia, non quel mostro. E potesti, disse, singercosi facilmente la diffipa. Siere Catto- ti terra nel mare, marina belya? Più lici ? Tanto basta . O egli il vostro sicura del porto trovai la mia nave . Dio si proverà meneitore, o darà sem. Cedano però le querele vane del Mapre allegrezza, quiete, onor, fermez- rinajo troppo credulo agli avvifi im-

Quel paffaggiero errò, èvero, inprefto ora dividendo a'fuoi Soldati gli acqui-affidarfi: pure al primo moto volo alla fti della fua fpada E chi gli metto ficurezza molti, che fi rimafero, eon innanzi vefti nechiffime, e gaje: Nume chiude Olcor, ad un baleno annega profes diversorum colorum Sistara tractiono. Via, Peccatori, girate per quandumur : Chi fta affaccindogli a' piè to è vasto il Mondo gli sguardi. Che tracolle d'oro, bande trapunte a gemvi vedete ? robe affondate , onori fe- me: Supellex varia ad ornanda colla polti, vite troppo credule estinte. Ivi congeritur . E per noi pure il farà polit, vite (roppo e creaduc chinte. 1v) (tongeritur . E. per niei pure il Iarà trinovati un Giacob ; che fervendo per quatrordici anni: a Labano per la ficco la fua prodezza . Rubini , perpomefia della vaga Rachde, a I cm. po del peganicino non ha Rachde; vaticinava la Donna. In tanto di vere della considerati della ab, tra le carezze, ed abbracciamen giunto arfo di fete, perche abbevera-ti ebbe morte. E v'ha chi dia fede al to di polvere, al Tabernacolo della Mondo infido? Più. E v'ha chi sprez famosa Jacle, chiesele acqua; ebbe za il Logislator Divino per osservar le latte, e si addormi. Allor Jacle apleggi mondane? E v'ha chi carica di puntandogli un chiodo fu d'una del-colpe l' Anima, perché il Mondo le tempie, cucillo al fuolo, e imme-prometre portarla a galla nel Ciclo ? defimó il fonno alla morte, non più Uomo che frutto speri? Che le peeo. per Sifara forella al fonno, ma unige. relle di Giacob innamorate di verghe nita: Sopori mortem consociane defecit, infruttuose, e scorticate senza un pame 6 mortuur est. Tanto dunque disto pino , che le ristori , partoriscano dalla verità il Prognostico! La Donna Ges. 30. proli macchiate Et parerent maculofa, gli annunciava trofci, quando Jeele io non ne stupisco : è alla fine un eseguiva mortori. Sidara annegava siel branco di bruti (tolidiffimi: Et possiti fangue, quando in fua cassi gli canta-virgas alle correnti, onde bevono. van vittorie. O Mondo, Mondo de Per nulla tante macchie. Resto ben-Che sia del Peccatore ? Che fara del sì insensibile per orrore, e spasimo di Peccatore in alloritanarglisi la vita, cordoglio in vederle idea d'imitazio e quando entri in battaglia con efer-ne a Cristiani . Cristiani , perchè tan citi di Demonj ; stando non gli torte macchie di colpe ? Perchè tanti ni u' fenfi l'Anima? Che farà? Che fpergiuri, perché tante vendetté, per-avverré allora? Mori da Santo I cost che tante brame fozze? Per badare fuol diff: rectto tranquillo qual Anall' amico, per attendere al punté giolo I None devidut foota. Trionfo glio, per un diletto volatile? Dirai dell'Inferno; or atricohifee delle gemtutto , con dir per niente . E per me della Beatitudine . E in verità ?

Il Mondo ti prognostica quello appunto, che una delle fue donne progno- feta falso? fcito in campagna contra gl'Ifraeliti . Se ne doleva altamente fua Madre veggendolo tardat tanto. Una delle

Jud. 13. fue Damigelle dicevale : Forfitan nunc

niente tante lordure ? Mifero te nel-lo stretto importantissimo della morte. ra nelle brace tartaree ? Quanti sten-VII. In quello stretto , in quell' dono il piè alla catena lunghissima , ora, in quel momento, che fia di te? infinita dell'eternità? E non è questo effere il Mondo Amico omicida, Pro-

flicava a Sifara Capitan Generale di Giabino Re da' Cananci . Indugiava sil Mondo . Chi mai nego', che molti 1; Sifara a ritornarfi in fita cafa dopo u. de' miel Seguae'i darmaroutifi - Ma quan. 1. Paral. ti pur vivuti al mio foldo reftaron fal. 33. vi? Salvo un Davide, eppure un tem- Lue. 7. po adultero, ed omicida. Salvo un Mart.y. Manaffe, eppure per cinquantacinque Luc. 19. dividit fpolia , Signora , dateri pace ; anni idolatro , facrilego , micidiale , ti- Matt. 14 anzi godetene. Il figliuol vostro starà ranno. Santa Maddalena dopo più an-

Cielo; voi l'empirete. Dilettiflimi, Dilettislimi, mai non è più ingannevole il Mondo, che quando fonda in verità le fue menzogne, ifalfifuoivaticinj. Ordino Dio nel Deuteronomio, che quando alcun Profeta menzognere aveffe propolto alcun fogno, e, affegnatone fegno, fuccedeffe cosi, che gli levatiero la vita. Si surrexerit in medio tui Pro-Deuter. pheta ... & prædixerit fignum, atque portentum, & evenerit quod locutus eft, Lorinus Propheta ille interficietur, Mio Dio, or fe fuccede come prediffe, perchè Lyranus ha a morire ? Per questo stesso. Se

ibi.

ibs.

numerabili in una Dogana. Zaccheo dopo le usure : e Principe della Chiesa Pietro dopo effere stato un Discepolo

rinnegato. Speranza, speranza dunque,

ò Peccatori. Di Peccatori è popolaro il

non succedesse, sarebbe conosciuta da tutti la fua falfità, e verun non vi farebbe, che gli avesse fidanza; ma uscendo vero il suo detto, corre il rifico, che per credergli tal verirà, molti poi il seguano nellebugie. Muoja, diec Dio, muoja questo Profeta, ic avverrà ciò, che prognostica : Et evenerit quod locutus est . Non v' è verità più dannofa, che quella, che fa base serma a Numi salsi: Propheta Abul in ille interficietur . L' Abulense : Quia posset aliens persuadere quod iret ad Deuter. colendos Deos alienos, nisi interficere-13.9.3. tur . Egli è verissimo , Uditori , che falvaronfi questi , di cui l'asserisce il Perchè imitate la lor Penitenza? Anzi, perchè non lasciate le colpe . Adunque mai non più falfario il Mon-

zogne

tà , perchè ubbidiate alle fue men-

Tromba Quaref.

ni di scandali . Matteo su Discepolo di punirvi : sgannatevi , vi dannerete sen-Cristo dopo gli affastini, e estorsioni in- za rimedio. Vedere questa verità ne' prognostici di Giuseppe a i due Ser-vidori di Faraone . L'uno , e l'altre mancò all'obbligo del fuo uffizio, dice Filone : ambi in carcere : ambi ebbero fogni misteriosi ; eppure al Coppiere prognostica Giuseppe, che uscirà libero, e sarà riposto al suo uffizio , ed al fuo onore : Restituet te in gradum pristinum ; c al Panettiere presagisce morte di forca, obbrobrio , disolazione : Suspendet te in cruce . Giuseppe , non peccarono entrambi ? Lo dice il Testo: Accidit, ut peccarent Domino Eunuchi, Or perche tu annunzi loro fini si opposti ? Prevale forse in te verso l'uno l'affetto? Che affetto, fe lo interpetro. Ne' lor medefimi fogni chiudefi la fortuna dell'uno , la sciagura dell' altro . Efaminiamo i fogni . Vedea innanzi a me, disse il Coppiere, una Vite bella con tre palmiri, che producendo gemme, fiori, e frutti in istagion propria, porei prendere uve, fpremerne il fugo nel bicchier di Faraone, che avea io in mano, e ministrar la tazza al Re: Tuli ergo was, & express in calicem, quem tenebam , & tradidi poculum Pharaoni. Va, ripiglia Giuseppe, che ru farai certamente restituito alla fortuna antica. Su, all'altro. lo vedea, diffe, che mi soprastavano al capo tre cancitri con pane, ed altri cibi del Re, e che venivano gli uccelli a mangiarne : Quod haberem tria cani-Mondo . Ma a qual fin vel ricorda? | stra farina super caput meum . Tu fci spedito , prognostica Giuseppe . Morrai di morte pessima. Piano, Divino Interpetre . Son fogni tutti , e do , che quando vi propone tal veriaffai fimili. L'un fogna vino, l'altre pane. Veriffimo;ma in qual maniera? Il vinoin mano: Calicemque in manu mea: IX. Udite , udite , parla Gesu : ma il panein capo : Super capit meum. Dominus locutus est. Sapete di che Questo è il divario, Cristiani, che ren-parla ? Vuol vaticinarvi il vostro si- de si contrari i fini. Il pane della Fede ne : Quis non prophetabit . La rea ful capo, e senza passare alle mani dell' vostra vita qual csito avrà? Sevi da- opere; vaticinio di morte eterna . Ma rete alla penitenza come coloro, che il vino dell'amore nelle mani della ubbifurono peccatori, e si salvarono, dienza prognostica eterna vita. Sogcom'esti vi salverete ; ma secredendo giugne nuovo mistero , Ugon Cardial Mondo, vi perfuadete, che perchè nale. Aver nella mano il Calice è cooquegli fi falvarono, vi falverete fen- perare alla Passione di Cristo con oze pentirvi , fenza emendarvi , fenza pere di penitenza al dir dell'Appostolo:

Coloff : 40.

Tofeth. I.z. an-

Calicem in manu habet , qui Christi re della coscienza, che lo spronano i passionem habet in opere. Vedete dun tralasciarle. Tal ritrovavasi Agostino: que il mistero dell'uscire il Coppier Era già in punto di abbandonarle : libero , e l'altro dannato a morte ; quando fatteglifi incontro lagrimofe , perocche, quantunque fia vero, che e querule, con voce bagnata da un peccarono ambi ; tra due che pecca- pianto teneto, gli dicevano ; Dimitvita chi fa penitenza delle fue colpe; ti per fempre da chi si lungamente ed esce dannato chi non la fece: Pin- ricettaffi nel cuore, e per poco non cerna, qui peccavit, moral va eminen. facesti tuo cuore ? Strettezza si amatiffimamente Ugone , fed poftes libe- bile patferà in sempiterno divorzio ? ratur , fignificat parattentes . Piftor , A momento ifto non erimus ultra teimpanitentes mortuos in peccasis. Sta tano da chi ti die vita ? o che tivale bene ; ma Giuseppe Istorico scopri la vita senza chi sa selice ogni vita ? nuovo fondamento nella diversità del Putafne fine iftis poteris? Peccatoti, prognoffico infaufto del Panettiere . Udi questi le buone nuove, che diè Giuseppe al Coppier di Faraone, ed do al mio Idolo? Io, dice un'altro, entrò in isperanza di udirle ancor per se fomiglianti : His auditis simile priori præsagium expectabat. Contidetos- e senza amare chi m'ama? E'impossifi reo come l'altro, in carcere come bile. Ma ahi di me ! Che fe ciò è iml'altro y e con vision somiglievole ; possibile , farà pure impossibile il faltracva di quà un fine stesso. Uuom temetario, che speri ? Seti vedi reo to- tro . E con qual faccia vedrò, mi dame quegli, e come quegli non tieni il rò a vedere al Mondo ? Ma oh Dio! calice nella mano, in che fondi le fperanze della tua libertà ? Tieni tu e- dizio ? Io ho a restituir ? dice l'altro:

siq.c 3. gualmente il calice in mano come l' altro Reo, e ti prognofficherà Giuseppe la libertà come all'altro. Ahi Peccator gabbato dalle fperanze vanedel Mondo. Vedi che Davide, e gli altri furono peccatori . E' verità : ma dove tieni tu il calice della penitenza, che tennero essi ? Eglino piansecommendi. Eglino fecero opere buone, tu non ne lasci una mala. Adunque in vano speri salvarti com' effi fenza pentimento, e fenza pene. Adunque non in vano ti fi prognoftica dalla tua impenitenza la tua damazione. Amico infido, come Profeta falfo,

> me il Demonio . Staffene il Peccator Scala di Giacob fe non porger lebracfollecito, e perplesso tra il diletto di cia per ricevere tra esse chi visaliva? proseguir nelle sue colpe, e le puntu- Perche morì Cristo a mani stese, se

peccarono ambi 3 tra due che pecca- pianto tenero, gu dicevano, primira no esce libero del carcere di questa visne nor ! Ed hai cuore di separar. Conf.e. qui peccavit, & suspenditur, significat cum in aternum ? E potrai vivere lonnon ifperimentate in voi altrettanto? Io ho da frar tutta la vita fenza un guatfenza un penfier di tanti penfieri, che midilettano? Io, fenza vedet chi amo, varmi. Io ho a perdonar ? dice l'al-E con qual faccia comparirò al Giue che ? ho a perdere di roba, e di decoro ? Infelice che dico ? Sarà meglio perdere il Paradifo ? Non più peccare, rifolye Agostino. A lasciar le occasioni, decidon eli aleri, a perdo-

nare, a reflituire, a viver bene. XI. Ode il Demonio astuto queste ragioni : e temendo che non pigli ferto amaramente fulle lor colpe , tu le mezza la rifoluzione, esce incontro al cammino al Peccatore, fatto Profeta di fua falvezza eterna . A tal fine s' introduce Predicator della Divina Mifericordia. Cita molti luoghi di Scrittura, che l'afficurino. E quello d'Ezechiele, che non vuol morto il Pec-Adunque mentifee il Mondo come catore : Nunquid voluntatis mea est Excel. mors impii ? Nolo mortem Peccatoris. 18. 6 qualor ti fa animo a peccare coll' e- E quello del medefimo Profeta, on- 33fempio de' Santi, che furono pecca- de ad ognora che torni a Dio, gli fi Matt. tori, dandoti fperanze fallaci dimorte promette perdono, e abbracciamenti. 11. E l'invito generale di Cristo senza es-X. Convinto di falfario il Mondo, cludere un folo : Venite ad meomnes. eccomi a mostrarvi traditor più enor- Soggiugne . Che altro facea Dio nella

non

morte peggio. O chi vedesse che avperche dispersii per aver peccato :
viene in quel punto con chi accecò
al proprio rifico , perche peccasse più
gradum omnit maltita , conchiuse 1' libero ! Vedetelo in Giuda . Va rife- Autor accennato, speruit oculos Darendo San Matteo i pasti, che diè per mon. disperarsi, e comincia con queste midas . Ma che ? era egli cieco innan- mo. Uomini , che credete alla pro-

non per istringersi al petto aperto chi zi ? cieco, ri sponde una pennadotta: non per neurogent as personnel de la competencia por indebat , pofiquam Stanitu.

Gon 18, giungagi ? Che più ggi finacque in Caim peccaret non vindebat , pofiquam Stanitu.

Bitribit Caino, ed in Giuda 8 non ggi la col
peccaret non vindere Dio Stanitu I delimiti
Gon 2, p. 1a disperazione. La Mitericonda Una malragat di canta mole , una patient
Gon 2, p. 1a disperazione. La Mitericonda Una malragat di canta mole , una patient Abulib. Divina è infinita : non ha lidi , non siealtà col miglior Amico , una ingra- c.4.5.5.
Mat. 2, ha limiti di tempi , edi peccati . Alle- titudine col maggior Maestro , una Hiero in ga l'autorità del Grisostomo: Non im- impietà col più pietoso Padre, un fa-Pf. 108. peditur temporis angustia Misericordia crilegio contra lo stesso Dio, non si Chrysoft. Dei . Quid est peccation ad misericor- lascia vedete? Un latrocinio continohem Lin diam? Tela aranea, qua flante ven-vo, un tradimento si enorme, una Pf.40. to nusquam apparet. Vedete, Udito-tal fimonia si ascondono a' suoi occhi? ri, quanto claggera il Demonio la Mi- Cum peccaret, non videbat! Che vofericordia di Dio ? Vedete come age- lete Uditori, se accecollo il Demonio? vola il petdono de' peccati ? Ma , Se vedea Giuda ciò che faceva , com' perché in tanto ingrandirla , non vi era possibile il farlo ? Ma sapete oncforta a follevarvi questa Misericorde tanta baldanza in Giuda, ondetandia, e perdono ? Qui giacciono i ta fiducia, onde la cecità? Dall'averfuoi inganni. Vi ditò io, chepreten lo affidato il Demonio nella Mileri-de questo Predicator di dannazione cotdia: Confidebat enim in lenitate Chrysos. colla Predica della Mifericordia? Pre- Magistri ; già or gli torna gli occhi , hom.84. tende impegnarvi piùne peccati; giac- perchè veggendo la fua malizia, dif- in Mat. chè, sicuri che Dio è misericordioso, perisi il perdono : Tune vides Judas. non ulcirete mai del vostro pericolo-fillimo stato. Proseta falso per un la-to vi facilità il perdono, petchè pec-to vi facilità il perdono, petchè pec-chiate i per l'altro vi sta impossibili-desti per prezzo la Misericordia, chi tando questo perdono ad oftinarvi . ti dara prezzo a ricomprarla? Tune Avanti a voi diminuisce la colpa col- vides Judas . Dilettissimi, tal su l'urla speranza della misericordia : avanti to di questa batteria , che parvea Giua Dio efaggera la offesa, perche vi da minor male afforcarsi, che tollegaftighi la fua giuffizia . Ivi felama , ratla . E non era quefto ftesso il De-che siete suoi , perchè volete voi es-monio , che facilitava la colpa colla ferlo ; e ch' è prodigalità darvi aju- speranza della Misericordia ? Eppur ti, fe già non gli ammettete. Ivi cla-questo, che non merita Mifericordia chi la disprezza, al tempo stesso, chevi Ancor per lui occulta ora la Giustiagevola la colpa in confidenza della zia , perchè s' impegni in peccare ; Misericotdia . Questo sa in vita ; in nella morte , occulta la Misericordia ,

XII. Più anche fa a fedurei l'invido Mat.37, qui eum tradidir, quod damnatur ef. [a ferenza della Micricotta), aggiun fai, pamienti ductiur, retulia triginata e muovo incentivo proponendo la argenteos. Ricordando Giuda la ven- libertà, che tien l'uomo a convertirdita del Maestro Divino, e ch'era egli si, e a conseguirla. Tu resti libero già dal Concilio factilego dannato alla dicegli, per darti a Dio quando tu il morte, mosso da penitenza rescitten- vogli . Il tuo arbitrio non è soggetto ta danari, gittogli al Tempiò, evolò a catene ? Io non mi maraviglio dell' ad affogarsi . Fermiamoci in quel Tune. astuzia si grande in un Demonio; stu-Allora vide Giuda: Tune vident Ju- pisco di tanta sciocchezza in un uo-

hom.13. 4.46.

Lanuxa non acquiescunt veritati, credunt autem l'Anima tua, e tilegò con catena d'un e sdegno di Dio sopra chi discrede alla verità di lui , crede alle menzogne del Demonio. Ira e sdegno, sdegno ed ira. Ancor dubito, che per punto sì necessario non mi abbiate favorito di piena intelligenza. Mi spiegherò forse meglio con un' Apologo Arift.in di Ariftotile . Sforzavasi Ariftotele

ammetter Tiranni, Introduce a tal fine un Cavallo brioso, che osseso da certi animali pretendea vendicarfene . Die notizia de fuoi difegni ad un' uomo, il qual approvatigli, fe gli offerse in ajuto ad impresa egualmente generofa, che giufta ; avilaffeli però, che a ficuramente efeguirla doveva egli accorrervi Cavaliere in lui ; e con cio l'un colla fua leggerezza, l'altro colla fua induftria confeguirebbero la vittoria . l'arve ragionevole al Cavallo cotal proposta. Adunque, Amico , ripiglio l'uomo , egli è meflier , che ti lafci infellare, e perchè più a tempo ti muova nelle occasiofioni, convien metterti freno; e perchè può presentarmisi motivo di avvivarti il paffo, io mi porrò fproni , Così ben provveduti affaliremo il nimico, tu resterai pago, io col gusto di averti dato ajuto 3 e poi ti lascierò libero perchè vadi ove vorrai . Confenti con tai promesse il Cavallo: lasciossi insellare, frenare, e che l'uomo falisfegli su . Ed ecco al punto quantunque sia il suo cuore una pietra Resio comincia a pungerloalla via del- durissima , vuol tornarsi a lui , nol la fua cafa. Colà legogli al collo una cavezza forte di ferro, e fervissene poscia a sua balia. Ma? E lepromesfe di lasciarlo libero ? Ebbero l'apparenza fola di promesse. Queste sono, conchiude il Filosofo , le promesse , che fa un Tiranno pretendente. Le

medefime promeffe, ripiglio or io ti

fa, Criftiano, il Demonio. Non ti

diceva, che ti confesseresti a tuo ar-

bittio ? Non ti afficurava, chein vo-Iendo', usciresti delle occasioni? Co-

meffa d'un inimico falfario, di voi che, me non n'esci ? come non ti confesfarà ? Potreste rispondermi, perchègià, si ? Perchè credesti alle sue promesse. ve lo prediffe San Paolo : lis , qui come il Cavallo . Facesti falirlo sopra iniquitati, ira, & indignatio. L'ave- vizioso costume, perchenonti sia age-te inteso? Uo' ripeterlo per tutti in vole quello , che vuoi, o quando il volgar nostro. Pende, precipita l'ira, vuoi . Questo era il prognostico di Paolo: Iir, qui credunt iniquitati, ira, & indignatio . Frutto della tua fede alle promesse false del Demonio l'ira, c lo sdegno d'un Dio vivo, e vero. Quanti , e quanti fi querclano oggi fenza rimedio in quelle grotte infernali per aver creduto a questo Profeta falso? Quanti ardono nelle fiamme vendicatrici, crescendo l'incendio col liquor si foave della Mifericordia temerariamente abufata? Iis, qui credunt iniquitati, ira, & indignatio.

XIII. Benchè io non vo' qui, che restino le sfrontate menzogne, orpellate in promesse dal Demonio, fenza altro supplizio che di rimproveri. Ho troppo robuste pruove a smentirle, e a farle divenir difinganni . Istruito da quel perfido Maestro tu dici, ò Pecatore, che la Misericordia di Dioè grande : grandisfima, infinita convienche fia, feti foffre a servirtene per Padrina delle tue feel. leraggini . Ma piano : che per immenfa che lia ella in sè, non ési grande forfe con te, qual te la fingi. Riflettesti mai a quella frase dell'Evangelista San Luca, con cui riferi, che il Redentore posessad orare nell'Orto lontano da'fuoi Difcepoli ? Quanto lontano ? Un tiro di pictra: Etiple armlfus eft ab eis, quan- Luc 22. tum jactus eft lapidis. Quanto un tiro di pietra ! Si, dice Simon di Cassia, perche in questa vita mai non si apparta Gesil dal Peccatoretanto, che fe, ritruovi : Quantum jactus est lapi-dis. Così ora il di Cassia : Ut nunquam tantum in hac vita Christia ab 13.6.30. aliquo elongetur , quam cor lapideum hominis etiam peccatoris, adipsum non poffit , fi voluerit , plene converti . Che conforto al Criftiano ! Seminaccia il pericolo della tentazione, udirà il clamor dell'Anima, perchè è dappref-10: Quantum jactus eft lapidis. Secade in colpa e vuole alzarfene, non è lungi per dargli foccorfo: Quantum jattus

tore, che hai qui la fune, con cui misurare per te la Misericordia di Dio? Pur'odimi : che nel Testo medesimo ho a mostrarti il più orribil segreto di questa Misericordia . Quanto era la diftanza ? 'Un tiro di pietra : troppo brieve misura : Quantum jactus est lapidis. Ma perche l'Evangelista non la divisa per passi, per cordella, per canne ? Oh il gran mistero ! Chi fpiegò la vicinanza per la fiducia, avverti il modo per lo timore. Questa è la differenza tra quello, che si mifura per pafli , per cordella , per canne, e quello, che per tiri di pietre, che l'uno ha misura certa, serma, fiffa, ma il tiro della pietra non l'ha. Sarà maggiore il tiro della pietra se l'impulso è maggiore, e sarà minor se minore. Non è così ? Il medesimo Autor così prosegue : Propius , & longins lapis potest project, prout vatetudo minor , & major fuerit jacientir . Adunque avverta il Peccatore , che sebben la Misericordia è in sè stesfa infinita, ha però certa mifura il fuo esercizio. Quanta ? Quantum jactus est lapidis ; un tiro di pictra . Non iono passi, non sono corde, non sono canne, perchè non ha determina. ta misura : Proinde, conchiude il Cafia , melius sub indistincta mensura de-Jeribitur, quam fi determinata mensura jactus lapidis poneretur ; Ben tu peccato, che commettessi ? Niuno . I re in questa Miscricordia, perchènon ne fai la mifura.

mettani, Giudei, Eretici, Scismatici chi cerca ajuto vuol mettere alcuna precipitano ogni di all' Inserno a mi- cosa per la sua parte: Adjuva me .

Tromba Quaref.

eft lapidis . Sembrati intanto , Pecca- i gliaja . Equanti de Cattolici medefimi a dannano; e Dio volesse, e non susse la maggior parte? E la Misericordia di Dio lo toffre? Si certamente. La Mifericordia celebrò un contratto di società coll' Anime : Societas noftra fit cum Patre, & cum Filio ejus Jefu Chrifto . La Divinità mette il capitale del Sangue di Gesucristo : le Anime han da mettore colla grazia le diligenze . Chi mettele, ha per guadagno la Gloria; e chi no, perde il guadagno, e va a finire nella prigionia dell' Inferno . Srupifco San Giangrifoftomo al vedere ciò, che succedde alla Cananea con Cristo . Ad alte voci chiedevagli mifericordia, perche curaffele una figliuolo fua , posseduta dal Demonio : Miserere mei Domine fili David. Non Mat.15. ne ha in rifpofta una fillaba : Qui non respondit ei verbum . Che mai è chrys. questo ? grida la Bocca d'oro : che in Mar. novità inaudita ? Quam novum , at- Oritho. que inauditum hoc est ? Il Sole niega 7. de i fuoi raggi ? La fonteacque ? il Cie- diverf. lo influffi ? Altri invita a' fuoi doni Jos. 5. non cercandoli ; a questa cercandoli gli conrende ? Non offerse salute al Paralitico ? Vis fanus fieri ? Al Cieco di Gerico non pose in sua mano l'onnipotenza? Quod tibi vis faciam? Come qui supplicato neppur risponde? Non risponde forse, perche la Donna è Gentile : So , che lo dice S.Girolamo 3 ma Gentile altresi era il fai, Peccatore, che ha Dio ufata con Centurione, ed efaudillo immantinente misericordia fin oggi : sai pure se te : Ego veniam, & curabo eum. Sate la usera sino a domane? Non puoi pete perchè o non la ode , o race ? Luc. 18. faperlo . Eccoti qui il tiro della pie- Perchè cerca misericordia : Miserere tra. Ti ha tollerate le colpe, che hai mei. Il Centurione chiedea falute : per- Hieron. commesse fino a quest'ora : chi pero ciò subito ed ascolta, e concede. Ma in Mar. ri afficurerà, che ti foffrirà il primo fino a quando s'infinge colla Cananea, 15. che priega mileticordia? Finche la prie-Questo è il tiro di pietra . Adunque ghi bene. Donna torna a cercare: Dose ti fidi del Demonio per peccare mine adjuva me. Già le parla Cristo: colla temeraria fidanza nella Miseti- Non est bonum sumere panem filiorum cordia di Dio, vai si lonrano dall'in- &c. Ebenchè sembri seccaggine, era disdovinarla, che piuttosto hai cheteme- porla colla umiltà al benefizio. Già le cocedecio, cheglichiede; Fiat tibi ficut vis. Ma perchè ora? Non vedete? La pri-XIV. Ho fin qui detto poco . Co- ma volta cerca mifericordia fenza offerir me si consa con tal Misericordia la dissua parte cosa veruna: Miserere met. dannazione di tanti ? Gentili, Maco- La seconda, cerca, che Cristo l'ajuti ; e

Questa è la ragione, perchè allorane-ii Demonio, perchè non deve effere for cappa de la ragione, perchè allorane-porra tutta di Dio la falvezza d'Pes-lon di Paolo Granatenfie: Aduler di-caronitta di Dio la falvezza d'Pes-lorane, per la responsa de la respo Domin. flor di parte la cooperino de la contra cont Mat.14. teriam , cui prafiet iple formam.

la dannazion di tante Anime ; e sen- stetagli una buona confessione innanza lasciar di esserlo dannerà purnoi, zi sua morte ; tanto ci vuole, e non fe abusando della misericordia , non più , a farsi salvo . Menzogne più deponiam, per la nostra parte quanto testabili! profezie pili falle, e pili spingala a comunicarsici: Nonrespondannose! Giovine all'erta, odi ora Demonio Profeta falso : Misericor- uomini, e le morti sono i suoi parti.

Ps. 110. diam, & judicium cantabo tibi Domi. Parti si son veduti, dice il Cardano, ne . Canterò , Dio mio , la tua mi- di sedici mesi : altri , dice Avicenna, fericordia, che l'accorda alla Giustizia. Chi peccò, e dispera, oda cantarsi della Misericordia : Chi pecca perchè fpera, oda il cantico severo della Giuflizia : faran veri ambi i prognostici

contra i falfi del Demonio : Audiant Hier.ibi. camicum mifericordie peccatores , qui de sua salute desperant : Audiant canticum judicii contemptorer, qui dicunt: Misericors est Dominus : peccemus; indulgebit nobis: .

### SECONDA PARTE.

XVI. Ut mi fon riserbato per fine tuor mensium . Che varietà è ella il terzo Profeta falfario, tanto più pericolofo quanto più infinto , c domestico . Sapete chi siasi ? tre della Madre : Non idem est omni-La carne, l'appetito, l'amor proprio. Dimandigli il Peccatore, se sa che sia per effer di sè ? Che gli risponde? Sta lieto, ti salverai. In che lo sonda ? Il Mondo allegava gli esempi di color, che furono peccatori, e fifalvarono; il Demonio fondava la profezia nell' infinito della Misericordia . L' amor ha per vivere nel Mondo . Dica Daproprio va per altro cammino. Men-

tenza : vo' che si appartino dalla colieriam, cui praftet iple formam. I tenza : vo'che si appartino dalla col. XV. Adunque ben può, Cristiani, pa, che si consessiono. Ma a tempo consarsi coll'estere Dio misericordioso suo, dipoi. Colui ora è giovine, badit ei verbum . Dica il Peccatore : me. Chiamò Tertulliano questo Mondo Tertul. Adjuva me. Cerchi, che Dio ajuti ventre della natura, in cui stanno gli ap. Caus. le sue industrie, e non dubiti conse- uomini come i bambini nel ventre se della natura. guir la misericordia : Fiat tibi seut delle lor madri ; sicchè legravidanze Santia vis . Parli il Proseta Davide contra il del Mondo sono i nascimenti degli moza; s.

fericordia, e la tua giustizia. O dol- di quattordeci. Celio riferisce di un Cardan. ce cantico, o nobil prognoftico! fa Gracco, che nacque di dodici mefi ; apud contrapunto a questa atmonia S. Gialtri, Plinio, di undici : Salomone di de safe. rolamo . Colui canta bene della Mi- sè : Decem mensium tempore coagula- 1.1.e.10. tur fum. La Madre de'Maccabei d'un Av.o.de fuo figliuolo, che nove : Te in utere Anima. novem mensibus portavi ; e questo Calius fuol'effere il termine comune. Mato. lib. 12. glie questo comun termine, che altri var ledt. molti fien nati più presto ? Quanti plinda agli otto mesi ? Dalla moglie di Fince , cats. un de' figliuoli d'Eli, ne'ictte. Ludo- Sap 7. vico Peramato riferifce averne cono- 1, Mach. sciuti di cinque, e quattro ; eper fin 7. Eldra nel fuo quarto libro dice, che 1. Reg 4negli ultimi tempi nasceranno alcuni 4.Ef.6. di tre mesi : Et pregnanter immaturos parient infantes trium , & qua-

questa ? E' un dirci la 'natura , che non v'ha tempo fisso di star nel venbus (patium intra matris uterum remanendi, traffè nobilmente il Lorino. Adunque se il vivere, come dicea Tertulliano, è star nel ventre della natura, e il morire è nascere all'eternità , come non v'è termine fiffo di star nel ventre della Madre, non v' vide, che l'ordinario termine è di fette , dice , il Mondo , perche febben | tant'anni : Dier annorum nostrorum in ps. 80. molti peccatori salvaronsi, su, perchè ipsir septuaginta anni : Aggiunga che incea fecero penitenza. Mentre, foggiugne, ins più rubusti d'ottanta : Si autem in Hebr.

Senec.l. un Gentile : Ista, parla Seneca della 2.ep.12. morte, ista tam juveni ante oculos debet esse, quam seni. La ragione è ve-2. Timal, riffima : Non enim citamur ex cenfu. fembrano agguifa d'arbori gli uomini? lo, è diposito : Bonum depositum cuftodi. Timorco tieni conto della vita, Chinano il capo, cioè la cima. Soffia dell' Anima, del corpo stesso. Que-

Orig.l.4. gene : Ipfam animam, & corpus, dein Lev.6. positum accepimus a Deo. 11 censo pagafi a tempo stabilito : il diposito rendefi ad ogni richiefta del padrone : e l quindi la vigilanza del Dipofitario . Dottiffimamente Mattia Fabro Gefuita : Matth. Cenfus nonnisi evoluto termino ; De-Fabr.in positum autem omni tempore repeti po- Qual tronco immobile ; che quel chi-

tum , non Cenfus .

Abbi tempo; fii vecchio, nontigiunga improvvifa ; prima di chiuderti gli Siete foddisfatti della confessione di vita ? Chi tel promise ? La carne ? mò egli la vita ? ombra della morte? lo stesso, se lasciamo la consessio-Vita in deliciir agent & mors est, & ne nelle angustie del tempo, e della umbra mortir. Attento ora a me. Ve-

chiare fono le voci della sperienza de cavallo ? Nemmeno. Come aveva io a prendere fimili abbagli, febben fo, che l'ombra è conformeal corpo, che non fi tocca? Quanti più muojonfi la fa, e il corpo è conforme all'ombra. Adunque, fia, comedicea S.Bernardo, la vita ombra della morte : oppur fia, come altri vuole, la morte ombra della vita : se la vita è di cavallo sfrenato ne'vizj, farà per avventura facile, che sia la morte d' uom ragionevole? Se vivi qual bruto, ti confesserai come uomo ? Non è impossibile alla Divina Grazia ; ma è molto difficile a'mali abiti de'tuoi vizi. Tu ripigli. In quell'ora, è sperienza de nostri occhi, tutti si compungono, tutti fi umiliano, stringon la mano, dicon che sì, o colla bocca, o chinando il capo a quanto il Confessor lor propone. Ed io domando : Chi fa, come ciò dicono, o fanno? Quel cieco di Betfaida diceva : Ueggo gli uomini portarsi da arbori : Video homines velut arbores ambulantes. Cicco illuminato da Cristo , in che ti Mat. Non è cenfo, il conferma l'Apposto- Eccolo. Vedrete che fosha un vento valido. Che fan gli arbori in fentirlo? di nuovo il vento : altra inchinaziosto è il buon dipotito, comenta Ori- ne, altra, ed altra. Ma il tronco non fi muoye, In questo fi somigliano gli uomini agli arbori. Soffia forte la infermità : vola il Confessore, suggerifee al moribondo: Duolvi di avere offeso Dio ? China l' inferno il capo . Perdonate all'inimico ? Altra inclinazione . Il cuore intanto come stà ? teft . Talis est vita nostra ; Depos. narsi su solo forza nel vento del pericolo. Paffi il vento, torna arbore. XVII. Passo al resto, ed al fine. Forse non è così ? Dimandate a coloro, che fi trovano in fimil rifchio; occhi, ti fi dia a vedere la morte . allora ? Ho io udito molti risponder-Farai buona confessione nel fin della mi: Se io così morivami, mi dannava. O arbori destinati a suoco eterno! Odi ora S.Bernardo. Sai, come chia- E perchè non prognosticherem di noi defti l'ombra di un'arbore ? spessissi- ta, perciò ei promette libertà di mo. Ripiglio: l'avesti per ombra d'una operar bene in morte. Sono promesse muraglia? No certamente. El'ombra erudeli, fono vaticini falsi. Brami ap-

va Dom.

Palcha Jelt. 3. 52.

prendere il far profezie vere? Odi Da- | Tempio all'Inferno ? Che novirà mi vide: Tuussumego, salvum me fac. succede ora qui? Ecco un' Angiolo Signore priegoti con gran ficucia a fall sceso dal Cielo. Che cerca? chedisevarmi ; perocchè io sono tuo. Non più gnò ? Datemi, grida, i vostri nomi . che per questo? Santo Re. Chi altro Ecco, gli serivo in altrettante carto-v'ha, che non sia di Dio, enon possa line. Venga ora quà quel sanciulletto. dirgli Tuus sum ego? Cosa facilissima a dirfi, si; difficilifima ad effère. Tuo perchè tua creatura : tuo perchè tua Redenzione; tuo perchè mi facesti Cristiano. Ma tuo con verità, come Davide, perchè il mio cuore ètuo? Ci ha gran Ambr. difficoltà S. Ambrogio : Non potest dicere Sacularis : Tuns fum . Dica ad altri uno Schiavo : Son tuo . Tu ne perchè facciasi questo decreto ? L'ha menti, ripiglierallo il Padrone. Sci fo- l'atto Dio ab eterno. Alcun di noi fi lamente mio . Così dicendo un mal Cristiano a Dio : Sono tuo ; usciranno lo stato, in che trovati di coscienza, fuora a difdirglielo quante passioni , quanti vizi lo fignoreggiano . Si farà Sapete, perchè non gli fuccede ora, innanzi la lusturia, e griderà se' mio, in questo punto ? Perchè questo picperchè stai servendomi di e notte : Venit libido, & dicit meuses. Griderà dia a proccurar col pentimento a fall'avarizia : Tu se' mio , perchè mi ti varsi. E non ti penti ancora ? Odimi, rendesti schiavo a danaro: Venit ava- odimi : se oggi non ti salvi, dannanritia, & dicit meus er . Gridera l'ambizione : Mio tu fei, perchè confegnafti Ma che diffi domane / E fe ti danni la tua libertà al mio fumo : Venit questa notte ? se prima di tornare in ambitio, & dicit plane, meus es . In tua cafa ? se in uscendo alla strada ? tal maniera andran comparendo i vizi Questo altrui infortunio ti farà certo, cercando i loro Schiavi per suoi : Ve- che può succedere a te.
niunt omnia vitia, & singula dicunt, XIX. Avvenne in Ispagna nella Citniunt omnia vitta, & fingula dicant, meus et . Ed essendi così, potrai u dir tà di Valenza, che un Cavalier an det. de vero, dicendo a Dio : Signor, tuo mogliato pigliò divozione a una Mo-

fua dannazione? Quando comincierete davvero a traf- Chiefa di notte . Dio mifericordiofifna il Demonio, v'inganna la Carne, tua tolleranza! Giunfe la notte orrilo vedeste già : volete ingannarvi voi bile ; e avvicinandosi egli , vide la ch'io vi parlo, e voi fiete in si reofta- re, e erovò in mezzo, un tumulo coscreste in questo medesimo punto dal si e molti Cherici, e Religiosi cantando

Il primo, che è da questa urna tratto a nome, allo stante medesimo cadrà nelle fiamme eterne dannato ? Che pallidezza vi veggo in volto? che palpiti vi fentite nel cuore ? Ahi di me, ognun trema, che non fia egli il primo ad uscire dannato. Cari Ascoltanti , ci vuol un' Angiolo dal Cielo , morrà presto, e il primo ; in fatti per per la giustizia presente è dannato . colo spazio gli dà aneor la Milericordoti domane, farai peggior dannato.

iono ? Quomodo erro, tu qui bujuf-modi et , potes Corifio dicere : Tusr I cuffizio dava lor più facili occasioni foi 1:6. June ? Or se la speranza della falure a parlarsi ; e la ricchezza all'amance Flu z. fondasi in poter dir come Davide : maniera abbondevole a soccorrerla nel. p.e.s.. Tuur sum ego, salvum me sac; chi le spese : Sposa adultera a Cristo per Andrado non può dirlo per colpa fua, quanto vanità, più cara se povera, e sedele: via de più sicuramente può prognosticarsi la Giunse colla frequenza delle visite , de' doni a tal facrilego estremo 2. 16.c. XVIII. Schiavi de' vostri appetiti , il laido amore , che concertarono , 21, traditi da promesse infedeli inqual teuri ficalitando loro i mezzi il Demonio , 21, po sperate ? Qual'ora voi vi attendete? Vedersi solo con sola nella medessima ficar l'unico negozio della vostra sa-sute ? V'inganna il Mondo, v'ingan-giustissimo, e quanto è da temersi la stessi ? Come stabilirvi tempo sicuro, porta della Chiesaspalancata, e di den-se incerto è ogni momento ? Escor, tro useire insolita suce . Entrovvi puto, Dio vi togliesse la vita, non pas- verto di lutto circondato da torchi ace-

Requie . Stupj , girò gli occhi atto- cani, cioèduegran Demoni, e faltando derofo di rifaperne meglio, appreffatofi ad un Religioso Venerabile , domandò lo stesso, e lo stesso gli sù riiposto. Qui su la confusion del Cavaliere ; Cavaliere , no ; dirò meglio , schiavo di Satana ; giacche avvalevasi gnar Crifto. Privo di contiglio, punqual partito appigliar , usci di Chiefa ; quando a pochi pafii affalironlo tertibili cagnacci neri , e pelofi con si grande impero, e rabbia, che parea volerlo firacciare a brani . Sfoderò la spada, e difesesi alla meglio. O l Dio , e quanti avvili sprezzati! An- guai , guai vi dicono i Profeti di Dio: do ritirandosi in sua casa, che non non credere al Mondo, al Democra lontana, ed entrovvi fuggendo, nio, alla Carne, che vi predicano tremante sì , ma non pentito . Spo- felicità ne' peccati , falvezza nell' ingliaronlo subito, coricaronlo al let- certo d' una vita quantunque lunga to, ed anelando riferì il fuccedutogli. fempre mala . Il rimedio è far come Uomo , fino a quando posponi chia. Ninive , che avvalendosi delle profemare un Confessore ? Tratta ora di zio infauste, e vere, non perdettein ripofo , e di dimenticare i pericoli , virtuì della penitenza una pietra. Vifia In fine giunfe il termine della mifura della Pazienza Divina . Entrati a vi-letvi , e farete falvi . Quefto è il vero sta de'suoi Domestici due più crudeli prognostico o ogn' altro è falso .

niti", e riconosciuto talun di quegli , sulletto con furiosa fizza il lacerarono che facevano quel Funerale , diman- fenza ajuto veruno, perchè fuggiti turdogli , per chi ? Per Don Tale , ti. Così rimafe in pezzi il corpo fetido; fugli risposto; e su il nome del e l'Anima più infelicesu tratta all'Inmedesimo Cavalier, che dimandavane. serno, dove fin d'allora, ora, e per Sorrise allora, edisse: Ben'io so, che sempre arderà senza rimedio, e senquesto Cavaliere è vivo, anzi sta bene, za alleggerimento una eternità lenza finoed è fanissimo. Replicò il Cherico: XX. Peccator che mi odi, il Cielo Non si fano, qual avoi pare: perchè, folo fa veri prognostici. Vati prometcome vedete, tra brevistimo tempo ti tempo lungo, e falute, e misericorabbiamoa seppellirlo. Preselo a scher- dia. Se imiti in vira questo sventurato, zo, credendo che avesselo conosciuto, aspertati morte, ed eternità somigliane volesse trastullarsi con se, e deti- te. Credia'vaticinj d'Isaia: Va genti peccatrici . Credi a' vaticini di Geremia: Ve, qui edificat domum suam in inju- Ifai.c.t. fitia . Di Ezechiello : Va eis , quo- Jerem c. niam recesserunt d me. Di Amos: Ve, Exch. qui opulenti estis in Sion, & confiditis e, 10. in montibus Samaria ; Di Michea : Amos c. della nobiltà del fuo fangue a vergo- Va qui cogitatis inutile . Di Naum : 6. Væ Civitas , cioè , Anima , Civitas Michea; to nella coscienza, e senza vedere a sanguinum. Di Abacucco : Ve, qui s. z. congregat avaritiam malam prodigo Nan m dell'eterno, tenace del temporale. Di Abacuc Sofonia: Va Provocatrix, co redem.

pta Civitas . Anima redenta , e pro- Sothon, vocatrice con tante offefe. Io non la 6.3. finirci mai , se proseguissi . Guai ,

# PREDICA XXIV.

Nel Martedì dopo la Domenica quarta.

### IL GIUDIZIO PER LA LEGGE DIVINA.

Nonne Moyses dedit vobis legem, & nemo ex vobis facit legem? Quid me quaritis interficere ? Joan.7.



de Tabernacoli in Gerosolima; e fatti vo'chiamarvi, diceva, ad ciame perche ne da Gesù scorter quattro, in cui non voi medesimi nell' ascosto Tribunal ne da (50 10710) quanto, perché de voltro cuore, a proporvisi que (cemasse intende intende nel cuor degli Serbis, punti , che in punto di morte dovrà de l'Pontessi caltino somo che a bia proporvi lo stessi Cristo, i corgiate potravano; nulla finalmente non cui in verità se osservate e Legge, o la rando la pertinacia d' estis, e percoali serbis i consistente de l'estis de della vita propria, piul generolo che pur gli deridete. Va ben così ? Non mai diessi a vedere, ed udire Dottor ne abbiate dispetto; perocchè egli è del Ciclo alle Turbe: Et docebar. Or quel passo ano poter faltanti agoquali elle fi fusero le parole, e la fa- nizzando in letto. Grida la Fede per attestarvi, che suo mal grado ad o- tur. Non sarà dunque amor che io gni voce di Cristo faceano arco di viporto, invitarvi a farlo in vita? Non trionfo colle lor ciglia ammiratrici i farà accortezza vostra, vostra pruden-Giudei : Mirabantur Judei. Tosto pe- za , e carità verso voi , il consentirrò paffarono gli stupori in cordogli , melo? Ma comunque sieno per pren-i plausi in invettive : cioè in udir par-detla i tristi al risaperlo ( che qui cerlar chiaro Gesu contra le inosservan-to tra voi Cristiani osservantissimi ve-ze continove, e gli altri vilipendidel-run d'essi non veggo essersi ardito di la Legge Divina: Nonne Moyfes dedit tramischiarsi ) io già mi son proposto 

Asciatemi imitar, quan-to alla mia deboleza è carla: Cosi Cristo a Giudei. Cristiani, possibile, il zelo del non potrebbe il Gran Maestro ripetecomun Relentore, e e re alteretanto oggi per voi? A fuo eMaeftro, quelta matficina, ò Signori. Ce. [fi, vo'chiamarvi quelta mattina, non
lebravanfi gli otto di foliti della Fefta già Prevaricatori della Legge Divina,

quan cite ii tiniro partos, e ia mizzanio in tetto. Grazi a reac per pienza, che dalla bocca del Vetbo u-feirono, fia daltra lingua l'impegno; runt , per legen judicabnatir. Non Ad Rom, che per la mia, farebbe audaca; ò l'ente apud d'a ftoltezza. Posso bensi coll'Evangelista.

Denna 1 fed fastores legis justificabna-

odio motteggj . Dio per Mosè vi die Diella ad Ifrael suo Diletto seritta in due

Sion: In tabulis cordis , dice l'Appo-non può fosterire i rinfacciamenti del-lerem, ftolo , giusta le promesse fattene per la Legge oltraggiata : può però al-Geremia: Dabo Legem meam in visce- lontanarla da se . Cristiano perpetuo ribus eorum, or in cordibus eorum [cri- prevaricator della Legge , come tu bam eam . Ond'è , che scusa , ò di- non agghiacci al ricordarne le offese, fcolpa della inoffervanza non può al- ed al faperne, e provarne, perche legare il Cristiano ; anzi ha egli un incisa dal dito di Dio nel tuo cuore,

Joan 12, tro , fentenza di morte eterna , cioè 111. Specchio ti dic Dio nella Leg- Leo fer. spernit me, & non accipit verba mea, punto S. Leone: Artisex misericordia e oracolo di Cristo, habet qui judi- Dei splendidissimum in mandatis suis 2.Reg.15 diffe , che riportaffesi l' Arca in Cit- dannato ? Fui altro questo ch' effere

ibi 930. Hine audio legem dicentem: Non ma- nio 3 ma più acuto di Eva , e del chaberis , non occidas: Ego autem va. Demonio sa seopringli il mal disegno nerandam conculcavi Legem . Se buo- Agostino . Ricorda ad Eva il ptecctno fussi io stato con Dio, porterei nell' to nel propor che lo rompa, a questo Area il mio afilo : fui adultero , fui fine appunto ; che refti Eva più colomicida , porterei nell'Arca , in cui pevole , ed affatto inescusabile anche Aug. 1. fono le tavole della Legge , Fiscale , per dimenticanza . Ideo prinis interroga: 11. de c Giudice : Non possum mecum cir- vit Serpens, & respondit hee mulier ; Gen. ad cumserre accusatricem . Vada in Cit- ut prævaricatio estet inexcusabilis . ii. 6.30. tà l' Arca, e resti Davide senza aju- neque ullo modo diel posset, id , quod

tavole di pietra nel Sina ; poscia ne' to, e senza rimproveri : Reporta Arcuor de' Fedeli nel Monte santo di cam Dei in Urbem . Davide penitente Fiscale indivisibile a perorargli con-l'inseparabilità, e i rimproveri?

la medefima Legge nel cuore . Qui ge a ricomporre i costumi ; così ap- 11. in cet eum. Sermo, quem locutus sum, condidis speculum, in quo homo faille judicabit eum . Ah , che portan- ciemsue mentis inspiceret. Quanto tedo incisa nelle proprie viscere la Leg-ge, non può il Cristiano rigettarla a lisco da' tuoi peccati; come il Basilisuo arbitrio per non udirne i rimpro- sco appunto, rimirandoti in simile veri, come fè Davide. Udite. Ulciva specchio non incontri eterna morte il Re di Gerufalemme fointo daltimor per disperazione. Ah nonvorrei, che del ribelle Affalon suo più la companio per le mani d'Af- di quel bruto i Naturali: 5i se in-megliodire, punito per le mani d'Af- di quel bruto i Naturali: 5i se insalone dalla Giustizia del Cielo per l' tueatur in speculo , repercusso in se adulterio con Berfabea, per l'omici-halitu, propriir telis enecat. Di quandio di Uria; e portando con feco l' ti ci fon testimonj le Storie, che tra Arca del Testamento, sul giungere a gli assanni della doppia agonia dimorvalicar l'acqua del torrente Cedron te temporale, ed eterna, differo con ne, chiamatifi i Sacerdoti, a Sadoc rabbia, e dispetto: Io mi do per tà: Reporta Aream Dei in Urbons. uccifi da quello specchio stessio, cui Come va questo è Davide. Dall' Ariac ucci dividi è e non è questo un mortale è Pena giustissima a chi riprivarti dell' unico tuo rifugio ? non corda la Legge per trascurarla . Vi ti risovvien dell' ortore, onde colma- risovvien dell'astuzia di quella Serpe, ronsi i Filistei in saperchel' Area veni-va a' Padiglioni de'lor nimici ? Et co-di Eva? Per sarla peccar senza capagnoverunt quod Arca Domini venisses cità di perdono , sapete come s'inin castra: timmerunique Philisthim. Innuò? Cur precepti vobit Deus, ut E diso di petite, oppur zelo, che non comederetis de omni ligno Pard-non vada, come allor l'Arca, in man dissi 5 combra imprudenza neordare il dell'Avverfano? Eh no, no. Etimor precetto, quando bramali farla col-grande che io leggo nel cuor di Da-vide, rifionde l'edodrecto: Non pof-l'uom, che fi vuol ladro. P Gur pra-l'estal, Ium mesum circumferre accufatrican. cepià ? Da fiuo pati l'acuto Demo-

ge Divina, e dallo sprezzatla, e spezzarla, nel mal Criftiano che de'feguirne? inescusabilità, e disperazione.

IV. Riftringiamoci a'particolari precetti, e preveniam col nostro il Giudizio di Cristo . E' il primo adorare dunque ricrocifiggerlo ? Credl che è un folo Dio. Vuol ciò dire, chi non egli tuo Giudice inappellabile; decilo fa? averlo in conto di Maestà Su- sor d' Inserno, o di Gloria? Si . prema, di Verità infallibile, di Si- Or come ridetti della sua giustizia, gnore universale , Creatore, Confer- del fuo sdegno , della fua onnipotenvatore, Redentore, Giudice di pe- za, de' fuoi esempj, de' fuoi infegna-na, o di premio temporale, ed eter- menti conculcando virtu, collegandono. Di quà il faper di dovergli Fede, ti 2 vizi? Agostino si soscrive 2'dubfervitu , amor , timore . Questo rae- bj di Girolamo; anzi non ne dubita, chiude il precetto. La inoffervanza tua dà per certo, che non v' è Fede : prò di confessar colla Fede, cui si la mano non muove lo scudo a ripa-rinniega coll' opere ? non ci ha pa- rare i colpi del nimico, nonè più scu-Ad Tit. 1 zienza l'Apportolo: Confitemur se nos- do. Se la Fede non si adopera a vin-

2 Tim 3 tracotanza la Legge stessa , e'l mede- osserva la Legge, se la rende Fiscale: fino Padol: Amstores volleptatum mas. Questi a 12882; se in tende fucate: fino Padol: Questi a Questi il Q

nist. ti perchè operi contra quello, checre-di. S. Girolamo però dubita affai del-Nome per figillo di falfità, averlo in tidma la tua-Fede - Rifpondigli - Sai tu il bocca per uso senza riguardo, e rispet-

prace perat Deus , oblitam effe mulie- tu in un folo Dio potentiffimo ! Crerem . Dall' aver dunque forzofamen- dis hoe? Si , tu dici . Ed io ripiglio . te innanzi agli occhi dell'Anima la Leg- Or come vivi quafi Dio fusic una favola, fenza Legge, senza ragione, senza timore senza ubbidienza? Credi in Gesucristo Dio, ed uom vero? Gredis hoe? Si: Or come trattarlo peggio che schiavo ? Credi che diè la vita per te ? perchè che manifesta? Adorasti un solo Dio, Quomodo Christianus dicitur , in quo Aug. tr. oppur'alzasti riel tuo cuore altrettan- actus Christiani non apparent ? Fede to. in ti Idoli, quanti furono la ricchezza, vera è feudo : In omnibus fumentes Joan. il ventre, la vendetta, i diletti ? Che feutum Fidei, protesta S. Paolo : se (e Deum', factis autem negant. Que-cer battaglie d' Inferno, a schermirsi sto su rivern Dio, questo amario de' colpi delle passioni, e di Satana, Posporlo al capriccio, al Demonio? non è Fede di Cristo ; e chi non ha Grida a rimprovero di si detestabile Fede di Cristo, non è Cristiano, non

ni : averlo quafi Dio di stucco, o dil cetti che restano. Gli toccherò tutti, legno. Gridà la Legge, e'l Deutero ma a volo. Faccia intanto nell'anti-zzodatanomio: Non est timor Dei ante esculor ipato Giudizio ognun Vicaria di Cri-sorum. Fu temer Dio usar superfizio: sto Giudice la sua coscienza. E' il feni, recitar parole a causar danni, o condo Precetto: Non giurare in vafugarli in te , ò in altri : confultar no il Santiflimo Nome di Dio , cioè Maghe , credere a' fogni , adoperar fenza verità , fenza giustizia , fenza malefizi per tar vendette, ò ricevere necessità. Dica or corestabocca le vol-amori ? Fu temet Dio, nominarlo a te, se pur son numerabili, che chiacaso , per mal' abito , per ischerzo , mó Dio in testimonio per impegni , per ira, per autorizar falsità , e mol- per pazzie a persuadere menzogne . to meno rispettar il nome dolcissimo Sostiriestitu, cheio ti citassi in conserdi Maria sua Madre, i nomi venera- ma, chesono ora le duedella notte? che bili de' Santi suoi Servi ? Una dello in tua presenza chiamasse quell'altro, duc, mal Criftiano, ò hai a dannar- tuo Padre, tuo fratello fenza verun titi perchè non credi, ò hai a dannar-tolo in pubblico? E non farà onta Credo? potrebbe pur'effer che no; re- to: gabbare il Proffimo facendogli incitiamolo infieme : Credo , &c. Credi ghiottire menzogne , impegnar Dio con-

atud Calam verb. Fidet .

trate, dicendo a contestar bugie; così i alla morte. Per avere il Re Saule rotcuratori , Medici, Uffiziali, Ecclefiaftici, e Secolari , offervafte ptivilegi, statuti, promesse, consuetudini giurate fu'Santi Evangeli a Dio, ed al l'ubblico? E i giuramenti che gittafte fenza giustizia, di uccidere , di battere , di vendicarvi? Giurar Dio d'effer nimici a Dio ? Erodi-novelli e quanto speffo gli efeguiste stimando per error di averne obbligo ; onde può ripetere di

Aug fer. molti Agostino , come di quell' em-Sand in pio Re, il qual per offervanza del giuramento fatto alla figliuola di Ero-diade fece decapitare il Battifta ? Temere promittitur, sed temerarie magis impletur . Tanti giuramenti nel comperare, e nel vendere! Tanti fpergiuri fatti far da altri a tuo ordine , a tuoi prieghi, a tua perfuafione! Tuttoethe Dio oltraggiato minacci nelle Scritture eecidi temporali, ed eterni;

che questo gastigoè quel Libro, e falce , giusta i Settanta , mostrato al Zacar.5 Profeta Zaccaria : Video volumen vo-Sept In- lans , falcem volantem : Hec eft maledictio : e come Teodoreto: Hec eft pæna, & punitio. Libro, e falce; Rib. ibi, processo, e gastigo. Attenti al Te-

fto medefimo, ehe non ha bisogno di comento : Quia omnis fur , ficut ibi scriptum est , judicabitur , & omnis jurans fimiliter judicabitur . Et veniet ad domum jurantis in nomine meo mendaciter , & commorabitur in

Chryleft. E quando poi avverrà? Quando me- compera l'Anime a prezzo d'un vil dilettory principi no fe'l credono, volando : Falcem to? Equando più fi coffumano i gifo-bom 17. volantem. Falx volant, conchiude il chi, in cui fi perde il tempo, l'eternità, a.Reg 24 Grisostomo , velocissimum ultionis in la roba , la sama , la Casa , e il Paradi-& 25. cursum significat , juramenta sequen so; in cui perdono la moglie la dote, sem . Per uno spergiuro del Re Se- i figliuoli l' eredità de' Bisavoli? E sarà

dicia fii disolata Gerosolima, tratto il questo santificar Feste, rispettar Templi, 2.Reg. 21 popolo cattivo in Babbilonia , preso offervar la Legge? 156. 5. Popolo cattwo in Babbilonia , preto olietwar la Legger Centyfol, il Re fefto , dilaceratagli la moglic , VII. Via via 2Precetti della feconda hom. in e figliuoli , fitappati a lui gli occhi , Tavola, eveggafi fequefio clameci ren-FAII.4, e fichiavo midrabile di Nabucco fino defecurinel Giudzio futuro di Crifto ,

Dio mi ajuti, cosi Dio mifalvi; ch'èlo to il giuramento fatto da Giofuè a' ftesso che dire, non vo'che Dio mi a. Gabaoniti, tuttoche passati fussero sejuti, ò chemi falvi? Giudici, Maestra- cento e cinque anni, come osferva il ti, Notaj, Scrivani, Avvocati, Proc. Grifostomo, mando Dio una same, che durò tre anni; e poscia, regnando Davide , furon crocifissi in un monte sette Infanti Reali, Ecco la falce che fovrasta, e vola fulle case, e

nulla meno full' Animedegli Spergiuri . VI. Andrà forse meglio osservata la Legge nel terzo Comandamento, in cui Dio ordina , che gli fi fantifichino le Feste? Tre cose contien questo Precetto : non fatigarfi in di festivi con opere fervili, udir Mesia, attendere agli affari dell' Eternità . Gran mercè farebbesi da un Padrone ad uno Schiavo, dargli della fettimana un giorno tutto per sè. Dio al rovescio Padron Sommo fei ne ha conceduto al tuo corpo; al fuo culto, alla fua gloria, al ben della tua Anima un folo ne rifervo. O Feste de Cristiani! Fuste voi dedicatea-Venere, a Bacco, ad Adonide, a Marte, a Lucifero ? Così lo compruovano le lascivic, l' ubbriachezze, le riffe, gli scandali ; e le fatiche, che si fandagli Artefici, che si prescrivono a'servi, a'giornalieri da' Ricchi; e le Messe trascurate. Senonchè meglio talvolta fi è lasciato d'entrare in Chiefa, che andandovi profanarla con ifguardi, con ghigni, con mormorazioni, con amoreggiamenti. Quanto è meglio non onorar Dio, che disonorarlo; meglio non esferti confesfato, che commettere senza esame, senza dolor, fenza propofito i facrilegi? E' medio domus ejus, & consumet eam, fantificar le Feste peccar più de di di & ligna ejus , & lapider ejus . Et lavoro? Equando più si frequentano à commorabitur . Sopr'altri Peccatori va concorfi fcandalofi, i paffeggjimmodeil gastigo di Dio di passaggio : su gli sti, i teatri, le commedie profane, Fespergiuri sermasi : Et commorabitur . rie , e Mercati del Demonio , dove

Pri-

Teodorst apud

for.

a Maestri , i Parrochi , i Sacerdoti , i le maledizzioni , ne'desideri di morte . Superiori , i Mariti rispetto alle Mo-delle gelosie senza cagione , ed appar-glj, i Padroni rispetto a Servi. Dov' è tamenti da letto, tavola, abitazione , la riverenza de' figliuoli a' Genitori , dello scialacquamento della dote, della ubbidienza , il foccorfo , la tol-leranza degli ftessi difetti? Veggoben-dissimular le lor vanità , e talvoltadal si villanie, contumacie, impreca, comperar luffi con venderle. Mogli zioni , dispetti . Ah dovevano pur te- fatevi carico dell'irritare i vostri Mamerei gastiglii ad esemplo d'un Cham riti con parole altiere, libere, obbro-mal figliuolo di Noc maladetto da briose. Fatevi catico de' dissapporti in-Dio , e dal Padre fuo per difetto di giufti, delle difubbidienze in cofe giustima; ad esempio di un Ruben figliuol ste, della trascuraggine della casa, di Giacob fatto privo del Majorafeo, e della lor perfona, dell' obbligarli del Sacerdozio, del Principato per la ir- per la vostra incontentabilità a sperreverenza al Genitore ; ad efempio di giurare ; a rapire . Cristiani, chiede-Afialone figliuol di Davide, fuggiasco, te conto alla vostra coscienza dell'os-mendico, trafitto da tre lance, assor-servanza in tutto di questo precetto. cato per i capegli in un albero in pe-Riveriste i Sacerdoti , ubbidiste a' Suna della doppia fellonia contra suo Pa- periori , rispettaste gli Anziani? dre Re . Voi però Padri lo meritare talora; voi, che per le concubine im- to Precetto, e non solamente escludepoverite i figliuoli, voi che li malignate co'mali esempi , coll'ignoranza delle dottrine umane, e Crittiane, colla trascuraggine d'ogni lor bene . Poco però farebbe patirne le disubbidien-Tritem, quemes filios non correxis, parla di E- Proffimo morte, o mal grave? goor.4. di li Sacerdote dell'antica Legge, e Pa- dendone se ne fil incolto? macchicur. 14- dre d' indisciplinati figliuoli, e perciò anche di voi : Quas delinquentes filios noncorrexit, pro corum peccato damnatus est . Non si sa qui memoria della morte improvvifa del corpo cadendo rifupino dalla fua fedia : Damnatus Ephel.6. confervi, giacche giusta l'Appostolo: quel prendere bevande omicide? Ri-Scientes quia illorum & vester Domi- spondere pur voi, comcandoquell'ab-

Primo comandamento della feconda della mancanza di amore, se non ass. Tavola, e quatto in ordine a' dieci., zi delle avversioni alle vostre Confor-e onorare i Maggiori, cioè i Padri , ti , delle ingiurie ne improveri, nel-

VIII. Non uccidere comanda il quinti il mal del corpo , c dell' Anima del Proffimo, ma s' include l' obbligo a farglibene col cuore, coll'opere, colle parole; e ciò con gl'inimici stessi: Diligite: ecco il cuore. Benefacite: ecco ne, le villanie; temete una eterna dan. l'opere. Orate: ecco le parole. Cornazione. Udite Tritemio: Quia delin- rifpondesti forse desiderando al tuo nandoglielo a fangue freddo? Quante volte l'infamasti? quante volte l'avvilifti con foprannomi? Quante volte feopristi i suoi difetti? Ed i faluti negati, e le liti postegli, e le serite, e gli omicidi? Donna, comeandò quell est a damnatus est . Ite a dar conto abborto? quel caricarti di pesi enormi Padroni de' Servi ; ò per meglio dire a proccurarlo, quel darti colpigravi, nus est in Celis . Ite a dar conto di borto, voiche consigliaste la Madre a quel fargli imperversare chiamandoli be- farlo, e le recaste i medicamenti morftic , cani , diavoli : di quel ridurli tali? Quà quà ad elaminarvi ghiottoni , a rubar l'altrui per non avere i fala- che vi debilistaste co' cibi, che vi torj proprj , di quel farli complici in glieste la vita colvitto. Qua qua duel-tante ribalderie . Ed i Servi vadano a dac conto delle momorazioni contro a' dete a voi stessi ? Osfervaste il Precet-Padroni , delle ladronerie in lor lon- to di non far danno , di far bene al tananza, della trascuraggine nella lor vostro Prossimo ? Attenti, che Dio fervità. Mariti e Mogli alla regola del-troppo è dilicato, troppo è severo con la Legge vedete oggi se van diritti i chi glimaltratta i suoi figliuoli. Ne diè .vostri costumi . Fatevi carico Mariti argomenti dal principio del Mondo. Pec-

Gen. 3. cà Adamo , ecco il decreto : Male- farebbe, andar per coreste strade introdu-Gin. 4. dicta terra in opere tuo. Pecca Caino, cendo Demonj ne' corpi di quanti inecco il decreto: Maledictus eris super | contri ? quanto più enorme intrometterram . Ad Adamo cade la maladiz- terli nell' Anime ? Occurram eis quafi zione in terra: A Caino fulla perfona . Vrsa raptis catulis, Rispondete al distizia? Eminentissimamente risponde U- lir illi subtraxisti . Non tu Vrsa il- & mal.

Gen. 4. che il terzo, Abele uccifo; La colpa te : la colpa di Caino toccò immediatamente il fratel fuo; e perocchè fenperciò esce Caino con maggior gastinam prima pravaricationis fratricidium

Dio Qual' Orfa furibonda , a cui i defider impuri di libera, di cafara, fien tolti i cari pegni , promette Dio di vergine, di parente, di Religiofa, , Offa13, d'incontratii nel fuo Guddizio a far.

Eppur non v'ha dubbio, chepiu gra- voto Bolquiero : Quot Christi catulor Bolquer. ve, epiu dannoso su il peccato di A. rapuisti? Animam in primis tuam. de cone.: do damo. Come salvasi in Dio questa Giu- eorum deinde , quos confiliis , scanda- fin. bon.

gon Cardinale . Nella colpa di Ada- lius occursum times ? Il saprai troppo mo non vi fu terzo offeso: nella col- tardi , cioè , quando questo precetto pa di Caino oltre Dio offeso filan- ti fia Fiscale nel Tribunal di Crifto come conculcato in danno del corpo. di Adamo toccò Dio immediatamen- e dell' Anima del tuo Proffimo, e la

Legge rotta tidanni.

IX. Legge Santiffima, deh piacciati te Dio incredibilmente le offese, in di far qui specchio salutevole altrettancui interviene gravezza al Proffimo , to che ornido a' prevaricatori del tuo sesto Precetto. Scuopri una volta la go che Adamo : Merito maledicitur feccia mortalissima, che nascondeneldi Babbilonia, il qual con brindifidi addidit . Or quanto fentirà più Dio momentanei diletti trafeina dolcemen-de danni apportati a' corpi , le ferite te a supplizi sempiterni . Scuopri una fatte alle Anime con gli scandali, nei volta quel vin velenoso, che splenesempj, configli, pesuasioni, con cui dea nel cristallo della bellezza a c sa urtafti il Proflimo nel baratro del pec- che qual Serpe cominci a mordere chi cato ? E non è questo a quegli oc- il bebbe , e non ancor vomitollo . chi un' omicidio più crudele , quan- Apra ora la coscienza al dolore que-Aug. in do tal lo stima, e dà a stimarlo A- gli eccessi di pensiero, di parola, di Joan. 8. gostino ? Noli existimare te homici- opera, che tien serbata nel Giudizio dam non este, quando fratri tuo mala di Cristo la trascuraggine alla dispera-persuader . L' omicia del corpo di-zione. Quale specie d'impudicizia vide il corpo dall' Anima ; l'omici- non corse strenato il tuo appetito è da dell' Anima divide l' Anima da Dicalo la mente co'fuoi penfieri: dica ne strage , e seempio : Ocearram eir, pensarvi , le compiacenze in disone-quasi Orsaraptireatulis , & disfrumpann stà preterite , in sogni sozzi. Dica le interiora jecorise corum. Ne vi paja so, dispiacenze delle occasioni ssuggite di verchia la vendena, quando l'onta è offender Dio, le rimmaginazioni dell' eccessiva . Piccola colpa vi sembra con ammogliato d' altri oggetti in atto di efercito di scandali muover guerra a avvalersi de' leciti , i defideri di quel-Gesucristo , e alla sua Chiesa ? al- la vana d'essere amata , e pretesa anzar padiglioni contra padiglioni, ban- che fenz' animo di confentire nell'odiera d'Inferno contra la Croce del-pere. Per fin le bestie che bramasti, la Redenzione ? Cristo disfanguato a il diranno. Dica la lingua le converedificarla, tu intento a diftruggerla? fazioni lascive, le follecitazioni impu-Cristo a dar vita a' suoi figliuoli col diche, i moti provocativi, i biglietti, fangue, a intrometterli nel suo cuore, le pocsie, le ambasciate, le musiche. a guarirli delle serite de' vizj; tu ad Dica le minacce fatte da' concubinarj ucciderli con morte eterna , a strap- a chi voleva dividersi , i vanti anche parli dal suo petto co' contigli, a dar. bugiardi d' essere giunto a goder d li a sbranare a Demonj? Qual delitto altre per provocare le schiye, Spezzasti

questo precetto con l'opere ? Parlate vide Peccavi ottenne perdono alla colpotenze, sensi, emembra del libidino- pas al veder che con la colpa da scan-io. Quante opere disoneste consumate? dalo, se gli ratifica la pena. Ecco le quanti toecamenti intransitivi ; ò con parole del gran Prelato : Qui etercomplici ? e bacj , e abbracciamenti , nam pro offensionibus suis pænam , per e vedute sozze. Balli , visite , dona-tivi , passeggi , cenni , attillarute , dere : bujus autem criminis veniam ; pompe. Non sipalimoi pericoli della nee per panitantam patrocinantem povita ; se v'eri colto, le volte che de- tuit impetrare . Disonesti , scandalosi flicasa, favor, danaro perchè altri pec-casse, lo scandalo colle tue amicizie impetra da Dio assoluzioni plenarie di alla Repubblica ? Questo scandalo, colpe, talor per lo scandalo non imquesto scandalo è l'ultimo de' mali , petra remission di gravi gastighi . Or. che provoca Dio a gran gastigo . U- di chi rompe il scito Precetto senza dite. Pecca Davide mettendofi in oc- numero, fcandalezza il Pubblicofencafion di peccare ; pecca defiderando za riguardo, e di penitenza non vuol Berfabea, pecca godendolafi, pecca fapere neppure il nome, nel giudizio destinando nelle prime file dell'esercito Uria alla morte. Grande è l'iracon- decide? Nel Giudizio di Crifto la fendia in Dio. Il gastigo peròa che s'im-puta? Ad una cola lecita in sè, ad in conformità della Legge, che già una cosa ancor pia; perocchè divenuta dannollo . Per Legem judicabuntur . ella gravida, lontano il marito, dove- E'un gran punto; badateci un poco, va il popolo per Legge lapidarla, riflef- ed io respiro. Abul. q. fion profondiffima dell' Abulenfe, e Da-22.in 2. viderifolyefidi contrarmatrimonio con Reg. 11. Bersabea. Il Testo l'afferma: Fatta est feer at David coram Domino. Più chia-1. Reg. 21 fecerat David coram Domino. Pitichiaha. Diceano altri · Ecco l' esito delle te da Prosera avesse vaticinato di que-

#### SECONDA PARTE.

ramente nel ripremierto il Profita Na- po aver comandaro Dio che verun non tanno: Non recedetgladius de domo trea aggravi il fuo Profitmo ne nella persona da fine piternum , eò quod defpe- lona , ne nella moglic i qui or togxeri me, & tuleris scorem Urie Hagiugne, che neppur nella roba : Non
thei, ut esse tusa. Or come, rubera: Forse non si simorà rubare
e preche ciò ? Perche l'adulterio si il dal nostro scolo il prendere ciò, che
segretissimo: Tu fesisti abstondire disè d'altrui, se si sa con inganni, con fegli il Profeta medefimo : l'omicidio lucro , con fimonie , con facrilegi . figillato in un foglio al folo Genera- Non è rubare per esso il debiro, che le dell' armi. Nello sposarfi Bersabea potendosi non sipaga ; il salario, che cominciò il mormorio. Dicevano al- si ritiene ; la roba, che perchè già è cuni : Il Re si casa con una Donna in casa, non si rende al l'adrone. Di-d' un Soldato dozzinale ? misterio v' lettissimi, io non vosrei, che veramenlettere d' Ura . Ecco le tante carez- sta vostra Città Geremia : A minore dalezzarono della Religione, e bestem- fuoi Cirtadini ne fusiero i piti ingemiarono il vero Dio. E viparrà strano gnosi, ed eruditi Scolati: Omnes ava-che dissimulata la sostanza, sdegnissia ritie student. Notaste quello istrudenti. Salvaian Guittizia Divina per circotlanza igra-Non fi ruba a cato ; fi feetala per tyc, e si dannofa? Anzi riflettee con tubate e fi feetala per ifetalre poi fi Prosis. Salvano, che quantuque al dir Da-turo. Ecclesatiico fiudia, ficcula quan-

Bernar. ep. 2. ad Fulc.

trahitur , quod inaniter expenditis . flui, Scrittori cossosi, giuochi, vani-tà. Perciò serpeggiano per la Repub-11 Marito per soddissar a tutte, sa molblica tanti peccati a disperto della Leg- te ingiustizie. Il figliuolo toglie al Page, e della confeienza, che gridano a dre, a' fratelli per lo giuoco, per gli Thom. Tunon non est, rapina est. Ricchi, il amici, per le amiche. I Servi, e le vill fer, superfluo è de' poveri ; se loro il ne- Serve rubano non sol donando , ma do S. gate , siete lattri , ed omicidi : Quem trascurando : Volete piu? sino i pove-Martin. non pavissi , occidisti : qua non dedi- ri rubano : mendicano molti per arte ,

Tromba Quaref.

tovuoi, parla chiaro Bernardo, parla molestano. Ricchezze strette in puchiaro la Legge, parla chiaro la tua gno, fpine, che lacerano in vita, ed coscienza, parlerà chiaro in Tribunal in morte : fatte cadere dalla man feverissimo Cristo Giudice : Concedi- aperta in seno a' poveri , son rotur tibi ut de Altari viruas , non ut fe , e gemme di eternità . Più . Ladri de Altari luxurieris, ut de Altari su- sono coloro, che incettano i frumenti perbias . Quidquid præter necessarium per venderli a maggior prezzo, sopra victum, ac simplicem vestitum de Al- cui confermerà Dio la maladizzione tari retines, thum non est, rapina est. de' Popoli ; Qui abscondit frumenta , Prov 11 Clamant nudi , clamant famelici , con- maledicetur in populis , Ladri i Mercaqueruntur, & dicant : Nostrum est tanti in piazza, che con menzogne al-quod effunditis : nobis erudeliter sub-terano il prezzo alle robe, mancano nelle misure, e ne pesi, guadagnano Ricordatevi, che Cristo vi chiamò nelle monete o salse, o seeme i non Sal della Chiefa : Vos eftis Sal terre , Offanti gli avvisi del Savio: Pondusco Prov. 20 Sal che condisce l'insipido de' Pecca-tori, perchè la pazienza di Dio non natio est apud Deum. Ladri gli Esatgli vomiti . Ma a nostro proposito , tori ne luoghi piccoli : se son regola-Sapete Sacerdoti perché Cristo vi ti tacciono, se no, scorticano con prechiama Sale : Vos estis Sal . Il fale testo di zelo . Ladri gli Artesici , i preserva le carni dalla corruzzione ; Giornalieri: se faticano a giornata , i ma egli è mestier, che si disfaccia il lavori non finiscono: se a patti, i lafale . O Sal della Chiefa! Minaccia vori fi malmenano: mettete fopraftanalla donzella corruzzion del fuo Corti , fanno alla parte . Quanti furti fi po la povertà : Minaccia al poveto la commettono nella fola feta , dalla fecorruzzion del furto: Minaccia alla menza fino a farfi veftito; per quante mendica , alla vedova , alla casa la mani passa , per altrettante rosta invicorruzione irremediabile dell' onore . luppata ! Quante affuzie perchè abbia Qual rimedio? Vos estis Sal. Dilegui: maggior pelo! Oh, mai non si vestissi il Sale in limosine, onde preservinsi sero sete, perchè maneasse materia a da' peccati. Ma se'l Sale è intero, che tanti peccati. Nelle case private la Momaraviglia che vi fiano corruzzioni ? glie strugge la roba per le sue vanità . Sale intero sono que paramenti super- l'adultera scema a' figliuoli legittimi

non pour service de le canta S. Tommalo per poltroneria , potendo vivere delle, da Villanova . Avvertite , che perciò lor fatiche y vogliono altri i lor figlia furon dette finire da Crifito le ricchez, uoli, e lor figliulon unde a affamate . 22: Quod autem in spinas cecidis , hi talor con macchia all'onore , oziole. funt qui audierunt, & d folitudini- piuttosto innanzi i lor tuguri, che serbus , & divitiis suffocantur . Spine le ve ne' Palazzi . E que' che tengono. ricchezze non folamente perche pun-gono co' pensieri molesti in vita; ma no i veri poveri? Moltistimi gittati di perchè pungeranno più acutamente continuo fulle porte della Chiefa non negate a' poveri in morte. Prendete colono Meffà ne' di più folennii fa in mano piu fipine firingetele, aimè Dio, fa ficonfefino una voita l'anno. pungono : firingete più : aimè infanguirano. Voltete che non vi letricie- v'è giudzio? P'è tetritià P vè Legge? no ? aprile la mano a giù non più vi l'è Colcienza Na, fe vi è Dio e Dio

ftrarfi contra i rapitori fdegnoso, fi dice: io nol credo; ma fe fosse vero? trafti contra i rapitori ucgono i i dicer o noi crecio ma te totte vetor dichiara Macre di tutti gli uonimi; ci Efamina la pubblicazion de Gereti , filai. 49. più che Mader ci Uditelo : Numquidi l'apiri elettre altrui, l'avventar parole obivolif pate filmini inflatteni filmi , piccani, l'uditer a potia le attrui conat non miteraturi filio uteri fui l'Bifi lefficini, l'adular peccati, il giudicar illa oblita fetriri, goi atman, non oblit, temerato i e rifipondi a Paolo che ti è una tal Madre, che pietofissima, e vum judicas? Meglio ti starebbe il riprovvida ricetta d'Inverno tre suoi si- flettere , che Dio giudicherà tutti : gliuoli in un letto . Un d'effi il più Omnes enim flabimus ante Tribunal audace , o il più avaro tien sopra sè Christi; e che se non correggi te steftutti i panni; dolgonfi i fratellini; ri- fo, ti condannerà la Legge per la tutt i paini adoption i nacimi se lo i contamera la Legge per la faputone la cagione, quanto gli fi de-gna la Madre, quanto il gaftiga l'Osi Legem judicabunier. Dio amante, e follecito più che Ma-Lo amante, e follecito più che Ma-XII. Udife, Dilettifimi, i pericoli de trafgreffori? Vedefte come condanfe altri tutto tirano a se, e niegan ra-gione a quel giornaliero non pagato, l'aggiustamento, e faldo delle partite a quel fantelico , che non può avere eoll'ammenda , e colla penitenza. Si un tozzo , a quel morto di freddo , dannerà da sè medefino in morte; e che non può ottenere uno firaccio , foferiverà li decreto, datofi da sè mo-che gridino Giuftizia ; quanto è for-defino, nel fuo Giudizio Crifto. Co-Torofo, che Dio per pietà fia fevero? si avvenne a quel Mercadante ingiuApua
Confolateri Figliuoli di Dio angariati, fi

o. Moribondo era fijinto da rimor. Marcha,
ch'ei non dimenticherà le vottre quetele: Ego tamen non obviouser tui ., altrui roba. Ostinato ricultà anche do
fid. it.

mo Comandamento y Ultimo il chia-mo, peroceche nel fefto, e fettimo già d' Disvoli perche è d'effi. Raccaptic-faminati includonfi il nono, e deci-cianfi gli attanti, gridari quefti: E'de-mo, che inmartebbero. Sprezzaori ilirio i altri e malineconia. Soggiugne il dell'ottavo Precetto offendeste con fal- moribondo. Non è malinconia, o dese testimonianze il Prossimo? Esamina lirio: dico la verità, e so quello, ch' le bugie contra l'onore , e fama de' è di giuftizia . Scriva ella Signor Notuoi Fratelli, della Donzella, della tajo. Lascio a' Diavoli l'Anima mia : Maritata, delle Persone Religiose. Esa- lascio pur loro l' Anima di mia Momina le mormorazioni gravi: le paro- glie, de'miei Figliuoli, del mio Conle gravide, i falli notabili anche veri teffore. La mia per gli contratti ufuche scopristi, csamina il zelo, la pie- raj, quella di mia Moglie, perchè mi tà, che facesti mezzane all'infamia, efortava a farli, de' mici Figliuoli, eome il coccodrillo piange full' ossa perchè ne divennero ricchi, del Conquella lingua omicida nelle combricco- fciole.

indubitatamente v'è; anzi affin di mo-tle: In verità che spiacemi quel che si viscar tui. Madre e sicegnola? Si. Vi domanda: Tu quis es, qui alienum ser. Rom. 14.

Temete ladri crudeli , che giorno la Dio , in cui vendicare i gravami de christo i figlio li Fer Legen judicabantur. Na verilo promello nel confegiral più ri cui vendicare i gravami de christo in diferezzione ta venifi il con Ferilo i diferezzione Lacio il mio corpo XI. Siamo già nell'ottavo , ed ulti- alla cerra i qui rimane alquanto angoper ammollirle, e divorarfele. Dice fessore, perche facrilego mi pro-

PRE-

## PREDICA

Nel Mercoledì dopo la Domenica quarta.

# I PADRI PARRICIDI TRE VOLTE : DI SE', DELLE PROLI, DEL-LA REPUBBLICA.

Rabbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejus, ut cacus nasceretur ? Joan. q.



mo nato fenz' occhi

fatto dal Redentore veggente. Il quando e 1 come aggiungono maraviglie, e istruzzioni. Udite. Esce Cristo del ta: Prateriens vidit. Eccessiva pietà; bafti dire, pietà d'un Dio, mirar chi non lo mira ; nè fol miratlo , e mi-Chryfel; rarlo cicco, ma uomo cicco: Vidit

Grisologo: Vidit hominem, ut peccata hominis non videret. Per affolver l'a-dultera: Digito scribebat in terra. E che vi scrisse? nulla, risponde l'Eminentissimo mio Toledo. Come nulla, fe feriffe ? Scribebat . Scriffe additando col dito la terra; quasi volesse dire alle Turbe : Perdonatele ch' è di terra. Qui fattisi innanzi al Divin Macftro i Discepoli: Rabbi, dimandaiono, quis peccarvit, hic, aut parentes ejus, ut cacus nasceretur? Vedete il cità, era meftier, che fosse fatta la Vente Maria, o altera Maria. Al-colpa prima della nascita del nato cie-co. Fu la risposta: Nacque cieco, e di perseguiarlo. Finchè si cieco, ofu tiro di special provvidenza; perchè gnun lasciollo nella sua pace: or che

N gran miracolo, e quindi rifaltasse la mia potenza, la mille insegnamenti è il Gloria di mio Padre. Tribolari conlungo Evangelio di que- folatevi : a questo tine suol Dio man-Ila mattina Uditori. Il dare anche alle Anime più dilette i digran miracolo è un uo- fastri. Non leggiamo che'l cieco odierno cercasse occhi, come quello di Gerico; fosse forza di conformità , fosse insensataggine di abituazione, ch'è lo stato più pericoloso del Peccatore s o Tempio, vede un cieco, gli dà vedu- fu forse il persuadersi, che gli tornava meglio la cecità; perocchè, a quanti servono gli occhi, come a Davide, per precipitarfi dalle Logge appresso le Berfabee ? Il maggior prodigio fu in formate, bominum catem : mirollo prima uo-queflo fatto il modo di curatio. Fe-Jum 8 mo, poi cieco; per trovar la difeolpa 2744: il dell' effer cieco nella fragilità dell'el-quantorigli le loci, e la luce: Fecti fer' uomo . In poche voci d' oro il lutum . Volle mostrarsi Cristo Signor di quell' opera cotreggendola colla stessa creta, con cui la fece; volle dare maggior rifalto alla fua onnipotenza illuminando col loto, ch' cra baftevole ad accecare, Feliciffimo Celidonio, non tanto perchè illuminato d' occhi, quanto perchè cieco è di Fede, e di ubbidienza. Ode intimarglifi, che vada a lavarfi nella piscina di Siloe alle radici del Sion. Va, lavali, vede: Abiit, & lavit, & ventt videns. Ma che? Quanti ciechi trodivario tra I genio Divino, e l'uma-no. Ctifto vede il cieco, ed imputa la diffrazia alla fragilità. Gli Appo-lori d'una vera conversione, niente la dilgrazia sun riagina. On appa non di una via controlla di prima i idea pro-sipili veggono il cicco feffo, e toffo apparirvi di quel di prima i idea pro-simputano la pena a colpa, ed a colpolta da S. Ambrogio : Freedom eff. 14. par par impoffisile : perché, a portare in il a jut sotus bomo noffer montere se cui pena di peccato un cicco nato, la co-messa in opera da Maria Maddalena :

vede, tutti Il guardano dimal'occhio. Pecca; e pecca, perchè contravviere inche la medelima Maddalena firugi ad uno Divinno Precetto ed innato, ge balfami in vanità, chi le dice pai feritto. E' precetto innato l'aver cura fola una vote de la companie del companie de la companie de la companie de la companie de la com 1562, prodò per miracolo in Marfiglia; e di pueritia. Nel Teffamento nuovo per d'una importantifsima Moralità in que con gli uomini negando a queffi, é. flodi. Un Giovine è: cieco gli Appo-tdando a quefle in verío le loro proli teloi domandano fe i Padri ne furono iffimo, e legge. Può negarfi, che le in colpa: Quis peccavit, hie; aut pat rupi infentate felfe frengonosi freterente eju, ut cæus naferetur? Più: te al feno le gemme, non cheleconil figliuol cieco vede: interrogati i chiglie le perle, gli arbori i pomi, e Padri da' Farisci, rispondono; Scimus tanto più tenacemente quanto più accrquia hic est silius noster, & quia ca- bi? Può negari, che quella Tigre si cun natus quomado autem nune videat, sarà anzi tra l'a via dal petto, che mostimus. Come va ciò Della cectià que sioi catellini dalle poppe ; quell' de sigliuosi possono i Padri esser a uccelletto perirà piuttosto digiuno; gione? così per lo più non fuste. Come che trascurar il cibo a' fuoi allievi nel va ciò? I figliuoli aptono gli occhi , nido. Perche trase informe quella ed i Padri protestano nulla non fa- sua prole , quanto sta scarpellandola to I Feath Provident of the process of the process of the provident of the process of the proces

Grisoftomo, il Padre trascurato nella preserive a vassallalaggio si sordo? Quel-educazion de' figliuoli . Parricida di la natural Legge, che ordina senza se perche fi uccides e peggio, perche lingua, e fa udirfi da chi non he non uccide il fuo corpo, nato a vi. orecchi. Udiran dunque la natura vere tra milerie piccoli giorni; ma l' gl'infensitivi , gl'Irragionevoli ; e gli Anima fita, nata a viver tra gattuomini, i Criftani no? Ah Parneldi, e gloric di Empireo tutti i feco-di! Yoi lo fapree certo. Sapree orti dell'erenna interminabile. E certore de l'Anima fita; perchè. Principe, che fa ubbidirfi da ogni fita

rola? una volta n'unge i picdidel Re-Ide' parti; petciò diffinifcesi dall' An-

pecorella fatto anche l'aftore, mori l'Appostolo; Educate silior vestros in Eshes. Vescovo, e Santo. Contentatevi in si- disciplina, & correptione Domini. Alne, che frà tanti stupori, vi manise tramente più provvido, ed amoroso fti il mio, e vagliaci per argomento ftato farebbe Diocollebelve, chenon

are Animan reparant; if the roopus of rapine I uso putent lo Sparvice v. Animam attentive fembus tradumt; in al nuoto le fue proli il Delimo? Le btieve Bernardo: Non parent er, fed Panece fleffe, belve che impaurapremptore. Padri che tradicurate la celucazion retta de vofiti figliuoli, agliuolo in qualche fosa, donde non fete parriciali, e tre volte. Parriciali flot politiciale in relevo il transcridi viol, particiali della Vofitie proli lo, non econo dello fore del parriciali della Repubblica. Queffo e fi melle publica que un fungarqui menti della Repubblica. l'argomento; eccovene pronte le pruo- vi co' vezzi, con que' lor taciti prieghi i paflaggieri a prestar loro in si II. Parricida di sè e peggio , diste grave bisogno sussido? Ot chi tanto

ereatura. La vostra trascuraggine vi dium matris est situr insegna il Filoso-fa carnesici di voi medesimi, tiranni so, gli gittate di casa a governo unico pietà del figlinolo . Ah Signor mio , titur voluntati fua , confundit matrem 15. 15. perciò gemeva Ab occultis meis mun- fuam. da me, & ab alienis parce fervo tuo. Ab alienis, ab alienis.

III. Io non ho gli scrupoli di que-

fo a' mici Ragazzi.

A chi deve Agostino la Chiesa , il tibi, & erit tibi dolor Anima. Cielo, se non se alle lagrime di Mo-nica? un' Andrea Corsini, se non se me sentirà orrore ad essent de' suoi? Tromba Quaref.

delle vostre Anime . Non cosi quel di chi talora a voi stelli è mal noto, Santo Patriarca, e Padre Santiflimo fu qual ragione flate aspettandone be-Giob . Sollecito di non perire ancor' ne? Permetterà Dio, giufto Giudice, egli fe periffero peccando i fuoi figli- e Punitore, che riufcendovi quella uoli , per fin de pul intimi penfieri prole una indegna, fia l'obbrobrio del di questi prendevasi egli pensiero: Ne Casato, la rovina della Casa, il pianforte peccaverint filit mei , & maledi to più amato della vostra vecchiezza. xerint Deo in cordibus suis , o come Se voi gli aveste avvezzi a temervi da i Settanta: Ne forte eogitaverint mala bambini , vi uferebbero rispetto già erga Deum in mente fua . Non cosi grandi : Metuens virga jam grandis quel gran Re, e grandissimo peniten- Achiller . Ma fe mai non gli trattafte te Davide. Riuseitogli indocile li suo voi da figliuoli; perchè eglino avran-Assalone, sopra ogni mal proprio spia no a trattarvi da Padri? Sperimentocevali , che gl'imputasse il suo Dio a rete sempre vero l' Oracolo Divino colpa di alcun reo fuo esempio le im- dello Spirito Santo: Puer, qui dimit-

V. Oh! egli è di pessima indole ;

tanto maggiore sia la cura, tanto più spessi i gastighi : Qui diligit filium sti Santi, odo rispondermisi da taluno. Juum , assiduat illi flagella . Sarete , E' vero, che mio figliuolo è un ribal- quando non altro, in buona cofciendos ma io non colpo. Appena uscito za con Dio, per cui non ommetteste del feno alla Nudrice, ebbe buon cosa, che sosse in man vostra; anche Maestro, buon Ajo. Se'l veggan'essi le vostre più servide preghiere; giucon Dio, ch'io per me altri impegni, sta quel favissimo infegnamento di Aaltre oure ho, che ir ogn'ora appref. gostino a pro de' Padri per isgravarfi l'Anima, e a pro de' figliuoli per-IV. Non più, non più che io ne chè da indisciplinati riescano buoni . ho stomaco, e molto più questo Cri- Udite la dottrina di si esperto Mac-sto. Come ? Perchè il desti ad altrui stro : Equur non se domat : elephas Augus. cura, tu Padre puci trascurario? Nel non se domat : aspir non se domat, fic ferm. 4. la educazion de' figliucii si permette & bomo non se domat ; sed nt dome- deverb. l'altrui conforzio, ma non mai in ma- tur equus, bos, camelus, elephas, af- Dom. niera, che rosti tu libero d'esterne Cu- pis, leo, quaritur homo : ergo Dens rator principale. La tua autorità è in- queratur, ut dometur homo. Ma si fa nata; tu sei il Dio visibile del tuo si- da' Padri in questa nostra età altretgliuolo; da te dipende nel vivere; una tanto? In vece di correggerli, fi lascia tua occhista totva farà più affai, che loro la briglia più lunga. Ah Parricinon cento ammonizioni di effranco . di! Piangerete in questa vita, e mol-Quanti giovani scapigliati non potero, to più, perchè senza fine, nell'altra; no ridurte a mutat vita, se non i l'unde, sunde lastra ejus dom infam prieghi, se correzioni de' Genitori ? est, ne sortè induret; so-non credat

alle ammonizioni di Pellegrina è un Perciò univerfalmente il fono fenza Venessiao Prencipe, di Boemia fe non fe minimo tibrezzo di cuore . Poveri fidi Luduilla fua Nonna? Cosi per gli gliuoli, a quai tempi sfortunati nasce-esempi dovrà pur'a voi i vostri figliuoli ste, che abbiate a sperimentar carnesifantis se ne avrete egual cura. Ma se ci ci della vostra vita eterna chi ve la diè voi, come se non fosseso parti del voi istantanea ! Ma troppo innanzi son' stro seuo, metà di voi, giacche dimi- io passaro in fulle prime mosse. V'ha

Madri, di cuore non posso dir si se-rino, perche le sere senzono orrore a farlo: non posso dir si diabolico, per-un calcio guasto la moglie vicina al chè i Diavoli stessi ne abbominano la patto: Et damnare nune dudet Sacri-Creret. feelleraggine . Diciam dunque . V' ha ficansium manus , cum fit tofe nocen-liz.ep.8. Madri di cuor si donnesco, che proc- tior pedibur, quibur filius, cum nasco-curano ad arte, o per non patir do- batur, occifus est. Ah se io pur sapes lore nel partorirle, o per non patir si, se io sapessi, chi sono cotessi Par-penuria nell'allevarle, di non portare ricidi spietati, sapese che pena vorrei, a luce le proli. Ah crudelissime, de- potendo, dar loro ? Vorrei far coma duce it prois. An equationary to provide a court y orte as course d'un piu ortible inferior l Non parire in questo Tempio , in questo volete dolori nel parto? non doveva-l Pubblico , quell' Anime meschinelle , se esfier figlialosed is Psa ; non dove e vate rendervi Spose di rigliuoli di Ada amarissime , che lor gitterebbero in mo. La famiglia è numerofa? Dio più volto. ricco del vostro bisogno. Tua Madre fece teco cosi? E tu onde prendesti que Padri, che mandano le loro progli esempj. E se quel parto, che avre- li al Limbo in paragon di coloro, gli centify? E (equa parts) et a control de la mandan paragon di cotoro, fit condotto a luce, er a per riufcire che le mandano all'Inferno. Tanti fo-un'Appoltolo, non fe'tu rea di tante Anime, non avrebbe introdotta la cducarle. Un barbaro Parricida in due Grazia al Paradifo Se portavio a luce maniere potrebbe cogliere la vita tem-una Vergine, ch'era per riufcire una porale ad un figliuolo, o negandogli santa; non rogia a lei, a Dio la Glo. cità? Va falvati con si gran furto: d' ra uccidono l'Anime delle lor proli un Dio ad un' Anima, di un' Anima la maggior parte de' Genitori Cattolia Dio. Tuona, fulmina contra Madri ci . Per quanti miferi fanciullini posi orridamente parricide il zelo di Ter. trebbe ripetere i fuoi treni l'affliro Tertull. tulliano: Homicidii festinatio est probi. Getemia: Parvuli petierum panem, And it is the agid in ever offer matism quite or in the state of the s lizia umana è giunta a praticarne mas, quetto necessario alimento, che non giori . Maggiori fallo si esconciarsi, pega di salare i figliuoli a Padri, ne o per trascuraggine, o per vergogna. yuol quasi, in sicurtà i Compant, le Quante colla morte di un' innocente Comari. Ma se quegli son neghittosi. voglion coprire la lor malvagità ? pensate voi se mancan questi. Qual'e quante il loro rossore ? Quante per quel Genitore, specialmente tra' Noana ridicola ambizione di comparire bili, il qual chiamatofi quel figlipoletattillate stringendosi troppo nella cin-tura? quante per gola inetta di cibo dalla Fede; e singolamente i duo soverchio, o nocivo, guasfano quel-della Trinità Santissima, e della Inle innocenti lor viscere? Lessi , gua- carnazione ammirabile ; senza la cui

ri non ha, che una tal Donna in notizia dà per dannato l'Angelico o-Napoli partori un figlinolo impietrino gni adulto, che trapadii? Qual'è quel per aver mangiaro buccheri, e tufi Genitore, che nell'Età Exangelica ri pui mefi. E voi, Padri, non vi ave- nuovi gli alti efempi di quella idea te altresi colpa ? Perché non correg- de Padri, Tobia; e dica al luo figliuo-gete le vostre mogli ? perchè non le lo, come questi al suo? Figliuol caro punite? Anzi talora ne fiere voi la odimi bene. Tu fei venuto a questa principal cagione, obbligandole a quel luce, la qual tra brieve diverrà netre viaggio gravide, a quella Commedia in una tomba, folo per temere, per di notte, a quel ballo faticolo; e fervire, per guadagnarti Dio: Ab inquando pur dilguftandole, maltrattan. fantia timere Deum docuit , & abfidole . Santo Dio ! Stimo S. Cipriano nere ab emni pescato , Una o due a 10.

VII. Ma, a dir vero, pochi fono

tempi nostri son quelle Madri, le quali suolo : Nam & cerva in agro pepe- Ir. 14. imitino la Madre di S. Clemente An- rit, & reliquit ; quia non erat hercirano, che ad innamorarlo del mar- ba . Et reliquit s chi ? Uditelo dal tirio, parlavagli delle pietre di Steffa- dotto Villaroel : Quia improprium no, e delle craticole di Lorenzo. videtur, quos dixerat veliquisse, f-Una o due quelle Madri, le quali lios nominasse. Nè figliuoli dunque si imitino la Madre di San Luigi Re di dicano effi , nè questi Padri . Come coll' Anima in colpa grave . Una o patrimoni in giuochi, e banchetti con do Vergine, mandavagli tra le bian- dicanfi questi crudeli, parricidi della cherie i cilicci.

VIII. In pruova di si deteftabil penuria di Padri zelanti girate lo fguar- que' falsi Padri , che uccidono gl'indo per le abitazioni Cattoliche . Ve- felici figliuoli negando lor cibo diterdrete figliuoletti abbandonari, giovani ra , e di Cielo ; quanto più spietati di scandalosi costumi , donzelle libe- convien dirli, perchè aggiungono conre , dimentiche di Dio paffeggiando , tra effi mortal veleno? In vano grida scandalezzando. Che è mai ciò? Non Dio nelle Sagrosante Scritture : Doce. Deut. 1 t hanno Padri i meschinelli. Neppur ne te filior vestror , e questo sia in ogst curavano il puro alimento del corpo; ora : quando fiate in casa : Quando onde poi avviene indiffociabile la ro-joni poi avviene indiffociabile la ro-vina dell'Anime 3 perocché fomite d' geni male è la fame. A rea pure il Demonio udito nel Giordano da quel-ziate : Et accubierir , de furracerir a da finla voce celeste, che Cristo era Figli- In vano ripiglia il Gran Martire Igna- tioch. uol di Dio. Veduto aveva altresi quel zio: Nutrite filios vestros in eruditiorigoroso digiuno di quaranta di , per ne , & disciplina Domini , & docete rigorolo digiuno di quaranza di per ne, co muyupum commin, cui fimarlo doveva almeno Uomo vor facrar literar, co arter bonestar, Santo. Pure ardise chiamarlo in st non orio gandanti. In vano lor si campo, combatterso, e spetarme il su ricorda da S. Bassilio, che Dio posi isi. perbo certa vittoria. Chi tra voi , gliuoli in man de' Padri come molle di pela Uditori , fapra darmene certa ragio- cera ad imprimervi fapienza , e fantine? Non vi durate fatica: halla espres- tà : da S. Giangrisostomo , che Dio Chrysos. Matt.4. famente il Testo: Postea osurit. Co- piantò que' teneri arbuscelli , perchè ho.9. 44 me non de' sperar di vincerlo, quan- dian polcia frutti di vita innaffiati da! Coloss. do fosse per Figliuol di Dio , se lo buoni esempi de Padri, e per addrizvede famelico, se seuoprelo necessito- zarli se niente niente torcano al ma-so ? Così è, conferma il mio pensie- le. In vano lor si propone, che avere libr, de ro Teodoreto : Postea esurist . Vidit da Dio un figliuolo è lo stesso . che hostis famem, & victoriam speravit . effer loro consegnato un diposito, e

E non ispererà certi rrionsi il Demo- che per ciò tornato in vita da Elia nio da chi vede in bisogni, e non è quel bambino, del riconsegnarlo alla Cristo? Lo spera folo? ne riporta ad Madre dicesi dalla Scrittura: Deposuit ogn'ora victorie innumerabili; e quan- eum de canaculo in inferiorem domum, tí fono i vinti che noi fappiamo , e tradidit matri fue . Nota termiquanti color che non fappiamo ? E mor , avvia un nobile Spofitore, despoili così barbaramente abbandonate pofui ; e tradidit . Ufa termini di fi diran figliuole di Padri si barbari ? dipofito a perfundere, che qual da Dio lo non fo altro, che figliuoli non fi riceve innocente, tal debbono renvuol dir Geremia anche d'una belva, derglielo i Padri : Denotatur non traque' parti , ch' ella abbandonò in ful didife matri puerum filium superpossi.

Francia, cui recandosi figliuoletto in figliuoli, come Padri, se affatto gli braccio, spesso dicevagli : Sire, prima abbandonano ? se non si affaticano vederti in questo seno, morto, che per nutrirli? se scialacquano e dote, e due quelle Madri, le quali imitino la amici, ed amiche? Dicansi, que' po-Madre di S. Edmondo, cui bramanlor vita temporale, ed eterna. IX. Ma se Parricidi si barbari sono

fimp.

Ecclisto vano gl' infegnamenti del Savio : E- fua figliuola si fehiva, e vereconda, Plat.lib, quus indomitus evadit durus , gli av- come cran quelle , di cui neppur in 4.de Rep. vifi di Platone: Quale cuinfque fueris tanto spazio aveva Giacob udita la voce. Dupr. l. puerilis educationis initium, talia eti. Ne fa questi non fol la voce, ne fa la am fore , que sequentur ; gli csemps mano, il carattere ne' biglietti , il ri-Hift. Bo. di Boleslao, e di Venecslao fratelli : cordo nel donativo. O Secoli Criftiani hem.

questi Prencipe Religiofissimo di Boe- svergognati da' Gentileschi! Delle Donmia , quegli tiranno ferocissimo , per- zelle di Vesta , riferiscono Strabone , ed chè l'uno, cioè Vencenslao, allevato Alesfandro ab Alesfandro, che per concon alti esempi di Cristiane Virtu da dursi alla casa del nuovo Sposo era Maith, ta loro innanzi una lepre, e gittati stiani, piaccia a Dio che molte prima diff.lit. dizioso Legislatore : An non videtis Abramo, che a fin che Isacco neppur

de cin ris , samon ob diversam educationem , glic , mando un Servo Facle a trafer-card lii, admodum inter se diffinities vendisse; X. In vano io dili , tuto co ti dalla modefita e caucida del Padrone

Res. 17 atto de' suoi fratelli: Fratres tuos vi- Virgine . Padri Cattolici , particidi ad

Esclido, Mondo, che Qui communicas superbo, ratezzo? Oh! i Giovani son due Angio-Esclido indust superbiam, e che Qui se sungit letti. Gl'ingredienti dell'inchiostronon in moglies eppur quel Giovine non è sticati , inchiostro di colpe , incends

dendum ; fed tanquam depositum ab | un Giacob, che dopo fette anni di fer- Gen 10: illa , cum Domino placuerit , auferen- vitul in cafa di Labano non sa distin- Abillibi dum. Invano a' loro orecchi si avvi- guere tra Lia, e Rachele sorelle; ne la 9.9.

Luduilla Matrona fanta , l'altro da mestier trascinarle , o portarle per al-Draomira empia donna. În vano fi rap presentano agli occhi le sperienze di scendere non valet; sed quasi raptam, Alex. I. Licurgo, che fatti allevar due cani ge. & intitam è gremio, & finu matris 2.de gemelli, l'uno in cafa, l'altro in cam- transcendere limina volunt i onde cantò nial.e s. pagna, e chiamati allo spettacolo i pur quell'altro: Raptat fine more Sa. Virg.ii. 3 Lacedemonj, al medesimo punto sciol-binas. Così tra gl'Idolatri: tra i Cri. Eveid.

cibi domestici, il can falvatico avven- de capitoli, prima che spofe, non fietoffi alla lepre, alle vivande il can no Moglj. I Padri intanto lo fanno, e casereccio. Onde moralizò quel giu- ne han compiacenza. Al rovescio di Plut.lib. duor catulor , cum ejufdem fint gene- vedeffe una Donna prima d'efferle morammenta, e molto più di me il gri- il Servo, dimandato da Rebecca: Chi Gen,23: da la infelice sperienza, che abbiamo si sosse quel Giovine soletto in quel dell'impietà di Padri si parricidi. Ecco campo, neppur volle risponderle e tuo il cibo nocivo , di che pascono i lor marito; ma solo Ipse est Dominus meus, figliuoli. Primieramente in vece di aver e ne dà la steffa ragione una dottissid'essi il zelo d'Isai, che mando Davide ma penna moderna : Ne scintilla qui- Oliv. in a spiar della conversazione, e d'ogni dem præposteri amoris excitaretur in Gin. 14. fitabis fi recte agant , & cum quibus un'ora fteffa dell'Anime voftre, e de' ordinati funt difce, dan lor compa- figliuoli, ite numerando le colpe vo-

gni, o gli permettono, ribaldi, fea- stre, e le loro: Quanti pensieri sozzi! peftrati, viziofiffimi ; knza curar ohe quanti defiderj! quante parole! talvol. non fi confessino, che non odan Mef ta quante opere! I giudizi, le morfe, the non digiunino, the in iscuo-morazioni, gli scandali! Quanto spesla non profittino; che quella figliuo- so riman la Giovane senza onore, e letta esca con Amiche vane, immode senza marito ? Quindi quanti odi ? fte, feandalofe; tuttochè fappiano dal. quante brame di vendetta? quante malo Spirito Santo, e da' contagi del ladizzioni ? quante liti, quante scellefornicariis , nequam erit . Poco è pur fono neri : uniteli: fan pece liquefatciò : Il veleno ancor più pestifero si ta Fredda è la selce, freddo l'acciaè, che fi dia da' Padri libero adito a 10 : unitcli : che fi vede ? Scintille-, quel Giovine di conversar anche a so- fiamme , incendi . Uomo , e Donna lo colla Donzella , cui de' prendersi divisi son blanchi, e freddi , addome-

di concupifcenza. Domandate a Tet-1 mile impegno? Lasciatela, dice Lira-

Levis. da un Giudice Divino, a cui costò la scostumatezze del Signorino Ismaelle : Job.39.

Quinii, più universale ne' Secoli dell' Evange-lib. 1. lio: Gaudemus si quid licensiùs di-in essi più grandicelli, facile la malizia. erat.in- xerint , & risu, & osculo excipimus. Ma dite vero. Avete mandata di casa flitat.c. Scupifco, che faccianfi avvanzare in quella Serva, che giuocava col figliuol zelo da' Padri Ebrei i Cattolici. Udi- vostronon costenero : quel Servo che

te. Giunge un di rifoluta Sara in giuocava con la vostra figliuola non cost delitto? dal Testo più non si ha, se sostomo, ne forte masculinis mem- bom. 1. non che vide giuvocare Ifinaelle col fuo bris, faminea conjungat. mezzo fratello Ifacco : Cam vidifet | XI. V'ha più modi, onde i Padri indentem cum I/aac filio /no. Eh, fi rendono parricidi de lor figliuoli ? Signora avvertite, che dirà il Mondo l'inora gli vidimo avvelenati per al-

rulliano, onde nacque la prima colpa no, che non è passione, è zelo dell' Lyran in di Eva, per cui empiessi il Mondo di onor di Dio, e della sua Casa. Giuo. Gen. 21. malif Dall aver voluce abboccarii con co di bambini fembra egli S. Paolo
Ternal. Adamo prima di efferte marino: Pund
però il chiama perfecuzione: Perfe. Ad Gal.
1 depa. non fufirmit fola circumventa: fed
itunt. apud Adam nondum maritum inpa.

Lavocc circa, che cortifionale al noftro tiens etiam tacendi eft. Itc a sperarvi Ludere fignificat ludentem, idololatranfalute eterna tra tanti omicidi d'Anime tem, occidentem, Glascivientem. Ecco le

vita la falute eterna di tutte l' Ani-l formava certi idoletti, e infegnava ad me? Ite a sperarvi accoglimenti daun | Isaac adorarli : Faciebat Isaac adora- Raulin. Dio , che efiliò da' fuoi Altari lo re imaginer luteas , così il Raulino : fer. 2. Struzzolo , perche lascia le uova in insegnavali atti lascivi : Lascivum effe fer. ful terreno, come attesta Giobbe: docebat, così l'Interlineale: maltratra-Dereliquit ova sua in terra, oblivi-joitur quod per conculcet ea : duratur vendetta : Tentasse occidere Isaac, in Gev. ad filios suos, quasi non sint sui ; e cosi Acazio. Giuoco di bambini è 71. perche a viscere si dure, che dige ora, discorreva tra se Sara, ma un rieg in risce anche il serro: Tama calidita- di, sarà idolatria vera, lascivin vera, Aporta-tir est, quòd serrum deglutit, de di- vendetta vera: Esice, esice ancillam, commitgerit , & consumit . Struzzoli senza & filium ejus . Timens , conchiude il 3 fed . t. viscere, è con viscere di acciajo so- Lirano, ne ad similla induseret ssium Lyran, no que' Padri in darno battezzati, summ Isane, nunciavit issa Abrabram, ubi supche fanno avvelenate i lor figliuoli , petens ut Ismael ejiceret. E' vero Paò abbandonandoli, ò su propri occhi dri, e Madri battezzate, che talora i ridendo alla lor morte. Non mi ma giuochi fon tra fanciuli innocenti, ed raviglio che ne deplorasse a' suoi di incapaci di uso di libertà. Ma non vela crudeltà Quintiliano; flupifco che dete, che in questi stessi giuochi alzano possiam deplotarla più sacrilega , e quasi modelli di colpe, alla cui materia-

Gen 21, rianzi al fuo Marito il Patriarca A- piccola? E colot che tracvano ambafa bramo, e gli dice: Ejice ancillam ciate, e biglietti ? Per fin tra fratelli hanc, & filium ejus. Abramo un'ota e forelle conviene star folleciti. Non fola non hanno più a conviverci in cafa vo' contaminarvi gli orecchi con catala schiava, c'l figliuol suo: Ejhe. strofi lagrimevoli. Leggetele in S. An. Anton. Mogli avvertite di fuga, che non caccia effà di cafa i fervi, ma ricorre Santo Giob nel dar fepolero alle cenecia effà di cafa i fervi, ma ricorre Santo Giob nel dar fepolero alle cenesorre a radorne al. Marino (Dr. che lei dei fuglico), valle e 22 di sinicome a padrone al Marito. Or che ti de' fuoi figliuoli, volle effe diffinte, han fatto? Non conviene, che stiino e separate, come già furon di sesso : in cafa: Ejice . Non ne fapremo il Cavenfque, riflession di S. Giangti- Chrysol.

in Tob. ch' è folita avversion co' figliastri : trui mano; ora di volo datò a veder-

parzialità con Ifacco. Se Ifmaelle non veli immediatamenee omicidi. Gli uce figliuol vostro, è figliuolo di Abra- cidono colle parole insegnando loro bemo: Ejice. Han da uscire. V'ha si- stemmie, ingiurie, spergiuri, villanie,

111.

mormorazioni. Gli uccideno co' con l'ée veduta l'avesse un po' poco modefigli di vanità, di baldanza, di ven- sta? soggiunse S.Pier Crisologo: Name obbliga a stato odioso, chi dissuade tura, che ribelle Core il padre, ridurum Patrem! o favam Matrem! o reunte, filis ejus non perirent. Mi fan Ber. op. Parentes crudeles , & impios! Imo ridere certi l'adri , i quali dando a finon parentes, sed peremptores , quo- gliuoli mal'esempio, si scusano che gli rum dolor falus pignoris, quorum con- correggono collebuone parole. I gio-

Mare- matiente al Marcanzio, per non dar jugan debbono allomanatu: Nion in Hitrap. delabr. in Religione, & claustris tot infausta, cerit, peccet, scriveva ad una tal Mamyft sr. tot scandala, & apostasie; quia plu- trona S. Girolamo. D'una Scimmia ap-

parentibus intrufi .

mali esempi, ch'è il più efficace vele- un di folo, attuffollo in aqua bollenno. Ah Padri, ah Madri parricide, fo- te , e lo spolpò . Padri , Madri siete no que'vostri allievi gigli, e gelsomi- sazi del sangue di tanti poveri figlini, cui basta un'aura sola a corrom- uoli uccisi nell'Anima in guise si vaperes e voi gli esponete ad ogni tem- rie? Resta il Parricidio della Repubpesta? Non vi basta effer voi trifti., blica. Attendetelo. volese i parti voltri fimili a voi? Avete i dubbj di Caigola, Questi era in batticuore, che Drufilla non fusse sua figliuola. Videla un di giuocando mon. XIII. TL mal tanto è peggiore, quantare in tanta collera, che graffiò fino

detta. Gli uccidono colle sconfigliate parafler ditenam, si-pudicam vol ali. Chiphi-determinazioni, e comandi. Chidiffe-risce le nozze per servisti del genero; Evangelista: Cumque sattussir, si-plaed intanto le disonestà diluviano. Chi cuisset Herodi. Stima miracolo la Scrit- Marc.6. entrare in Religione. Qui non può belli non fussero i figliuoli: Fastum-trattenersi da sclamare Bernardo: O que est grande miraculum, ut Corepe. Nu. 26. folatio mors filii est. E che direbbe di vanison razze di Scimmie, più appren-chi gli violenta, non volendo, a pi-dono dal vedere, che dall'udire. Per-gliar abito ? Exinde, sato dirlo lati-ciò anche da certi atti leciti tra Connamente al Marcanzio, per non dar jugati debbono allontanarli : Nihil in 8. fett. c. res irrepunt non à Deo vocati, fed à punto, riterifice Eliano, che avendo veduto lavarfi dalla Madre in acqua XII. Gli uccidono finalmente co'i tiepida un fuo figliuolino, trovatolo

### SECONDA PARTE.

to piti fi dilata. Paffà la crual fangue le guance alle sue Damigel- deltà de' Padri parricidi da sè, da' file. Corse a darle mille baci : ed ora gliuoli, alla Repubblica. D'esti parsi, che se' mia figliuola, le diffe, se lando Osa dice: Ips autem, feut A. Osa se si ben mi fomigli. Via su, abbraccia- dam, transpressi sunt pactum. E perte, fate vezzi a que voîtri giovinetti, ché peccano come Adamo trafgreden-Padri erudeli. Vi fomo fimilitimi . do il patto è Perchè il patto fu , che Beftenmiate voi , essi bestemmiano : la sua giustizia o ingiuttizia passasse rubate voi, essi rubano. Siete voi a' posteri. Cosi la bonta, od il vizio mormoratori, indivoti, crudeli, lo de' Padri passa alla posterità. Domansono anch'essi. E come nol debon'es do un Filososo antico: Quodnam est Arep. sere? Hanno Maestri si bravi, sì anti- sundamentum Reipublice? Isocrate ris. Pythaz. until chi: Nec mirum, ripiglia Quintiliano: pose, I buoni Senatori. Meglio Pit- apud nos documus, ex nobis audierum: no-firas amicas, nostras comenbinas vi-tio. Benus slius, bonus civis. E'buon dent : pudenda dielir spectantur . La Cittadino : Adunque se si darà agli Madre è una Meretrice, che volete studi, sarà buon discepolo, poi buon Amir], che fia Erodiade, la figinola ? do-jada iri, manda S. Ambrogio: Quid potuit fe-lla de dultera matre distere, nife damnum pudaris? Ecome Erode adul- buon Predicatore, buon Religioso,

1.16.3.

gero l'avrebbe approvata per prolesua, buon Vescovo; ed oh quanto frutto

6.4.18. General partota. Silvina Ho et al. carrier son a consequence of the consequence o

glic fon buoni.

ti degli occhi ; grida : Aime , prelu- defimi malcapitati :

nell'Anime, e da queste ad altre! Si di Si infausti qual dolente Geremia mi mantetrà nel Secolo : eccolo buon rendono? Povera Roma allattata da Avocato, buon Guidice, buon Go. una Lupa, avvelenata da un Drago! vernadore: Bomus filius, bonus civis . Me varum ipfus 'neconflatsia, atqua Adunque fara fe Airefice, giuftoj fe ineredibilis quaedam mentis emotio va-Mercatante, caritatiyo; le Soldato tem efficiebant. Hec ut confpexi; fla-fenza ladronecej, Capitano fenza fean-tim proloquutus fum: Quale malum dali, Generale senza querele; Se po- terra Romanorum nutrit? Potrei pur' vero, paziente: fe ricco, milericot-ko per quel Gioynetto indocile, per diofo. Ecco i beni della Repubblica quella Donzelletta immodella progno-dalla retta educazion de figliuoli. Sieni librar ficuro: Povera Citrà qual afpibuoni Padri i Padri, tutta la Città è do ti allievinel seno? a chi dai latte? fanta. Data da Cristo salute al figliuol A chi coll'enormità ha da infamare il pericolante del Regolo in Cafarnao, tuo nome, a chi ha da stracciarti le riferisce S. Giovanni che Gredidit ipse, viscere con riste, con duelli con pec-Non inveni. tantam fidem in Ifrael s l'addietto foste, trascurando, malianzi la Fede in tutto il Regno del gnando le proli, tre volte parricidi, Regolo: Regnum, cui imperabat, cre- raddoppiate in avvenire le sollecitudididife , valde verismile eft. Quante ni, c i buoni esempj. Riflettete, che feliciflime confeguenze incluse in quel più valido antidoto, a salvar dalla cor-Credidit ipse, il Santo Evangelista rutela l'Anime proprie de Padai, e Così va, quando i Capi delle Fami- de' figliuoli, e di tutti, non feppero disegnare i Padri zelantissimi del Con. XIV. Tutto però all'opposto quan-do son rei di mal esempio, co' suoi re a' Padri, a' Vescovi, alle Comufigliuoli i Padri: Son parricidi del nità la buona educazione de' Giova. Púbblico . Quando una Città non ha mi, anche ne' Seminari a patte, ove fottezza, non foggiace all'infulto d' con maggior agio attendeftero a farfa ogni nimico . Torri appunto delle Cit- fanti, e fayi . Altramente affettatevi ta fon chiamati dalla Scrittura i fi- nella Valle del tremendo Giudizio una gliuoli . Piangea Geremia disolata la maladizzion singolare . Sarete maladetlua Gerosolima: Ubi est litteratus? ti dal Padre Eterno, perché portaste ubi Legis verba ponderans? ubi Do- a male le Anime create da se per se, Hor parvulorum? legge l'Ebreo: Ubi ed affidate a voi. Maladetti dal Fi. est numerator Turrium? Or di qual gliuolo Divino, perche rendeste vani colpa è reo quel Padre, che rovina i dispendi del suo Sangue. Maladetti alla Repubblica le Rocche? Anzi ad dallo Spirito Santo perchè scialacquaeccidio le contrappone baluardi . Di- ste la sua Grazia, i suoi doni. Malalettissimi, un sol giovine discolo è ba-detti da Maria, cui rapiste i suoi Fi-stato talora a disolare la Patria. Per gliuoli, dagli Angioli Custodi, cui tacere di tanti, parli del folo Giulia- rubafte i lor Clienti, da tuttii Giuffi, no l'Apostata S. Gregorio Nazianze- cui rubeste i lor compagni. Vi malano. Al vederlo in iscuola si scaltro, diranno i Figliuoli stessi dannati, le si rissoso, si inquieto, anche ne' mo- Patrie tradite, vi maladirete voi ma-

# PREDICA XXVI.

Nel Giovedì dopo la Domenica quarta,

## LO STRETTO DELLA MORTE.

«Ecce defunctus efferebatur Filius unicus Matris fue: Luc. 7.



davero si specchi la mottalità sconsi distingue tra vivi, e cadaveri: E ad gliata. Ah, che d'ognun di noi sia un momento vuoi tu afficurar macpur vero, che in un di, mal noto a chine di eternità? Almeno fusse pur pur vero, cine in un anima noto a came ut casanas a fancior pur noi, certo in se ficiso, certifimo nel tuo quel momento. Fuffe pur tuo, Libro de Decreti Divini, avrà a dirii che ti farebbe pur facile donarlo a da chi ci foppravvive: Eccedyuctus.

Dio. Aime, che in affacciarmi folo Di te pur'o Giovine, cui l'età robu: colpeniero futal pericolo, tutto il fan-fia da per interminabili gli anni, di gue per orpor mi rifa. O momento, o te Cavaliere illufo, cui lo felendor de' momento fretto da arfanni, combattu-titoli dillipa ora dagli occhi le tencbre i toda Diavoli, attofficato dal Tempo, del fepolero: di te folle Riccone, che che spira, inorridito dalla Eternità, porti , in Palagj d'alti editizi , penfi iri , contentatevi questa mattina , che esserti reso ò sinsuperabile i on disporvi , a curarvi della voste; alla morte : di voi Re , sollevatevi Anima in vita vi mosteti , quanso quanto vi è in grado su' vostri troni: potro più vivamente, il punto della di voi Cefari, armatevi quanto potete de vostri acciaj: di voi tutti uomini, Teminativo del Tempo, come In-quanti vivete; di voi che ora mi udi-ziativo dell'Etemità. Oh che firetto te, di me che or ve ne parlo, si di- di mare amarissimo agutato da sflutti rà un di: Ecce defunctus. Usciranno opposti! Odami attento chi non vuol in piazza a preparare i funerali i Ser- naufragarvi attonito. Do principio. vidori; e richiefti dello stato del lor Padrone, dagli Amici, dalle vostre l'ebbero i Profeti, e i Dottori, ad stesse Dilette o Giovani, Dame da' esprimere i contrasti, gli orrori, le vostri medesimi Amanti, che ci è angustie, che sossire nell'ultimo modell'Infermo, dell'Inferma? risponde- mento della sua vita un moribondo . tanno: Defandur e B. Adjundar e B. quanto uno di quegli fletti di imare, l'umorrati pazzifilmi della terra, o che mi dite? In ogn'altro difcorfo po- de pe venti rende al mifero l'igno, ttere farmi de Soprafayi, interromperi che vi fi trova, dirò così, peggior del mene il file co' cavilli; chiedremi più landragio il pericolo. Tra fens i for-

Unque per fin nella i risposte. Aveze qui che mi opporre? Città di Naim, detta per antomafia la monta di per antomafia la fia vezzi d'una manda di mand

te; un figiuol unico, e percio anche Ci penferemo per avventura alla morpiù amato, fi muore? Fermano i becte? A qual morte? In quel punto
chini per comando del Redentore la forfe indivifibile, eftremo? Esce debara, perchè forse in quel freddo ca- functur ? Ecce . Un momento solo ci racchiuloti in calini di villereschi di che già nasee. Dilettissimi miei Signo-

II. Non ho simbolo pitichiaro, ne falde proye, stringermi insomma colle midabili appuntasi per singolar da

Cosmografi quello di Magaglianes sab- Inserno aperto, Diavoli tentatori. Al che sarà esservi colto in mezzo? venir tua, quasi tempestas, assura est. bert. ad precipitosi a tenzone due lividi mari, l' IV. Meglio però sarà vederlo, che Bapis.

ftcfsimaufragi.

una mesta immagine dell'estremo momento del vostro vivere. Egli è uno ftretto angustissimo, cui vengono a tempestare, e sconvolgere con pari vioto fa termine; gli altri dalla partedella Eternità, a cui fa capo. Il favio Re, el ta da navigare, il mal paffo di tanti fentollofi, che non folo gli parve di profuit ? Ahi! A farci fentire , come erovarvisi tutto vivo, ma di effervisi più radicati in questa terra, più dolotrovato moribondo, fino a discorrer- roso lo schiantamento. Quid profuit? Pfal.17. ni di preterito: Circumdederum me cine separas amara mors? Omors quam dolores mortir, & torrentes iniquitatis amara es homini pacem habeni in conturbaverunt me: dolorer Infernicir- substantiis suis! O punto terminativo cumdederunt me: praoccupaverunt me del tempo, e de' fuoi fragili beni! O laquei mortis. Due eferciti di tempeste momento iniziativo di differentissime, dalla parte del Tempo: dolori di more e dubbie eternità! o seno di necessate, orror de' peccati: due fiumane vio- ri naufragi, ò stretto d'incompara-

bricatofi dalla natura a capriccio tra l' folo udire apparati di flutti si rovino-America, e la terra del fuoco. Orri- fi, efi contrari, chi non dà per fonbilissima cofa è vedere anche da lungi : dati i timori di S. Basilio? Subversio bom ad-

uno affoldato dal Zur, l'altro dal Nort. prefaggirlo, immaginando di già tro-Riffretti in si angulto fleccato vengo-lvarci prefenti al paffar per lo flectto no in marchia spumando rabbia i flut- della morte un Moribondo: Circum-, ti, e tanto più vigorofi quanto più in- dederuut me dolores mortis. Aimè, canutiti, urtando l'una l'altra corrente che angosce veramente di morte l'avcon impeto, ed or vinte, or vincitrici viso de Medici, che disperangli vita; entrambe, fi cedono a forza scambie- il Confessore à canto, il Notajo, la volmente il campo, e rifospingendosi consessione, il Testamento, il tavoliposcia, torna a racquistarsi ciascuna no, che si prepara al Viatico, la camonda il suo posto ; così in continue panella che suona, le faci che entraguardie, ed affalti, eterno è il combat-timento, e reciprochi in ogni tempo i che agirano. Eppur tutto ciò non è trionfi , e le perdite . Ad elempio morire. Su, che la tempesta cresce, e dell'acque si azzustano i venti cavaleg- il tempo stringe co' suoi marosi. Bisogieri dell'aria: e scontrandosi, e com-battendosi, moltiplicano ad ogni pun-procelle! Al mare, al mare della morto i duelli, ed animano le tempeste . je ite naufraghe, ricchezze del Mon-Intanto l'infelice Navilio ò irreparabil- do, cortinaggi trapunti ad oro, ed a mente affonda, o con accidente rarif- gemme: ferigni gravidi di doblonia tafimo è spinto in porto ad urto de' suoi pezzene proceacciate da Fiandra, tele filate, e teffute in Olanda. A galla III. Uomini nati alla morte eccovi del mar nero dimorte vedi pur le tue gale ò Dama, i cocchi si superbio Principe, quel capello ò verde, ò rosso, Prelatis e feettri, e diademi, e Camauri Idoli dominatori della terra: Quem lenza più torrenti: gli uni trafineffi dal- fructum, quem fructum habuiftis in illa parte del Tempo, acuiquello stret- lis, in quibus nune erubescitis? Non ve l'aveva predetto Ifaia? non avevane fatti tutti avvisati la sperienza d'ogn' sfai. 3. Profeta Santo Davide, a premunir la ora? Relinquet alienis divitias sus sus Anima passaggera, a sorza un di & sepulcra illorum, domus illorum in in quest'Itimo appunto quasi, in car- eternum. Non vel credeste in voi possibile? Dite ora con gli stolti del sat. c. pericoli, e i tanti pericoli di quel Savio: Quid nobis profuit superbia nomal passo. Anzi sì vivamente rappre- fira, aut divitiarum jattantia? Quid

ne come di burasca passara, e vinta, Ahi! A sperimentar più rempestoso, 1.Reg. falvo già in porto. Eccovene i termi- più amaro lo stretto della morte: Sie- 15-

lentissime dalla banda dell'Eternità , bili amaritudini ! Tanti flutti fu

d'uno silrucito battello! Tanto fiele Davide : Circumdederunt me dolores in gola, a chi sta strozzando a suo mortis. Dolori di morte chi può defdiletto la morte! Ah quanto bene scriverli, se non se chi è già morto?

rus eft, & habet fel.

V. Eppur finora non si fece altro odio la vita: e il morbo della morte gettito, che di ben d'apprensione, non ci farà odiare la morte? E sapete ed estrinseci. Convien gii far gettito qual'è il morbo della morte? Quello, del proprio sangue, de' Congiunti che strappaci l'Anima incarnata nel più stretti, de figliuoli più amati. O di cuore; e in conseguente, quello, che vorzi crudelissimi, spietatissimo Addio! ci divelle dalla ragione, dalla imma-Addio Figliuol diletto, dice quel Padre ginativa, dalla iralcibile, dalla concuamantiflimo; or conosco per vero, piscenza, dal senso stesso. Quello, che tu se' le mie viscere: or, che a che ha a corromperci tutto il langue dividermi da te sento lacerarmis le nelle vene, tutte le midolla nell'osia: proprie viscere. Addio cara Sposa, Quello, che ha a frangere tutti i no-soavissima Sposa, dice quell' afflitto di della vita, le giunture, i nervi, le Marito, Consorte d' ogni accidente arterie, le cartilagini, le membrane. della ma vita quanto volonice il darente della ma vita quanto volonice il darente di quefto fiesso, chè solameni mammene l'idiota . Nelleme ris memme tidio da faresti di questo si fico con piagni : rider per me. Tu però ora piagni : rideri sorte in braccio ad altro Sposo, non tito delore ineceptamenti involvante. tra brieve spazio. Tuoi saranno i sol- Ideo Domine, ideo Domine scribitur lazzi: il mio corpo de' vermini, l'Ani- quòd non est in morte, qui memor sit ma non so di qual'eternità. Urta in tui. Ite, ite Uditori, in quell' Oftanto creciuta per quefte lagrime la pedale, fiffate lo fguardo in quel marca del Tempo col morbo: fali fi-morbo, con la gola in naufragio, e gli è inverfo l'Eternità lo fittetto tempefto-meftier già far gettito fin di sè fiec. fo. Gira attorno gli occhi attoniti il glie ogni moto? Chi gli crocififfe, mifeto paffaggiere. Medici, medicine alla frafe di S. Bernardo, mani èpic? mirale afforbite dall'onde : mira anzi Oh Dio! che stralunamenti di pupila galla di quel mar moleftiflimo an. le! che attonitezza di occhi! che sbalche brani di sè. Ivi quel pezzo di zi di corpo! e denti che illividifcocarne trinciato da' rafo): qui quella no, e petro che palpita, e labbra che cora de' cuftoditi capegli recifagli fpumano. Quanta languezza nel col-ora per follievo da benetica forbice . lo ! quanto fudor freddifilmo nella Quell' onda è livida del fuo fangue fronte! quanta pallidezza nel volto! tratto già da inutili falaffi. Quell' al quanta pallidezza nel volto! tratto già da inutili falaffi. Quell' al quanta rigidezza in tutte le membra! chi bottoni a fuoco, di più vefeiganti Geme: chi ormai l'intende? Fa cenimportuni. In fomma vedefi, quando ni: fi credon delirj: Quidquid à te Bass. lutta ancor vivo co' flutti, mezzo di- proferetur, disse Basslio, tanquam de bom adviso da se, e mezzo naufrago. Ma liramentum contemnetur. E non sono bert ad quella metà che pur resta, quanto è vortici questi da mettere a sondoogni vicina a perire ancor ella? E con ben corredato navilio? Eppur le temquanto più intimo, e sensibile spasi- peste sono ancor tutte di fuori s Cirmo? Quanto più stretta è l'Anima ad cumdederunt me dolores mortis. Perdiogni parte del corpo, che non le par-ti del corpo unite tra sè? Dio mio dita di corpo: dateci forza ora ad immaginarlo, poi VI. Ecco l'altra più furiofa marea, a soffritlo. O che tempestosissimi on che vien dal mar del Tempo ad azdeggiamenti dal mar burafcofo del zuffarfi nello firetto formidabile della Tempo! Ora si convien gemere con morre. Ella conduce con sè moftri

Ugon Cardinale il previde per se, il Una punta, un fassolino al fianco, un predisse per noi: Transitus bie ama dente smosso, un voscossogato, un vecmente dolor di capo ci fa venire in

orribilissimi a shranamento dell'Ani- chi sabottino della roba in cammera : de' ma. Sono questi le colpe nostre. De' Consanguinei ipocriti del dolore, che-Bern de Davide : Torrentes iniquitatis contur- tite, con orridezze a conquidere. Udi-Villico, baverunt me; e ben chiaramente il co- telo fenza metafore dal Damiani : Adcorpore cità recedit : Animam sua mors zi mai non le vide. Vedralle per qua-

paffaggieri, che recayano nelle Navi ascingandosi il pianto posticcio anelaall'Antiteatro di Roma le Fere più fe- no alle rapine. Ma le pupille dell'Aniroci, riferifce Plinio, che trovavanfi ma per questo stesso, che non più effi fovvente fottotale infortunio, che vengon distratte dalla vista del corpo, facevan voti a' naufragi. Gli Orfi, i vedran più acutamente tutti i più se-Lioni, le Pantere, i Pardi, le Jene, rali spettacoli: Lucerna impiorum ex-che a mar tranquillo vivevano in que' tinguetur. Ma che trae da ciò il Sanlegni, docili, ed ammanfite; in udir to Giob? Et superveniet eis inunda- Job. 21. poscia, qualora scapigliavansi i venti, rio. Anima velit nolit, ripiglia l'Idiopolitica quantità teligiariami i romi tra solutioni proprieta continuitorio di triti, de lities Li to di tifoni, troni di Ciclo, fitiza di judicabi in se mata, que fecti s ome de cea flutti, qual datosì ancora a que mo a far, che non refalla oficio negli occi tampi. Atri legno di comune battaglia, til- chi camminando per gli piani necoli mer. 6. caldando i lor furori, urlavano, in- della Scithia il fuo fioritiffimo eferci- 19. ferocivano; rampicavansi per le coste to, il provvido Capitano sè bendarlo della Nave, mordevansi trà sè, si se- d'un velo nero; così appannati gli rivano; e rendevano per fine al Na-viglio più ortibili delle procelle di fuo-t le tempelle di dentro. Intanto i mi-tramente faprà diffinguete ogni flutto feri Naviganti non fapivano ove in-de' fuoi misfatti, ogni ceftò delle fue viare uno fguardo, che lor non avve- fcelleragini! Lucerna impiorum extinlenaffe e gli occhi, e'l cuore. Mirat guetur, o superveniet eir inundatio. l'acque era inghiottirle a forfi di spa- Ad unire un torrente, che inondi, e vento: tenerli stretti alla Nave, gli strepiti, e sommerga, convengono inrendeva ficuri , che in quel piccolo fineme pià rivoli. O quanti ne adune-inferno eran più Cerberi . Fuori ve-rà il Tempo ad annegar l'Anima paf-devano il fuo fepolero, dentro lamori. Faggera! Formerà dell'acque ora ama-te. Eccovi una deboi immagine dell' rillime ditutta la vita, d'ogni età, d' Anima, che trapalla lo firetto della ogni anno, d'ogni fante un nuomorte. Fuori, tempeste, naufragi per vo tempostifissimo mare; e messevi a tante perdite. Dentro, i mostri orri- nuoto le mostruosissimo belve de' no. blil delle sue colpe, che racchiuse in stri eccessis; ue, ite tutte, distà ad affondo al cuore in tempo di vita tran- falire quello Spirito indegno, che vi quilla, fi accovacciavano. Or che ro-moreggia l'Itsmo, e freme il mare, fi reranno? Eccole, eccole in gara al rampiccano, fi puntellano l'una l'altra tristo uffizio. Que' peccati, che fea metterfi nella più alta parte nella polti dalla dimenticanza, neppur rimemoria del Moribondo. Livvi gli cercandone, seppe il penfier biù ac-fembran già i marofi di furia a para-curato scoprirli. Que' parti fuggirivi gon dell'orrore, che gli cagionano le del cuore, que' fanciami volanti, que' tempeste intestine, que' laidi cessi di consensi istantanei : eccoli tutti con dentro. Ecco come difle vero il Re unghioni a sbranare, con denti a fementa Bernardo. Et bec utique, que sunt omnia gesta simul, & verba, nec videmus desoris, & que sentimus, le- estam ipse cogitationes desunt. Ne so- Petr. via funt ad ea , que intus anima mi- lamente vedra l'Anima angustiata tut- Dam L. ferabilis jam pragustat. Nam sensus d te le colpe: ma vedralle come innan- 7-sp. 19. comitatur euntem. Può ben in cotal li fono: Fidet peccatorum fuorum mul-punto ottenebrarsi così ogni luce, titudinem, foggiugne perciò l' Idiota, ogni sguardo negli occhi della fronte, videtturpitudinem videt magnitudinem. tilio il che non accorgansi benchè aperti di Deuteronomii trigesimo primo scriptii est. Occur-

vilipelo: Quod timet impiur, veniet to? Dimandate le Srorie d'Inghilterra. Jupir eum Filoracolo dello Spirito e vi diranno l'occorto ad un empio Santo: Timet impiur, chiofa Grego-rio Papa, videre diffrittum Fudecon i prironti a fuoi torbidi occhi le vora-

10.24.

Occurrent vobis mala in extremo tem- nimio terrentur metu , incerte utrum .. pore. Anima infelicissima, in procelle ad pramium, an ad supplicium transsi rovinose, come, donde potrai sperartiscampo? Fatti già propri i gemimo Abbate con gli oceni un triduo Bern. ti del Santo Davide , griderai troppo impietriti. Gridano i Monaci in forse trati de omai tardi: Torrenter iniquitatis con- se pur viva, o spiro: Pater Abbas, mod Ge-turbaverunt me. VII. Fin qui imaniò contra il pun- mente rispondere : In conspectu Divi- fer.69.

to ultimo della vita come Terminatini Judicii. E quegli: Voi, Padre, tevo d'ogni fuo bene la stizza del Temmete? Voi idea di virtu, e di penipo. Veggafi già il fiero feontro, che tenza? Voi si anziano nella Cafa di manda a fargli come Iniziativo d'una Dio? Voi temere? Io, io si, ripiglia. manda d'argu come influente de come de la remain de la remain en la remain de colle fine fortunole con et accapticciomi marcel Eternità. Tempo già fii, quando credendofi i Naviganti non essere i rissimo, che Laboravi virtute, qua vi altro mare nel Mondo fuor del potui in custodiendis mandatis Dei : Mediterraneo, giunti a questo stretto nescio tamen an opera mea placuerint di Gibilterra , che formano Abila , e Deo , quia alia sunt judicia Dei, alia Calpe, gittavan l'aneore, e leggeva-no ineilo in que'scogly; Niun'ardisca estremi pericoli sta per effere posta a più oltre. Fu poi conceduto a' lor fondo da speranza de' Santi? e gli posteri ò più fortunati, ò più audaei, empj tra urti di marosi disperatissimi feoprir quel vafto Oceano, che rima-neva. Il mar del tempo nello stretto to Dio! Una Francesca di Contal della morte è mar noto; e le fuetem- Primogenita del fanto zelo, ed amor pette men formidabili i perche più pa-lefi, Aimè, che violentifime onda, londamentale dell'Ordine delle Mona-ce di timori, ed angofee precipiano (che della Vifitazione, priega a pattir-dalle spiagge dell'altro Mondo ad ur-fi tutti di cammera, e timala a folo col tarte, a combattere, a fommergere l' Confessore, Pater mi, geme, Pater Anima del Moribondo già mezzo nau- mi, formidabilia valdè suni judicia Dei. An Santo Davide, tu soggiungesti judicia Dei. Barcolano dunque al sotto Ah Santo Davide, tu soggiungesti judicia Dei. Barcolano dunque al sotto troppo veracemente : Dolores inferni ditempestesi erudei Vasielli d'alto borcircumdederunt me. Così dunque con- do di Santità innocente; ed i miferi tra uno stance si contrastato, e scosi so congiura Inserno; e Paradifol L' le vallate prosonde, che apre lor soc-Inferno spalaneandosi agli occhi dell' to il mar nero della lor morte? E Anima agitata , il Paradifo chiuden-dofi in faccia! Congiura Cirlo me-defimo Giudice tremendifimo finor inferno, la fanza, le famme, il fi-Temefi il Giudice , temefi la fenten-za ò di cerra damnazione per notizia della propria cofcienza ; ò temefi al- or capitato a naufragar tra vortici di men come dubbia; e fol per tanto fiamme in eterno, videpurea se vicini impaurati i Giufti fteffi dell' eterno i fin deffinati e perfai luoi colleghi anaufragio in questo stretto. Veragono: Poveri Moribondi quanto farà dunque In die mortir, udite come all' altrui fiero un momento. esempio paventa de' fuoi pericoli l' VIII. Ma quatto farà egli più fie-

Anima innocentissima di S. Bernar- ro, al sopraggiungessi lor contro, la do; In die mortis Anima electorum ssorzo orribilissimo, ed ultimo, che

manda ll mar dell' Eternica a fommer, ad vor Diabolus habens tram magnam, Petr. in gerli? Manda a torme, ad eferciti quali sciens quod modicum tempus habet. L' Canon. 5. Sen 1.1. fer. 14. forme tremendiffime, e sparentose, da, perché ivi i di sono più corti : bassante pruova ne abbiamo in veder Scienz quod modisum tempus habet. tuttora gli agonizzanti contotecti , XI. Lira sarche pur men molesta

apad Bern.

arr 3.

bom. 14.

mila:

Tromba Quaref.

Pirati, e Corfali di questo martravagllo-so i. Demoni; cultacemo concluden-do i. Demoni; cultacemo concluden-perche accende il fangue, e gli spiri-ti, insigna Aristotele. E donde ira si la morteil Santo Re penitento: Praoc- orribile? Sciens quòd modicum tempus cupaverunt me laquei mortis; cioèdi- habet . Negli affalti generali l'impeto ce S. Agostino ciato da S. Bernardi-no da Siena: Presto erri Diabolus; ér gna guadagnar la Piazza. All'utici tada-recitabit verba professionis nostres, ér le potte i Gabbellieri assectani i Vian-objicies nobis in Jaccom quidquid feoris-dants tutto il tempo di prima gli lamus s in qua die peccavimus, & quid sciano scorrere per la Città a lor taoperis, aut temporis facere debeba- lento . I Falconi della Norvegia fono mur . E che in verità appariscano in i più fieri , e i più solleciti a far pre-

adombrarfi, inotridirfi : Ideireo , dice fe non fi avvaloraffe dall'aftuzia . E- Ebb. 6.14 S. Giangrifostomo, terribiles visiones forta perciò l' Appostolo: Induite vos in Matt, narrare folent morituri, & lectulos ple- armaturam, ut poffitis flare adverfus rumque ipformagno jacientes impetucon- infidias Diaboli ; cioè , dichiara cutiunt, & torvis eos, qui-adfunt, Girolamo: Omnia arma Dei ; pc-adfpiciunt oculis, vel quia à corpore rocche meno di tutte le armadure farescinditur reluctans anima, vel quia tate del Ciclo non si richiede, a pospirituum speciem serre non possumt. ter selicemente combattere con nimico Cio sembrera meno strano a chi sa avverso, si scaltro, si pratico, che Euleh, la recomandazione di sè, re filia le, mila e pitianni altro efercizio non hay come di c effervi Dottor, che infegna, che quel dal principio del Mondo, e per sci Dens, &c me uomo concepi de' Demonj, che sul fin del lor viaggio. E ben Dio rinl' affalirono a tentarlo in quella dura faccioglielo fin dal primo fommergimento di que primi due Uomini : Et IX. Molto anche più ci rendetà cre- tu insidiaberis calcaneo ejus 3: Insiste dibile l'ambascia di que miseri naufra- egli a nostri naufragi ad ogn' ora a ganti , al confiderar di si empj Cor- lo sforzo , l' ultime infidie sono alla fali , la moltitudine , l' ira , l' aftu- morte . Ha la natura del Lupo , che zia ; Quanto alla moltitudine , innu- mai non più gira a predare che in temmerabili, e in ordinanza: Circumde- po fosco. Ed argomentate la malizia Psal 87. derunt me sicui Aper, diceva Davide de Demonj da questo fatto. Colà nelle da Profeta . Un' efercito di Locuste Filippine era un Soldato di dolce , indole diferta campagno intere : se di Lioni , di piicostumi ; caro perciò soprammodo Cant, 6; che farebbe ? E tutti a fquadre, e a a conoscenti. Infermò, peggiorò, abuon' ordine : Terribilis , ut caftro- gonizava fino a non poter proferir fil-rum acies ordinata. Fu tagguagliato S. laba . Gli aftanti accoftavangli a ba-Agostino da un fedelsuo Amico, che ciare una immagine di Cristo in Cro-tornato a vita, per gli prieghi di S. ce. Ributtavala egli quanto più potea Girolamo , un'estinto , riscriva aversi colle mani . Nel ripresero inorriditi veduto attorno nell'ultimo punto tan- gli Amici , ed ammonivanlo a baciar ti Demonj, ut præ multitudine dinu- le facre Piaghe, Sputava egli in volmerari non possent. Cumone per boc. to al Crocifisso. Furono invitati al ca d' un'offesso si la averne avuto 15. soccorso più Sacerdoti . Un Religioso tra tutti il più anziano , il più San-X. Pari al numero è l'ira: Descendit to sorridendo disse : Non vi turbate :

frode è qui. Trail Crocififfo, e l'Infermo fi è posto il Demonio; e non per altro ributta la Sacra Immagine questo buon' uomo, se non perchè, stendendo le labbra a baciarla, non truevisi aver baciato il sozzo Spirito. E perche ne fiate più certi ; Via fu : In nomine Domini mei Jesu Christi , soggiunfe, pracipio tibi ut continuò abeas, & hinc dispareas. Detto, fatto. Il Demonio (pari ; il Moribondo abbracciatofi al Crocififfo colla vita in bocca moriffi.,

XII. Che vi par dunque, Uditori, di tempeste si fiere, onde d'ogni lato è scommosso lo stretto della morte? Che vi pare de'flutti, che tumultuofi rramanda dall' una, e dall' altra parte a profondare in eterno naufragio il mifero Moribondo il Tempo, e l'Eternità ? Che vi par de' dolori , de peccati, de' timori, de' Demonj, che tutti in quel punto stremo se gli rovesciano ? Eppur la più parte de Cattolici vivono o come fullero immortali in terra , ò come non dovessero effere immortali nelle pene di fotterra! Ma quindi appunto in quell'Istmo d'affanni le fincopi più tormentole . Notò il Saverio nell'Indie, e scrisselo a' Padri di Europa , che per lunga pratica del fuo affiftere a' Cattolici agonizzanti, quegli temeano più in morte, ch' erano stati più baldanzosi, ò più trascurati in vita . E la ragione è più trascurati in vita. E la ragione è nicamente a peccare, richiesti del co-chiarissima per S. Gregorio. Questo me possono sperarsi salute eterna, ris-Crifto or disprezzato, per questo stel-

Tanto timor erit acrior, quanto retributio aterna vicinior . Peccatori, che vivete si fpenfierati , come non fusfe per esservi morte temporale, ed eterna ; verrà , verrà pure per voi quel momento ultimo : avrete pure a vali-

care ad urti di morte quello stretto orribilissimo, e rimirandovi allora solleciri, anfanti, disperati, potrà darsi una volra rifpofta alle antiche intere non curandoli di peccate? Quie ar- rum non erunt in vestimentum. L'A-rev.11. guet quel superbo, che neppur cedea nima sollecita disalyarsi gran tempo pri-

Dio, e gli straccia tuttor su gli occhi più pagine del fuo Evangelio ? Quel vendicativo, che ingraffa di fangueumano , quel mormoratore , che erede guadagnar gloria dagl'intacchi dell' altrui fama? Quis arguet? quis reddet? Chi farà, che un di torni lor paga. delle loto empietà ? Chi ? Quis arguet? Chi ? Un Dio onnipotente . e vilipefo; la loro fleffa cofeienza rofa da'vermini della finderesi. Chi ? Ouis reddet? Chi? Un Giudice Dio, inappellabile , irrefiftibile ; un' Inferno . che sboccherà colle fue fiamme fin fopra il letto , in cui muojono . Cristiani finitela , prima che siavi dato fine. Ricordatevi mortali , ricordatevi moribondi , ricordatevi eterni , e temete in avvenire quello stretto agitato da'marofi del Tempo, e dell' Eternità; temete que fommergimenti, che finora ò discredeste, ò sprezzaste.

#### SECONDA PARTE.

XIII. T Diffe, Signori miei, il difficiliflimo ftretto ch'e quello della morte . Udifte le furie di tanti pericoli, di tanti presecutori? Che resta ora ad aggiungervi ? Il darvi motivo di piangere sopra la pazza sicurezza di tanti Cristiani, che spendendo la vita come data lor fuffe da Dio upondono: Alla morte ci penferemo. Dicianmi: Non farebbe egli stolto per fo farà in quel punto più temuto : essi medesimi quel Mercadante, che rimettesse il provvedersi di roba allo fpirar del buon vento ? Non farebbe egli stolto quel Principe, che invitato a tavola del Re, in quel giorno steffo seminasse il lino per la camicia, metteffe i vermini della feta per la vesta ? Salamon se ne ride : E' savio il Mercadante De longe portans panem fuum; cioè, panitentie, espone Ugon Prougt. Tab. 21, rogazioni di Giobbe: Quir arguet co- Cardinale. Se ne ride Geremia, ed af- Cardibi. ram eo viam ejus? Et quafects, quis ficuta, che de' Peccatori vestiri sem-lais 59. et de la la post cala integul pr-la tessenti buoni per comparir alla ftribolo, ò ha fatto poftribolo la fua menfa eterna di Dio, fiavvererà, che

D.Greg. in illud Tob Has operantur tribus vicibus.

Chrysest, conti si iungii cia para controri all' inti- quanti Peccatori si sa, che, in udirsi velto. Non può il Libano infecondo miftero! Gesu infaziabile di pene folo Mass. 17. fasti in un'attimo fruttuofo Carmelo: ricusa l'aceto: Cum gustasset, naluit

Isai. 29. Non ne adhuc in modico , & in bre- bibere . Viva l'ingegno di S. Ilario : ne, potrà esser tenero, ed abbondan- ve tutto è nettare, non si permette aceto. Bernser. niego, dice Bernardo: Sed unde seir, gnate della Compagnia nostra, uomo 38. ex

Pfal.15. di vita co' Sagramenti . Non gli af-ficura però il Santo Davide ; Multi-tevole del cafo ) fapendo cinque lin-Chryfoft, plicata funt infirmitates corum, postea que diverse, non su possibile ricordarst hom. 52. acceleraverune. S. Giangrifostomo ipic- di dirgli: Io ti asfolyo ; con ciò comin Matt. ga, e conferma: Cum venerit super piessi la mezz' ora, e si danno. Criillos mors, sestinant, anxiantur, vostiano impara. Non più promesse; fessione, pessima morte.

Pars.

cada d'aver tempo e Sacerdoti più in stretto formidabile della morte.

ma Queston danam , & linum . La , favor talvolta della lor fama , e della fciam le 'metafore . Ite ad aggiuftar foddisfazion de' parenti s che non in conti si lunghi tra parofilmi , e deli- prò della lor' Anima . Nel refto di marvi Dio Redde rationem, Ctedetelo all' orecchio quel trifto avviso: Difa S. Giangriloftomo, credetelo alla ra-gione: Mestroma dieram negligentia tarono Exchia, di cui il Sacro Te-non poteli una ora explezi. Cili arbo- flo rammonra, che Convertit faciem 1/4:, 34non potest una ora expert. Gui auto- il camada parietem ; refifi più duri delle no, se nousi sbarbarono colle radici. stesse maraglica pentirs, a consessar-Guai a chi radicato colle passioni nel si, o per rabbia, o per disperazione, Mondo, è recifo dalla morte, nondi- lo perchè Dio gli abbandono. Gran

vi convertetur Libanus in Charmel? Noluit bibere, quia aterua Gloria, Bilar. Ch'è un domandar d' Isia: un cuor que vinum est, amaritudo peccatorum Cant. 3, fempre duro, e sterile d'opere buo- non mifentur. Nella mensa di Dio, de in Matti.

te con Dio in modico, & in brevi , XV. Corrobori tutto il discorso que-in punto di morte ? Più facile fareb sto strano avvenimento . Viveva nel be divenire un rozzo in quel momen- Peru l'anno 1646, un Cristiano tut- Ex litt. to gran Medico , gran Teologo , to carne fenza un penfic d'Amina anno , Scienza più altrufa e difficile è faper fare in quel punto un diffavezzo un vero atto di contrizione . A quelle ciocchi . Diami Do una mezza ora fcienze può arrivar la natura; a que-to è neceffaria la Grazia, che non è Confessore, sarà mio pensire oi fali-in man nostra, madi Dio; il qualnon varmi. In una rissa da due nimici, fo-se la dara largamente a' Trifti , tra molti che ne aveva , sii trafitto quaudo la diè tra tanti sudori , e sten con due pugnalate . Volava alla morti a' Giusti. Può Dio dartela , non tel te , ebbe Consessore il P. Pietro Oquod tunctibi ita subvenire velit, quem eminentissimo in disporte Anime al Ciein interion se repellir? Si sondano al lo. Trovollo privo di parola : astati-cuni a dar per facile il morir bene ; covvssi attorno per mezzo ar (spazzo anche dopo un lungo mal vivere, nel richiesto a salvarsi ) e guadagnato alla veder la più parte de' Peccatori uscir fine una stretta di mano segno bacant Sacerdoter , panitentiam volunt ora , in questo punto afficurati di quell' agere, cim jam pænitentiæ locus non ora, di quel punto rendendoti amico eft . Presto il Confessore, presto i Sa chi unicamente può dartelo, ch'è quegramenti , presto il Notajo: Accelera- sto Cristo offeso. Che brami, se non everume. Mal testamento, peggior con- brami falvarti ? Che temi , se non temi di perire ? Vuoi il porto del Para-XIV. E questo quando pur così ac- diso? Apparecchiati a ben passare lo

# P R E D I C A XXVII.

Nel Venerdì dopo la Domenica quarta.

# DEL NUMERO DEGLI ANNI. PECCATI, ED AVVISI.

Erat quidam languens Lazarus à Bethania de Castello Marie, & Marthe fororis ejus, Joan. 11.



ter interima , ere non it nome . V lequit i Novemore: Lacquisature file fatue fognate delle vanaglorie monluri Pinnie, perché piangeva Maria ,
dane , in bafe di fragilità poggiano li
infegnatori a piangere con chi pianvottre grandeze? Langeura Largeura .
El Piante la veder da littage, che fa
Di quello Lazzaro eran Sorelle Marta ,
dell'uomo la prima colpa . Piante faite
Maria ; ciòc, quella Maria , ricorla Maria ; ciòc, quella Maria , ricorla Maria ; ciòc, quella Maria , ricorla Minia colpa . Piante fine dell'uniono la prima colpa . Piante fine dell'uniono della dell'uniono dell'uni e mains 4 circ. 4 queina Maria, protei la orimizione de l'affici infreduil ma l' Evangeliffa 5, che unité i piedi a in onell' evidenza. Pianfe per darci Crifto, 6 co' capelli gli terfe. Negli efempio-di piangere ful cadavero dell' Annali di Dio ogni officqui oregiffrafia I anima in precato y Moralità fono que-premio eterno. Infracorogetifical eperico- fte di Ambrogio, di Cirillo Aleifan, lo mandarono, a Crifto un meffaggio. di mon 4 l'alaro, si di Bafilio. Per di Gran (egno d'Anima fedele : nel tra- ne ordino Crifto levarfi il faffo, alzo vasilio cocrette. Dio: Adfirente. Per la di Cocci di Ciril di Adfirente. vaglio ricorrere a Dio: Miserum. Per- gli occhi al Cielo, diè grazie all' E-che non vanno ? Andarono il Regu- terno suo Padre, gridò con voce imlo, Sairo, e'l Centurione. Riflettono periofa all' effinto, che balzò fuora al decoro di Donne? Ma Maria non ancor legato; se scioglierlo, lasciollo portossi alla casa del Farisco? Per affari del corpo un' ambasciata basta ; della gran maraviglia a divulgarla. Queper affari dell' Anima la diligenza fia fto è il miracolo ; innumerabili fono ; massima, e propria. Brieve, e per-eiò rispettolo, ma efficacissimo si il Messo. Domine, quem amas, impe-languidezza l' insermità di Lazzaro, matur Confessa la potenza : Domi-ne, nicorda l'amore : quemo amas ; Largune Largune mortuse est. Non mostra la necessità : mortmatur . Non | vi fidate de primi peccasi sostetti dalcerca Islaue; ad un Dio amante ba-fat appricturare il biogno ; e s' el fat appricturare il biogno ; e s' el temporale, lafcifi in libertà; petto-che non funpre ci convienti foccor-ico meta. Quando men vi badiate; può che non funpre ci convienti foccor-fo. Rifjonde Gesti ; che non é di porte il morbo, petché è parenteli di vita una morte, che rende la vi-ta. Mort in fonuma Lezzaro, e venne satisfercato ribergia di sela estallabiari ca. Mort in fonuma Lezzaro, e venne satisfercator uffici di sela estallabiari cerca falute ; ad un Dio amante ba- la Giustizia miscricordiosa di Dio, Cri-

L gran miracolo del ri- Cristo a suscitarlo. Fil incontrato da forgimento di Lazzato Marta, poi da Maria; la qual, al nortal a de la companya de la compan

Ambr.l. l'arco per avvisare che ha armi ; nade Nose. sconde la freccia, perchè non ha ani-Plal. s6, mo di percuotere : Vt fugiant d facie Gen. 12, arcus. Dopo il morbo vuol la falute, Ambr. de non la morte; e se certa Adamo do-Parad.c. po il peccato: Adam ubi es ? è invito di pictofo Medico, che vuol gua-

rirlo; così il medefimo S. Ambrogio: Hoc ipsum quod vocat, indicium sanaturi est ; come un Padre di fami-

pe nostre è l'amoroso disegno di Dio . Ma in pratica , questo disegno colla gio di ragione umana , che gli dichiamaggior parte de' Peccatori favoriti , rielceli? Ah, rifpondetemi vero : rie-Amir le feeli ? no 3 ne appella alla sperienza

2. depa. Ambrogio, la qual a fommo nostro nir. c.o. feorno di offinazione, e d' ingratitudine dimostra, che per lo più, e per gli più : Remedium peccati est incentivum peccati . Morendone più per l' antidoto, che per lo stesso veleno: Per id determinantur plerumque iniqui, quod per patientiam Dei, Spatium accipiunt emendandi . Ne vogliono finir di perfuaderfi, ch'è tentazione d' Inferno profeguire e peccare, perchè Dio profeguirà a compatirci, e ci darà finalmente le mano a follevarci. Chiftiano, stima un gran Demonio chi ti configlia il precipizio colla fiducia d'Angioli ausiliarj: Mitte te deorsum, vere diabolica vox est, non ancorci ha lasciati il zelo di Ambrogio. Ti è riuscito finora, che abbiati Dio tollerato fino a tempo si lungo, fino ad aver

commessi tanti, e tali peccati. Adora i fuoi giudizi, temi de' fuoi decreti. Pfal.65, fi ; ed a ciò t'invita pur Davide : Venite, & videte opera Dei: terribilis in confiliis super filios hominum, ò come

il Lorino: Mirabilis, incomprehensibi-Lorin his bir. Venga, fe tal non è Dio ne'fuoi giudizi, venga il maggior de'Savi del Mondo, e risponda a Geremia; Quare greti!

I romba Quaref.

T/ai.30. parcens vobis, è oracolo d'Ifaia: Nel via implorum prosperatur? Petchètanfarlo. Perchè ? perchè tornassi a suoi za di beni terreni ; e tanti amici in opiè ripentito. Ancor con te usò quell' gni penuria ? Non fa dar ragione di Jer. 12. antico fegno di pace : Arcum meum ciò. Risponda almeno al Santo Giob: ponam in nubibus : Arcum , non fagit- Indica mihi fi nosti omnia : In qua tam , ripiglia S. Ambrogio . Mostra via lux habitet , & tenebrarum quis Job. 38. locus fit ? Ch' è quanto dire , spiega Hier.thi. S. Gitolamo: Perchè altri falvafi, altri si danna? Perchè al chiamar di Dio, altri convertesi, altri s' indura ? Perchè vivendo altri bene sempre, per un fol peccato peri ; altri vivendo male sempre, per un sol arto buono in morte falvossi ? Credetemi, che il piu Savio risponderà di non saper rispondere. Dirà con Agostino : Penes ip/um Aug.l.e. glia, ch'entra in casa seco stesso parlando est. Dio che così determina, egli so de pecc. grave, perchè i figliuoli componganfi. lo ne sa il perchè . Dirà con Griso-Chrysoft III. Tal dell'aspettarci dopo le col- stomo : Judicia Del abysus multa : I hom. 27, fegreti di Dio non foggiacciono a rag- in Mass. ri . E però altra risposta chi chi siasi non potrà dare al dimandarglifi: Per- Gen. 6. chè aspettò Dio que' del tempo del 6 19. diluvio cento anni a penitenza, e non altrettanto a bruciar que' di Sodoma: Judicia Dei abyllus multa . Perchè aspetta sette anni Nabucco , toglie di Dan. 4.

repente la vita tra le sue delizie a 0 9 Baldaffarre ? Judicia Dei abyffus mul- Dan. 4: ta . Perchè aspetta un' altro anno la Ficaia dell' Evangelio , e fa recidere fenza più l' albero di Daniello? Fudicia Dei aby sus multa . Perchè aspet. tò il debitor de' dieci mila falenti , e [Me. 13. perdonagli pietofo; e questo stesso on Matt. 18 danna con severità per non aver usa. ta agevolezza al fuo compagno ? 7ndicia Dei aby fus multa . Perche offerendo a tutti aprir la porta qualora Matth n chiamino : Pullate , & aperietur vo. C 25.

no il pentimento di Davide per aggraziarlo ; e d' Esau , e d'Antioco non ammette la penitenza ? Judicia Dei 2. Reg. 180 abrifus multa . E perche finalmente Hebr. 12. afpettar te e te , Uditori , dopo tan. Machab. te colpe ; e tanti altri gittò all'Infer- 9no al primo fallo ? Judicia Dei aby/fus multa . Vedete se sono adorabili i fuoi giudizj, incomprentibili i fuoi fc-

bis ; al chiamar delle Vergini stolte ,

le ributta ? Amen dico vobis , nescio

vos . Perchè va a cercar con Natan-

V. Ag-

chi dimandogli : Perchè gaftigò Dio prescito! il Popolo per l'Idolo che lor labbrico VI. La dottrina resta tuttavia aftrat- Dan,

mente di me il Grande Origene: Fers gistri di Dio questa è l' ora ultima : Origil. Deus patienter ; Gravella su minigene per Escetha dopo la minaccia di mor-iu: sh. ad susque pemitentian ; fed non mis di ce v' eran altri quindici anni di pro-

5.59 11. Co Santo in più duogin Gaia dei accidente del constante del con duo ne' Proveroj : Pondur & statera cii ? Nabucco tuo Avolo gli cacciò judicia Domini (unt . Eccola in Ifaia: anche del Tempio? Son grandi i tuoi Ponam in pondere judicium, & justi- peccati? maggiori gli commise Nabuctiam in menjura. In tanta moltipli-cità di mifure, di numeri, e di pefi, impetrò spazio alla vita. Signori miei, udiste mettersi tassa à a pesi, à a mu- a che pui perder tempo? Per Nabuc-meri, à alle misure? Nos che la tas- co non era giunta l'ora l'ultima. Per sa della Giuftizia è a noi occulta as. Baldassartutro è finito: Numerarvis: Ap-fatto. Come dunque può il Peccator pensse os: Divisiam est. Dio l'ha abban-da pendoni passart arrogassi certezza donato: 2 non la pensissi. I libri de'

di nuovo perdono ? E se il peso, il conti son chiusi i la bilancia de' pec-

V. Aggiunfi doverfi egualmente te- numero, la mifura fon giunti alla memere ; perocchè non v'e legge, non ta a noi occulta, a Dio certa, non regola, non numero in Dio al perdo- farà egli punito ? E se oggi l' orolonare, ò punire. Tutto è sua podestà, gio di Dio batte l' ultima ora all'imtutto è fuo arbitrio. Egli prefigge a perio della Mifericordia, fe il primo pec-sè i limiti, e diverfiflimi, come vuo- cato nella taffa della fua pazienza è l' le . Sapete la risposta di Agostino a ultimo, oggi al nuovo peccato non se'

Aronne, e non Aronne, che fab-ta. Sara palpabile in Baldaffarre. Giub-Exol. 12 bricollo ? Qu'a novit ille, cui par-bilava l'empio Re effediato da delizie Aug. l. cat ufque adcommutationem in melius, in quel Banchettamento facrilego. Se-2.7.1 to en paret ad tempor, quantitie and ea balanzolo tra Satrapi, Jaciwotra Concibine. Beco unamano ignosa, ed cui non pareta i in meliur non mutari ; to Concubine. Ecco unamano ignosa, ed cui non pareta ; ita ut viule mutatioi improvivia ferive nella partee della gran eigu expedier. Ite ad apportareal. Sala: Man, Therei, Pharer , Interra ragione del perche altri Dio afpet-ii fino ad ammendarfi ; altri benche Dioil tuo Regno, egiunto cal fine : Difappia non doversi ammendare ; ed numeravit Deus Regnum tuum. Appenaltri non afpetti finehe fi ammendino . fures in ftatera, & inventures minus ha-La ragione è il suo piacere ; c la ra- bens. Divisum est Regnum tuum, & dagion del fuo piacere è folo a lui matumes Medis, & Perfs. Grantempo
nischa: Novii ille. E quindi in tuts'intrometrerà a tanta strage. Chetemti noi un timor sommo, non potenpo? Eadem noste, intendetela, e tredosi didurre dall' averci aspettato che mate, eadem nocte interfectus est Balfeguirà ad aspettarci; perocchè la Mi- shasar Rex Chaldeus . Re reo , uom fericordia non ha in se quando ; e dementato priega merce, feongiura di-4. Reg. 20 fpesso irritata dalla ingratitudine cede lazioni , impetra vita . Non l'ottenne di repente lo feettro alla Giustizia. colle sue lagrime Ezechia? Si; ma non Di repente, cioè a quel punto, a vi fil mano, che nel decreto satale quel numero di colpe , qual piacque scritto avesse , come or per me infelia lui di prefiggersi. Forse più chiara- cissimo : Numeravit . Per me ne' repropress postentiams y ten mon not aux ev cent auti quinduci anni ai pro-feivat bec, or tardor ad converpfonem of a Gli da ragione Gregorio y el Greg. 1. faciat a quita varfur patientie eijes. ancor cgli fecific v Ut ex largitate 12 mm. de fuffentationic certa menfina eff .

Dottrina alteretanto formidabile, quan ante facula praficom fuit . Via . fia to infallibile per autorità dello Spiri-to Santo in più luoghi delle fue ado-ribile . Perene almeno, ficuro della

ret.or. c. in dan.

a Dio manifesto, a noi ignoto. finché Dio ci dà vita, ci dà mileri-cordia: Vitam, ét milericordiam tri-Jet. re. buifti mibi: Adunque tanto è cerco, la a troncarti la vita în mezzo de tuoi che io ti afficurerò della mifericordia : e comincia e finifee in un momento Vitam, & mifericordiam , vitam , & la stragge destinata alla vendetta; non pare in anare det unita votata importante and anticon in a mare det unita votata agli anticon in , a' mefi , a' giorni, ', all' ore del gor di Giuftizia , con cui Dio puzzath, c'oro vivere , e della fua mifericor infice i ribaldi, diffe l'Angiolo a Zac-Sopusa.

eati tocca già terra . Non riman al- la fentenza di morte è già registrata tro di questa Tragedia , che una ter- da Dio nel Deuteronomio a'trentadue. ribile iftruzione a Peccatori ; e Teo- Udite com' egli la scrisse limpida: Vidoreto l' epiloga : Docuit per bec ni- vo ego in eternum . Giura Dio per la Diuter. bil effe , quod apud eum non pondere- fua immortal vita, dice Oleaftro . Or 32. tur; quin etiam misericordiam , ac diu- che marginta ? Si acuero , nt fulgur , tinam lenitatem mensura quadam , gladium meum , & arripuerit judicium

to pondere hominibus adhiberi. Quan manus mea, reddam ultionem hostibus di naque trangressus es elementa fi-ner, acope Divinam fenteniam. Ri-finita elemenza del nostro Do, sittu man dunque certiflimo, che v'ha ter- benedetta in eterno! Spada si ottufa haimine alla vita, ed a'peccati; termine dunque tu di rigore, che per ufarla Dio manifesto, a noi ignoto. convien darletagli? Si acuero. Or per VII. Dacio che segue? Una neces affilare una spada qual diligenza cosità incluttabile di affaticarsi il pecca- stumasi? Ponsi sopra una pietra ritontor Cristiano a rimettersi in grazia in da l'acciajo , ed a' riti violenti giri di questo di , in quest'ora ; cd un timor quella escono in esso i fili . Cost apdutto il il didentazione se lo differisce, punto Dio. Ha eggi la spada della sua o trascura. Attenti se il discorso va Giustizia 3 potea trucidarii nel primoretto, ed la forza di persiadere. E' tuo eccesso La migricrogatia toltara di fede persinumerose, echiare Scrit. doti per tanto tempo se arrugginirla. ture, che per ogn' Anima ha la Tri- Hai tu perciò ficurezza di perdono al nità Divinillima diffinito alle colpe, tuo continuo peccare? Staegli affilane e alla vita, numero, e meta. E'flol- do la spada per farti in pezzi : Si atezza pensare sbaglio nel conto, spe- cuero, utfulgur, gladium meum. Vorare appellazion dal decreto. Ciò sup- di passare i giorni ? Ogn' un'd'esti è posto - quando pensi tu, mal Cristia una ruota che fa il Sole ; e per ogni no, di convenirti ? Domane ? e se ruota di queste , in cui Dio ti tolle-non v'è domane ? Voglio per ora ra, va cacciando i fili alla spada delfarmi dell' opinione di Giobbe , che la fua Ira . Pul e più giri ha dato il che ci darà misericordia, quanto è poccati è Questo appunto vuol dire è cetto, che ci darà vita. Non hai Si aeuero, piega la Glossa: Si repencerzo di vita: adunque nepput di tinemo vindistam hossisse instincto. Se contra

mifericordia. Afficurami tu dellavita, spirò il tempo destinato al perdono; Deut. 32.

misericord iam . Ma sei tu certo, che sarà veto, che Reddam ultionem hoavrai il didi domane? No. Neppu' io stibus meis? In più chiare parole intiti fo certo , che per domane avrai mò Dio questi stessi rigori a' malvagi misericordia. Questo appunto era l' per Gerenia : Compleis sant dies ve-argomento più valido di Agostino con- firi , ut interficiamini ; e non gli simtra de' Procrastinanti : Dicis , crasti- boleggiò in quel libro e salce con ale no convertar , & iniquitatum mearum mostrata a Zaccaria ? Video volumen evit finis . Quid , se ante crassinum volans, grida il Profeta : Falcem vo-tuus evit sinis ? Crissiani non vi pal-lantem, voltano i Scitantag e S. Gianpare in affare dell'unica vostra impor- grisostomo . Sia volume di proces Jer. 25.

dia . Se questa sera spira ogni tempo, caria : Hec est maledictio, que egre Chrysol. l'Anima tua non sarà doman nell'In-ditursupe reasiem omnisterra. Avvisate homan.

Aug fer. verb.

> ferno? Per chi fi lufinga altramente, l bensi che il fimbolo del la Giuftizia è non ad Poppqua-

qualunque armadura, ma falce. Que oifo, e vinto: Elia fu carriinfocati per fto ha di proprio la falce, che afpet- aria, Jezabella pasto a'cani : Sinite, fi-Pler 1.59 ta il tempo, e la maturità delle biade. Perciò gli antichi, dice Pierio Valeriano, affegnarono a Saturno Diodel tempo la falce. Sta quell' Agricoltore afpettando mesi e mesi la stagion della messe; tien gittata in quell'angolo la falce; e in tantoinnaffia, zappa, difende il feminato. Che aspetti Agricoltore? Che venga la stagion da-segare. Passa il Marzo, l'Aprile, il Maggio, e non fi muove . In maturarfi le fpighe , in giungere il tempo da mietere, non fa palma di Dio! Video falcem volantem . Afpetta Diomisericordiosoanche per anni la zizzania perniciofa nella fua Chiefa. Signor non vedete si gravi scandali , si enormi eccessi? Che fa il vostro rigore? Matt.13 Sinite utraque crescere usque ad meffem . Aspettoil tempo da segare: cresca con bolazioni , difende da pericoli s la- gar le delizie della terra promessa agli tanto su gli offinati l' anno , il me- Tentaverunt me jamper decem vices , pazienza, e per principio del gastigo; Fino alla nona volta gli ho tollera-la messe della zizzania è matura, sca- to : alla decima finì già il numero. rica fopra ad cili la falce, e vien volan. Perciò fa promulgar nel fecondo de

così intendere il Teflo , pigliatevela plenitudine peccatorum puniat . Fino a Matt. 23... Chrifoft. con S. Griioftomo, che con queste volcompiersi il numero prefisso. Perciò hom. 27. ci spicommelo : Fata volani velosi; egli medesso il Redentore minaccia of 29 figures mitient interfine frauktat. Pills. a Farific dopo tal numero il garligo:

4894 figures mitienti interfine frauktat. Pills. a Farific dopo tal numero il garligo:

4894 figures mitienti interfine frauktat. Bi voi implete mentiram Patrum ve
2811. pigliatevica con il attoro Profeta Jode; firviram. Or che biogno ho io dun
i quali a garaditocci preferificeto: Mit. que d'apportate in pruova di verità

quali captanti del profeta del pro Oldita a Ceto puntanta, qualify para 1, 100 ft double to the double to the control of the contro fem ; ed allora vedrete i be' tagli , to. Non altrimenti , ch' ancor qui tra che fa far la falcein mano a Dio: Da-noi un ladro cadein man della Giustizia

nite utraque crefcere ufque ad mellem . . . VIII. Or come ha Dio stabilito fi-

neal tempo, ha pur prefisso numero a' peccati , dopo cui dar di mano alla falce volante . Manda Dio Saule appena Re a struggere gl'Amaleciti inimici a Ifraello : Vade , & percute A-1. Ret. 16 malech, & demolire universa ejus . Perchè tanto rigor , tanta fretta? Re-censul quacumque fecit Amalech , Ilra-Exod.17. el . E giunto a fine il numero delle lor perfecuzioni. Recenfui. Potea ben Num. 4. farfigiorno, nonora, tofto con inma-no la falce a recidere. Giuftizia severis-passaro il mar rosso Israello, gli mosfero guerra, e maltrattaronlo in Rafidim . Potea ben Dio farli perire ,

quando nel fecondo anno dopo l' uscita di Egitto , tornarono ad impedire a quel popolo caro il paffaggio a Cadesbarne. Ma differi la vendetta, perchè empiuto non era il numero ghi anni la malvagità; la falce è pron- delle lor contumacie ; e detto non ata . Eppur Dio diluvia ispirazioni , vea Dio come ora : Recensui que cum-innassia con benesizi , zappa con tri- que secit Amalech. Perciò giura di nevori tutti di mifericordia . Giunge in- Ifraeliti tumultuanti, e mormoradori fe , il di, ftabiliti da Dioper fin della non videbunt terram', pro que juravi. Num.14. do : Falcem volantem ; fenza l' indu- Maccabei : Dominus patienter expe-1. Macc. 6 gio d' un' ora . Se io la ho errata a clat, ut cum judicii dies advenerit, in

r quali agrandavoci practinicosi zone que a aponesca in passa passa la ferida de la ferida del la ferida del la ferida del la ferida de la ferida del la ferida del la ferida del la ferida de la ferida del la f prefifio ha il tempo, e l'aspetta 3 poi certum pecatorum modum, atque men-ia iun. Rea , poi punisce . Non più gridate [heram , Dei ipsus sossimonio compro-Chr.e.4. Giustizia al Cielo pusillanimi , qualor | batur . Non si dubiti dusique , ch' è

vide trionfatore in Ifraello; Saule uc- al primo furto, e pagalo colla forca:

un'altro nell'ultima vecchiezza, e do no al quarantessmo, in cui tutti si spen-po innumerabili eccessi. In noi è acci- sero, usò Dio di sua libertà, dando Greg. L. dente : in Dio configlio d'occulta sua tempo a chi più a chi meno, giusta i €.18. pi Evangelici , addotti da San Mat- perche tutti in quel di trovaronfi termireo . Eravi un Servo debitor di dieci nati i fuoi ecceffi. mila talenti al Padron fuo i richiesto IX. Or rimettiamoci alla gran se-

Mat. 18. eum , de debitum dimifit ei Nonco- Vecchio , quel Conftituifit terminos

2. Reg. 6. tuus est bis juxta Arcam Dei. V'cal est amphora egredient, o come i tra ragion (ra Perionic, e recutionis)
diverfi, tra un Giuda, e un Oza, fe
unn che per l'uno non era compiunoi
numero delle colpe, per l'altro si l'
così appunto il Raulino di Giuda :
l'angiole: Here eff continerorim
n motterfi e terra. I ratiatano, eccoarno motterfi e terra. I ratiatano, eccoarno motterfi e terra. I ratiatano, eccoar-

Quadr. 'vio , onde il Genere Umano peri, par- rarfila bocca al vafo : Et ecce talentum

provvidenza ; come fu in fatti nel ca- limiti prefiffi alle lor colpe . Eccolo lo di quel fanciullin di cinque anni, dal grande Origene: Quammensuram, che , al riferir di San Gregorio, fu ftrap- credendum eft , fuife consumptam ab Orig lib. pato di braccio al Padre da Demonj , e hir, qui diluvio perierum . Sicchè chi 1. 12 ep. tratto all'Inferno in penadelle sucem- nautrago nel primo di, nel primo di adRom. pie bestemmie. Veggasi però tal diva- compie il numero ; chi nel secondo rio di fretta, e d'indugio in due efem- nel fecondo, e tutti nel quarantefimo.

del pagamento, attertoffi, gemè, quela, che da venità si inclutabile; ci chiefe piecà, ed ottennela fino alla ri-meflion di tutto il debito: Dimifti ancor per te Giovine, ancor per me

si avvenne a un' altro Servo , a cui ajus , qui preteriri non poterunt . Da datofi a trafficar un talento, il feppe-li oziofo fotterra ; al cercargliefene termi foccorfo ? V'è porenza a falvarconto, senza luogo a suppliche, sii mi a dispetto di Dio? Fingiam ch'ogdannato a gran pena : Imutilem fer- gi giunga a fine il numero stabilito-Malas, vum e jicite in tenebras exteriores . mi delle mic colpe , o domane farò
Ambi adombrano gli Empi , debitori nell'Inferno ; o abbandonato da Dio, di pene eterne per le lorcolpe : Uno l'aver più lunga vita mi fervirà folatruova mercè con dieci mila peccati: mente a commettere maggiori peccati, Restro per pura omission pruova ri-gore. Onde ciò ? Cosi Dio vuole , e bio ; Deus expectat aliquem usque ad 8.c.t. gore. Once the forest piloty states 2 to 1003 year expectate supposes squares squares squares squares pienza, e Giuttizia. Rifootia unica, pienza, e Giuttizia. Rifootia unica, fica esma deferit. Volete udirka pil desiria, qual pur fi dà da Dottori al paragon che fanno tra Giuda, ed Oza. Que dillo persuiti, come foggiunge S.Ago. 3: gli traditor noto a Cristo, usurpator stino. Non è dunque segno sempre delle limofine della fua mendica Fa- di mifericordia, e di aspettare a falmiglia: Fur erat, & loculor habeus; varci, il tollerarci Dio per anni do-eppur fempre il Ciel gli è rranquillo; po molti peccati: Chi fa, fe compiue tollerato è dal Redentore fenzamai tone il numero, non è abbandonacacciarlo di fua compagnia fino a com- mento ; perchè feguendo a peccare , pierne la vendita. Oza accorre a fo- fia la dannazione piti infaufta ? Vaftener l'Arca vacillante; ed è il mag-gior fuo peccato non aver fottoposto fione di Zaccaria Proseta: Leva ocu-Zach (i fuoi omeri al facro incarco. Tanto los tuos , gl'intimo l'Angiolo . Alzò Sept 16bafto, perche allor succedesse, enel- gli occhi, ne sapendo discerner l'og. 1077. tra ragion tra Persone, e Peccatorisi Scttanta : Hac est mensura . Egli è

ter ejus. E fin in quell'universal dilu- rivare una massa di piorabo, onde ottute affogosfene il primo giorno, parte plumbi portabatar; e sopra tal vaso assisti il secondo, e così di mano in mano si-

OZZ

GAP.

20,22.

Cyrill.

apud

erò nel vafo la Donna, e l'Angiolo ottu- se l'efito del Peccatore, di cui il Sartto Sane hie fo. letterale di cotal visione è la cattività spada in mano, e colla spada del ni-Sanch. Greg. I. oftendebat. E' il vaso, insegna S. Gre- Dio . Anche unica potrebbedannarti:

fit massam plumbeam in or ejus, che la ventesima quarta chiude il giorno... per giusto consiglio di Dio, cade nel Tema dunque chi è in grazia di commeteuore la maffa di piombo, perche non tere un fol peccato, perche può effere n'esca l'impietà , permettendo che 'l l'ultimo : tema chi è in disgrazia , per-Peccatore infelice cadain cecità, o du- chè dopo tanti altri, il primò può efferrezza ; onde ostinato, e tratto da'De- gli dannazione. Ottanta volte per quamonj alla Babbilonia infernale : In ranta di, cioè mattina, efera era ulci-Anton. Senaar, ideft in locum fatoris, ideft to in campoa villaneggiarcil Popolodi

Zacchis. Padova. Vedete se Dio abbandona. Vedete pur setalora il compiersi l'ul- tè in pena de rimproveri satti in quel sotimo peccato, commorte tempotale, ed lo giorno ad Ifraello : Ego autem: ve- 1.Reg. cterna , punisce .. In un valo mostrò nio ad te innomine Domini exercituum, 17. Dio al Profeta la misura : Hac est am- Dei agminum Israel, quibus exprobraphora, hec est mensura. Poteva egli, sti hodie. Hodie.? La colpa solad'oggi il nostro Dio avvalersi d'altra imma-| meritamorte, e sconsitta : Viva l'ingegine pur espressiva. No : sia il vaso ; gno dell'Abulense : Non quod hodieso- Abuldie acqua in un pozzo.? Cala giu , tocca pertinaciam Goliath in malo: L'ottanbalza festante; gittasi per l'altro lato, e settantesima nona ci sarebbe stata cleancor bee. Leggeriffimo muoyersi in si- menza. Empiessi il vaso ? assondò. mil guisa allo stesso mestiere. Ma aimè! Il valo? più non appare. Che gli avvenne ? dov'c? precipità ne l fondo. Beyve, e ribevve, e cant' acqua accolle, XI. R Accogliamo i fili, che for-che compiuta la mifura, ed il pefo, re-

ragli la bocca con quella mafia di piom- Giob : Bibit quafi aquam iniquitatem ? bo; e immantinente sopraggiunser due Pecca , ripecca allegramente , Dio il altre Femmine con ale di sparviere ; e fossire. Lamisura none empiuta: Empiuta ptefa lamifura, ed il vafo, follevaron- ch'ella è, quante volte è avvenuto, che lo in aria, e trabalzaronlo nella Terra muoja il laseivo a canto all' amica ? di Senaar, la qual'é Babbilonia, perchè che finifea la vita in finit di dat conabbia ivi patria, e refidenza: "Ut adifi- fentimento. a un pentiero? Quante cetur ei domus in Terra Senaar. Il fen- volte, che il Vendicativo resti colla sua delle Trisbu in Babbilonia ; o come mico nel petto? Enon è quefto empierfi vuole il dottiffimo Sanchez, è la com- il vafo, ed affondar nel pozzo eterno è Cyril, in: fusione in che venne il Popolo. Ebreo Conchiuda S.Cirillo: Ad aliqued temper la morte data al Messia Redentore. pus, és mensuram tulit Deus contem-l Padri però Teodoreto, Agostino, Gri- ptum delinquenis ; cum autem ad plefostomo, Basilio la interpetrano del nu- nuudinem, co maturitatem peccati nometo, emisura de'peccati, che assegnò tam sibi ac perspectam, jam contigerit, Dioa' Peccatori: Mensura, qua appa- supplicium irrogat. Guai dunque atc, rebat, dice pur S.Cirillo , peccatorum Peccatore, se la prima colpa, che hai populi in ipfa cumulatam multitudinem a commettere, èl'ultimanella mifura di 14.mer. gorio, il cuor del Peccatore. Entra in quanta più s'ella è l'ultima ? Il Mer-lui. l'empietà confentendo alla colpa catante non liberala roba per 19.feudi, Vi. fi affide per 10 mal abito, entravi il libera per venti, i perché venti fon la ad empierlo. Quindi poi avviene, Mi- fua taffa. Paffan 23. ore nell'orologio; Pad. in in Infernum, espone il mio Antonio da Dio Goliat l'empio Gigante. Davide nel quarantefimo giorno gli annunzia mor-

coco perche. Vedeste un vaso entrare in lum exprobrasti, sed ad significandum 9.32. l'acque s picgafi per un lato, e bee s tesima volta compi il numero : fino alla

#### SECONDA PARTE.

pentinamente annegò. O Dio giustissi- poter ritener dal peccato l'Anime più mo, e segretissimo! Hecest amphora, precipirose. Signori miei, è orrore sen-Job 15. bec est mensura. E non sarà sonsiglian-

che il primo peccito, talvelta un folo, I altre voltave tollerarlo, e pei il caccero. può cliere l'ultimo alla Mifericordia Div. comunica infinitamente : fi comunica giusta la disposizion di chi ricevela, come l'acqua dalla fontana perenne a giusta la capacità del vaso : Non oc-Ezceh. nium iniquitatum ejus non recordabor. Si ; ma non lafciate la parola, ch'era Eceli,15 in mezzo : Omnium iniquitatum ejus,

18.

quas operatus eft. Ti promette perdono de peccati fatti fe non empierono il numer o della taffa Divina, non de' peccati da farsi: Nemini dedit spatium peccandi dice l'Ecclesiastico. Oltrecchè, precede all'Omnium iniquitatum, si impius egerit penitentiam. Madondesaidi dover pentirti del peccato futuro ? Ti perdono Dio innumerabili volte ? è facile che non vorrà perdonatti alla prim'altra volta che pecchi, perchè fara forse l'ultima : Que est ista fiducia, qua confidir ? vo' dirti come il Re Ziai 16, degli Affirj Rabaface ad Ezcechia ! Berchor Ecce confidis Super baculum arundi-

1.10 red. neum confractum. Fondi la tua speranc 37. n. za nella fragilità di tua vita ? fopra la incoftanza della tua volontà ? Sai come fan preda dell'Elefante i Cacciatori? Sanno che la gran belva nonpuò dormir proftesa perche le giunture sono impleghevoli ; e che , a poter pigliar fonno con agio, appoggiafi a un'albero: questo esti segano più che per metà; assidavitr l'Elefante, precipita, resta preda immobile a' predatori veloci . In molti arbori appoggiossi sicuro : uno il tradisce. Crede il Peccator che , perchè molte volte peccò, e Dio nol puni : peccando più non pure il punirà , lasciandolo in man de Demonj : Ecce confidis super baculum confractum . Appoggerassi a peccato, che qual'albero infido il precipiti fotto terra. Sai qual farà cotest'albero ? sai qual sarà l'ultima colpa ? No. Adunque trema ditutte. Hai in cafa l'elempio. Quel tuo Servo ti è riuscito un ladro ; tu gli perdona-

fli più volte. Giuri finalmente tra te stre | dimifit eum Chriftus,

Egli intanto la discorre tutto altramente. vina, fe non alla vita nostra. La mise- Il mio Padrone on che l'èpio. Mi perricordia di Dio è infinita ; ma non fi dono tante volte; perdonerammi. Ruba una, due volte; la terza lieto più che mai ruba. Tu improvviso il chiami, il rimptoveri, il ributti. Giungono gli amici ad intercedere. Non è possibile: ho giucorte fidarci, che Dio purdice : Om- rato. Non va così ? Or che pazzia poccare perchè Dio ti perdonò, e seguire a peccare perche ti perdonerà , non fapendo se il primo peccato ti stabili per ulti-

XII. Finalmente non folamente, ha Dio posto tassa alla vita, tassa a' peccati; ma ancor taffa agli avvifi : Constituisti terminos e jus ; terminos in plurale. Avvisi sono lesindesesi, le ispirazioni, le voci internedell'Angiolo, l'esternede' Predicatori, de'Confessori, l'esempio, la sperienza, il travaglio: E sequesta Predica è l'ultimo avviso? Fate che avel. fero trascurato le voci di Giona i Niniviti. La voce di Cristo la Sammaritana. La Maddalena. La voce del Gallo Pietro. Et continud Gallus cantavit. Recordatus est Petrus, & egreffus foras flevit amare. Parli Origene : Si post origho. Galli cantum , vel semel denegaffet , 34. impossibile effet eum renovari ad pæniten. Matt. tiam . Avviso di Dio è pur questa mia Predica, Peccatori, Attenti, che non fia l'ultimo, e fi avveri quell' Adagio addotto tra gli altri da Erafmo: Ami- Eraf. in clas filentio peritt . Questa Città perì , Adag. perchè essendo riusciti vani più volte i rumori della forpresa de'nimici , il Governadore ordino, che mai altra volta prendesse l'armi; vennero in fatti i nemici ; fu vinta, e distrutta. Ah quanti fon nell'Inferno, perchè avvisati da Dio non ne fecero conto , stimandolo mera minaccia . Vedi Criftiano , che quello non fia avvifo ultimo 3 e già non più minaccia gastigo . Vedi , che veggendoti oftinato a dannarti, e che sprezzasti tutti i mezzi, non ti dica questa mattina Gesti, come a Giuda : Quod facier , fac titiur Chryloff Non eft vox precipientis , neque con- Chrylets. S. vnil. Sulentis. Cum Judas effet inemendabilis

PRE-

# PREDICA

Nella Domenica di Passione.

### LA DISPUTA DI CRISTO CO PECCATORI.

Quis ex vobis arguet me de peccato? Joan. 8.



fta, cui veggiam' oggi nella Cattolica Chiefa?

lascia nelle Messe, ed Usfizi Divini il Canto Angelico della Gloria , e non la pure più alte il Sangue de-Reden-più invoca ad intercessione i Santi , tore à rinfaceiarci. Saper vuol'egliper Che novità è mai cotesta è E' forse qual suo delitto il trucidammo è Per dimoftrazion di cordoglio alla Paffione di Crifto il lutto ? E quali parete di divisione, pena delle colpe nostre, quel velo ? Si omette il Cantico della Gloria, perchè niegasi alla Tri-nità, colla frattura de' suoi precetti, adorazione ? I Santi forse non più s' invocano, perchè gli Empi non comu- In buon linguaggio, vuol'oggi Cristo nicano del teforo delle buone lor' opere în terra, e indegni fono d'ogni lor priego in Cielo? Prendete, o Peccatori, tai fegni a vostro arbitrio. Solo a me non fi nieghi aver per fin primario in si funcfte dimostrazioni la Chiesa, il farci certi, che per man de' nostri falli è uccifo Crifto: Mortuns est propter delicta nostra. La fuperbia fu quella, che gli coronò di penetranti bronchi il capo: l'avarizia inchiodolli le mani in un legno : la libidine empie di plaghe quel corpo tenero con flagellisi duri : l'ira urtollo al tronco della Croce : trapaffolli il cuore con una lancia l'invidia ; vino misto ad aceto imboccogli la gola ; e con chiodo aguzzo l'Innocenza di Cristo ignota allora potricidi il caro Sposo, toltoci dagli oc- porsi a contrasto una Santità, che po-

Ual novità è mai cote- lutare , folo oggi fventoli in questo fosco velo, quasi presagio di eterna morte, un vessillo ferale? Ma piano, Vestedi ferali ammanti che qui non terminano i nostri cegli Altari, cuopre di ceffi, nè per confeguente le penegiu-neri velile Croci, tra- stè. Se il fangue dell'innocente Abele uccifo voci avea da fclamare i voci qual fuo demerito irritoffi il nostro fdegno a dargli morte și cruda , și obbrobriofa? Or come a' Farifei un tempo, così oggi a noi nemici forfepiù barbari , interroga : Quis ex vo. bis arguet me de peccato ? Vi danne rete ? Mia è la colpa ? mostratemeloin fu la Cattedra di quefta Croce foftenere una disputa, a convincere che della vostra perdita ficte voi cagion'unica : per la fua parte nulla , nulla affatto concorrervili 3 Quis ex vobis arguet me de peccato ? Acco-flatevi Peccatori, e, come i fuoi emoli dell' Evangelio, con fassi in mano, con argomenti in bocca , argomentategli contro. Se vi convince, adorarelo : fe'l convincete, lapidatelo, Alla difputa', alle pruove.

II. Via, Quis ex vobis arguet me? o come il Greco: Quis convincet ? Non è più tempo di metterfi in difpura in questo di, come già da Farifei, trapassogli i piè l'accidia: Mortuusest te porsi ad csame : Diquirite vitam Cyrill. propter delista nostra. E non volcte, meam ; verba & operamea discutite; Alex. I. ché per Deicidio si barbaro ci fi mo-firi addolorata la Chida ? E non vo-lete, che fvenatolefi da noi Caini fra-fuev, che fvenatolefi da noi Caini fra-fuevo di San Gregorio al vedere eschi il cadavero efangue , la Croce fa- tea difenderfi co' prodigi : Non dedi-

Grez gnatur Dominus ex ratione oftendere, minum, & ne differas de die indiem. hem. 18. peccatorem non esse . Per noi , che Ela terza : De propitiato peccato noin Evas adoriam Gesul vero Dio , non può li effe fine metu , neque adjicias pecprocedere la quistione in tal senso : catum super peccatum. Quis ex vobis ? Eccola in propri rermini : Chi di voi potrà lagnar- mente affidato nella Mifericordia Difi , che io gli ho mancato in un vina , e contra la prima Conclusione P/al.144 Ant, da per finita la controversia: Quir ex

Pad for. vobis ? Vere nullus. Ma no, che non softiene a questo ineluttabile entime-1. Dem. vuol Crifto in quiftione si feria filen- ma : Davide diffe che l' opere della Post. zio per riverenza , o per cortesia .

biziosi , i due troni . Pur nondimee nella rifpofta farolor vedere la propria infenfataggine, il lor male, il neceffario rimedio. Nobilmente il Grifostomo & Quid vultis? Non ignorans certe , fed ut eos respondere cogat , hom,66 in Matt.

& ulcur detegat , & ita medicamenrerroga questa mattina ancor noi . Domanda, non perchè non fappia le noftre stoltezze s ma perchè colle nofire fleffe ragioni convincaci irragionevoli pe convintici , ci rifolymmo ò a fervirgli ; ò a non lagnar-

cene. III. Venite , dunque c' invita pur l'ai. 1. colle voci d' Isaia , arguite me . V' ha chi voglia argomentarli contro? Quir ex vobis arguet me ? Su qual materia? Su quella, che meglio d' ogn' altra fappiamo : Su la materia del peccato : Quis ex vobis arguet me de peccato ? Si , che v' ha , tra Cattolici, audace, ch'entri col Maestro Divino a contesa . Venga , venga ad impugnarlo ; ed a tal fine efpongansi per ordine le Conclusioni Divine . Tre effe fono , e rratra otio Domini magna est : multitudinie ideo tu malus? e con ragione ride, come Ambr.1. Ecel. 5. peccatorum meorum miferebitur . E'la d'una ftoltezza, che trae non rispetto, ma nic. 11. seconda . Ne tardes converti ad Do- maltrattamenti, e vilipendio dalla Miseri-

IV. Lievafi un Peccator temeraria-

minimo che , di quanto era meftier la falvarli ? San Antonio da Padova la , che io dica , che Grande è la da per finita la controverfia: Qui e Mifericordia di Dio ? Risponda chi la controverfia: Qui e Mifericordia di Dio ? Risponda chi la controverfia di Misericordia Divina sono sopra tutte Vuol , che per ambe le parti militi l' opere sue : Miserationes ejus super nel sue rigor la ragione: Quisex vo- omnia opera ejus: or chiamala assolubir ? Sa ben'egli , che il torto è no- ramente Grande : Secundum magnam ftro vuol disputarlo; perche ci con- misericordiam tuam : or , che di lei , fessiamo convinti. Sapea pur' egli , e de' suoi effetti colma è turta la terche i figliuoli de Zebedeo venivangli ra: Misericordia Domini plena est tera chiedere, pazzi altrettanto che am- ra. Adunque posso io pur dire, che Grande è la Mifericordia Divina : ed no s' infinge ; e lor domanda: Quid ecco a terra la prima parte di tal Convultis? Domando perchè rispondano; clusione : Ne dicas : miseratio Domini magna est . Cade pur la seconda : Ne dicas multitudinis peccatorum meorum miserebitur ; perocchè contra d' esse trionfano due testi espressi di Ezechiello: Numquid voluntatis mea eftmors impii? Ecco il primo: Nolomortum apponat . Al medefimo fine in- tem peccatoris , ecco l' altro . Adunque Multitudinis peccatorum meorum miferebitur. Sieno le mie colpe innumerabili, fieno graviflime, fieno continue; se reprobo non mivuole, convien perdonarmele e fempre, e tutte.

V. Così argomenta il Peccatore abituato, il Peccator recidivo, il Peccator procrastinante; e come argomenta, cosi pur opera, in fuo favore; cioè, contra la fua falute eterna : in prò della Misericordia: cioè, contra la Misericordia per abufarfene. Ma certo non va così. Le premesse son vere ; pecca la confeguenza. Grande, tudici, è la Mifericordia di Dio; io aggiungo, ch' è infinita. Non vuol la morre dell'empio s empio farebbe chi lo negafie. Adunque puoi da ciò fidarti a peccare ? Sarebbe questo undire: Dio è buono: adunque vuol che jo fia un ribaldaccio . gnuna dal capo quinto dell' Ecclefia- Ride a tal confeguenza la Dialettica di ftico . E'la prima : Ne dicas : mifera- Ambrogio : Ergo quia Deus bonus est ;

-103

lib. 2.

contr.

Miarc.

154. Losc.3.

Ad.s.

cordia alla Miscricordia. Questo è ap-6 foggia di fuoco sterminatore . Così ed altrettanto, cioè infinitamente Giusto come Misericordioso . E questo è suo talamo da Sposo amabile : Tanil senso della Conclusione, che impugnasi : Ne dicas, miseratio Domini magna est. Chi dice che Dio è solamente mifericordiofo fa un mezzo Dio; cd un Dio mezzo, neppur per quella steffa metà, è Dio. Non èvero Dio, chi non è tutto Dio, e non è tutto Dio chi non ha tutte leperfezzioni. Vuoi tu faper chi è Dio ? Imparalo dal Figliuol fuo : Confiteor tibi Pater Domi-Mat. II. ne . Non folamente Padre , non folamente Signore ; anzi neppur Padre, e Signore ; ma Padre Signore; a dimostrare , che per quella stessa virta , per cui è Padre pietofo, è indivisibilmente Signor Gruftiffimo. Cosi colla folita fua acutezza Tertulliano :

Tertull, Exhibet Deum perfectum, & Patrem & Dominum . Patrem clementie, Do. minum discipline . Patrem potestate blanda , Dominum severa . Patrem diligendum piè , Dominum timendum necessarie . Questo è dunque l'abbaglio, che ti avvisa la Conclusione preiente : Ne dicas : miseratio Domini magna eft; come fai forza in quel Miseratio, bada pure aquel Dominis ed andrà allora di pari l'Ecclesiastico col Miseratio Dominiall'infegnamento di Cristo Pater Domine; e ancor di pari andrà alla Mifericordia di Dio la fua Giustizia.

VL E in fatti regolarmente la Scrittura, dove fa memoria della Mifericordia, fia in fimboli, fia in parole, non fi dimentica della Giuftizia . Se nel Paradifo fi fa memoria d'un albero di vita, fi fa pur memoria d'un' albero di scienza cagion di morte: ondenobilmente S. Ambrogio : Ergo in medio Paradifi vita erat, & causa mortis. Ambr I. Se nell'Arca diceti, che v'ha la mande Parad na dolce, fi dice pure, chev'ha la ver-Hebr.o. ga severa : così Pietro Blesense : Non curo il Peccator, che ha per guida la Blef. ep. fola virga, que terreat, fed 6 man. na, quod mentis palato dulcescat . Se Quis ex vobis arguet me? vedi lo Spirito Santo calar nel Giorda- VII. Veggiam' ora se contra la se-

punto quel dire : Dio è milericordio Gregorio : Quatenus cor , quod ejus Gregorio : Quatenus cor , quod ejus Gregorio e dunque pecchiamo. Dio emileri- gratia tangitur , & mansuetudinis de tre m cordiolo, verifilmo; mae pur Giufto, nitate, to zelo justitia accensum fiat. Evang. Se vedi il Verbo Eterno, ch'esce dal quam Sponsus; vedilo pure uscire qual Ps 18. Gigante terribile : Exultat ut Gygas, Ang. fer. Cosi Agostino: Amabilis, & terribilis, 12. de feverus , & ferenus ; pulcher bonis , Luc. 10. afper malis . Se il vedi Sammaritano Gree le pietofo della Parabola, che medica 10 mir. quel ferito da'ladri Infundens oleum do c6. vinum ; avvifa nell'olio la mifericordia, nel vino il rigore : così di nuovo Gregorio : In vino morfum districtionis ,

in oleo mollitiem pietatis . Cosi dunqueva, Cristiani. Erra, non convince per falfa la Conclusione di Cristo, chi chiama grande la Mifericordia, e non ricorda egualmente grande la Divina Giuftizia . Anzi colui unicamente fi falva, il qual guidafi a genio di Dio, a temere in ogni fua opera della Giuftizia, dimenticando la Mifericordia. Misterio accennato da Davide in quelle voci : Quam magna multitudo dul- Pf.; o. cedinis tue Domine, quam abscondisti timentibus te . Asconde Dio a'suoi Eletti quella gran Miscricordia, che sperimentano, e fanno ; perché non perdano quel timor fanto, che gli fa falvi : Quam abscondisti timentibus te . Appunto appunto, come un Padre a-mante cela al possibile l'amorgrande,

che porta a' figliuoli ; perchètemendo non infolentifeano . La fimilitudine , e l'applicazione è di Origene : Parvuli quippe non possunt cum emolumen. Origito. to suo discere quod amentur d Patre, 1. in ne dissolvantur, ne despiciant bonita. Ezach. tem Dei. Ond'e, che lo stesso Davide dava il basta a'favori della pietà ; e chiedeva in grazia i rigori della Giuftinæ .: secundum judicium tuum vivisica

zia : Misericordia tua multa Domi- Pf.118. me. Teme un Santo, qual'è Davide, di perderfi, se cinosura ha la Misericordia infieme e la Giustizia ; e sarà sifola Misericordia? Ha che più opporre?

no in guifa di Colomba pacifica ; ve- conda Conclusione ha armi più valide dilo pure scendere nel Cenaçolo in il secondo contraddittore . Fu ella :

Exec.33 impii non nocebit eis in quacumque die vita non niega la sua Grazia : Dunque. conversus fuerit ab impietate sun. Qui peccando tutta la vita posso salvarmi-non appuntasi giorno, non di, non in morte. abud

Non dixit biduo, aut biennio ante mor- Agostino. Perche contra Cristo cran-Fitman, rit 3 e trae da ciò il confeguente stel· lapides . Tanta duritia quò currerent, 43. il Sabato , fimbolo dell' altra vita , el Vigna finchè è nel suo terreno può dell'eternità, no. L'Anima è Vigna; dar frutta. Ma se il terreno divien pie-Costato di Cristo dicesi aperta; per-chè nell'ultimo anelito può tragittarsi sci ora loto di sozzure in vita? è assai l'Anima per quella porta di vita al naturale, che pietra ti truovi in morte. Paradifo; e volle egli riceverla estin- Bella, quanto orribite è la somiglianvi fogliono chiudersi ; ne cadaveriscim-pre restano apette . Adunque per sin li genti son queste ? quai chiodi ? qual nell'ultimo punto d'una vita scelleratissi- morte ? Le genti sono i Peccatori , ma può il Peccatore e pentirsi, esal che vivono da Gentili : i chiodi i pecvarfi .

a tono is facefit in fehermo, quello gliani la forniglianza del Religiofiffia sabart, feffo ei abbatta s Noma quomevis infi-mo Velcovo di Balbattro, La Nura ... 8,66. nos fi vorre punitueris, tibi vonia pro- Sta ivi in quella fua fortezza ficuriffia mittitun : tamen , quod in fine vere mo contra l'ofte nemica per gli groffa panitebis, non promittitur. None pe- cannoni carichi di fina polyere, e pe-

Ne tardes converti ad Dominum, fu- to, ch'io pretenda con autorità fola. bitò enim veniet tra illius. Benissimo, ed in confuso rigettar l'argomento dice chi trovafi ben' agiato ne' fuoi Vo'confonderticon ragioni, e per parmalabiti. Ma non è pur testo egual- ti. Ecco il tuo Achille con tutte le sue mente Divino, e affatto contrario que armi. Posso sar pentenza sino all'ulsto di Ezechiello a c.33. ? Imquietas timo della vita : Dio nell'ultimo della

ora ? in quacumque , in quacumque | IX. Su, alle ragioni. Puoi far penidie . Sia pur l'ultimo della vita , e tenza nell' ultimo della vita ; vada . nello stante stesso della morte ; alla Perche puoi, la farai ? Anche ora pofalvezza eterna non osteranno i pec- tresti farla, e non la fai. Perchèduncati. Credete ch'io solo l'intenda co- que diduci dal poterla fare in morte, si ? E' chiosa d'un uomo, qual per che la sarai ? I Farissi odierni saipertutti slimasi esimio, Ugon Vittorino: chè ricorsero alle pietre ? domanda tem : sed in quacumque horaingemue si renduti pur pietre : Tulerunt ergo Aueste. to de' Peccatori : Noli ergo ponere nifi ad fimiles ? Sappi ora dal Palu-Joan. tempus mifericordie Dei . Offende la dano : Per iftos Judeos fignificantur Palud, Milericordia chi difcorre altramente . mali Christiani . Il Filosofo infegna , enar 63. Chi le da tempo, non l'ha per eterna : che della terra, e dell'acqua fi fa il loto, in Quad. chi le da limiti, non l'ha per infini- e del loto poi indurito le pietre. Di- Arifi 1. ta. La manna raccoglievafi in ognidi: cevi, che la tua Anima è Vigna, e la theor. finche non è diradicata dalla terra , tra ? Avverra , come di quell'ottimo può sempre far frutto . La piaga del frumento diffe Gesu : Natum arnit , Luc.8. to, non vivo ; perche le ferite ne vi- za del Santo Davide : Infixa funt Pl.4. cati : la morte la dannazione . Così VIII. Tutto è vero : ma d'un totto il Rainerio : Infice sunt clavis pecca. Rayner. vero ( gran malizia ! foltezza fom torum in interitu mortis aterne, quem Ug. C. ma!) avvaleti l'Offinato a traire un sois fécerum? Or petché nonbafta a usi, conseguente importantissimo fallo : E Davide il dire, che secero morte infapete perché è perché peccassinsum laustre col peccare; una di più aggiumule rendendoli affoluta una propo-fizion condizionata. Se ti pentirai in peccati ? Perchè vuol Davide esprimemorte, in morte farai falvo ; cindubi- re tutto l'infortunio de' peccatori in tabile . Ti pentirai in morte ? Chi lo morte. Questi non folamente non fan fa ? Certo, non te l'ha Dio mai pro-messo. Quell'Ugon Vittorino, di cui lendo farla, non la indovinano. Va. La Nu-

Hug.Vic ubi fup.

ibi.

fanti palle, quel Castellano. Desidera lerunt lapides. Oltrecche non sai tu, percio al trionfo il nemico, nol te- che prima della pioggia fono i vapome alla refa. Facciam ch'un traditore ri ? Se dal tuo cuore non falgono a abbiali inchiodata l'artiglieria , e fo- Dio fospiri, lagrime, pentimenti ; copraggiungano gli affediatori . Vola a me Dio piovera Grazie ? Rugiade di dar fuoco a' bronzi ; prende la pol- aufili fufficienti si ; Dio gli da gravere ; alzasi una gran siamma ; il ti- tis . Grazia giustificante è premio di ro però va tutto in fumo. Or donde ciò ? inchiodaco il cannone non penerra, non fi comunica nelle vifeere la fua eredità al un vafallo, che doil fuoco ; ed ecco fredda rimanerfi, po ottant' anni di guerra, c fellonia , ed immobile la palla , vincitor l'ini- gliela cercaste moribondo . Non è il mico, vinta nella maggior sua fiducia nostro Dio pictoso tanto, che non sia la Piazza, c'l Capitano. Già è fatto chia-riffimo il fentimento di Davide : Infixe quegli ultimi parolifini gli prometti ferfunt gentes. Quanto ficuro fognafiquel vitu, perche non puoi più offender-Peccatore! Spenfierato tresca nell'occa- lo ; e l'offenderesti certo, se la vita fione il disonesto: Impavido in mezzo non ti lasciasse. Domanda l'Abulense, a'fuoi iniqui traffichi l'ufurajo. Uomini, qual fu la cagione di non ammettere perchè vivere tra si giavi pericolico- Dio ne' fuoi Altari i pefci ? Tortore si fupini ? Del Demonio nulla temete ?' nulla ; fon le nostre armadure altri bruti la terra s petchè dunque l' affai forti . Un intelletto vasto , che in un punto disporrà tutto : una vo- bellissimi allievi ha egli il marc? Perlontà libera, che faprà col pentimento sterminar rutte le colpe ; contra tutto l'Inferno abbiam tiri d'atti buoni a disolarlo: Viene intanto la morte ; accorron gl' inimici . Vuole il Peccatore avventar contra esti i suoi colpi ( Aimè , le cannoniere sono inclindate dalle fue colpe : Infixe funt gentes clavis peccatorum. Datoti ferne tratti a forza da un'infermità, e che non ti avvenga una morte improvvifa. Stii in letto con agj . Vedeti nel cimento il Sacerdote . Via , grida, usa dell'armi tue. Duolti diavere offefo il tuo Dio ? Duolmene, tu rifdia . Son palle d'artiglieria coteste contra l'abisso ? Sono per lo più suma- e muojono : Et misericordia ejustimen. 4. te di focone , il cui fuoco , perchè tibus ejus. inchiodato è il tiro, non penetra. L' XI. Tempo è omai da dibatterfi la intelletro è stordito da rapimenti , la terza ed ultima Conclusione : De provolontà oppressa da' mali abiti , tutta pitiato peccato noli esse sine metu . V' l'Anima forptesa da timori ; e le pal- ha chi argomenti ? Quis ex vobis? Un le vogliono uscire accese a difenderti? di que' Peccatori appunto ; che dal Ah quanto è vero , che Infixe /unt perdono de peccati ne pochi , ne lievi

e Colombe gli dà l'aria ; Vitellini ed acqua non ha a dar vittime ? Quanti chè escluderli ? Risponde il grande Interpetre : Quia pisces rard adduct Abul.q. poterant viventes ad Dominum. Non 13.in 1. vuol Dio in fagrifizio i pefci ; come Levit. ouceli, che al più più, potevano giungerli vivi in fu gli Altari negli ultimi boccheggiamenri. Peccatori, nuotar tutta la vita in mar di peccati, efneuli estremi ancliti voler , che Dio vi accetti, non lo sperate. La Misericordia di Dio è per chi la teme, non per chi la disprezza, dice la Madredela la Misericordia, Maria : Et misericor- Luc.t. pondi . Ami Dio sopra ogni cosa ? dia ejus d progenie in progenies tumen. Arist. l. Pamo. Gesu, miscricordia, Miscricor- sibus eum . Cristiani , aprite gli occhi , de tre in vita ; le talpe gli aprono in morte , anim, c.

gentes clavis peccatorum in interitu preteriti, prenda baldanza a commet-mortis aterna, quemipfifecerunt. terne in maggior numeto, e pill gravi. X. Quindi ecco manifestamenre pur Dica pure : Il peccato rimesso ( così falfa l'altra parte del tuo argomento, egli ) non più rivive : privilegio è que-Diluvi Dio le fue misericordie ; che sto della penitenza. Adunque tornanprò, se la pioggia cade su'sassi? Tu- dosi a peccare non y'ha di che temer-

fericordia di Dio è infifita: Adunque riformarfi le lettere. Il cuor di David tornando io a peccare innumerabili trovavali non fol lordo, infetto; eper si scemi farà plauso la Logica di Agoflino; anzi fo, che ridefi degli argomenti, e piange fu gli argomentanti. Aus, in Uditelo: Ne dicamus : ecce feci heri , Pl. 100. & pepercit Deus : facio hodie, & par-Criett Deus : faciam & cras , & parcet

in Jean, Deus , Le ragioni fon queste , e mi varranno alla stess' ora per risposte a

lofilmi. XII. Non fi niega, che le colpe affogate dalle lagrime, estinte dalla penitenza, non più, anche dopo nuovo peccato, ritornano. Niegafi, che percio debbi tu viverne senza timore. Primieramente, perchè quantunque effe non riforgano ; rimangono i mali cffetti di esse. Lasciano, quasi disti, l'

uscio aperto a rientrarvi facilmente il Luc. 11. tar in domum meam, unde exivi. Lafeiano in oltre da' frequentati atti il malabito, la cui forza è grande; grande si, ch'ebbe a dirne Seneca febben Gentile: Dum, in vitiis evelli, diffieile\_eft. Ufa di quell'evelli con fenno. I peccati frequenti gittan radice nell' Anima: recidonfii rami, il tronco colla Confession persetta; riman non per canto la radice facile a dar nuovi germogli di colpe, difficile a sharbarfi dall'ultime tibre : Evelli difficile eft ; perocchè il malabito, il vizio, non fol macchia il cuore, ma lo magagna : Non enim inquinati sumus, sed infecti. Meglio di Seneca, Davide. Chiedea a

Dio mifericordia di cancellarli le col-P/al.50. pe : Dele iniquitatem meam : Soggiu-Aug.ibi. gne immantinente : Amplius lava me ab iniquitate mea; magis ac magis lacon una cuprentivilina tomignatura, i Scrivete in una tavola, - cancellatene per qued comia precent africativa - du, fer, poi le lettero ; è veto , che le lettere que d'entido Legem finne . Per que - 15, de mon più li leggnoni ma i fegni refla. Ito stello al difficoltà divien maggio - yue. Do. no; perocehe l'inchiostro penetrò nel re. I peccati rimessi non più si mettolegno. Or che rimedio? Tornar più d' no a conto: adunque, se figura di que-una volta a lavarsi la tavola; così ogni gli era il debito: Debitum dimissi ei; non .. Tromba Quares.

fi dal peccato rimesso. Più . La Mi-Jegno sparisce e regola non rimanea volte, non è pericolo, che stanchilia restarne mondo perfettamente, e limperdonarmi. Non fo, fe ad argomenti pido, non basta che Dio cancelli la colpa: Dele iniquitatem meam ; vuol nuova, e nuova lavanda; perchè oltre alla macchia, struggasi pure il malabito che puo trascinarlo a commettere nuove colpe : Amplius lava me , & ita perfatte lava, ut in me peccati ve. Urb. stigium non relinquas . Adunque del Metas peccato ancor rimeflo refta a temerfi in Pf.50.

per nuovi peccati il malabito. XIII. Più. Lo stesso peccato rimes-

fo in sè medefimo è da temerfi. Fa, che ti rifovvenga la dottrina, guari non è, inculcatati. Non ti fu mostrato certiflimo, che ha Dio a ciascun' uomo prefisso il numero de' peccati, oltre cui cessa di più aspettarlo la sua Misericordia? Or i peccati rimessi non concorrono a compier questo numero? Demonio, il qual va dicendo: Rever-tar in domum meam, unde exivi. La-che Dio abbia, per fuoi occulti giudizj, stabilito aspettarti fino a venti peccati . Supponiam pure, che dicianove n'abbi tu già commessi, e tutti t'abbia egli rimessi : Di che dei tu or temere? Mi dirai, del ventesimo; ma il nuovo peccato è ventefimo non per sè folo, che farebbe unico; ma perche aggiugness a'dicianove rimessi. Adunque de dicianove rimelli devi altrettanto temere. E tel confermi un efempio facro. Dovea quel Servo al fuo Signore dieci mila talenti; pregando ottenne rimeflion di tutto il debito : Dimifit Matt.18 eum, & debitum dimifit ei . Indi appena ufcito non volle ufar pietà ad un confervo debitor di piecola fommano... Sdegnato per tal notizia il padrone : Tradidit eum tortoribus , quoadufque redderet universum debitum . Ma se i zua me; fpiega Agoftino. Ma fe la col. Idieci mila talenti eran rimeffi i come pa è distruttà, tolta la macchia; a che or gli son richiesti? Primieramente, per più e più lavarsi? Magis ac maois la- questi dieci mila talenti, intende S. con una espretlivissima somiglianza , ci Comandamenti della Legge Divina :

43.

avea possia a decidersi Quogdus que red. può Dio nserbare all' Anima la pena deset. To non vo nspaudervi con S. negativa; perceche non è lo stesso per Ceregorio, che schoen veramante i stona l'interno, e il Purgativo; che peccati perdonati non tornano in sè; concedere i fuoi più parziali favori . diconfi tuttavia ritornare , in quanto Ed ecco minor la familiarità , minore il nuovo peccato ha di malizi quan-ta ne avevan gli antichi : Dicitar de-Demonio non depreffe, le forze dell' bitor totius debiti pracedentis , quia Anima non avvalorate , I lumi non hoe debitum tantum est, quantum erat così chiari, i moti non così validi; e antiquum ; perocche questo sarebbe in fine nella tentozion, facile la cadire, che l'uom fi danna unicamente duta; e fe ella è in morte, tu fe' danche se lo fossero non farebbero stati provenire: hec enim pana sepe est ocrimessi. Tornano perchè furon pecca- casso damnationis. Come un Re, che ti. E a che ritornano? non a danna-te il Peccatore; perocchè non può ef-tera, tutto le perdonaffe; ma non voservi dannazione per peccati rimessi ; lesse restituirle i privilegi di quando ma a comporte il numero col pecca-to nuovo. Questo folo peccato man-difesa di guardie. Se colta da assassimi cava a compicilo; e a far, che Dio vi lascia la vita, non muore per pena più non aspettasse, supposto il suo de positiva del suo peccato 3 ma perchè creto . Vero è dunque , che per que truovasi priva della difesa . Quanto fto nuovo peccato Dio il danna; ma pianfero i primi Padri ancor tra le progetto che compie il numero con gli altri perdonati . E in confeguenza l'ornarono in grazia, si . E al Paradipropitiatio peccato noti effe fine metu . ad Paradifum revocari. Or fe in quella Oltre agli altri motivi, che la con-) vita si afpra dopo perdonata la colpa, fermano ; fono questi, il non averti ancor non meritarono rivedere il Para-Dio tornato all'antica familiarità: al- difo : chi , ancor rimeffeli le fue colle carezze, e favori speciali di prima. pe, non imita la vita austera de primi E se anche rimesiari ogni pena colle Padri, come meriterà ester restituito alcolpe, folo si riserbo la negativa, o le speciali finezze di Dio? E chi non l' intelletto, corrobora la memoria, mio, e la vostra onnipotenza? Inmuove la pia affezion nella volontà, ghiottafi cotesti temerari la terra; gl' Or la pena negativa, o pennessiva inceneri co' suoi fulmini il Ciclo. Eh

per lo peccato nuovo. Eppur Criflo nato. Parli ora il Leslio : Ets enim Less da fa memoria di tutto il debito ancor constaret ita condonation peccation , ut perf. passatto : Quoadusque readde et univer- nibil amplitus tibi pene refles liuendum pivi l.13. sim debismo. Tornano dunque i pec-cari : fapete come ? Non tornano i puniendam pena permifiva, voel nega 83.

peccati rimeffi, perché fono peccati ; siva . Ex qua grande malum poiefi ha ragion d'infegnar San Tommafo : fo terreftre? non mai. Eccolo da Ago.

D.Th., Propter sibléquentem ingratitudinem (lino : Mérité creduntum per Domini de pres.
p. 4.88. redit univers/mr debiums . Ved vet.—Sangainem ab extremo fupplicit libe... mr. s.i. ari,3 ad ciò se la Conclusion resta salda : De rati; non tamen in illa vita meruerum mer.c.34 permelliva? Udite il discorso del Gran solo non sa vita austera; ma ingrato P. Lessio . Assiste Dio all'Anima se-dele co' suoi Divini ausili , co' quali Dio l'ha perdonato , e sossero ; che proteggela, or reprimendo le forze al meriterà egli? Quello che meritatono Demonio, or allontanandola dalle gli odierni Giudei: Tulerunt ergo la-tentazioni, e pericoli, or dandole pides. ECristo? Abscondit se, or exiaiuto opportuno a superarle : illustra vit de Templo. Ritirossi, suggi. Dio confifte in far, che manchino, o see mo, lasciate fare a suo modo al mino nell' Anima questi aussissi de aran Maestro. Tempo è ora di tol- august. co come perdonata non solamente la teranza: Non errat magnum Deo; del tr 45; in colpa , ma la pena positiva ancora , magis erat commendanda patientia , Jean.

gor fommo. Qual maggior gastigo, sa la tua trascuraggine in cercar la 1.Tim.4 che abbandonarli? A lapidibus sugit; tua eterna salvezza; priegori per le fed no illir, a gnorum la idair sordi. vifecte, per lo Sangue di Gettaritto, bus Deus fugit. Peccatori ficte convin-che non piul fprezzi queste verita ; ti ? Le Conclusioni Divine manten-che seguit , e metti in pratica queste gonfi? Temete, temete, e non più ar- Conclusioni, che non facci passartigomentate. Dio vi tollera? Dio si na- questo di, non che questa Quaresima sconde? Ve illis, a quorum lapideis senza tornatti a piè di Cristo. cordibus Deus fugit.

#### SECONDA PARTE.

na il Maestro de' Predicatori , Pee- Antioco , il qual tosto ordino , che si 1.Tim ; camem coram omnibus argue . Perciò adunasse il popolo; e per muovere gli re del Demonio ? Perchè non piangi conscendisset, coprì d'un fosco velo il re del Demonio è perene non piangi concenine, copit a qui more vice a ancor'i tuoi eccessi? Perchè hai pre mito, el more circa facion obvoluta, fo quali ad impegno il dannarti è Ma

quam exercenda potentia. Ma intanto dopo di averti argomentato, ti suppliusa suggendo, usa ascondendosi il ri- chi: Argue, obsecra: dopo aver ripre-

XVI. Ma aime, dov'è il nostro Crifto? Per noi pure questa mattina usa della pena atrociffima della fua Giustizia; cioè, fuggirci, ed ascondersi: XIV. H A finito di argomentar con Abfondai (e , 6º extivii de Templo ; fo. Non è però finita la confusion di contro , in questo Templo , o Peccalui. Qui Dio sostien le sue conclusione di cost ; pierre di colpr , pietre di cuori ni , e folamente difendefi . Sapete pe- offinati: Tulifis ergo lapides . Co'fafrai 10 che dice Giob? Qu'i ayul Dum.

di delle colpe, già l'uccidelle: irram

l'ida, de let ripiondre it. El Sano Day'i

l'ida, de : Argaam te, de flatiam contra

l'ann.16 faicim toam. E per Germia: Arguet

lem dilita tua. E per San Giovanni; pud difunderfi la vita già uccila: vuol

Cum veneri ille, arguet mandam. Il dilitadefi il Divino cadavero, ancor argomenterà il fuo Amore possono intere il novino tadaveto aura argomenterà il fuo Amore possono intere il lapidibus fu-un vii diletto: Aguste mondum de git. Ma chel Fæ illir, à quorum la-peceato, de justinia de judicio. De pidesi cordibur Deus signi, Peccatori, peccato, perchè l'ofiendesti ingrato: l'ince già in una pena, di cui non ha De justitia, perchè ti ridesti della Giu- maggior l'Inserno: Vi sugge Dio. Co-De jujenia, perche i ndelti della Giiii maggior l'Inierno: Vi lugge Do. Co-titza affidandori alla Mifericordia: si dunque fuggii dalla nottra fafute De judicio, perche avendori perdona-avreni a partirci da queflo Tempio ?-tor, i officto, vi fuffeti di gutafil per nuove colpe al giudicio della danna-cione. Vuoli udire in brieve l'argo-cione. Vuoli udire in brieve l'argo-mento di Do infolibili ? Pieccali di qua duri, e dannati A ha, che non il penelli s'adunque tu ti dan-l'Appollotico mio minifero di Mezza-non il penelli s'adunque tu ti dannafti. Così appunto Ugon Cardinale: no di pace tra Dio e I Peccatore, Hog in Et formatur sc argumentum Spiritus cligge esto opposto. Che saro dun-Jan. 16. Sancti: Peccatum secti: justitiam omi-que ? Vo' avvalenni dell' essicacissifit : ergo judicium damnationis incur- mo efempio dell'Oratore Arato. Plutarco il regiftrò. Affali improvvifamen-XV. Ancor'io debbo per comanda- te Cleomene la Città famofa Megalomento di Paolo argomentarti contro , poli. Entroyvi, faccheggiolla, diftrus-Peccatore oftinato: Peccantem, ordi- fela. Venne a notizia l'alto eccidio ad d'innanzi a Dio, d'innanzi a' fuoi animi alla vendetta giusta, prescrisse Angioli, d'innanzi a tutte le fue Crea-ture ti argomento così : Perchè non Dicitore in ful Pergamo: Gum Aratum Plut.in finisci di risolverti a lasciar le bandie- de summa rerum dicturus Pulpitum Vit, Clem

### 260 Pred. XXIX. Nel Lunedì dopo la Domenica di Paffione.

riò avido di goder di si acclamata I dono l' armi ? ancor contra ad effe eloquenza; e ad una voce gridava, non fi difegna vendetta? All'armi con-che cominciasse. Allora disvelata la tra le colpe ha gridato finora con quefaccia proruppe in queste fole parole: sto velo; ed or meglio con queste pia-Megalopolis d Gleomene dejecta cor- ghe, l'assassinato Nazareno. Non è ruit. La gran Città di Megalopoli per ancor sazia la vostra barbarie? Eccola ferità di Cleomene è tutta cenere. lo di nuovo esposto a' fassi de' vostri Ciò detto calò dal Pulpito; e'IPopo- cuori . Ma rifpondetegli prima : Quis lo senza più volò all'armi. Deh per-se terenzi, Gesù caro, dopo silenzio si lungo, dopo velo si lutruoso, di Vi ho amato troppo, sv'ho tollerato udir da coteste piaghe eloquenti or troppo. Emendatevi voi del vostro odiscoperte 3 che avvenne all' animata dio , io non mi emenderò del mio Città del nostro rifugio ; fateci pur amore. No, no, Amortradito. Confapere, chi uccife la vita nostra? Ah tra noi farà in avvenire tutta la guer-1/40.53 troppo è vero, che Attrius est, attri- la nostra armi saranno sagelli , di-tus est propter seetera ossera. Ed an- ciuni , pentimenti . Premio poi ci sia cor contra cospe Deicide non si pren- la tua Grazia.

# PREDICA XXIX.

Nel Lunedì dopo la Domenica di Paffione,

### LA INGRATITUDINE CONVINTA NE' BILANCI DI DIO.

Miserunt Principes , & Pharifei Ministros , ut apprehenderent Jesum. Joan. 7.

rò la maggior maraviglia. Gesti adora- to foglion contenderlo, a farne quefta to vero Messia dal popolo, gente più mattina causa, e squittino. Vo'servircandida si, ma men beneficata, è in- mi delle parole medesime, che usò a fidiato alla vita da'Prencipi per parte-cipazion di potenza, da'Pratici per or-tiflimo d'Ifraello, il zelantiflimo Sanamento di dottrina, da Sacerdoti per muele : Nune ergo flate, ut judicio rifet , ut apprehenderent Jesum . Cre- quas fecit vobiscum . E quando cio avfcono tuttavia gli stupori . E disegni venga , incontanente vi sara manisesi micidiali in uomini si onorificati sto, s'ebbe senno, e ragione a dir Dabe, perchè Gesti guarifce Infertai, per- cioè, spiega Bernardo, che appariranche Gesii con loro stessi è benefico . no i benefizi innumerabili dati da Dio Oh Dio! E può fingersi ingratitudine a ciascun Cristiano, quasi mon-

ESU'è cercato alla pri [più irragionevole, ed esceranda? Può gione, a'vilipendi, alla fingersi? E non è maggiore in pratica morte: yuol dire, l'In-nocenza è fatta rea, l' corrifpondono i Criftiani; i Criftianitra Amore è ripagato con tutte le generazioni degli uomini i più odio, la Beneficenza favoriti, i più ingrati? Deh, venga con affaffinamenti. Questa non è pealtezza di dignità, i più savoriti, i più comendam adversive vos coram Domi Legata obbligati: Miserum Principer, ce Pha- no de omnibus misericordiis Domini, perche? Perche Gesti ammaestra Tur- vide : Justitia tua sicut monter Dei ; Pf.354

ragne di doni, che circondandolo nel vel homo, vel Angelus, vel Calum , Crillin ferm, 1. miferationum fuarum ingeffit fibi. Ter- nus.

Reg D. ribilitfimo affedio per cuori ingrati ! III. Leggo pet fecondo benefizio la esses Vuol però la pietà qual'io lor devo Cteazione . In epilogo vi fi riftringe per natura e duffizio, che non de- ji dono dell'effere dal non effere i l' vincervi ingrati col noftro Dio aman-tiffimo P Duve? Su fuoi Libri di con-to. Ha egli il Gran Prencipe, e Pa-Padrone, un'effere etermo a par dell' dte per ciascun' uomo un Libro, do-ve rien registrate distinte le partite de-viva, ed espressa, anzi particella della gli Estit, e degl'Introiti, de' suoi be-nesizi, e delle nostre cortispondenze. in facieme ejus spiraculum vitæ. Il Prostex Malachia ebbe in sorte il IV. Leggo appresso: Conservazio-PÉterno Giudice a leggere, e rilegge- che ? Chi può numerarlo ? Cicli ; re cotal Libro per rendere a cialcun Stelle , Intelligenze ; terra , bruti , Criftiano i fuoi meriti ; così spero io campi, selves mare, fiumi, pedei, naottenerlo questa mattina in prestito, vi, metalli, gemme, Elementi: Omnia e scorrerne le partite; perche preven. [lubjecisti sub pedibus ejus, grida Dagano col suo, il Divino Giudizio, l'ivide in udir Conservazione.

Anime, che qui mi afcoltano. Nèl V. Leggo in oltre: Relenzione; sembris audace il disegno; perocchè il vuol dire; Il erearti, il conservari Proteta stesso se che vide il Libto mi non mi costò che un comando: il riaffida, che prestalo volenzieri Dio a scattarti mi costò l' avvilire me stesso chi è sollecito della sita causa eterna, in farmi uomo, la fatica di trentatre Malach, della sua eterna salvezza : Et scriptus anni, sete, fame, freddi, calori, vita,

liber monumenti coram eo i timentibus norte. In questo folo benefizio gittò Dominum, co cogitantibus nomen ejur. il resto l'Onnipotenza, e l'Amore Su ch' egli il Volume de Bilancy di Dio-Uomo! Dio Bambino! Dio schiaf-

tato, è l'Amore. Vuol dire in cifera: lii ejus . Quanto è perciò veriffima Rem (, Jer. 31. In charitate perpetua dilexi te s cioc: la seguela, che ne ttae Tertulliano : de Anim.

e annai prima che sussi, c'amai prima Sanguinem sudit; sanguinem debes.

Tromba Quaref.

tremendo Giudizio, non gli lasciano vel terra effet; così pur l'intende co' 1,Theff. via aperta a finga, ed a scampo: Si-suoi stupori Cirillo: Mirus profettà t.e. 1.

Rignar, cut monter Dei: quia plures cumulos Amor hominum und cum Deo eter-

fifta dall' intimato ciame : Nunc ergo averti antiposto ad innumerabili . cui state, ut judicio contendam adversus prevedea che di te gli sevirebbero cos coram Domino de omn'bus miseri: più sedeli ; l'averti dato un'essere si cordiir Domini , quas sette vobiscumo . nobile, che si tien lungamente lonta-Ma dove fonderò io le ragioni a con- no ogn'altro effere di creatura cotpo-

vedetlo , e diegli nome Libro di me-moria di Dio : Et liber [criptus liber monumenti coram eo . Come in more lul precipizio del mulla l'averti dato te, come nell'universal Giudizio avrà in alimento, in servitti, in delizie,

Dio è pronto : lo già lo leggo , voi feggiato! Dio e fpuri! Dio e flagelli ! afcoltatelo con riverenza . Dio e piaghe ! Dio e Croce ! Dio e II. Ha per titolo la prima parte di morte! Non avrebbe fatto altrettation questo Libro: Partite dell'Efito di Dio per lo suo Padrone uno Schiavo. Epcon gli uomini. Leggo poi sotto. Be- pute grida alla memoria di si incomnefizi Generali a cialcun Cristiano . parabile benefizio Paolo Appostolo : Il primo Benefizio, che vi truovo no. Reconciliati sumus Deo per mortem Fi-

che fostero i tuoi Bisavoli : t'amai da Quanto necessario a seguire nel di che fui, dalla mia eternità. Così pur dell' estremo Giudizio il rinfaccia-Fern, ser. l'intende Bernardo: In charitate per-mento preveduto da San Giangrisosto-Chrisa.

2 fer. 2. petua dilexi te. Bene dixit : Perpetua : mo : Contra te patebit Christus : [na heavin Pent. dilexit enim antequam tu, vel aliquit, vulnera contra te allegabit; clavi de te Matth.

conquerentur.cicatrices contra te loquen- | Vedi se giusto a par della grandezza tur: Crux Christi contra te perorabit. VI. Leggiamo innanzi . Vocazione alla Chiefa. Brievi voci, grandislimo Benefizio; così sapessimo noi capirlo cognationibus terra; ideires visitabo

Aug. l. con Agostino: Magnum est benefi- super vos omnes iniquitates vestras. de dilig. cium, quod eo tempore, & inter ta-Deoc.9. les me nasci voluit Deus, per quos ad resta tra' comuni a ciascun Cristiano. Fidem suam, & Sacramenta pervenirem. Nascere a tempi della Legge mi rigenero al Paradifo: Video, profegue Agostino innumerabilibus hominibus negatum, quod mihi. gratulor effe to alla Gloria; ed innumerabili no ! E chi ful io prima d'effere, ch' ebbi guai a chi de' pulcini nel cader del to ad un penfier velocifilmo, perché:

im penuir carebaus, dice il Grifolto-bray.

in brieve penetri il Mondo. Veggs

colà la Grecia, colà l'Africa, colà !
Inghilterra, e tutte le lor Provincie o

infedel, o cretiche. Quanti in tante

parti di Mondo, futono conceptur, fire

parti di Mondo, futono conceptur, fire

pendi al Crificano. E ben conveninumerabilifentamia Perché non annogar con tanti in un' diluvio di era
ror; ima falvo nell' Arca della Clinetia, che fola falva? Quanti in un'
ror itera falva della Clinetia, che fola falva? Quanti in quett'
fa che fola falva? Quanti in quett'
cara della Clinetia di doni, profeguo io a leggeri,
ror itera di condo la partecipazion d' efficondo la partecipazion d' effia van precipitando in quelle orribili fiam- esaminarvi.

del favore farà il rigorofissimo esame intimatoti per Amos da Diomedefimo? Tantummodò vos cognovi ex omnibus Amost.

VII. Ma via ch'un'altro folotirolo Leggo, Benefizio del Tempo. Vuol dire que' molti anni, e meli, e giordi Grazia: nascere in rerra di Fedeli, I ni, ed ore concedutiti a servirgli, ed dove sgorga quella fonte di vita, che a pentirti. Perciò paragonasi l'atfetto paterno di Dio a quel dell' Aquila : Sicut Aquila provocans ad volandum Deuter. pullor suor. Gli schiude ella, gli ci- 32. concessum. lo Cristiano, io con dirit- ba, perchè in mezzo a questo tempo affodino i nervi, mettan le penne; e merito a tanto onore? Fu pura par- nido rrovasi imbelle. Non altrimenzialità del mio Dio, che con effi ti tempo ci da la Misericordia, in cui volle elser giusto, con me pietoso : alimentandosi per sin colla sua carne,

volle cesti funto, con justitiam, ego c fangue facciam ale di virtil, onde chersos. vocatus per gratiam. Deh, non ci volare alla Gloria; ma se, nel cader bom. 1. facciam votar dall'orecchio, e molto del nido cretofo di questo corpo, ad color. men dal cuore benefizio si alto , il rruovaci la morte nudi, efiacchi, no- Es hom. benefizio della Vocazione. Diamoadi- ftro eterno danno il precipizio: Qui 50. ad

ron dati alla luce lo stesso giorno va alla Provvidenza, ch'è quella perche tu ? in quello stesso di creò sezione, che in Dio dispone i mezzi Dio la tua Anima, e le tante altre per sè, e per noi a' fini pretesi, de-degli altri. Or perchè Dio insondere stinarli in maniera, che si consacessel'Anima tua in cotefto corpo in terra ro a' genj, alle nature, alla capacità di Cattolici, e non in un'altro in ter- di ciafcuno; ficchè, quanto all'ordira l'Idolatri, od Eretici? Perche tu ne della fua Provvidenza collegata tra' pochi felicifsimi, e non tra gl'in- alla Sapienza, alla Bontà, alla Onni-

me del bararro, per non auer quella IX. Leggo: Primo benefiz io . Beni luce, chehaitu, della Verità, e della di natura. Seguita il Libro ad indivi-fede? Tu incarno ficuro nella Cafá ingilior di quella di Raab, ch'è la d'animo, il valor per imprendere az-Chiefa; ed eglino tra vortici di fuoco, zioni virtuofe; aver gli esempi de' e di fumo incflinguibili? E' benefizio Maggiori per imitarli: mezzi ad acqui-corefto? Che pro diaverti Dio creato, ftar le fcienze: scuola ottima per educonservato, redento, se non giungevi cazion Cristiana: autorità per protega parteciparne i frutti più neceffari ? gere abbandonati, per promuoverli alla

virtu

virtu con gli esempj . Seguita il Li- i si a forza, la Beatitudine eterna. E divirtu con gir cienpj. Osgana i ari a gualmeure vero de' tribolati, che Gree le che impieghinfi in opere di mio gu- di quell'indocile Profeta il mio Gte- 6, mer. proprio. Seguita il Li- gotio: Qui auctori fuo obedite resultibro. Bellezza, ed avvenenza, perche tur, ad locum, quò millus fuerat, suo con effe, come la mia Giudita, fi dica- reus carcere portatur. pitino gli Oloferni, ò come la mia Efter, fi falvino i popoli. Seguita il e gli annovera tutti in individuo. If-Libro. Difetto di questi beni di Natura, perchè altri non avendogli, fic- fanti, penfieri di etetnità, occasioni no fuor di pericolo di abufarli se la mancanza del Temporale favorifea alla confecuzion dell'Eterno, ch'è l'uniço fin del lor' effere . Abbiamo Giob ma ; gli altrui buoni esempj , i mali innanzi agli occhj rieco di meriti , perche fatto povero, ed ulcerofo in l un letamajo; abbiamo innanzi agli occhi quegli uomini, che in punire i fanciulli fi dimostrano Padri, e gli appartano da' traftulli ò inutili, ò nocivi. Se non averà occhi quel tale , to : gli si rimetta l'Insetno, perché averà mente per confiderare un Ifacco cieco, e Santo : Et videre non poterat. Se non cra cieco, mircrebbe a Comunioni ferventi, con Indulgenze dar la benedizion a Efail, quando io facili, ed abbondanti- Qui terminano la volca per Giacobbe. Se non avrà le partite dell'essto accennate solo da Dio salute quell'altro inchiodato in un letto, non potrà frequentar bagordi, cercar pericoli ; potrà con agio efaminar sua coscienza, meditare la Gloria. Ricordifi, che per indovinare al tirano: che il Pittore, per trar per-fetta la Immagine, fiffa la tela: che torno stringe la massa a lavorarla : tempeste, di povertà, di careeri, come gere i vostri registri. Che v'ha di più? Giona il porto nella Balena, quasi dif. Vi vergognate di esporli in questo

X. Seguita il Libro. Beni di Gratia, pirazioni continue al cuore a defideri di merito nel proprio stato, Parola Divina di Dio da' Libri, da' mici Miniftri, dall'Angiolo Cuftode nell' Aniper abborrirli, i benefizj per obbligarlo, il difenderlo anche peccando per farlo grato; tentato liberifi dalleoccafioni, fiacco corroborifi colla Grazia, perdoninglisi ad anni le colpe perdarli tempo di ammenda, e di pentimenaneli più follecito all'acquisto del Paradifo con Confessioni contrite, con

XI. Paffiamo all'altra parte nel Libro fteffo dell'Avere, o dell'Introito, Ainè tremo in veder la mole de' foglj bianchi ( fegno che Dio molto berfaglio , l'inchiodano que' che vi aspettava da' suoi più savoriti ) e la penuria delle gratitudini registratevi . E'egli forse soggetto a dimenticanza, l'Argentiere or colla tanaglia, or col ad avarizia, ad abbagli, che qui possa dubitarfi di mancanza nelle partite ? che lo scultore mette trà le morse il Orsu a più potentemente convincere, legno, perchè non fugga da' colpi . e fvergognare per barbara l'ingratitu-Ricordi, ch'io colle traversie stringo dine de' Cristiani, io non vo' suggeti miei figliuoli; come a mio efempio tarla a' Libri computisti di Dio; ma farà Abramo col fuo; cui, quantun-que ubbidientifiimo legherà nell'atto ze. Di verità, che in quegli le partidel fagrifizio, perchè contra il decre- te di corrispondenza sono pochistime: to fermo dell'Anima non ricalcitri la certi atti buoni di passaggio, ed a canatura fiacca. Onde leggerassi un di so: certe Consessioni rare, ed a stam-nella mia Scrittura: Cimque ligasses pa: certe Comunioni ambigue se me-Isaac filium suum: e ne' sermoni del glio era lasciarle, che farsi : certe li-Gen 12, mio Agostino questa stessa ragione : mosine in lite se siano dell'ostentazio-23. de Ne impatientia doloris victima calcitra- ne, ò della carità: certe affiftenzealret. Ricordi in fine, che mando bu- le Prediche per converfazione, per rasche di tribolazioni a' Viandanti del scuriosità, per diletto. Lasciam perciò Cielo, perche fatto naufragio di ro- dico il Libro dell'Avere, dell'Introito ba, e persona, prendano a forza di di Dio; Apritevi coscienze, date a leg-

Temp.

Pubblico? Ahi, e come non nicotar, fere si difipotico, ed un'effere fimilic-vi, che in quel Teatro di Giofafatav-fino a Dio. Sono le corrifipondenze: ran forzofamente ad efporti a tutto il fampò l'immagine di Lucitero sfigu-Ciclo, a tutti gli uomini, a tuttol'In- rando la Divina; ficche può far testiferno? Ma ferbisi per quel tremendis- monianza S. Ambrogio di aver udito fimo di tutta la vostra confusione , l'Artefice increato così lagnarsi delle per vostro prò in quest'ora. Non si vi. Sono le corrispondenze: adoperò leggano dunque da me i Libri delle l'intelletto ad inventar tracce di nuocolcienze vostre, non gli esponete al- ve offese: la memoria nell' esguirle : truis voi tra voi gli leggete; e sol vi la volontà nell'amare il caduco, e priego a riflettere, fe inatto di legger- sprezzar l'eterno, e chi v'ha Regno 3 ne le partite di buona, ò rea corrispon- così de' seusi, così de' membri. denza, guidandomi da ciò, che comunemente fi vede nel Mondo Criffia- zione, ecco l'Introito Divino . Vita no, io le indovino.

fli; eppur ti gridava all'orecchio Agoflino: Ama, ama Dio, che con amor Dio men di creatura, vilipeso da sè, apuden. eterno ti obbligo ad amarlo: Magnes amoris, amor. Eppur ficfortava l'Appofer. de ftolo Benjamino : Nos autem diliga-Sp.San. mus Deum, quoniam ipfe prior dilexit

1. Jos. 1. mor. Furono non per tanto amori le

offese, tinezze le ingiurie, estremi i difprezzi. O fpettacoli veduti, ed incredibili! Ecco un più mirabile roveto di quel di Mosè nell'Orebbe. L'Amor di Dio arde in tutto il Mondo, etutto il Mondo a Dio è fredde fpine d' Exed. 3, Officle : Vadam , & videbo visionem banc magnam: quare non comburatur rubus. Quà quà a vedere una scena più mostruosa, Santissimo Legislatore Mose, T'invita S. Isidoro, Tuttiituoi flupori fi confumavano in vedere, ch'

Isider. Erat flamma in rubo , & non cremaflamma in rubo , Verbum Dei . Tutto che col suo Sangue ci mile in grazia Mondo fornace d'amor di Dio, ed l' Criftiani freddiffimi . O miracoli d'

magnam.

Cristiani ingratissimi; oppur proccurate guaste sue copie: Non agnosco colores questa mattina per esimervene in quel meos , non agnosco imaginem meam , 6. Hex. giorno confondervene privatamente , c non agnosco vultum, quem ipje forma- e.s.

XIV. Al benefizio della Conservascialacquata in giuochi, intresche, in XII. Diamo dunque principio. All' amori, in odj. Vide il Cielo per dif-amor eterno di Dio, quai riscontri prezzarlo, abuso del Sole per sar più amori, in odt. Vide il Cielo per diftruovi nel Libro della tua coscienza? pubblici gli scandali: si rise delle Stel-Cristiano. T'amò egli prima che fussi: le facendole complici delle sue lascivie to nel primo poterlo amar l'offende- notturne : mangio per pigliar nuova lena a peccare: fece Dio le creature,

e dall'altre creature.

XV. Al benefizio della Redenzione di Cristo, ecco la corrispondenza Cristiana. Ricrocifiggerlo più volte al dis strappargli dal seno l'Anima propria, e di moltiffimi. Alzar bandicra contra la Croce, e far venturieri all'Inferno contra le speranze, e gli acquivi d'un Dio morto per vincere, e per predare. Stimar la vita d'un Dio spefa in redimerlo men d'un capriccio, che il rassegnava all'Inferno. Aimè , quanto ragionevolmente io temo, che 2 Regnon abbia a succederci come al ri- 18. belle Assalone ferito con tre lance nel cuore da quel Gioab , che vna volta avevalo aggraziato col Padre : Qui Patrem ei reconciliavit, is ipfin Chryfof. in Geff. batur. E non trasecoli de Secoli Cri- inserfecit. Poveri noi, per ingratitu- in 11/7. erdibi. filani, dove, Rubur, spina peccatorum; dini nostre ci dannera quel Gesti.

del Padre! XVI. Seguite, feguite Libri delle ingratitudine ! Videte vifionem hanc cofcienze a mostrare; ch'io seguirò a indovinaryi, configliandomi co'coftu-XIII. Al benefizio della Creazione mi de Cristiani moderni. Albenefizio Ion migliori i rifcontri ? Libri delle della Vocazione alla Chiefa , cd al coscienze parlate a' cuori. Farò io Battesimo, ecco le corrispondenze. Si ecco agli orecchi . Ti fil dato l'ef- refe figliolo a Gesti, per effergli partere, el un'effere si nobile, ed un'ef ricida; fi addotto figliuolo a Maria.,

Ang, La guivalo gridando: Quid tibi cum pom- altrui fama . Il minor abufo del temadCath, nome alla milizia di Gesti per l'acqui- Un Dannato ti rimproveri . Erafi (o- Lib. de cap, 1. Ito del Cielo; e dipofe l'armi d'ogni letto in alta orazione un Santo Mo- feptem Luc. 11, stomo : Pulsate , & aperietur vobis . te ; miseri noi , che irrecuperabilmen-

Chrysoft. Qui pulfat oftium non tantum voce 1 om. 18. clamat , fed & manu . Sic qui opera imperf. facit, quasi manu pulsat Deum operi-14 Mait. bus fuis . Ma , aime , che in vece di trovar registrate partite di buon' opere, giusta le promesse nel Sagrofanto Battefimo, a combattere il vizio, in difefa della Virtiì ; trovate Coscienze Cristiane ne' vostri Libri tante profavor della lascivia, a favor dell'avae i fagrilegi contra de' Sacramenti, e i vilipendi de Sacerdoti?

Gregho, gne Gregorio : Hoe ipsum , hoe tem- Simeone : Dux de cognatione & 3.in E. pus quod ad parcendum ple disposuit, Tribu Simeon : ecco l'uno : La 21th. districtius ad judicandum venit . Leg- figliuola d'un Patrizio principa. gete fe compruovano i vaticini di Giob liffimo de' Moabiti : Filia Sur

Iob 24. Ic partite dell' abuso del tempo : De- Principis nobilissimi Madianitarum ;

per farle più dispetto strapazzando il I dit ei Deus locum panitentia, & ille Figliuolo, e la Madre. Promife rinun- abutitur eo in superbiam . Quanto di ziar a Satana , per effere spergiuro tempo in passatempi! quanto tempo a nell'abbracciarlo: di calpeftar le pom-pe di lui, per coronariene il capo: ri-gj lafcivi, quanto in converfazioni dendosi intanto di Agostino , che se- pregiudiziali all'Anima propria , all' pis Diaboli , quibus renunciasti ? Dic po , in ozio , in giuochi , in sonni . virtù a marcire nell'ozio de' vizj. Fe- naco, udi una voce affai lamentevo- dinis. ce chiamarsi Cristiano per non esser-le come d' uom angustiato sotterra lo; come se avesse a darsi premio alla voce , e non a' fatti ; come se il la novità , e tosto udi : lo sono un' Medico avesse a guidarsi co' detti dell' inselice dannato all'Inferno, che qui-Infermo, e non col polfo; come fe vi chiuso piango la mia sventura . alle Vergini stolte fosse stata spalanca- Che più ti strazia ? gli domandò l' ta la porta del Paradifo folo perchè Eremita . Ed egli : Ciò, che più d' gridarono. Domine Domine aperi no- ogn'altra cofa , amareggia qui tutti . bir, e non già efeluse perchè non bus- L'aver perduto quel tempo, che pofarono: Nescio vos; contra gl'insegna- tea guadagnarci una selice eternità . menti di Cristo comentati dal Griso- Voi, voi fortunati, che ancor l'ave-

te il perdemmo . Tacque alle voci ,

ancor feguita ne' fuoi lamenti. XVIII. Questa è la corrispondenza delle partite d' introito a' benefizi generali di Dio ne' Libri de' fuoi conti , e delle nostre coscienze . Forse più cautclati fummo a meglio foddisfare alle partite de' benefizi particolari . Ti fece Dio nobile ; in che gli dezze fatte a favor della superbia , a fusti grato? Leggi nel Libro della tua coscienza . Vanaglorie , superbie , rizia , e dell' altre iniquità contra la conculcar i difuguali , fvergognar gli corrispondenza dovura al Divin Bene- Antenati : duelli , tirannie , crudeltattore . E le irriverenze a' Templi , ta , affaffinamenti de' poverelli . Che mostruosità ! La Croce in petto, e i Diavoli nel cuore ! La spada a la-XVII. In tali opere dunque si scia- to in disesa dell' Evangelio, e la vilacquò quel tempo datovi per beneñ- ta in lode dell' Ateifmo. Tremate No-210 fingolarissimo ad emendarvi , a bili . Tutto il popolo d' Ifraello pecguadagnarvi il Cielo? Via, ch'è tem- ea colle donne de' Moabiti : Dio or-po da dar luogo di lamentarti al Tem- dina vendetta . Finces il zelator dell' po o profanaro, o disperso. Tremava Onore di Dio tra tutti i delinquenti Threa. Geremia in ripenfarlo: Vocabit adver. paffa a stiletrate in attual peccato due Hug. fum me tempus s cd Ugon Cardinale foli Nobili : Et perfodit ambos fi. Num.15. Card ibi, tutto fincopi di spavento ne assegnò mul, cessavique plaga d filis Israel ; il perchè : Ut sit testis contra me , due soli Nobili sono gli necisi : il qui confumpsi illud ; o come soggiu- Capitano della chiarissima Tribbu di

SCCO

21.

Mendoz telo all'erudito Mendoza : Nullam in moltiplicati colle ricchezze . Questa

ze innanzi a Cristo Giudice. 2.RT.24 XIX. Ite pure a prefentate i rifcon- ftrame! Io con baulli colmi di vefti si variamente rispondono . Piacemi come più letterale, la opinion dell' spada ignuda nel termine di sei ore ívenò niente meno che fettanta mila nomini . Spettacolo si miferabile em-2. Paral. piello d' orror fommo : Nimio fuerat simore perterritus ; e quindi quel gie-

timido Res Non feci io mettere a conto il Popolo ? Adunque Figo fui qui peccavi , ego qui malum feci . Adunque a me peccatore dà Dio vita, e falute, ed a tante turbe innocenti conragio, e morte? E non debbo perció tremar fempre? e non de'farmifi ghiaccio nel corpo il fangue ? Udite or l' Abul.in Abulense : Gum vidit David Ange- leggano i disagiati de' beni di fortuna lum percutientem, timuit nimis, & ce-Cardib turbatus eft , quod ufque ad mortem

cidit in terram; @ intantum inde conimbiaccandolo, difvelandolo le don. Eliano, che per gratitudine al villa- L.17.6.3. ne, fatta la neve delle membra fo, no, il qual liberata l'avea d'una fer-mento d'incendi di Venere : l'entra-

ecco l'altra. Perchè tra tanta plebe pitale i poverelli, date anzi a' caval-feclti folamente alla pena questi due li, ed a' cani; e dove colle limofine Nobili ? Perchè eran Nobili . Crede- potevano ricoprire i peccati, fi fon in 1.Reg hoc peccato graviorem video circumstan fu l'ubbidienza a' configli di Daniel-

1. Annot tiam, quam qua sumitur ex nobilitate lo: Peccata tua elsemolynis redime, Dan. 4. Petr. peccamium i e prima dell' accennato & iniquitates tuas misericordiis paupe-Spositore, eminentemente scritto avea rum? Questo il rispetto agl'insegna- Matt. 15 il Cardinal Damiani: Carnis illecebras menti Evangelici : Non est bonum suin eminentioribus personis acrius perse- mere panem filiorum, & mittere caniquendar. Ite dunque a presentarvi ò bur? lo in letti, che spumano argen-Nobili con partite di tante fcelleratez- to, ed oro : quella poverina in pericolo dell' onestà per non avere uno tri delle vostre sconoscenze agli esti oziose i e quella orfana per non aver della Divina Liberalità, nella falute, pochi palmi di faja fenza Confessioni, nelle forze, nelle ricchezze date a voi c. Messe! Colui cattivo in Algieri tra ingrati, negate a tanti anche a voi catene di ferro, e in rifico di rinnenoti . Mi fapreste dire donde e qual gare ; ed io con casse di tesori irrugfu quel freddo interno, per cui mai giniti! Quell'infermo non avea pane, non potè concepir caldo nelle fue io fano in ogni abbondanza, fingolarmembra il Santo Davide ? So che va- mente di crudeltà! Tremate, tremate, Cristianis che giura il Santo Giob aver dato Dio il giudizio di queste par- Job 36. Abulense seguita pure da Ugon Car-tite a' poveri stessi: Judicium pauperidinale . Peccò Davide in numerare il bus tribuit . Per fin que' maftini , popolo ; ed eleua in gaftigo la pefli-lenza, vide un'Angiolo, che con una pariranno nel Tribunale di Cristo contra tanti Epuloni crudeli i que' maîti-

ius; que' mastini, di cui scrisse il Grifologo : Canes non ad morfum den- Chryfol. tes, fed linguas ad obsequium fic pro. fer. 121. lo inseparabile. Ecco il discorso del ducunt, ut in modum (pongie non vexent vulnera, sed tergant. I cani fatti infermicri , gli uomini fatti che ? non ha nome la lor empietà: basti dire: avari co' poveri anche di que' briccioli , che fi lasciano a' cani : Cupiebat saturari de micis.

XX. Ma come i sani, ed i ricchi ; le loro ingratitudini a Dio . Tolfe, o nego Dio loro la roba, perchè, come la Sposa perduto il manto, volaffero più fnelli al Ciclo: Tulerunt palmansit in eo timor, & intrigidatio leto più incin al Circo: A piega Cart. (. E mangior raccapriccio non de for- lium meum . Hand dubium, spiega Cart. (. Beraer, prendere que Criftiani, che ne Libri Bernardo: quia ut curreret expedita Brane. delle loro coficirez leggono il corpo Dio loro ognaltro ben in 1/100 bello , fato palazzo della luffuria ; temporale , come l'Aquila riferia da Æisa. te pingui, in cui avevano il fuo ca- beeffe il vino avvelenato, e non co-

ni, di cui diffe S. Luca : Sed & canes veniebant, & lingebant ulcera e-

6000

mie , rapine , invidie , trascuraggini lo: officse , e pitl officse a Dio . Avvadell'eterno, follecitudini del tempora-lervi de' doni contra del Donatore? neo. Oh Dio! Che il ricco dopo tanti

di Dio, e'l Contralibro delle coscienze. Resta a bilanciar solamante con gli teci, ch'or or torno a voi. esiti della Grazia gl'introiti della gratitudine Cristiana. Uditori, vi furono già note le partite innumerabili degli fo erano nimiche a Dio , dispregiafendesse da una morte improvvisa, da'

speravasi mercè dal Ciclo ? Memento altra in appresso non ne aggiungiamir eine. Non l'aver conceduta la vi- opere buone con giunta di maggiori, ta tante volte a Saule: Non la tolle- e migliori atti pii ; per tutti i conti ranza delle bestemmie di Semei: Non preteriti, benche di tanto superi l'esiil perdono ad Affalone del fratricidio to di Dio il vostro introito, io ho commesso in Ammone a preghiere di certezza d'impetrarne dalla Pietà Di-Gioab . La mansuetudine , che ricor- vina creditrice intiero saldo . Mi stida, è quel raccomandar che avea fat- merete o illufo, o lufinghiero. No, to la falvezza dello stesso Assalone ri- che ne ho un Paolo Appostolo mallebelle , tumultuante , affettator della vadore . Non vi ricorda di quel fuo audacia . Ite , diceva alle Squadre , remar. Ci fram giudicati davvero que

tom. 1 mansucrudine senza pari ! Grida San preso da certezza si bella gridava quacontumaci a Dio, ribelli a Cristo, e mo, si faceste più umano. Uccide nel tempo medesimo diluviar benefi-

me gli altri compagni cadeffe eftinto. 12j , ed ajuti per non vederci offesi E per benefizj si parziali leggonii ne' l E le corrispondenze quali fairono Libri delle coscienze lamenti, bestem | Proseguir nella guerra contra del Cie-

XXII. Criftiani, così oggi truovanfi gusti si danni, vada; ma che il pove- i Libri di Dio , i Libri delle vostre ro Anacoreta, Religioso scalzo, tra coscienze. Che risposte meditate per le penurie ancor perisca, o disgrazia, partite si disuguali, e si certe? Sperate schivare il darno conto? Potete met-(XI. Sta in fine il Libro de' conti tere in dubbio di fedeltà tai Libri ? Vo' dar tempo a rispondermi. Pensa-

#### SECONDA PARTE.

aufilj a falvarvi, anche quando le vo-fire Anime alloggiavano allegramente F ti i Libri di conto di Dio, il peccato, anche quando per ef- e nostri. Che risolviamo ? Darci alla disperazione conosciutici colla Liberatrici di quel Sangue Divino, che le lità Divina nelle nostre corrispondenaveva redente, che intercedeva per-dono. Gran pietà d'un Dio infini- la Misericordia infinita del nostro Beto nella fua mifericordia! Che tu dor- nefattore lungamente lontani da rifomendo in colpa mortale, Dio ti di- luzione si indegna. Anzi statemi a udire, che io voglio confolarvi tra Demoni affalitori. Sapete qual fu quel- tante ambasce. Uditori, se ne' sogli la gran mansuetudine, onde Davide delle partite delle nostre sconoscenze Domine David, & omnis mansuetudi- mo; e se ingrosseremo le pagine dell' Corona Regia, in tempo che inviava si decantato Proclama ? Si nor mett- LCor, 11. le truppe in campo a raffrenar tanta pfor dijudicaremur, non utique judica-

ite, a'Generali del fuo Efercito: Gio- sta mattina per mancanti, per falliti, ab , Abifai , Ethai attenti a ciò che per ingrati con Dio : è promeffa del fate s'avvertite a non danneggiarmi il medesimo Dio, che delle partite da 2 Reg. 18 Giovine infolentito: Servate mibi pue- noi giudicateci contro, non ci rinno-Chrysof. rum Absalon . O Amor immenso , o verà egli il suo giudizio contro . Sor-Giangrisostomo : Parricida non lasus si in estasi di contentezza S. Bernarinfauit : David laditur , & mitefeit . do : Bonum judicium, quod me illi di Bern.fer. Quali però , e quanto maggiori ave- firicto , Divinoque judicio subducit , & 550 rebbero dovute effere le nostre sela- abscondit . Costumanza su questa di Cant. mazioni , al veder le nostre Anime Dio anche prima che facendofi Uo-

# 268 Pred.XXIX. Nel Lunedì dopo la Domenica di Passione.

con orrori , con esilj , con Angioli , dextera illius amplexabitur me . Ampleche di conrinuo il minacciavano in levar gli occhi al Cielo; con serpenti, orfi, lioni in guardar la terra. Dall'altra parte, uccide Lamech Caino, e per tal omicidio non si legge minima pena. Onde tanto divario? Perchè Caino negò il delitto: Numquid cuftos fratris mei fum ego? Lamech il confesso spontaneo: Occidi virum in vulnus meum; anzi sc ne giudicò, e se ne dic dura sentenza: Septuplum dabitur ultio de Cain ; de Lamech verd septuagies septies. Il pen-Gen. 4 fiero è di Teodoreto, non mio: Penam Theed. evafit propter peccati confessionem , & 9.44. in contra se ferens sententiam, evitavit

Cententiam Divinam . XXIV. Confessiam dunque, detestiamo le ingraritudini nostre. Ma ciò non basta, anzi tutto ciò è vano, se non si compensa a Dio il mal farto con un continuo ben fare. Primieramente riconoscasi da Dio quanto si è, quanto si ha.

Exec. 18. la Scrittura : Et elevatum est cor tuum Bernar. in decore two; perdidifti scientiam tuam ser.74 in in decore tuo; interram projeci te. Bcrnardo . Si advertisti ; non in decore , sed in decore suo dicitur ille perdidisse sapientiam : perdidit eam , cum secu suam . Proprietas in causa est, quòd sibi fapiens fuit ; quod non dedit gloriam Mast.13 Deo, gnod non retulit gratiam pro gratia. Non così que' buoni Agricoltori dell' Evangelio : Domine nonne bonum semen seminasti? Avevano esti i meschi-

ni trafelato fu gli aratri, fulle vanghe, Chryfol. fu folchi. Eppure, udite S. Picr Grifofer. 97. logo: Seminafti, inquiunt, non seminavimus . Nos quod per te facimus , tibi nostro semper assignamus Auctori . Nos prater tuam gratiam nihil habemus. XXV. Per secondo . Diangli spessi

ringraziamenti. Ecco il configlio di S. Agostino : Sient nulla est hora , qua cap, 18, two non ntar beneficio, fic nulla hora debet effe, qua te non habeam ante ocutor. ES. Bernardo vuol di più, che gli fi rendano grazie per que' benefizi, che fi hanno a ricevere, ad esempio della Spofa, la qual diceva : Lava ejur sub capite meo: Caro Spolo, mille volte io ti rendo merce del follevar, che hai giustati i conti ne Libri di Dio, per lo fatto colla tua finistra il mio capo: Et passato, per l'ayvenire, e per l'Eternità.

TOURSE DUTY TO VALUE OF

xabitur ; si ; perchè mi abbraccerà .: Parli ora Bernardo: Mox ut gratiam Bernar de lava sensit, gratias egit non expe- ser. 51. Etans plenitudinem, que in dextera est. in Cant. Difce in referendo gratiam non effe tardus vel segnis.

XXVI. Per terzo. Rendiangli grazie anche per le avversità, che sono talora le finezze maggiori. Gjob tutto piaghe: Sit nomen Domini benedictum, Adunque ripiglia S. Giangrisostomo: Merces calamitatum, adoratio: oppressus gratias agit. Davide mortogli un tigliuolo: par. Surgens , & adorans Dominum . Ed 2. Ret. 12 Ifaia : Confitebor tibi , Domine , quoniam Ifai. 12. iratus es mihi. Fin dell'Inferno fiamo Chryfof. in obbligo di rendere ringraziamenti, inPf. 12. foggiugne il Grifottomo : Etiam pro Chryfof. Gehenna. Eam enim fecit, & commina. in PJ.9. tus eft, ut à vitio liberaret, Anzi ne' travagli il ringraziamento è anche ac-

quisto: In bonis gratias agens reddidi-Al rovescio di Luciscro, di cui attesta fi debitum; in malis Deum confituifii debitorem .

XXVII. Finalmente riconofcianlo coll'opere; paghiangli almen le decime ne Poveri, ne Luoghi Pii, nell' Anime del Purgatorio. Lo facevano i Gentili co' lor Diavoli ; nol faranno i Criftiani col lor Dio vivo, e vero? Tanto più, che ce'l torna con usura, meglio che non il mare co'fiumi. Deh non rendiam noi pure vera la proposizion di Tommafo Moro; cioè, che folamente Dio non è corrisposto nel Mondo, perchè chi può non vuole, chi vuole dice di non potere: Nec ingratur folet, nec gratus poteft. Sei tu povero? dagli alinen grazie collavoce. Fa che sii di que' Cristiani antichi, conrra cui non feppe dare altra calunnia ferivendo Plinio a Trajano, se non che Antelucanos canebant hymnos. Digli questa stessa tua povertà, meglio che non Plinio al fuo Cefare : -Hanc unam , Gasar , habeo injuriam tuam: effecisti ut viverem & morerer ingratus. Varrà più presso Dio questo affetto, che non qualunque rua opera; giacchè èverissima la mastima di Cassiodoto: Gloriosis magis placent pracoma, quam tributa. Con ciò resteranno 2g-

# REDICA XXX.

Nel Martedì dopo la Domenica di Passione.

# ABUSI, E DISORDINI NEL MONDO CATTOLICO.

Non potest Mundus odisse vos, me autem odit, quia ego testimonium perhibeo de illo, quòd opera eius mala sunt . Joan, 7.



maggior facrifizio . E' di Settembre il Ifraello pellegiino per 40. anni nel diferto, eppur pasciuto di manna, e guidato con colonne miracolose di suoco . A folennità sì acclamata vogliono i Discepoli il Divin Macstro presente, e non quivi in un'angolo dell' ignobi-le Galilea a perdervi, diceano effi, la fama della fua dottrina, e miracoli; ta Giudea, dove il concorfo de' confanguinei, il gran popolo degli abitanri, la gran folla de forestieri alla Fenon appieno erano Cristiani s cioè , esempio di Cristo vo' questa mattina n.7, v.7.

Ruovasi Cristo in Gali-! protestatori della Divinità di Cristo, i lea; cioc, in Cafarnao, Discepoli: Neque enim fratres ejus cre-Città posta al mare di debant in eum. Danno per veri i mital Provincia; fuggiti- racoli; pur gli ritrae d'averlo in piena yo di Giudea a lalvarfitima di Figliuol di Dio, e Mellia, il
di da perfecuori la vimirarlo in tanta povertà, e diferezzo.
ta per altri fei mesi, giusta il fermo l'Empo ancora intellec, rinnovato sordecreto dell'Eterno suo Padre. Lascia se a di nostri, quando più accredita la perciò in quest'ultimo trentesimo ter-zo anno di portarsi al Tempio di Gero-folima anche nelle Festivita più solen-meum nondum advenit: tempus antem m e della Pasqua, e della Pentecoste; vestrum semper est paratum . Quali che talora quando a Dio non è in gra- lor dica : Quanto infida fcorta è la do , l'appartarsi ancor dal Tempio è prudenza mondana! Voi mi spingete a comparir da Savio, e qual'uom cemese. Celebrasi la Scenopegia ; cioè , leste per virtu di prodigi tra gli aptra padiglioni boscherecci di fronde ; plausi singolarmente degli Scribi ; e de' e a mi in campagna, la memoria del l'artici in Geroslima ; e non fapce ; la Protezzione Divina con l'antico che spesso un vento vano di gloria mena ad una morte obbrobriofa. Io, come non ricufo il morire, perchè destinommelo il Padre mio; cost non vo' contra fua voglia anticiparne l' ora . Ite voi alla Real Città: siete sicuri; il Mondo come ancor mondani non fol non vi ha in odio; vi ama. Non così me, ed è palpabile la ragione, e ma in Gerosolima Metropoli della cul- vo' assegnarvela : Non potest Mundus odisse vos : me autem odit , quia ego testimonium perhibeo de illo , quod opera ejus mala funt. Effere mai non fla, ed al Tempio, possono fargli ce-lebre il Nome: Si hoe facis, manise-piacciano i rimproveri delle lor ribal-Appoltoli gente del Secolo ; a cui è le; e perchè non voglion vivere senrobusto motivo la vanagloria; ed a cui za esse. Or se disgusta il rimprovero; pure spesso è ambizion propria la bra-ma di caltamento nel Macstro, o nel tore? Donde trasse il dir San Cirillo: Prencipe. Quanto accorto perciò log. Animus voluptati deditus , graviter ap Cara. giugneimmantinentel'Evangelista, che fert, si à voluptate revocetur. Io ad in Joan.

Mondo me ne vorrà male : Me un- te inculcata da una infeliciffima spetem odit. E' un l'ansco. Basta a mia rienza : Omnes in se etates periclitangloria patir con Cristo 3 basta a mio tur . E non avranno a zelare i Mini-

Diam principio.

do Cattolico, in che avrà a finire un ti, domestichezze, ghigni, tresche, vivere a seconda della carne insolen- risa, giuochi ancor di mano ? Eppur te, a voglia degli appetiti ribelli? Un non si sta in Chiesa, dove la fantità vivere a maniera d'irragionevole il Cri- del luogo rende più orrido il vizio. fliano ? di schiavo de sensi il figliuol Eppur non si tratta di Sacerdoti, cui libero d'un Padre Dio? Tanta folleci- agghiacciar deve il fangue la macstà tudine della vita, e del tempo: tanta del grado, e de' Sagrifizi. Parliam di trascuraggine della morte, e della E-ternità! Alla roba tutti i pensieri: Al di funzioni libere, e allegre. In yano Paradifo neppure un fogno! Se una per quella ferenturata fiagion nostra parete di cala la pelo, le una (cintil infegnalte, Redentor mio, nell'Evanta fa prefa, tanti gridi, tanti foccor- gelio cotal riquardo: Perdette, dicefi. Perireolano Anima e corpo in ec- fle Voi, quel Paffor follecito una fua

io discifrarla, ed accrescerla partico- re omai pigliarsi travaglio il Demonio latizando gli abufi dell' età nostra i di tender reti per prediar Anime : le Veggo non senza lagrime agli occhi portano ne' lor capegl le donne: non frequentemente concorrere in converi- occorre apparecchiar lacci; gli porta-fazioni, in veglie, in feste, di giorno, no ne' nastri le donne: non occorre di notte, uomini, e femmine. Gran-de Dio ! Parve feandalo intollerabile gale, co' lifej, colla nudità immodeall' Appostolo affistere le donne a'Sa-sta le donne; e quanto anche spesso grifizi nelle Chiese senza velo, che le co' gesti, co' sorrisi, co'cenni. E gli ricuopra, o con capegli, che le ag-querrifcono alla lafeivia: 3i non ve-no in cerca di feintille? Sono feherzi LCn.11. latur mulier, tondeatur; e e si fevero di paffarempo: fon Tragedie fempierin ogni luogo, ad ogni tempo, ambi coth) in odinm factae funt, & in mui festi / Zelava Tertulliano sull'appar- seinulam pedibus inspirentium. Vedeste @ Rel-tamento, sulla disea, e guardia an- mai un ropo attorno all'ignoto suo car- ces, bis. che tra consanguinei di primo grado: cere? odora il cibo insedele: gira, ane-Terull. Sive mater, five soro, five filia, fil la, sospira s entravi alla fine, e se ne

rinfacciare al Mondo i suoi abusi , e filier , fe foror propter fratres , fe filia celand. disordini: Ego-testimonium perhibea de propter patres; e ne dava quella vera virgin. illo, quod opera ejus mala sunt. Il ragione, che a noi è più altamen-

giubbilo, che sia in grado, ed in prò stri di Cristo, i Corredentori nell'Anide' mici Uditori , Cristiani si tidi . me al vedere permettersi non solo tra parenti strettissimi, che pure è risico, 11. È primicramente, dicami il Mon-che purc è abuso; ma tra appena nocidj, in incendj eterni je, o non vi i bada, o fi difrezzano. Abufi, di-mor. Perdette, quella donna la gem-fordini, di pari gravillimi, che vilipe ma: Convocat amicar, & vicinat. L'

fi, dicami, dicami il Mondo Cattoli- uomo chiama a congratularfene gli uoco, in che averanno a finire? III. Ma piano; che prima di udir ricolofa melcolanza a di noltri ! o rifposta à si importante domanda, vo che indiferenza dannofa! Non occorriguardo propter Angelor, a falvar d' ne . Son ricreazioni innocenti : son irritamenti i Sacerdoti; onde pur su, stragi meritate. Non dite bassa la so-che nella Legge antica gli uomini, e miglianza, ch'io son già per soggiuncui osservanza perdette la Vergine il E'ella dello, piriro Santo nella Sapienfigliatol (no nel Tempio). E non sarà za a quattro: Creatura Dei (mulierer oggi pericolo, radunarfi liberamente espongono Ugon Cardinale, ed Ol-

bbr. de ve virgo, vela caput; fimater propter crede felice. Aime, la porta traditri-

ce è caduta. Che fa i mefto piange; mente i balli a far perdere l' Anime il meschinello? il cibo è infidia, quella cittadella forpresa è prigionia. Quanto affaticoffi ad entrarvi; tanto or fuda ad uscirne; fugge, rincontrasi, esamina ogni fuscellin della trappola, se vuol men duro concedergli fcampo, Mifero ! gli dice il cuore , e dicegli vero, ch'in fulla foglia all'uscita troverà morte. Uditori, non avviene cosi alla golofa bestivola? Ah, e mi darete per falfo, che Mulieres facta funt in muscipulam pedibus insipientium ? Dove vai giovane ? Al passeggio , al concorfo, al fiume, al mare, alla veglia; e fal la trappola, che ti tien'armata il Demonio ? Trappola è quella donna vanissima, lusinghiera, ornata, anzi armata di abbigliamenti, e di vez-71: In muscipulam pedibus insipientium. Vedi le altrui ftragi ; un Sanfon forte, un Davide Santo, un Salomon favio. Qual vaticinio devi tu farti per la tua debolezza? oppur rispondi al Grisosto-

Chrylet mo : Numquid lapideus es aut ferho. i. in reus? igni.conjungeris, co non ardebis? Ifal so. oppur rifpondi allo Spirito Santo: Am-Prev.6. bulabit quis super prunas, & pedes non comburentur? oppur configliati colla tua stessa sperienza. Che pensieri laidi ? che inquictudini di coscienza? che perdite di roba, di libertà non che , allor eschi di prigionia , quando la morte ti rinferri in altra

IV. Venga ora il Mondo Criftiano

a rifpondermi per abufi più pregiudi-

ziali, e più sconej. E' costumanza da mantenersi si costantemente quella de' tro Appostolo, qual de Giovanni pufor 1.3, 160 read overcourd curio turci paradio paradi

ent . Il Demonio inventò fingolar- le meglio fi aguzzano. Non fo fe dif-

famelico digiuna. Che vuol mangiare con allegrezza: il Demonio gli fostiene, sapendone l'importanza per sè, da' suoi acquisti. Udite. Era un Santo Religioso in pia brama d'intendere Dineles. qual fosse il più frequente, e più effi- l. de 7. cace incentivo a' Cristiani a villanez- donis. giar Cristo. Orava in Chiesa; ed ecco repente entrarvi un Giovinetto fe- Mag. guito da altri affai, e tutti in balli, e Chores falti; giunti alla Immagine del Croci- ex 9. fiffo gli diedero co' pic in fu i piedi; indi dato un giro, ferirongli colle mani le mani; datone un'altro, gli gittaron la corona di capo, e poi ridevanfi de fuoi dolori, e poi sputavangli in volto, e poi gli riaprivano il fagrofanto Costato con la giunta sempre d' obbrobriofi dileggi : Attonito un pezzo; preso poscia da zelo l'Uom Santo, volava giá a pigliarne vendetta. Quando, ferma, diffe il Giovine primario : Non eri tu in difio di faperc la cagion più feconda delle feelleratezze de' Cristiani ? Volle Dio compiacerrene 3 per suo ordine te 1 moffrai, per suo ordine sel dichiaro. Son io il Principe sfortunato delle tenebre, Maestro, e guida de' balli ofceni . Quanto fcorgesti , tanto essi fanno d'ingiuria a Cristo . Col moto de' piè abbigliati , e licenziofi gli ribattono i pic: coll'apertura de bracdi fama, di Grazia ? Restati altro, se cia, disprezzangli le braccia apsare in Croce : colle rivolte , e circoli gli fcherniscono la corona; e con più altri moti, e tutti lascivi, or gli sputano in faccia, or fi ridono delle fue lagrime, or gli fquarciano la piaga del cuore, e tutto capo a piè il bestemmiamo. Cosi di sè confessò astretto il balli, c delle Mufice amorofe; fe non Demonio; c'1 negheremo noi Macper più vero dire, lascive? Qual Pie- stro, e consigliere de balli per vergognare Gesu? Egli il tristo Spirito tutriflimi, introduffe in Paefi ed angusti, to sesta, c sestivo se ne sta in mezzo ed ampj usanze si utili ? La proposta a Ballerini, e agli astanti, qual cenè di Sant'Effrem: Quis talia Christia- tro in circolo ; e di colà avventa in Ephrap, nos edocuit ? Non Petrus , non Joan- giro frecce d'imputa morte : Chorea Augap. Marcha nes , non alius Divino Numine affia- eft quidam circulus , cujus centrum eft Pelb.fer. for 1.3. tur . E non dovrebbero elleno effer Diabolus; piange su tante stragi Ago-46. Dom.

fe anche più , chiamandole San Gio-parte mori . Donde il disprezzo de' Naucle, vanni, quali le vide uscir di fondo al Templi , e del medesimo Cristo? sie in Cirto. c.6. S.c. pudiorum viriditatem boni propositi , mini e donne ballavano sopra un pon-Bufil quod est in hominibus, aufermat in te; perchè ne fermarono i piè, nè terme de la férirate melinantes. Non lo se disse pieçarono i ginocchi; ssondato il ponditure, anche più San Bassilio, chiamandole ne tutti annegarono.

taddo condamentarerard. Quindi le ro aggiunganti guochi d'incrnor que' rifle, je irmidie, i giucochi , i pezzi giuochi occo, ne' quali guadagna amori ; effetti indiffentiabili a: quelle l'audacia de procaci la conguntura , mani feomopile, a queglo echi libee cui lor niega finor d'effi o fonore, o ri , a que' canti di Siene. Non più il rifpetto : giuochi , ove impara immerse, parlino Padri Santi ; quite Franceito modellita la Donzellota più innocentrare. Petra cui uno di Sceolo ; priu pe- te : Hi infestite virgantale didititi ; Dollata-tion : Hae fam , lalcio egi firitto al gene dividio gronoffer: giuochi, in celi

infaufta agli uomini, di cui ventitre pecorelle di Crifto? O Padri, o Ma-mila perirono, fe non perchè : Vidit dri di Famiglia, cotesta pestilenza d' Exod. 22 vitulum , & choros ? Donde la for- Anime si permette nelle vostri proli?

fennatezza di Erode in offerir la me- Si permette? Si proccura: adornandotà del sub Regno, ed in mozzare il le, atfaticandovisi a farle apparire in capo al Battista, se non perchè: Sal tai tresche, più leggiadre, più scanda-Matt.14 tavit filia Herodiadit, & placuit He- lofe. E non è questo un'unger di bi-

là in Colbecce terra della Saffonia ad Così fi trafcura l'Anima, e l'onore un Prete chiunato Roberto, sui mo- delle voltro-figliuole ? Parve impreda delle voltro-figliuole ? Parve impreda inferj ; nè confeguito il defiftere per gliuol di Davide impetrar confenti-

un'avviso mandato a' profani, chiese, mento da sua Sorella Thamar, pered ottenne da Dio, che forzofamente chè era ella Vergine semplicissima : no, fenza vitto, fenza ripofo, la più cum es . Ma come si tofto è giunto

pozzo di abifio , locuste discrettrici come accadde in un Villagio di Ma. Cantim: Apot. 9, d'ogni germoglio di grazia: Et de fu- firic in Fiandra, dove passando il Di. lib.2.4-Aniemin, mo putei exterunt locustie in terram . vin Sagramento per una piazza , ad pum. c. 2.p ir.6. Spiega Sant' Antonino : Vanitate tri- ora , che meglio di duccento tra uo-

pesti de' due più usuali elementi, ter-ra, ed aria: Aerem meretrices canti-li, eccovene i frutti amari. Quanto bus , terram verò pedibus lascroè sal. però pul detestabili divetranno, se lo-tando contaminaverant. Quindi le ro aggiungansi giuochi d'inferno? que'

de Cho. documento de posteri, hee sunt, que perde da senno il decoro la Matrona veii. timorem, ac pudorem pellunt; di fant più schiva: Sept ibi Matrona dia libidiumo filmuis ; hee lavamenta li-servatum banorem perdidit ; giucchi;

centie. Ma a che starne ad altrui se-de, quando gli scempj satti da si cru-mie: Hic ludur multorum dedecorum pelbart. et qualitif im reply) and cannot a self-order and a selfgura ? Donde la idolatria del vitello che della laidezza ? O Sacerdoti . o in Israele si abbominevole a Dio, si Pastori, cotesta scabie si tollera nelle

Matt.14 spoit filia Herostatur or piacus 221-100c. 2 mas capa perche meglio arda-kani, rodi? Donde la tritterenza 2 Sect. tume le legna, perche meglio arda-la-tifi, doi relanti,? secome avvenne nella no? Quaf festivas ungun, su moini. 11. do Saxon, on tende del Sagro Natale di Cristo co. ardenni, l'imparo dal Lugdunense. 11. doi: 11

ballasse un'anno intero; sicche per Quia, cum esse Vergo, difficile ei un'. Reg. 13 si lungo spazio saltando, senza son- debatur, ut quippiam inhoneste agerut

### Nel Mercoledì dopo la Domenica di Paffione. 273 alla Violenza ? Pravalens viribus ve, giusta le circostanzedelle persone,

glio chiederla moglie al Padre: Loquere ad Regem , & non negabit me tibi . Si; diffe Ammone trase : Costeiparlamenta? la piazza è refa. Di quà ardi passare dalle parole alle mani; da'prieghi alla forza : Pravalens viribus oppressit eam . Padri non vi scusate del concedere libertà di tratto alle vostre figliuole per farle Spofe; spesso da cio vi riescono meretrici. Ma sieno Spole . E felici potranno riuscirvi que' matrimoni, di cui fu mezzano il peccato ? Da licenze si licenziofe di addomesticarsi le Donzelle co' Giovani, quante parentele fono avvenute obbrobriole al casato, disgustevoli a'medefimi Padri ? Sapete quando ducen-to giovani della Tribbu diftrutta di Benramino rapironti Spofe ducento Donzelle della Città di Silo a dispetto dei Padri, che anche pergiuramento negato loro le aveyano ? Sapete quando ? Nell'averle mandate i Padri ad un pubblico ballo . Allora fu , che uscendo di dietro a certe vigne se le sugarono: Juxta numerum suum, Jud.11. testo espresso ne Giudici, rapuerum fibi de his , que ducebant choros , zi , le melodie , i passi , i moti , gli uxores fingulas . Fermate giovani infolentiflimi. I Padri gridano, finaniari, e volano ; fe non le volevano rapite, non dovevano esporle. Così ri-lo nieghi : si veggono, s'imprimono. ferifce l'Ebreo Giuseppe : Ipsos in culpa effe, quia filias negligenter custodie. rint . Padri , quante colpe contiene una fola colpa di allevat negligentemente le proli ? Vostri sono i peccati , ch'esse commetteranno; vostre le colpe de'fol-

oppressit eam ? Come ? Propose

il reo difegno. Dovea inorridirfi, dovea fuggirlo qual mostro, la Don-

zelletta. Ella però a si sfacciata pro-

posta propose mezzi termini : consi-

VI. Peggiore abulo ( exispondami il Mondo Cristiano se può disenderlo) è quello delle Commedie amorose, e lascive . Aggiungo lascive s perocche, se l'argomento di este è onesto , o indifferente, e in datle in teatro non intervengono azzioni , o parole noci- restano in cuore agli Spettatori , per cui 46,216

lecitanti : vostre le colpe di quanti imi-

Tromba Quaref.

teranno i vostri esempj.

luogo, e tempo, è lecito per S. Tom- D.Th.z. malo, e per altri gtavi Teologi, com- 2.9.168. porle, rappresentarle, assistervi. Non ar.a. o così se sono impure. Di queste mot-saverb. mora S. Cipriano : Inventa Damonio- Ludus rum, Diabolus artifex . A queste dà Sanch. altro titolo di quel, che portano Ter- 1. 9. de tulliano: Palastrica, Diabolinegosium marr. est i o se tal non vi è a grado, me ne disp.46. loggiunge degli altri : Sacrarium Ve- ".40. neris, impudicitia confissorium . Vedete Filiue. se quadran meglio i soprannomi o del 10. Nazianzeno : Schola faditatis omnis, Reginal. & lascivia ; o del Grisoftomo: For- 1.12.114. nicationit gymnafium, intemperantie 8. Schola , turpitudinis exhortatio , inho-Cypr.l.de mefati exemplar ; Ma perche tratte. Pret. nerci ne nomi ? Veniamo a fatti. Qui. Terruli, vi tutto l'uomo è in cento vizi 3 o ils. de cento vizi in ogni parte dell'uomo ; preti. e. proficii con controli de contr pensieri sozzi nel cuore : oggetti in- Idem co. degni negli occhi : patole sorde agli 10. O orecchj. In fomma, laddove in altra 17. congiuntura puo l'uom falvar di sè Maz. molte parti : In theatris verd nihil Jamb. 3. horum reatu vacat, dice il zelantissi. Chrylost. mo Salviano ; quia & concupiscentiis hom.61. ad pop. animus , & auditu aures , & aspectu Salvilio. oculi polluuntur. Ne può avvenir d'altra de Gia forte , foggiunge S. Giangrifostomo , ber. Dei. perocchè le parole , le vesti , gli abbigliamenti, le voci, le mufiche, i vezfguardi, gl'incontri, tutto gronda di laidezze, e lascivie : Gundia, que ibi Chrysof. no. Dicano, facciano quanto posso-no, e sanno; rispondono i predato-cami ora il Mondo, sono pet lo più le Mat. 11. fue commedie le qui descritte ? Non Qual' abuso dunque più dannevole, anzi pestifero, per cui non sol chi efegue il vizio pecca , ma pecca pur chi lo vede ? Unum faciunt & agentium, Salv. & adspicientium crimen, torna azelar nbi sup, Sal viano. Non ricordo il barattamento del tempo, perchè a'Cristiani non più sa pena la perdita di gemma si preziofa, e necessatia . Ricordo l'allevarsi i Giovani molli, ed effemminati : le Donne ardite, e vogliose d'uomini. Per fino Scipion Nafica perciò chiamavale, al riferir d'Orolio . Ad nutriendam defidiam , lascivia Paul commentum. Ricordo gli amori fozzi, che

mat.

frequentano le case delle Cantarine, el dica sehietta ? Sai perchè frequenti non le Scuole : ne vanno in seguito allegro, ed impavido le oscenità ? Per-Øytr et. 2 adDo

Chrysoft fe ne sa le maraviglie : Quid audio ? atti, a quegli amori se non brucia su-hom. i.in David lasas, és su non laderis? Qui bito di lascevie, se le adombra con 19/10. credere queam, te à ferarum morfibus brutti pensieri la verginal candidezza.

Bafil. effe immunem? Non è possibile, conGuai per sinea Principi, a Maestrati, coult me chinde San Basilio ; altrimenti una che non le interdicono . Se non le nafic.4 chille due convertà dirfi di te: o che permetterebbero ficuri, che venti per-non fei uomo al fenfo, o che fei fone vi avessero a restare uccise nel cufo infaufto di quel giovine Alpio loro uffizio, allontanar dalle Comuni-tiferito nelle Confessioni da S. Agolti-da, 16, no. A forza di prieghi condotto fu del lor obbligo come parla la Teolo-Conf.c. egli dagli amici all'Anfiteatro, e ftet-tevi ad occhi chiusi: al plauso del rare, ut omnes Religionis, & morum Summ. contra fua voglia, e fubito fene com- blici spettacoli s'inventarono a rallepiacque. In incontri di Venere quan-to è più facile confentire i giovani, che non ne' duelli di Marte. Eppur ii fon permelli da Supetiori anche San, Alipio peccò in quegli. Vuoi che tela ti per evitar mali maggiori . Ma fe fo.

fin nelle Chiefe. Ricordo l'imparare chè ci sei avvezzo : a' pensieri lascivi che fanno ad amoreggiar le Donzel- da gran tempo, che tien l'ufcio aperto lette, ad adultera le cafate e quanco il tuo cuore : perciò or nonfi rifente fipefio ripete la sperienza le querele di ad ammerterli . Odei una giumenta San Cipriano ? Adulterium difeitur , parlare il Profeta Balasmo : Gur per dum videtur ; ficche chi venne calla, suitu me ece jum terrio? Nonn ecinor. torni lafcire, De fpediacolo evouri-tidice. Qual' maggior miracolo? Mitur impudica. La cataftrofe spavento- racolo è, che la giumenta parli : non fa è necessaria : come necessario an- e già, che'l Proseta non inorridisca. cor'è, che bruci chi è in mezzo al ritponde S. Agostino : cra egli uso da cor è, che bruct chi e in mezzo ai ruponac s.ngouino : cu egu nuo ai quoco . Trena Gitolamo convitore lungezo a fimilimolfurolita : perciò di fiere in una grotta, intifichito da : quella, è ora immobile : Loquente Ang ili digiuni, e alla le penienze : perchè i Anna territus non of 9, volnt talibur qual. Teatri di Roma a forza di fanafimi monfrit affuetu. L'abullo dunque non impertinenti fe gli trasportano in im-magine in Bettelcume; a ceredefi mez-zo perduto in quegli abbominati pe-lasfeive per l'occasione che danno di zo peratuto in dugni abbonimati per l'active per i occasione ene danno di ricoli : e non dovran temerit quando dadute a fiacchi : Guai a Rapprefen-van loro incontro, e gli cercano fper. tanti, che yi cooperano : Guai a chi tatori d'impure feene que' Giovani , le legge, o levede, e perché fiefnon-cui ogni delizia è cibo,, ogni agio e gono a pencoli, e perché fan plaufo a Cui ogni cutta e cno, gui aguo e gunu a petavuri, e pattire tar pianto a nu tio ? Girolamo fefto argomena: i quella carneficina d'Anime. Probant-Lart 16, 2010. Did patietar puella, que deliciri que illum, dam rident, d'ille Lattan-infleto, ad 22- frillare? Davide Santo precipita coll Zio Cuata a Padri di famiglia, ciu Anima nell'Inferno da quel balcone, permettono le ftragi de fuoi. Si forte onde mirà in fuu cafa, ed a caso una e forse la creta di Adamo, ch' abbia Matrona castà: tu, tanto meno che messire di spinta a cadere 2 O se no: Davide, ti tertai fermo in vedere, Que sponte corrait, domanda S. Cied udite appolicamente in Teatri, prano, quid facte impussa 2 La pa-Espr.1.da Mercerici armate di canti, e di vezzi rete; se non arde alla candela violenta, se di vezzi al tuo scempio ? San Giangrifostomo si tinge. Quella Giovinetta a quegli frenctico alla ragione, non perfuaden, corpo; quanto meno dovran confen-tori tuoi danni. Per quefli , effere ii dovrebbe pruova bastane, il hanno a petire è Oppur non è del popolo vociferante per logran colpo, corruptele, quand ejus fieri poterit, Bon. c. (, onde resto morto un gladiatore, aprilli è medio tollantur. E'vono, che i pub- nu.24,

## Nel Martedì dopo la Domenica di Passione, 276

Orof.li.3. lenda temporali peste corporum , accersisus est perpetuus morbus animaavvelenati, tuttochè memoria della Bepopolo ad idolatrarlo ; fatta morte Rum.25. que Serpentem eneum , quem fecerat E'vestire a voglia di Cristo, e del suo

no vipere di vivo veleno?

buso di vestir le donne de'nostricempi si gaie, si infiorate, si scandalose? ca più pio, e co'più favi Confegli. dotti ! Si , Donne di Regione si faall'uso, alla moda abbominevole suggerita dall'Inferno, la popolate d'Amme rapite al Sanguedi Cristo. Adunque quel vestito introdotto da Dio dopo il peccato qual facco di penitenestinti animali, qual velo onde ritirarsi

Straboin bone: 19th fearums fibs periconate , queel occhimfangumati i tuotiguardi-cist, as pecetium faum abfonderent Deur Laicvi , etupebi A quelle fialle Gong, verb insinter peliceur , quibur strome folcate da fiagelli, e intrile difangue, ranti colori il volto, che di più non' na ? Ragionevolmente dunque se ne

Gen.z.

no oggi di tal natura, che inducono han bilogno a far le copie i Pittori? pestilenza, e strage all'Anime s'hanno Onde, al rivoder tali Donne nel suo pure a permettere ? No , dice Paolo Giudizio Dio, non potrà riconoscerle Orofio, perchènon è riufcito antidoto, per fue fatture, e San Cipriano profema veleno peggiore: Et ita pro depel- tizza che dirà : Opus hoc meum non Cyr. l. de est, nec bec imago nostra est. Non dil. es agnosco colores meos, non agnosco ima-hab Virg rum. No; ripiglial'Abulense, ene ap- ginem meam, non agnosco vultum; porta in conferma l'efempio del Santo quem ipse formavi. Vada dal Demo-Re Ezecchia, il qual distrusse il Serpen- nio, che consigliando a ritoccar quella te di metallo, tuttochè profittevole agli | faccia, fece fvilarla: foggiugne S. Ambrogio ; Illum quere qui te pinvit , Ambr b. neficenza Divina, perchè era paffato il cum illo habeto consortium 3 0 come 6. Hex. il medesimo S. Cipriano : De inimico 6.8. dell'Anime la vita de corpi ; Confregit- tuo compta , cum illo pariter arfura . Moyfes : ecco il fatto nel Testo . Et Evangelio, dove ogni cosa insegna mo-Abulibi fic , quod olim fuerat bonum , nunc deftia, oftentar gale , e nudita, non erat malum: ideo destruendum erat : saprei dir qual d'esse conmaggior danecco il fine nel comento . Si diftrug- no dell'Anime ? Qual fù il primo fegno gono ferpi di bronzo, fiaccarezzeran- dato dall' Angiolo a' Paftori a riconoscere in un Presepe il Salvador del VII. Passiam oltre ; e dicami il Mondo ? coprimento, epovertà : Et Luca: Mondo Cattolico , che fine avra l'a- hoc vobis fignum ; invenietis Infantem pannis involutum. Ah quanto veracemente sclamò San Bernardo : In fa Bernsfor. Ahi Italia ! Ahi Regno il più sedele gnum positi sunt panni tui , Domine 4 de Nafempre alla Fede, vatiallo del Monar- Jesu, sed in signum, cui d multis con tiv Do. tradicitur usque hodie; perocchè è al-Ahi Città illustri , e con uomini si tro il vestir odierno che un'opporsi a Gesu in quanto operò, ed infegna ? vorita , voi fiete , che per confarvi Egli povero , umile , disprezzevole ; una volta con porpora, ma foprapostali, e pervergognarlo. Spine, funi, canne, chiodi, falive, fangue. A questo esemplare rispondon le copie ? Eppure faran folamente falvi coloro, za : quel ricordo di morte in pelli di grida Paolo, i quali vorranno Conformes fieri imaginis filii sui. Si per cerla modestia, avrà ormai ad irritargli to, a questo esemplar si consa, Donvie più la stizza ? Si coprirono i pri- na profana, il tuo volto, il tuo abito. mi Padri di foglie : ciò a Dio non Alle lividure degli schiassi il tuo cinabastò : Fecit quoque Dominus Deus bro , a quella corona spinosa i tuoi Ade , & uxori ejus tunicas pelliceas , nastri d'oro : a quella negligenza di & induit eos . Quelle fronde velava- capigliatura lo studio delle tuetrecee. no ov' era più necessario le membra; A que' chiodi i tuoi anelli ? a quei ma non velavano tutto il corpo . A piè nudi, e forati le scarpette trapuntal fine aggiunse le pelli . Così Stra- te ad aghi prodighi di filatitesori? A corpus induit. Questo è vestire a vo- il contrapposto di mezza te nuda di glia di Dio. Vestesi così ora ? E've- vesti , e mezza coverta d' artifiziose stire a voglia di Dio quel pingersi di imbiancature ? V'ha somiglianza alcu-

dolse il medesimo Gesti disprezzato I adunarsi tutti e sette i peccati capiea-Ang.Fu colla B. Angiola da Fuligno afferenlig c.35: dole, ch'una delle cagioni piul seconin 6.vif. da delle fue pene fu la preveduta profanità delle Donne . Abuso si contra-rio, si doloroso a Cristo, in che avrà a finire ? in che ? In che aurà a finire, quanto al corpo, quel morir di freddo nuda d'inverno per dar gufto alla vanità ; quel martirio di tutte le membra continuo per affottigliar la cintura; quell'acque avvelenate; quelle mortificazioni indecenti a mante-

ner le carni morbides quegli unguenti freddi a tingere, o a render docile la capigliatura ; cagion che baftò, riferisce Galeno, a uccider molte ; de medie quelle aftinenze delle viscere permancompof, tenere il fuperfluo alle gale ; quelle

notti vegliate a finit quell'ornamento moderno ? Tanta dispersion dunque di tempo, tanti maltrattamenti di falute con pregiudizio del governo della Cafa : gli aborti, che feguono talora da' tormenti , con cui ti strazi : i danni alla Famiglia estinta, o impoverita, che fine avranno? Poveri Mariti, grida San Vincenzo Ferreri, la felicità di aver nella Moglie un' ajuto : Faciamus adjutorium simile febi . Se crear dovesse ora Mogli; non voglio farmi odiofo, profegua a dirlo cotefte guerre civili, ove imparano i il Santo : Sed , fi modò haberet crea-

Vinc Fer re uxorem, dicevet Dens : bonum eft fer.z. hominem effe folum, non faciamus ei pofitrin. deftructorium fimile fibi.

James. ebbe ragion perciò d'intimare il Na-Cipiano, O manus crudelles, to ad Aleat.
Nazian zianzeno: T anta esse debet plemiudo periculum sui armata, qua bona pa. opusc.ad ejus , ut emanet ab animo in babi- terna ignominioso studio dilapidant .

tum, & eructet à confeientia insuper- E Dio volesse, che il mal susse de ficiem. Le Donne del nostro Secolo colpevoli soli . Si distende in pregiulogo y'ha, che mostra in questo vizio bravano i giuochi, e le tavole, onde per de La.

li . La superbia nella brama , che le celebrino per belle ; l' invidia, onde rodonfi, ch'altre le pareggino, o avvanzino ; l'ira in cafa, e con color, che le vincono; l'avarizia, perchè a fostener le vanità, custodiscono con follecitudine ouel, che hanno, ed anclano a quel, che non hanno; la gola in trattats bene per manteners belle; la lussuria, che ha nido tra le sete, Suet. in e non tra le paglie, giusta il detto di cius Vir. Augusto Cefare; l'accidia, perchè le avvezze a penfar al corpo , dimenticano facilmentel'Anima; echitrcore è stata innanzi uno specchio, haimpazienza poi di udir la Mefia d'un quarto. A questi be pregj aggiungetela vanagloria, lo scandalo, il disprezzo del proffimo, l'impazienza co' poveri, e po. rispondetemi, che fine avrà l'abuso del veftir delle Donne?

1X. Io omai non ho tempo da in-

terrogar, come fin qui, a mio agio de' fuoi disordini il Mondo battezzato . Affascio perciò le interrogazioni , e gli abuli. Dicami, che fine avranno i fuoi giuochi , figliuoli non fo fe io fini fubiro in cominciare in Adamo gli chiami, dell'avarizia ; perche taluni non si saziano di perderes o della . prodigalità, perchè taluni fempre anelano al vincere ? Che fine avranno Cristiani a odiarsi, a rubarsi, e tal volta anche ad uccidersi ? Che fine avranno cotefte scuole di vizi, onde

la Gioventti s'istruisce nell'inganno, VIII. Ed in che avrà a finire quanto nella bestemma, nello spergiuro, all'Anima abuso si detestabile. Ahi nella salsità, nell' invidia, nel tra-Donne primitive del Criftiane mo, dimento, nella crudeltà, che spo-vol si che l'indovinaste. Tal' era il gila talora il rivale per fin della ca-vostro riguardo, tale la compostez-inicia ? Che fine avranno cotessi baza, che per lode, non per esorta-ratri, dove assondano i capitali, le zione, pote dir Tertulliano : Pudici-doti, i majoraschi, i figliuoli, le mo-Torini. tie Christiane non fatis eft effe , ve. glj, il tempo, la fama , l'Anima ? O Cytr. rum & videri. Ed alle posterevostre mams crudeles, lasciate sclamare San contra

non così. Convien perciò, ch'io tor- dizio del pubblico, come apparito S. Ros lib. ni a chiedere, dove andrà a finir tal Paolo Appostolo dissed una Città della de los difordine ? dove tante colpe ? Teo- Spagna avvertendo, che setosto non igo- Santtes

#### Nel Martedì dopo la Domenica di Passione. 277

le bestemmie era Dio in collera , im- besto a proibislo con Legge ; ed àl Esses.

Esses disolarla la petitlenza . E Dio volte [ ta :: Non jugnais ortislo conjune si grandi et a disolarla la petitlenza . E Dio volte [ ta :: Non jugnais ortislo conjune se sa pra sa l'arine, conjune sono consultation de la practica disolarla la petitlenza . E Dio volte [ ta :: Non jugnais ortislo conjune se sa practica disolarla la petitlenza . losmales fe che testasse il male ne' soli corpi, marito . Peggio donna trasannata anallevarsi dalle Nutrici talora per mo-tivo di mera vanità , stupendone S. Dicami , che fine avranno gl' abusi Eucher, Eucherio, e gridando : Erubescit se delle visite oziose , de' banchetta-1. 2. in ri Murix, qua fatta est mater. Pie- menti, il disetto di carità, e di giu-Reg.c.8. tatis insignia adsidit superbia. Eppur stizia co poveri ? Che sine avrà l'imquindi fegue l'alienazione de'figliuoli petrar quanti possono Oratori ad udir a Padri , adunando tutto l'amore alle Balie , dalle cui poppe il fuccia-

rono colle loro inclinazioni per lo più partamento dalle Chiefe; dalla Parola Exed to non buone. Quanta provvidenza uso di Dio anche ne Servi, e il rare vol-Dio con Mose , perchè nol lattaffe te confessarsi : o se han Sacerdote de-Faraone ? Quanto incarico l' Angio-l lo alla Madre di Sanfone, perche dooio ? Quia plerumque efficitur , vit-

Aur.l.7. ad età lecità ? Eppur tra Cartagine- pane recitar l'Ave Maria, falutar Cri-

Polit, c. na fino al exentesimoquinto. Va ben atti di Fede, di Religione, di gratitu-16.

chemon avera ? Udite il Bofcherio intendono i Santi rapprecentarii dal sea 3 di cuntire del lilia finite parentes rincidanti, co qui nafi fin loni cuntire ab illis finite parentes rincidanti, co dire a Dio : Se mi alto i fiperito or mal quos permature conjungues . Peggio contra la vostra Legge peccando, ec-Svet. in farà sposarsi uom vecchio a donna comi a' vostri piè ed umiliato al ga-Cland giovinetta i difordine che obbligo Ti- ffigo , c supplichevole al perdono ;

. Tromba Quaref.

publice, cobe. Povere Arime de Parli aggravate, in fiapre le perdite fatte de lor figilluoli, d'ire, d'imprezzonte le verif alla doce, non alla donna; di maladizioni . Povere Anime delle onde preferiffe San Paolo : Volo in-Moglj, e de Figliuoli se perdettero nel niores nubere ; e la ragion per tutti à giuoco i Padri ; perocchè oltre alle disdirlo è la sorzosa sequela di liti , colpe accennate, in qual vita scoret- c dispetti, come pure insegna Aristota non fi danno i Giovani ; equante tile : Liter , & discordia oriuntur . Ariil.L. volte per la penuria si danno in il- Ella si consuma di gelosia i egli muo. 7. Polit. conto a svergognar le Donzelle ? Di- re di nausee : perdesi la pace, siturcami il Mondo Cattolico , che fine bano le famiglie , continuano le moravrà l'abufo di mandare i bambini ad morazioni, fi brama la morte, fi co-

Messa in casa ; onde segue si spesso la irriverenza alle cofe facre . To ap-

Donna-Egizzia, ma Ebrea, in cafa di stinato, per la domestichezza, o per lo roffore, confessarsi facrilegamente: motivi tutti ragionevoli al Santo Arciven effere Nazzareno , l'aftenersi dal vescovo di Milano Carlo Borromeo di vino : Gave ne bibas vinum . E perchè negar tal privilegio anche al Governador supremo di quel Ducato. Dicaponde Montano , ut Matrum affe- mi, che fine avra lo ftimarli rozzez-Mortan Giones nate jam infantes imitentur , za dat lode a Dio , colla famiglia , & fequantur. Dicami, che fine aura co'paggi nel recar le luci su l'imbruquel cafare i figliubli appena giunti nire; o nell'udirfi i tocchi dell cam-Gera Legge inviolabile trattener l'uo-lito, che fi alza nelle Meffe cantate, Arifid.7. mo fino all'anno trentefimo, la don- privando l'Anime del merito di si begli eosis Ma stare aspectando il di sin cui ne ? Eppure ha protestato nel suo Eda fanciulla templa i dodici anni per vangelio Crifto e Qui autem negave- Mat. 10 ispotarta ; qual prole puo promette- rit me coram hominibus , negabo & Luc, 13. re ? qual governo di cata ? qual o- ogo enm corano Patre meo. Dicani , ducazion di famiglia ? qual timore ne per finirla , che fine avrà lo ftar nel fervi ? qual guida ? qual dikcipina ? Tempio o passeggiando, o colle spalle Chi mai dall'agrefto espresso vin dol-ce; e generoso & Chi mai die ciò , chio adorandoli ? Eppur sapete, che

attendetemi.

eur. pro te volte chi non adora Dio ginocchiomort s ne, vuol efter servito di ginocchia? bom, 30 Degni, che lor il ripeta in faccia lo Hier.l., schiaffo dato da un Demonio a quel tale, in Ep ad che ancor piegando un fol ginocchio a Ephele, Dio in Chiefa eragli irriverente : ficchè ne mori, e dannosti per rapporto di Sa Durant. Vincenzo Ferreri . Di tanti abusi , e difordini, dicami omai, che fine avran-Rit. Ecel. no ? dicami , dicami il Mondo Catto-Lorin in lico : che fine, che fineavranno ? Mi All. 7. fa il viso dell'armi, perchè raccontandoli l'ho vergognato ; Me autem odit , l'inc.Fe. quia ego sestimonium perhibeo de illo , fer. 1. de quod opera ejus mala funt. Felicissimo me, se giunto fussi ad effere onorato dell'odio suo! Tace? Risponderò io

### SECONDA PARTE. X. A là fiamo in tempo a rifponde-

I re alle tante domande del fin che avranno i disordini, ed abusi del Mondo Cattolico, Molti io ne ho annoverati 4 quanti più ne rimangono? Faccianci pero alla rifpofta . Adiratofi il Mondo non vuol rispondermi . Ma intanto ei non si avvisa; che forse sarà per lui peggio, ch'io risponda in sua vece. Dilettissimi, volete voi sapere, che fine avranno fimili abufi ? Diam la favia, quelto stolto van di compa-Antonin.luogo a S. Antonino, che ci soddisfac- gnia per questa vita alla Patria del 4.P. tit. cia in ciò con una graziofa parabola. 14. 66 Duc fratelli, l'un savio, stolto l'al- strati dal buon Pastore Gesti, e da tro, stabilito di tornarsi alla Patria as- suoi Ministri : Arsta est via, que fai distante, giunsero in un luogo, che ducit ad vitam; ecco l'uno disagevodividevasi in due cammini . Dimanda- le, ma sicuro. Spatiofa via eft, que alle. l'un conducea diritto al lor termine, petibile, ma pericoloso. Apprende ancorche un po' rigido, ed aspro: l'al-montagne di difficoltà nel cammino ero di gran delizia, piano, andante; della vietti, della falute;, l'appetito; ma che avea alcuni passi difficili per cede a forza la ragione al fratel folgedo, il fratel favio volca incamminar- l'acque, le musiche, i passeggi, i confi per la primavia, se disagiosa, sicu- viti, i balli, le commedie, i giuochi, ta i lo ffolto per Faltra. Eligigerato c. quanton ha di delcio el Secolo, fono no, dicea i l'Paffori. Vi fon pericolir gli alletativi del corpo. L'Amina tagli fichiverano. Ecco l'orme di atani, no estretti a pericolir di dente. Angaminaronfi ; el ecco fui ladi fono alla fine le tenzizoni, i l'acco fui l'altri fono alla fine le tenzizoni, i l'acco fui l'altri fono alla fine le tenzizoni, il con la contra le tenzizoni del contra del contra l'acco fui l'altri fono alla fine le tenzizoni, il contra l'acco fui l'altri fono alla fine le tenzizoni, il contra l'acco fui l'altri del contra l'acco fui l'altri del contra l'acco fui l'acco fui l'altri del contra l'acco fui l

con un ginocchio mostro d'intenderlo, placido fiume ornato alle sponde d'arti, ed uccelli canori. Or che ditu? ripigliò lo stolto. Eravi questo bel Paradifo nel tuo cammino ? Mangia , bevi - riftorati : perchè vai mesto ? Come no , foggiunfe il favio , fe di tante delizie non fo ancor l'efito? Aime, nel paffare una felva, ecco un branco di ladri. Poveri noi , gridarono : i Pastori dissero vero. Son legatibattuti, spogliati, tratti a sorza dove non fanno 4 fenonché colti tutti , e prigionicri, e ladri, dalla Giuftizia, fon condotti al Governadore : Volea tutti afforcarli : allora finghiozzando il favio disse : Mio Signore, sappiate, ch'io, e questo mio fratello non fiam ladri , ma prigionieri . lo non volca avviarmi per tal cammino : ci fil avvifato il pericolo; fui costretto dall'ostinazion di costui. Ripigliò l'altro, nol niego, è vero ; ma confapevole egli della mia balordaggine non dovea confentirvi . Cosi ando? foggiunfe il Giudice . Vadano ambi al fupplizio e il ... favio perchè fece vincerla allo ftolto; lo stolto perchè volle vincerla col favio. Ah, Dio volesse, Uditori, che come Natanno con Davide , poteffi ancor'io convincervi con le parabole . Ecco i due fratelli : l'Anima e't corpo, la ragione e l'appetito ; quel-Ciclo, I due cammini furon lor morone certi Paftori, e lor risposoro, che ducit ad perditionem; ecco l'altro apprecipizi, torrenti, eladri. Prefo con- le . I campi, i fiori, i fiumi, i frutti, primi paffi amenifilmo un prato, ricco Demoni i peccari . Eccogli alla pre-tutto di be' fiori odorofiffimi : ecco un fenza di Cristo Giudice . Sapete che

5.4.

#### Nel Mercoledì dopo la Domenica di Passione. 279

fine avranno tanti abufi, e disordini è to: la vostra coscienza tutto di vel con.

fine arranno tant abuli, e dilondini e 10: 1 avottra coltenza tutto di velcon. Dicianlo una volta: sapete, che fine fina avranno? già vi fili accennatonel fini nelle commedie, da giuochi, da tantell' Apolgo v. Ufori ad Claidaio Di- di vino dannati egualmente Anima e corre po: l' Anima perche feet traficinati, fari antica dagli appetiti del corpo per corre di mali abiti. Perfesadadgli appetiti del corpo ji l'corpo per ci nel corre di mali abiti. Perfusada corre dell'Anima . Dilettiffimi , già vi fil det- carne fua, de carne co metet corruptionem.

# R E D I C A XXXI-

# Nel Mercoledì dopo la Domenica di Passione.

#### LA FISONOMIA DE PREDESTINATI.

Oves mea vocem meam audiunt, & ego cognosco eas, & sequentur me, & ego vitam aternam do eis, & non peribunt in aternum , & non rapiet eas quisquam de manu mea.

Encente s voce che fiiona Dedicazio-Aug. 17. ne ; fusse rinnovazione annovale del- ce conforto a chi imita questa folle-48.in Jo la pompa facra, con cui Salomon ce- citudine di acquistar Anime a Dio .B.France 3. Reg. 8. lebro l'ultimo compimento del Tempio Chiefe al Seratino Francesco un suo apple. 1. LEfdr.7 infigne, eretto a Dio s fusse memo-compagno, veggendolo mal vestito, Pijanl. 1.Mach. ligioso Zorobabele dopo la cattività di 4.0 14 Babbilonia , mal grado de' Caldei , 2. Mach che l'atterrarono ; o di averlo ripurgato Giuda il Maccabeo con ergervi nuovo Altare al culto di Dio della

Alenin, Santità, a dispetto delle profanazioni Eed. di Antioco, è lirigio divoto tra gli Farifei, che il circondarono a fargli Ruper. Espositori. Favoriscono il terzo accen-D The nato motivo per tal Solennità Alcuialii bie. no , Beda, Ruperto, San Tommaso, vidiose, che mai non vi sarà per riu-Jyram p. (1940) y (19

to; l'altra, che folendosi tal Festa ogn'anno ripetere in Novembre, cor- la fingere dubbi. E non vi basta il ri- niponde dunque nai rempo all'avviso, saper, ch'egli diffe alla Sammaritana?

Ran Festa eta oggi in Ge. che ee ne dà l'Evangelista; cioè, in nustemme Metropolidel- istagione invernile. Et hyens eras esian de la Giudea; ed ècla chia- A questa sestiva celebrità fallappunto Tempi.

mata dall'Evangelio cor., il Redenore; e stavasi passeggiando 1.1.1.6. rente , la Solennità dell' all' Atrio del gran Tempio superbo : Et ambulabat . Nobile idea, e di dol-

Profilmi, che gliene vendesse una stil- fer. s. la : Si , rispose il Santo, se avete ca- 6 12. pital da comprarla. Non ha prezzo la terra per le carriere Appostoliche dell' amore, e del zelo. Fermo Cristo il passeggio, arrestato da una Turba di Affediatelo quanto potete, turbe in-

Te.:.

10.2.

tecupo, ipse eft ? L'Eterno Padre nol Luc. 3. pubblico Figliuol fuo dilettifiimo nel Giordano, e nel Tabor : Hie eft Fi-Mat. 17. lius meus dilectus ? Interrogatene gli Angioli, che chiaramente l'annunzia-

rono a' Paftori : Natus est vobis hodie Salvator. Informatevi da' Demonj medefimi, che posti alla cordadall' e videnza de prodigi, lo confessarono Mare 5. dica Nicodemo, cui riverite Maestro : il mistero profondissimo della Predesti-Luc.4. 10. 1. To.11. Mat. 14.

O 16. Chraf hore fteffe : ripiglia S. Giangrifoftomo ,

fe interrogate non al difinganno, ma alla calunnia ? Quando parlava, cer-Mar. 12. videre : Quod signum oftendis ? Ota, che gli ftringono l'opere, cercan parole : Die nobis : Disperata è la falure dell'Infermo, allorchè ogni rimedio ributtafi . Criffiani, parole non mancano per cotciti Pulpiti : abbondano le opere in si spessi gastighi. Intanto chi si da per inteso ? chi riconosce Crifto per vero Dio ? Eppure non ci farà feufa del non averlo riconofciuto; perchè o opere noi vogliamo, o parole ; protesta egli di se , che a dimostrarlo Dio le sue opere hanno parole : Opera, que ego facio, hac testimonium perhibent de me . Ma che noi fiamo veti Fedeli, pecorelle feelte dell' ovile di si amante l'aftore , Criftiani predeftinati, quali contrafsegni mostriamo ? Quegli forse , che Crifto medefimo accenno nel mio tema? Over men vocem menmaudiunt, Non ut fe vindicaret, parle di nuovo & eyo cognosco ear, & fequinturme, Agostino , sed ut Mor corriveret , &

Ego sum, qui loquor tecum. L' aver rendervi predestinati, quanto di aver detto al Cieco nato : Qui loquitur qualche motivo da sperarvi predestinati . In tanta ofcurità di notizia si amabile, che postò io predirvi? Orsui mi rifolyo cosi . Vo' moffrarvi in a-" stratto la Fisonomia propria del Prede-1 stinato. Se tal l'avete, voi cominecre. te a goderne s ionon finirò di congratularmene. Già ve la espongo ; attendetela

II. Con alta, ed adorabile provviden-Dio: Twee Christus Filius Dei Vel | za occulto Dio alla notizia degli uomini Rabbi, scimus quia a Deo venisti. Vel nazione; o sia, come insegnò S. Agodica Natanacle, cui venerate giusto: stino, per conservarei umili coll'igno-Rabbi, tu es Filius Dei. Vel dicano ranza; che perciò, certa al Divin Mae-Marta, c Maria, cui rispettate nobili: stro, fii da lui non per tanto accennata in Tu er Christus Filius Dei virui , I dubbio a suoi Discepoli. Hinc Apostolis Aug.l.de suoi Discepoli ve l'attestino, che sono dicebatur : si manseritis in me ; dicen per s. R. -voltti compattioti: Verè Filius Dei es. te illo, qui illos utique sciebat effe man. Greg. li. Sono per avventura tenebrole cotali faror 1 o fia, come vuole s. Caregorio, autentiche ? Udiam però la risposta perche non trascurasses discourezza del Redentore . Se mi negate fede , il Predestinato; e fuste poi maggior l'alche dovrò dirvi ? Vi rimetto dunque lagrezza in trovarfi libero d'ogni perialle mie opere. Ma che pro dell'ope- volo. Quindi il cosi pregar Salomone: Mendicitatem, & druitias ne dederis Prov. 20. mihi : tribue tantum victui meonecef- Ber. fer. faria ; fenzamendicità di meriti ; pe- 68. tocche : Perniciosa paupertas , penu- Cuns. ria meritorum ; fenza la ingannevol ricchezza di crederfiin capitalida comperarti la Glotia 3 Prafumptio autem (piritus, fallaces divitia ; e colla fola neceffità di accumular meriti ad acqui-Starfela : Merita habere cures ; habita, data noveris : fructum (peraveris Dei milericordiam , & omne periculum evafifii paupertatis, & prafumptionis. Videfi la pietà di questa mattima stessa di buon governo in Giuseppe; il quale a trattare con istranezza i suoi fratelli

revole, mastranierosdegnoso; avestero ad cfaminare la cagion de lorinfortuni, e piangeffero amaramente le colpe fatte : 6 ego vitam eternam do eie; 6 non do tam grava crimine liberaret. Cost Tem? personnt in arernum, de non rapies il nostro provvido Dio : li mostra a' est quisquam de manu mea. Cari U- suoi amici amico y perche non lasci-

in Egito quasi ad alienos diutius lo- Gen. 42 quebatur, non ebbe incentivi da super-

bia di Vicerè, da memoria d'antiche of-

tefe, ma dalla fperanza, che non mo-

firandofflor dal principio, fratelloamo-

ditori, io vi fo altrettanto folleciti di po colle amprevolezze la penitenza.

Altro

# Nel Mercoledì dopo la Domenica di Passione.

Euro, fre divotto del Eccination del terro del processione del conseguio del consegu za: Timor maxima spei est materia; fine, che arrivando il Giudizio sia Hier, 12, e S. Girolamo, guardiano della bon- maggior la finezza ne'primi, ne'fecon-

127, ad tà : Timor virtutum cuftor . Sapete di minor la malizia. 157. im perché la Spofa de Camérifpera gliab-Caut. 2. bracciamenti giorio diella man deltra 2 perché provvida reme della maladeltra 2 perché perché provvida reme della maladeltra 2 perché perché provvida reme della maladeltra 2 perché p

il porto amato? Il rimor , che obbli- di Eletti . Io mi appoggio fulla pen-

hom. 43. cario il maggiore. Perche finifee l'Ar- dicia manifesta saluis ; ut indubitabi- Oct Pasc. cario innaggiore. Percencimine Artaleta manijela jaturi; su industrati-tefice con felicità il Palazzo? Perche le fit, sum elle de numero Eleforum, quantunque il miri vicinoal tetto, va in quo ea figna permanferiut: fegni, guardingo; ed ha gli occhi ne piè, che quanto confortano i Buoni, tan-ltimando fin nella fine continuo il fuo to condannano i Trifti, che poten-

Philipp. prendermela coll'importunità dello Spo-fo. E' ora questa da pretendere veg-durrete del vostro perpetuo sonno,

Mait 35 nire ; che la mezza notte è tempo bofet , con gli occhi a' raggj ruf- 2.Rez.a. proprio del fonno più grave . Scima , fate ? Dormichat fuper firatum fuum fuega Greg.l.
Eierabi, ch' io la difcorra bene , Girolamo : meridie . A mezzo di dormiva a t. mer.6.

veggiar nelle Vergini favie, e fareb- fegni della eterna vita. be maggior colpa il dormir nelle Itol.

1V. Adunque, non vi afpetrate, te. Venga dunque fuor d'ora di vege Uditori, ch' io quefta mattina vi parli ghia, e in ota di fomno lo Spofo; dell' imperferutabil fegreto della Preperche così trovera epiù che premia deflinazione. Ho all'orecchio il con-

Altro nuovo motivo feuopte l'ingegno (Eur off . Veggano dunque i Predesti-divoto di Bernardo del ferbar Dio ce- nati, ed i Reprobiaccennatinelle die-

zion della finistra: Leva ejus sub ca- del dubbio della nostra Predestinaziopite meo: ecco il penfier follecito del- ne ci ha Dio dati non pochi fegni, la feiagura : Et dextera illiur ample, ed indiej di esta ; che sebben nel sio xabnur me : ecco il premio , che se principio son congetture, seperfevera ne aspetta. Ciri assicutio al Navigante no sino alla morte , ci dan ficutiezza

gollo a non trascuratii ne nelle tem-na d'oro di S. Bernardo, : Propter Bernser. Machar, peste, nè nelle calme, risponde S.Ma-hoc data sunt signa quaedam, & in. 12 de

pericolo, risponde San Giangrisosto- dogli avere, gli sfuggono: Hoe sanè Chrysoff, mo. Ultimo motivo, che io ho im-verbo, seguita a scriver Bernardo, hom al parato da' Padri, onde Dio stabili & Electis consolatio ministratur, & tener occulti gli esti sempiterni degli subtrahitur Reprobir excusatio. Cognitis uomini , è per ilcemar con l'igno- siquidem signis vitæ, quisquir hec neranza la malizia delle colpe de Repro- gligit , manifeste convincitur in vano bi , e per far crescere la finezza ne accipere animam suam , & pro nihilo Predestinati. Su su, cumor nella casa habere terram desiderabilem . Sicche, delle Vergini stolte: Che ora è ? La non è, riveriti Ascolranti, la vitanomezza notte: statene alla sede di San stra notte si renebrosa d' ignoranza , Matteo, che ce ne avvifa: Media au- che non ammetta chiari crepufeoli, tem nocte clamor factus est. Starci per e forse anche luce adulta di notizie.

ghie? Venga all' alba, o all' imbru- se, ad osempio dello scioperato Is-Quando (ofor gravifinus eft . Ah.) tnezzo di , fenza pietà , e loggo 116.
mici Signori. Non e importunità , e difcolpa , fil ucció . Rifleffione di clemenza . Se venira lo Spoto ad ora San Gregorio . Si , non v' ha feuti comoda, non farebbe gran pregio il dormire , quando v' è tanta luce di

re nell' une, e meno che punire nell' figlio del Savio , anzi il divieto di alere : Media autem nocte clamor fa. Dio : Altiora te ne quafieris, sed qua.

Ecef. 3. pracipit tibi Deus, illa cogita femper. | ripeterla. Dio fa, che debba effere di me se vilie be Ubbidienza, non curiofità, Cristiani, e come il sa Dio, sarà : Adunque, Rom q. Un passaggier sitibondo, che giunto faccia io quanto so, quanto voglio e sa Origina. onde nasce, e per quali vie, e mi- ta. La prescienza di Dio non toglie niere egli passa, non l'avreste a con- l'arbitrio alla libertà umana, non osta to di stolto? E non è simile la men- al mettere quel che devidalla tua parrecaggine di coloro, che si divagano te. Sa Dioquello, che ha ad effere nel cammino della salvezza eterna, perche ha ad essere ; non già dev essenza voler bevere nella sonte della sere, perche Dio il sa. Sa Dio, che nanzi non raggiungono la prima origine della Predestinastione? Gareggia. no questi col fumo , diceva S. Fran-Franc. cesco di Sales, che salendo su , si af-Sales fottiglia, e affottigliandofi fi difperde; pract. amor 1.4. à colle Salamandre, che quando in-

1.7. 6 8, caute fi avventano alla luce , fi brucian l' ale, e inceneriscono al suoco. Bastami la riva del mare a lavarmi, era il Savio detto del femplicif-Fr Egid simo Frate Egidio ; senza voler misuapud Enfab in seno . Bel simbolo di questa dottrina il tuo correre , ò lo startene setmo. Un Sama eg. Theop P ci dettero que' Serafini d' Ifaia . Sei 1.1.1.5.22 ale avevano; ma delle due facean ve- gio il fottiliffimo Scoto; ed avvennesi a Scot.1.1.

1/si. 6. faciem ejus , duabus velabans pedes gliss cortese, e caritativo: indi il corres-ejus, & duabus velabant. Etutto era se zelante, ed avvisogli benigno il sisa fin di mostrare, che nè sapevano, chiodella sua Anima. Sdegnossene for-nè bramavano sapere i segreti, ed i te il Rustico; ed annojato gli disse: Pacammini occulti della Divina Provvi- dre, aqual fine flancarti a predicarmi ? Orig.bo. 1.14

Ifai. Bern summationem ; e'l volar coll' ale del nato. Che dunque importa , ch' io ò ferm. de petto, era corrispondere all' obbligo bestemmi, o no? Ben sa Dio il mio verb. Ifai.

non risapere. Julia quel dubbio antico. O gnun di voi ven-l molto frumento, avrà ad effer cos do Trifon, ne quella mattina alla Predica con che femini, ò che non femini, ò che fail, il, quella importante curiolità, Deh, ch' lavori , ò non lavori ; è la fabbli ; de monimio sapessi ; se son predestinato : Dio che non abbi raccolto , non l' avrai 24. certamente il fa e quel che fa Dio e quanto tu ti affacili. O forza degli de far infallibilmente di me. Io fonco della ragion ben intela l'Retò conservato quanto agli antreedenti. Della fo. vinto il Villano e è retc. 2 decu-Deic. 3. lita conseguenza voi non parlate eh? menti del gran Dottore . Pianse su le

alla conca d'un limpido rivo non vo- Dio mi previde dannato, farò dannato, 7. 10 lesse bere fino a risaper della rupe , se salvo , salvo . La risposta è trasapu- Rom &. Grazia, Sagramenti, edottrine, se in- quell'uomo hassi a dannare perchè egli ha da volere non lasciar le colpe , che l'hanno a dannare; e fa Dio; che quell'altro fi ha a falvare, perchè ha egli a mettere colla grazia i mezzi a falvarfi. E fe no , quando rifolvi tu uscire ad un viaggio lungo, perchèvi t' incammini a buon'ora? Rispondi, che per giungere a tempo, primacche ferrino. Enon fa Dio se giungerai? Or perchè ti affatichi? Quando ti perseguita

un Toro, perchèfuggi? Sa già Dio, fe rare a mio rificola profondira del fuo ti deve raggingnere: adunque in vano è fattomi renderà più chiaro. Iva di viag. in vui lo a' fuoi occhi, dell'altre due for- cafo con un Agricoltore, che feminava 6.6. maron ceppi a'fuoi piedi, e colle due più bestemmie, che grano, impaziente del petto volavano: Duabus velabant con que fuoi indomiti bruti. Avvicino-

denza. Così Origene, così S. Ber- Se Dio fi determinò a falvarmi, farà nardo: Eò quòd lateat quid ante Mun- fenza dubbio il falvarmi; e se dannardum fuerit, quidve futurum post con- mi , per quanto io faccia , sarò dandell' effere Serafini, a cui fol tocca!' futuro; e fopur io, che farà qual il amare: Dunhui volabumi. Sinori, ah, f. egil. Pazient quantofottile ripigliò ed io vi voleffi non Salamandre, ma Scoto: Fratel caro, fe va così ; per-Serafini : Amare , ubbidire vi tocca , chè ari ? perchê coltivi? perché femini ? Perchè ti adiri con coteste be-V. Pur so, che vi sollecita l'animo stie ? Se Dio stabili , che tu raccogli

Ambr. Eccola; e vedrete se io son sedele a suc colpe; e segui per innanzi il cam-

# Nel Mercoledì dopo la Domenica di Paffione, 283

mino ficuro . Così pur curo l'Anima , VI. Or quantunque fia vero", che veriti Ascoltanti, il certo è, che ogni arbore ha a portare il frutto giufta la specie sua : Faciens fructum juxta genus sum . L' uomo è arbore libero ; fcendono le influenze della Grazia dal Sol Divino: concorra colla fua libertà , e farà frutto juxta genus suum . Ci dirà perciò Dio nel suo Giudizio :

Io non ti falvo , perchè fapeva ch' Matt. 15 sti mihi, &c. Ben era inteso Giacob, e colà ti darò segni di chi scelgo che stabilito gli avea Dio il goder del al trionso: Duc eos ad aquas, o sciò per questo di ubbidire a sua Madre ? Lasciò di coprirsi con gli am-Ben' era Inteso per la promessa di Dio nella fcala, e per quella dell' Angiolo nella lotta, che non aveva ad offenderlo Efau fratel fuo . Lafciò per questo di mettere mezzi a liberar se, e la fua famiglia? Via non più efempi 3 che ci basta il sapere, che per 2.Pet.c.1 Pierro : Satagite , ut per bona opera fero all'acque del Santo Battefimo ,

Di un Principe d'Appostoli buon co-ni pochi fon gli Eleni, pondera il Drezel, Dur hom mentatore farà un Principe delle Scuo-Dressello E quali sono i segni a di come. 1 1 9 25 10 quai e Tonninato operandum, o trecento Soldati . Tracndo colla maflinationis effectus certitudinalitar im- giungendo lingua e mano , o come

compresa dalla stessa pregiudizial fan- non può ora dirsichi sia predestinato Cafar.l. tafia , di Langravio d' Affia Conte di con certezza infallibile: Nescit homo, 1.6.27. Lorena, il Medico chiamato a guarir- utrum amore, an odio dignus sit; può lo nel corpo . A che applicar , Si- l'uttavia raccoffi alcuna congettura per c, gli diffe , rimedj al morbo ? O fegni ; meglio , che per la fifonomia Dio vi vuol morto , e fono vani : ò del corpo si indovinano le inclinaziovi vuol fano, e fono superflui. Co- ni, e gli affetti dell'animo. Ma qua-nobbe l'abbaglio : fu fano d'Anima, li fono questi segni è Eccovegli pri-diè in cura il corpo. In somma, ri- micramente accennati in un fatto misterioso della Scrittura antica . Usci Gedeone contra de' Madianiti con un efercito di trentadue mila Soldati a ma , perocchè Dio non volca che s' imputaffe alla moltitudine la vittoria . ordina l'intimarfi, che si ritirino i paurofi. Ed ecco tornarfene ventidue mila : Dieci mila fono dunque i rimafi. Ancor fonmolti, ripiglia Dio: Adhuc populus eri tu predestinato; ma, perche fa- multur est . Su Gedeon, farai così : cesti buone opere; Esurivi, & dedi. Guida cotesti dieci mila all' acque, la benedizzion di Primogenito : la- ibi probabo illor . Ivano giugnendo India.7. ad un fiume come stima Giuseppe , o , come appar più verifimile , manti di Efaule Lafcio di portare a fuo ad una fonte, fenza faper veruno la . Padre la vivanda ? certo, che no l'nota della fua elezzione, la qual confifteva nella maniera di bevere . Beyeanoaltri proftefi a terra stendendo la bocca all'acqua; e questi erano segregati in luogo a parte; In altera parte erunt. Altri bevevano chini, eportando colla mano l'acqua alle labbra. In altro luogo questi : Separabit eoc tal fine chiama Dio la Beatitudine , feorfum . Su , Gedeone: Quanti beypaga, premio, retribuzione, corona di Ivero colla mano? Trecento, Or quegiustizia; perocchè non si dà, se non sti sono appunto coloro, che ho traa chi fatica, merita, ferve, combat- feelti alla vittoria: In trecentis viris, te . Lasciam dunque quel che sa Dio, qui lambuerum aquas , liberabo vos . e sta da Dio s e trattiam di ciò, che Questa è la Storia Sacra. Ite ora si attiene, ch' è l' ubbidirgli . Non avvisando i mister). Tutti giunsero alpotrà errare chi dà credenza a San l'acque : Ecco i Cristiani , che giuncertam vestram vocationem , & electio- dice Origene . Soli trecento tra nu- orie be. nem faciatis. Le buone opere accer- mero si copioso: Ecco la meglio son- a tano l' Anima della Prediftinazione . data opinione , che ancor de Criffia- Ind. 7. le qual' è Tommafos: Pradeftinatis vifar questi pochi ? Gli stelli di que' Zodiac.

orandum quia per hujufmodi, prade- no l'acqua alla bocca ; cioè , conpletur Propter quod dicitur: Satugi-te, nt per bona opera, de, parla Otigene, accompagnando la Fe-origibil

25.

cile ricavar tutti gli altri fegnidel Predestinato dalle circostanze di questo fatto. Ma a qual fine confumar tempo, e ripeterli ; fe tutti gli ho più chiaramente da Cristo assomigliando og-

vocem meam audiunt. VII. Paragona Gesu i Predeftinati Capretti ; perchè nelle manifeste lor mò altrettanto il Grifostomo : Mores Chrylof, utriulque partis aperiuntur , cum alii in Matt. hedorum, alii ovium nuncupationeno-

minantur. Prima proprietà della pe- custodiunt illud: cosi la pecorella ode; petifce il fale ; e'l primofegno del Pre- fequiniur me . Credere, ed operare è destinato è udir con diletto la parola segno della pecorella di Cristo : Hac est , verba Dei audit . San Agostino Perdiamo ne' conflitti ? La Fede no-

Sepsung vool, the hasti legito put thato det the chorea in the plange s. Bernar-Joan, B. la buona forte de Cristiani : Nullum do : Nee fane mirum videri potest , Bern ser. Aug I.de majus fignum aterne pradestinationis fi nequaquam vincit , qui nes vivit de Oit. eft , quam audire verbum Dei ; c 55 c.25. San Giangrifostomo ne assegna la ra- ma quanti disputano colla perversavo-Chryfoll gione; perocchè , com' è fegno di lonta ? Chi mette difficoltà nel reftihom. in falute prospera aver same, cosi è se- tuire, chi nel lasciar l'occasione,

gno di vita cterna bramar , come la chi nel perdonare l' offesa . Chi è pecorella, il fale delle sue verità l'mai questo? Disputar sulla voce di Quanto gode ne' discorsi de' pregj Dio ? Non hai segno di pecotella di della sua Patria un pellegrino! dimen- Cristo: Vocem meam andiant , & fe-· Ciclo dilettavi? Buon fegno ; ficte di Attenti qui , Uditori , Un vivete , e

dero, e'l conobbero: Apertisant ocu- apprezzo delle verità, delle maffime, Luc. 14 li corum, o cognovurunt cum. lonon e dettami dell' Evangelio ; oh il bel ne fo maraviglia ; perocchè egli è cer- fegno di predeftinazione ! All' oppoto , che prima è udir nel cammino fto , un governarsi per le regole tesdella vita, che veder Dio nel Ca- rene della prudenza del fecolo, edelflello della Gioria. Ma quando pur la carne : per la dipendenza: , per l' l' Evangelifta tacesse, che il videro; interche i per lo che diranno i par ognun potea argomentar, che il ve- lo capriccio fenna riflettere a Legge; un drebbero, dal modo, come l'udiron ditendere al presente senza regultrarlo

Hug per via. Or comel'udirono! Con ca- a' contidell' eternità : un operar per vill i.i. for ardente nel cuore: Cor nofirmo inclinazione, e non per ragion Cri-hifelli, ardene erat in nobis. Eh, ch'e indub- ftiana; un udir parlarfi volentierigiu-. bitabile, dice Ugon Vittorino, chenon fla i principi della politica perverla

udirne: Qui ergo in via ex fermonibus Jesuignem amoris corde concipiunt, ... in fine vie claritatem ejus videbunt . Che fo io, che mi dica a molti della gi gli Eletti alle Pecorelle? Overmee | lor falvezza ; quando gli veggo gelati nelle panche delle Chiefeudendo Prediche. Anzi non udendole: Oves men alle Pecorelle, i Reprobi altrove a i vocem meam audiunt. Le pecorelle odono femplicemente la voce , non ne proprietà, i Giusti, e i Rei inten-dano più di leggieri i lor segni . Sti- Balilio, non disputant . L' Eretico, Basilio, che non ode , disputa r non è peco-16 rella. Ode la pecorella , e ubbidifce: Beati qui audiunt verbum, Dei , &

lascerà di vedere, chi ha calor nell'

corella è quell' anfictà , con cui ap- e segue : Vocem meam audiunt , & Luc. 11. di Dio. Cosi S. Bernardo; e'l trae est victoria, que vincis mundum, Fi, t. Joan. da quel detto di Cristo: Qui ex Deo des nostra. Fede ch' è viva, vince.

vuol, che fia il Tegno più chiaro del- fira è morta : ne piange S. Bernarquidem . Tutti odono coll'intelletto ; Pafeh.

tica la stanchezza, sdegnasi con chi auuntur me a Neppur basta. La peinterrompegli quelle lodi : Segno in- corella ubbidifce alla voce, del Paftor dubitabile, ch' è egli di quella Cit- proprio, non dà orecchio all' eftratà. Criftiani, il parlar di Dio, del neo; Alienum autem non seguuntur. Dio, siete del Ciclo. Di que' due Di- governarsi per la voce di Cristo : un scepoli, che ivano in Emmaus, rife- ciaminar le azzioni conquella candela rifce S.Luca, che udirono il Redento- della morte: un'operar mirando lecore per via, e che poi nel castello il vi- se coll'occhio diritto della Fede : un'

# Nel Mercoledì dopo la Domenica di Passione.

di duelli, di vendette, di amoreggia-menti, di vanità ; pellimo fegno! Il Tiva d'un fiune profondo: l'un confi-liunguaggio moftra il pade : Nam & derando il pericolo , teme affoșarii , Eccl., mi diffrico da un dubbio. Dice l'Ec-tumo odiet, declinati imenu en irroble bafilho, leffattico ; che il Savio ha gli occhi bafilho, leffattico ; che il Savio ha gli occhi be in irrone e 3 appienti oculi in capita dile, qui contemptim pecca ; dandetor letteram, qiur. Chi non gli ha in frome e ri-fbilit, piglia San Battilo : Zejiphamo voli.

c 2. Aul. Gell.l.9. mente accorti . Ben fo da Plinio , fui ; per adozzione di Grazia : Dedit Rom. S. ned art. che uomini fi fon trovati con occhi ti petto 3 altri negli omeri , da Gel-lio. Vuol forte dittinguere quefti da filir, 6 herreter. Or da qual fegno 6.4.

Giufti da' Peccatori, feguita San Bafi- Dio ? Donde il conobbe quel Giudi-Piliapio. I Giuffi foli portano gli occhi in per dar fentenza ad uno detrefi-piliapio. I Piliapio I Pefec Calionimo, riferi 124 di fee Pilino, aver gii occhi nel capo i Pece kgar in un palo il regio cada-

roscopos , idest Cælum spectans , dice gli più da vicino il cuore . Tosto visi il Vallesio. La nota dunque del Pre- adoperarono i due : il terzo in vedersi destinato si è, aver nel capo gli occhi in mano l'Arco, tremò, inorridì, per mirare il Cielo in tutte le sue ope- si e gittato lontanissimo l'arco, re : In capite , conchiude Bafilio , e le frecce : Abbiati chi vuole , difboc eft, ut en contempletur, que in fu- fe, l'eredità, ch'è troppo duro prezblimi /um. Se parla, se opera, sedil 20, comperarlasi al cospo barbaronel corre, non perde il Ciel di veduta. cadavero d'un Genitor benche estinto. Vegga il Cristiano dove pone i suoi Basta, gridò il Giudice, costui è si-

VIII. Seconda proprietà della pedit. em corella fi è, avere un perpetuo timolia per e, ed orrore al Lupo, e di quanto d'ina tentazione, veggendo ch'è possilia del proprieta della perlia del proprieta della perlia del proprieta della perlia della per Alb.M. gli fi appartiene. Anche dopo morta bile offender un si buon Padre. Chi Libili, ne ha raccapriccio ; infegnando il Pie- però fenza orrore vibra frecce di colmiphal, rio, che le corde della pelle di pe- pe, chi bee la malizia qual acqua fref

so. cora non tuonano, fe fono unite all' ca povero lui, fe non disfà il mal
so. 14 altre della pelle del Lupo. È quefto fatto, colla penitenza; mercè, chedà è il secondo segno del Predestinato; ad intendere, che nonè figlipolo, nè

Oves mea vocem meam audiunt.

un perpetuo orrore alla colpa grave. farà erede ; perocchè non è pecorella, Al contrario : è fegno di Reprobo chi non ha orror perpetuo al Lupo . la facilità di peccar mortalmente . Non è però tutto il buon fegno non Il Savio , feriffe Salomone , te- avere orror al peccato ; convien aveme , e fi dilunga dal male : Sapient re ubbidienza alla Legge : Si vir ad Maria

Prov.14 timet, & declinat a malo. Lo stolto vitam ingredi, ferva mandata. La va oltre fenza timore, ed affidasi : pecorella per ubbidire al Pastore stultur translitt, & considit, Un'esem non aspetta il colpo del bastore :

inigueggo monte il pacce : asam o percando il pericoro ; terne arogari ; loguela tua manfellam te facti. A- e va cercando l'Ponte i l'altro gittadunque, chinon parla , cheinidioma vifi fenza configlio, e vi refla : Sad d'Interno , può dar forle indivio ch' piere timet, futur traspliti. Monte de del Ciclo ? Ripenfatelo , mentre io orail Venerabile: Qui peccatum, quannon sunt in capite? Se dunque gli han somiglianza di vita a Cristo: Quor pretutti in fronte, tutti saranno egual- dessinavit consormer sieri imaginis silii quegli lo Spirito Santo ? No , ma i avrà a conoscersi chi è figliuolo di [61.2hil. c che va vedendo il Cielo in tutti i fuoi vero ; e a colui definò lo feettro, che cammini . Da' Greci e chiamato U- fi fusfic fatto con una freccia a ferirpiè ; rifletta , fe feguita la voce di Cri-dto : Che non è fua pecorella colei , ghiam tutti circa l'eredità della Glo-che feguita chi non è fuo Paftore ; ria , che ci guadagno nostro Padre , Cristo Gestì . Sapete chi ha segni di

Eccli.15 ficura d' ogni veleno . L' Ecclesiasti- Legge a nostro proposito il Pagnino: stodiranno . Per la chiave fu enim-

ma il verso di Simposio : Servo domum Domino , sed rursus servor ab Most. 26. ip/o . La ubbidienza è chiave del Cielo: Est obedientia clavis Paradisi ; c percio die Cristo le chiavi a Simon Pietro: Beatus es Simon, & tibi dabo claver; perocchè Simone è lo steffo che ubbidiente . Dice adunque lo Spirito Santo : Vuoi tu tener ficuro il Cielo come la chiave ? custodisci la chiave , e ti custodirà : custodisci iprecetti, e ti custodiranno il tesoro, chebrami: Si volueris mandata servare, confervabunt te . Non perdere la chiavedella ubbidienza, e questa ubbidienza ti afficurerà il Regnode' Cieli . Il fegnonon è ancor chiaro. Ha quel Ricco il fuooro nello ferigno: vien la notte . Lascia le porte del cortile , del-la fala sbandate? No . Lo vuol più custodito. Non fiadunque pago il Criftiano dell' aftenersi dalle colpe gravi per più afficurarfi del fegno della cu-itodia, ed offervanzadella Legge: giri la chiave ancora fulle colpe leg-

aTheff-quiere; cosi fi ftarà più lontano di rompere la Legge con colpe gravi. Anche più, foggiugne l'Appostolo: Sic ambuletis, ut abundetismagis . Aggiugnete alla fuga dell' opere ree l'abbondanza delle opere meritorie di superogazione. La terra non rende la fola femenza: aggiungeilmultiplico: Ut abunde-Chrysoft. tis magis. 11 Grifoltomo: Oportet non Bem. 5. in acceptis tantum praceptis confiftere, sed etiam transcendere . Questo è il fegno più certo della Predeffinazione;

e per cui iva si lieto il Santo Davide: Plal.70. Quoniam non cognovi litteraturam, Baralor invoibe in poteniist Domini. Ho a di faglio ? lo però truovo Gesti Pa-Balogo, vedermi nella Gloria tra Angioli ; e Balogo, santi, percitè non ho conocicute let-cini, in Santi, percitè non ho conocicute let-ci in pericolo- di non effere, peop-

lettere di banchi, o lettere di cambio, za , disprezzando commettere molti

\$Cr

al minor fischio lascia anche il pasco- lo Squarciasogli di botteghe, a quanti lo per leguitarlo. Così vive licta, e servirete per appiecar fuoco eterno! co ci configlia lo stesso : Si volueris Quoniam non cognevi numeror. lo ho mandata servare, conservabunt te . a salvarmi, dicca Davide, perchè non Custodisci i precetti, ed essi ti cu- so di numeri. Quasi dicesse: lo non

contava ciò, che facea in fervigio del mio Signore, e Dio. Non tenea librodi cassa per contrapporre il numero. degli offequi, con cui pagava le fue finezze; perchè estendo innumerabili i benefizj, che gli devo, ragion non era , che avessero numero i mici riscontri . Questo rinforza la mia fiducia , e la fa passare in sicurezza : Quoniam non cognovi numeros , introibo in potentias Domini. E potrò or io rapprefentaryi, Uditori, i pericoli di quegli Spiriti stretti, e melchini , che van carichi di libri , e di opinioni per numerare, e ponderar le lor opere? Fin qui giunge a peccato grave : fin qui a leggiero . Questo non cade fotto precetto : quelto non importa perchè non è peccato mortale s: questo è difeso da opinion di veniale. E'possibile, che vi sieno Anime Crifliane, che vadano con Diocon tanta minutezza ? E non meriteranno in tanto, che Dio vada lor numerando gli aufilj, e dia loro i comuni, a cui si obbligo, negando gli speciali, che fuol dare a'larghi con se, fenza de'quali niun vince le tentazioni gravi ? Ea- Luc. 6.

dem mensura , qua mens fueritis , remetietur vobis . Anime fomiglianti imitano le Vacche della Città di Sufa, lib.7. 40 Regia antica de Persiani . Di queste nim c.1. riferifce Eliano , che facevano ogni Canfin.I. di cento viaggi a portar acqua all' 7. limb. innaffio degli orti del Re 3 e ciò con n.17. gran prontezza; ma se obbligar le volevano ad uno folo viaggio fopra i cento : qui furiofa era la refiftenza , ed invincibile da carezze, e gastighi.

Tali fono cotefte Anime, diro così,... tere . Quanti sarebbero salvi , se suf- rel a colei , che numera gli osequi ; fero flati ignorann è Lettete vane, e che fara di quell'altra, non ha offe-ingerbe, l'extre mercenarie impedif-ciono l'altrezza. Altri leggono: 200- folo nonfera la porta a peccati venia-niamo non ognoti negotiationem. O li, ma getta la chiave della ubbidien-

mor-

mortali . Persuadetemi , Signori miei , colo degl' interessi propri . Se andaste Mendoza chi i Predestinati , diduce il Mendoz. nar Re delle Stelle il Sole, ut praesset Reg. 1. ann.4. fect. 3. to plui fano diffanti tra sè; e quanto più dal fuo cuore il chiodo dell' odio : fi adunano ad centro, tanto anche Nifi videro, non credam.
più tra di sè fi avvicinano . Ecco il X. Quarta proprietà della pecorella fegno del Predestinato . Cammina il si è spogliarsi della sua lana pervestir

30 1.

che, chi ode Messa ogni di, è più diritte, crescerebbe un'amor coll'altro, Iontano di kasciarla di udite i di di e trovereste Dio, non incontrereste il precetto. Non è egli vero ? Or così Demonio. Questo segno non si ento-pur l'è, che ha segni di predestinato strato tutto. La pecorella non solo chi per custodir meglio la Legge, s'im- si conosce nella concordia coll'altre, piega in molte opere disuperogazione. ma nella mansuetudine con gli altri IX. Terza proprictà della pecorella è bruti . Ella non ha arme , non zanla concordia , onde tutte fi adunano ne , non unghie ad offendere anche ad uno Ovile. Terzo fegno di prede offefa. Crifto altresi anoi il diffe chiafiliato è l'amore, e pace col Prof. ro: Amate i voltri nimici: Ut fiisi
Jengs, fimo. Cosi appunto il Divin Reden-fili Patris vefiri, qui in Culti-sli.
J'al., i., tore: In hoc cognofernt omner, quisi Bestii miter quoniami sife poffiebana Matth.s.
Difeipali mei efii. f. dileditonem haterram: cioè, la tertade Viventi, ch' bueritis ad invicem . De' Peccatori il è la Gloria, chiosa Girolamo. Anche Hier. ibi, Santo Davide: In circuitu impii ambu- colà Saule, vedutofi perdonarla vita, lane. De' Giusti il Savio: Fustum dedu- che a man falva in quella grotta potea xit per vias rectas. La circonferen- toglierli Davide ; traffe indizidi coroza e maggiore, il punto è affai ristret na: Nune scio, quòd certissimo regna-to. Molti sono dunque i Presciti, po turus sis. Come non si avrà a coroza : Quia sicut Justi præ paucitate in diei ; se favorisce col suo calore , e Matt. (. Carry of the specific production in the specific control capital specific ca colo , che gira , fale , scende , tutto dono a'fuoi affassini ? Verè Filius Dei imbrattali. Il Predestinato cammina al erat iste . Se dimenticò in maniera le centro: Per visar rectar: il Repro- offefe, che udendo riferirfele da Di-bo gira a fozzaffi nel lezzo delle col-feepoli di Emmaus, moftrò non ri-pe : In circuitu. Il Demonio Princi-cordarfene: Quibur ille dixit: Que ? Junto. pe de Prefeiti va fempre attorno: Adunque il tegno di ngliutolo di Dio Circuivi terram . Perciò domandogli si è, sar bene a'nimici e come Tom-Dio, s' erasi incontrato con Giob : maso non credette a Gesti risuscitato Numquid considerasti servum meum sino a vedergli senza chiodi le mani: 30b? La ragion del dubio si era, per- Nisi videro in manibus eius fixuram che quel Giusto iva sempre diritto : clavorum, non credam; non credero Homo simplex & rectus. Noto io di io, che il Peccator vendicativo avrà pid, che nella ruota que raggi, quan vira gloriofa, fe non veggo, che to più si accostano al circolo, tanto ha cavato dalle sue mani il serro, e

Giusto per le vie rette dell' Amordi gl'ignudi , dar latte a bere , e fin la Pfal.40. Dio : Per vias rectas ; va crescendo sua carne a mangiare ; e il quarto sein amore, e più si unisce a Dio ; e gno della predestinazione è la limosiquanto più si avvicina a Dio , più si sina a'bisognosi. Il riconobbe Davide: unifce al fuo Profilmo Anime , A- Beatus , qui intelligit super egenum , Luc. 19.

nime, io non so come amate Dio, & pauperem, in die mala liberabit e nel tempo medesimo non potete vedere, eum Dominus. L'attestò Cristo a Zacajutare, foffrire il Proffimo. Attente, cheo : Hodie falus domni huic facta che questo non è andar per lo cammi- est ; perocchè dimidium bonorum meoato retto dell'Amor di Dio, ma per lo cir. rum do panperibus. Tutto il Paradifo

9.58.

darà Cristo stessionel suotremendo Giu- come corre rapida a gittarglisi al se-Mat. 14 dioi a Predelinai i, perché dettero no l'O immagne deprelirulima della litte rhivitto, bevanda, vefti : Elertri enum, perina la Nt. dec. Onde San Girolamo : Numquam dium. Notate, ch'ei dice la mia voce, memis un legile mala morte defum. clum, qui libenter opera charitatisex- non già le mie voci ; perchè è fegno to il Serpente, che tento Eva: Male- voci a darsi alla penitenza : Vocem dictus eris inter omnia animantia ; c meam audiunt. Al rovescio, segno è

fegni si chiari di lor predeffinazione! zelo di giuftizia contra il Reo proposto. Ma non già con coloro, cheavendo gli dallo stesso Proseta nella parabovalsente, ed animo di spendere si lar- la. Agguisa d'un figliuolo di Principe.

werk pa- ce, ed ancor egli turoffi i suoi oree- Il maggior che possa effere, risponde Pri- Richa, no pere chi Divini per negarsi propizio a chi masso. Forse le ha mandato alcun mor- vistor. crudele .

la è non ripolar le forse sperdettesi , così stimo Aimone : Punitur ista me. bic. ma ripetere dolorofi belati per tornar | retrix in lectum , non ut quiefcat , fed si al suo Pastore. Alza il capo, ten- ut phrenesim incurrat. Forse per letto de l'orecchio per ogni parte a veder intende quello di brace nell'inferno è se può uditlo ; ed udendolo , ah , così Riccardo, e'l Venerabile Beda ;

hibuit , Gran maraviglia ! E'maladet- di pecorella di Crifto non aspettar più non l'arbore, che diè materia al pec- di riprovazion, differirla : Pigritia, cato ! Vuoi tu chetarti ? mi ripiglia infegna la stessa dottrina S. Isidoro, Atanagi, Rifictti, che la fiesta licari & in die pentientiam differe, si-fider, die fronde a vedit que printi Padri gianud: Circa arboren prevoritati.

"neme Davide, che finarti da padri genetica di Corie di finarti da padri processioni di apad ab ip/a arbore tegumentum mutuantur. pecotella : Erravi ficut ovis , qua fer.7. Già non v'ha dubbio. Arbore , che periu ; perchè, se peccò come fiacco; Dom.a. paffar con essi, perchè han contras- la colpa il mostrò, sdegnandosi con

gamente in vanità, e peccati ; tutta che caduto per finistro avvenimento in la penuria per essi è poi in soccor- ria fortuna, mostra pur la grandezza rere a' miferabili. Banchettano intandel del cuore nelle fue opete, e abbo-to i tarli negli abiti, e tremano nudi mina umiliato ogni viltà. Così Davide, i poveri i fguazzano i vermini ne gra- ancor in istato di colpa, mostrasi finaj , i briognosi cadono per debolez-za . Sono viscere coteste della cari-neroso in dar sentenza di morte contra tà necessaria a chi vuol essere prede- il ladro immaginato : Vivit Dominus , stinato ? Sono questi contrassegni di quia filius mortis est vir , qui fecit Eletto ? Gran capatra han di pre- hoc. Questo si. Ma il divulgar le colsciti ; e che lor debba succedere , pe alrrui : l'affordarsi alle voci di Dio come a quel Riccon crudele , che per deteffare le proprie : il viver lieto per non udire in vita i gemiti de po in teo stato, mal segno, pestimo severelli, si turava gli orecchi; morto por le diedi io tempo, dicea Dio co e portato in Chiefa a darglisi senell'Apocalisse parlando della impudica poltura , nel cantarglisi sopra il ca- Jezabella , perchè pentissesi , e non poutura , net cantarguii topra il ca- plecatera , petano, petano petituda e into davero da Miniffri del Templo II ni- vuole: Dedi illi tempou ; na penitera diseccio confueto della Melli : Re- tiam ageret 6 non tonii panitera di Panaso, articola estrama dona eti Domine ; il il fornitatione lea, Or to la puntior com lib. Calam, Santo Croccinito dall' Altar maggiore gettaria in un letto. Esce ego mittam Haim. eam in lettoma. Esc quello ell'agdingo? Apras. ne' fuoi rappresentanti negato si era bo ? così Pannonio: In egritudinem: 6 Ven. udele. Ma questo sarcbbe rimedio, non pena, Be a ibi. XI. Quinta proprietà della pecorel ripiglia S.Pascasso. Forse una frenessa? Primas.

Complete Complete

Justo Dei judicio agitur, ut in letto fentenze truovansi eseguite cost, dopo pame jaccat aterna, qua mifero in motte. Escono due Agricoltori a la lecto libiatinis fraviri. Pure più ortibil vora: nella campagna: ut in veste di inferno? Si, perocchè, cotesto lettoè la falfa ficurezza d'una sal Anima pecma, che ripofi nel fuo, peccato; per-metterle, che adagiata, e giuliva dorma nella mala fua vita; questo è il garimedio. Chi de'due che dormono, fi desterà prima, un che si coricò su le pietre, o un che giace su le piume ? Chi su le pietre: perché lo stesso difagio non gli fa profeguire il fonno in quiere. Così, se pecca il Predestinato fla come su' sassi, fenza riposo, punto dalla fua coscienza, e con ciò fvegliafi alla penitenza alla prima voce; ma chi dorme, queto ful fuo peccato quafi in letto di foffice feta, lafcia possedersi dal fonno; ficche verun grido non basti a risvegliarlo al pentimento. Mifero, infelicifimo; e che chiari fegni di reprobo! Questo si , ch'egastigo dello silegno di Dio: Mittam eum in lectum. Penitenza, Anime, penitenza presta, per aver segni di pecorella di Crifto! Oves mea vocem meam audiunt ..

XII. Accenno, più che spiego, il resto de' fegni della Predestinazion, La pir.c. t. intrare in Gloriam fuam ? Grida il ditas fervatur; ma l'altro, che discolo 91.

Chrifos. Blosio: Non est ullum certius signum lascia impunito, resterà nudo, e men-era, de Divine electionis. Un'assistio in pa-dico: Ille autem dimissus, exheredazienza: Beatum hune puta, ce ne da tus est. Leggo, che iti gli Angioli a certezza il Grifostomo; e nel vedere strugger Sodoma, avvisarono a Loth il un peccator felice: Ne pitaveris il- farne partecipi i fuoi Congiunti: per-tum beatum. La caufa è decifa . All' chè si falvasiero colla fuga. Prevenne Epulone usci decreto da Abramo : con tal notizia Loth alcuni Giova-Tu verd ermiarir; e a Lazzaro men- ni, che doveano effer matiti alle fue dico: Hic confolatur. E notate che le figlipole : Surgite , egredimini de Gen.19. Tromba Quaref.

gaftigo ci fignifica quel letto, ripiglia feta, l'altro di canovaccio. Prefumete Primafio. Più che frenefia? più che pure, che il primo andrà lacero in di di festa, il secondo ben vestito. Due Vacche sono nel vostro podere: l'una catrice: Leclus datur intellivi fecuritas da mane a fera fotto il giogo: l'alera delinquentium. Il lasciar Dio un'Ani- libera in erba dolce, e fresca. Cui dite felice? Quest'ultima. Oh che sbaglio! Questa ingraffa al macello; quella è cuttodita dalla follecitudine del stigo più atroce, che può egli dare ; Padrone a vita lunga .' Similitudini perche cosi le rende impossibile il suo belle di S. Gregorio. Un Medico af- Greg. fifte a due Infermi: all' uno permette 121. ogni voglia: coll'altro va con riferba: Mor.s.4. taffagli il bere, il fonno, gli dà forfi amari. Di questo ha speranza, di quello è vicino il funerale. Un'Agricoltor fu l'Ottobre caccia il grano a fi lungo Chryfef. stento raccolto, il getta, il seppelisce hom. 4fotterra, gode che per le pioggeimpn. ad Pop. tridifca, benedice i tuoni, giorfce all' ingombrarfi il Cielo, ride alle grandini. Non fa così colla paglia. Nascondela nella fommità della cafa: la difende anche dall' aria: se vuol trarla di là , la ftringe in tele , in reti ; e fin l'adagia su' carri. E in tanto il povero grano in sepoltura a farsi fradicio. Uomo ingiusto! uomo crudele! Anzi provvido, anzi cortefe, Così è trattato il frumento, così la paglia; perchè della paglia è migliore il frumento. Il frumento è opprefio, perche rinasca, e sia cibo de Re; disperfesta proprietà della pecorella è la pa- so è custodito. La paglia intanto è zienza, onde fenza refistere soffre che gelosamente guardata. A qual fine ? la leghino, che la tofino, che le tol- A darla alimento alle bestie. Espressive gan la vita. Questo segno di elezio- vivaci di S. Giangrisostomo. Adunque ne non folo annoverò Cristo nella fua in questa vita i travagli son pur indizi dottrina: Beati qui persecutionem pa-tiuntur; ma come capo de Predesti-do il Padre punisce il figliuolo, dice Luc. 24. nati, il confactò in sè stesso: Nonne Agostino, mostra che l'ama, e che sel Aug. in Riofinf. hac oportuit pati Christam , & ita conferva orede: Quia huic cafo hare- Pfalm.

toco isto, quia delebit Dominus Givi- futuri. Che più bel simbolo del settimo tatem hane. Spuntò l'alba del di seguen- segno del Predessinato nella divota freexire deberet de Sodomis, nontantum

cem meam audiunt. hom in treme, pabulum copiosis, avidisifque gli aktri lebbros, che non vi s'immer-Hexam, ventri ingerunt; perinde quasisibi via- lero, attelta Gesti, si rimasero senza sicum providentes pro indigentia cibi falute, ccon lalor pelle; Nemo corum Luc.4.

te; e gli Angioli facevano iftanza a quenza degl'importantiffimi Sagramenti Loth, perchè ne uscisse colla sua modella Contessione, e Comunione? Delglie, e figliuole; anzi gli fecero alcu-na violenza tirandolo, come altresi l' che v'è confusione a grazia, e a gloaltre per lemani: Cogebant eum. Apprehenderunt manum eiur, & manum saiur, de della Comunione profeti nxorir, ne manum filmum eiur. Et Crifto, ch'è Pan di vita eterna a chi eum aliqualiter violenter traberent, ne mangia: Qui manducat hunc pa. Jean. 6. foggiugne l'Abulense. E co' Giovani? nem, vivet in aternum. Adunque il nulla di ciò. Gli fecero avvifati si ; Criftiano, che spesso degnamente gli ma non usaron con essi tal forza ladopera, avra gloria, e vita immor-Trovò qui il fegreto della Predeftina- tale; ed all'opposto, non le avrà chi zione lo stesso Abulense; Pulchra se-gli nausea. E primieramente quanto al-creta latent hie de pradestinatione. Si la Consessione. Segno di aspettare un certamente; perché l'adoperar violen- grande Ofpite, di attendere festa di za a Loth era fegno, che usava Dio nozze, è pulire, guernir la Casa; dodi mesericordia con esso per salvarlo ve no, non si sperano, non aspetta-dall'incendio: Eò quòd parceret Domi-no. Or qual Anima mostrerà di Prenur illi; dice il tefto. Chiosa il Tofta- pararsi al ricevimento del suo Dio, del to : Si Deur nonjudicasset, quad Loth suo Spolo Gesu; la fordida, la trascurata, oppur la pura, la ricca? Capo instarent Angeli, ut educerent eum. Ed crinito, cui spesso non purga il pettiall'opposto, il non far violenza a'Gio- ne, è rabbustato, e lordo di vermini vani era indizio, che usava Dio con abbominevoli : coscienza scapigliata, essi di sua giustizia lasciandoli perire: dove frequentemente non entra lo stret-Quia Deus non pepercerat illis', non to pettine d'un'esame sottile, d'un soccuraverunt Angeli, quod inftaret Loth corfo efatto di Confessor favio, è in ducendo eos . Adunque , diduci ora ifcompiglio di colpe , e rofa da' ver-Criffiano, la violenza, con cui ti git- mini della findereli. Starà ella abile, ta Dio in un letto; con cui tistrugge e pronta per le Nozze eterne nell'ulil capitale; ti permette il disonore ; eti tima infermità? Un povero, che non manda tribolazioni, esser segno, che ne cerca, vuol perirc. Ti manca la graha cura comedella Vacca del giogo, come zia, e non la chiedi più volte in Condell'Infermo di fperanza, come del feflionale? Infermo, è fuggi la medigrano della fua menfa , come di fi- cina? Sordido, e fehivi l'acqua ? Sai gliuolidi eredità ; e che qual Loth ti come diffinse Salomone tra i fanciulli, salverà dalle fiamme dell'Inferno: Eè e le fanciulle propostigli in confuso quèd parceret Dominus illi . Ma tu , dalla Reina Sabba? Ordino, dice Gior-Peccatore, che virendo male abbondi di profperità , diduci il confeguence la fua prefenza conche con acqua , e in sale. opposto: Quia Deur non proprecrar che tutti fi lavassero in esse. I maschi islir. E conolecte tutti, ch' è signo di generosamente a mani piene inondaron-predessinazione patir, come la peco si i volti: le semaninelle con gran rirella, con pazienza: Over men vo- guardo per una fola volta con veli bagnati appena, si lisciaron le facce. Con XIII. Settima proprietà della peco-rella offervata da S. Bafilio è il man-Criftiani . Il Naaman lebbrofo dee lagiar con special avidità in finire il di; varsi nel Giordano più volte, se vuol 4. Reg. e in commiciare il Verno a prevenir pegni certi di falute: Lavare sepsies in s. l'imminente penuria: Oves, accedente Jordane, & recipies fanitatem carnis:

munda.

mundatus off , nifs Naaman Syrus . ged avrete fegni di predestinazione : Deh, perche non badare alla maniera Over mea vocem meam audiunt.
di lavarci per divifar fe fiam uomini XIV. Ottava proprietà della peco-

Orig.bo. ammonisce Origene, non si dà noja, ricorre nell'orazione al suo Dio; e

Apoc. 22.

Mar.11. di flagione, non trovò frutti, la ma- Nierembergh, simile all'uom disperato, die Chr. cerca il defiderio di Crifto, vive espo-

Paul et S. Paolino: Propter nos scriptum est. Et misericordiam suam a me. Inscris-33.

Apocal, che ad ogni mele maturava frutti no- videris non d te amotam deprecatio-22.

Fabr. lingua, ma dalla pena d'un Autor culto a Dio, fi aggiungerà la divozion in Aud. grande : Similes nos decet effe ligno tenera, folida, e vera a Maria San- Boline, Dom.7. vite, nt fingulis mensibus fingulos pe. vistima, Madre sua, e Signora No- in Ca. toff Pite culiarium bonorum operum fructus eda- fita; che pur ci si è dato a vedere una den. E.

1615. mar, ndi Confelionem, & Communio-greggia di pecorelle ginocchiarfi in- V. Mail
2.3.1. mem menfirnam. Frequenza, Cniftiani, nanzi una Immagine della Reina del co.

prodi alla conquista del Regno de' rella è ripetere i belati; segno di pre-Cieli; quando il Faraone infernale , destinazione nel Cristiano, che spesso mine imbelli; teme degli Eroi, sioè ; segna i tempi sgiacché nel coricarí, d'Arnime virili , che lo distruggano ; cd alzarsi piega ella le ginocchia in Ite egualmente discorrendo circa la tetra. On il bel segno di pecorcila di Sagrolanta Comunione. La frequenza co Principi partonifec familiarità, la orazione! Se bela la peccorella, è familiaria i avori. Il legno yerdenon cile, che il Paffor la rinvenga, e non arde avvicinato una volta fuoco. La fi perda. Mifera, fe il Lupola stringe sperienza c'infegna, che chi si comu-nica una volta l'anno, quasi tutto l' sa malagevole è, che non finisca tra anno vive in peccato; e chi spesso si quelle prese la vita. Il buon Ladrone fortifica col Pan de' robusti, raro è, si salva, il reo si danna. Quello ha che cada. Truovo due Arbori nella libera la voce: Domine menerno meis Luc. 23. Scrittura: l'uno veduto da S. Giovan- l'altro è stretto dal Lupo infernal nel-

ni in mezzo la piazza della Celestial la strozza. Datemi un' Artefice , che Gerusalemme: In medio plate e que il-gitti via da se gli stromenti della sua gnum vita: simbolo del Predestinato, arte; ch'io piangerò la mendicità della fopra cui mai non cademaladizzione: sua famiglia. L'arte del ben vivere in Et omne maledictum non erit. L'altro un Cristiano consiste nell'orare. Non riferito da S. Matteo lungo il cammi- ora? farà povero di foccorfi di Gra-

no: Videmus fici arborem unam seus zia, perirà. Anima senza orazione, viam; e questo è iminagine del Reprodica S. Giangrisostomo, è Città senza Chryss. to malactico da Cnifto: Numquam ex bo malactico da Cnifto: Numquam ex te freduranfeatu in fempiteram. Or perche tal divario? Petche il primo figlio con frutti: La licaja ducvol-te l'anno. Crifto vi fi apprecis fuor l'anno, Crifto vi fi apprecis fuor

la diffe: Non evat tempus ficorum. At-bore, che porta frutti una ò duevol-orare alimentafi l' Anima. Donde fi le l'anno, e non ad ogn'ora, che gli sperava predestinato Davide? Dal ve-

dersi mai non estinto, anche in mezfto alla maladizzione, non per se; ma zo alle fue colpe, lo spirito di orare: Pial 61. per effere immagine del Peccator traf. Benedictus Deus, qui non amovitora-

Et misericordiam suam a me . Inferisin quibus Deus efcam suam semper vult ci Cristiano anche lo stesso per te Aug ia invenire. Non così l'arbore della vita, Agostino ti consiglia, ed ajuta : Cim Pf65 . velli. Per men/es fingulos reddens fru- nem tuam , ficurus esto, quia non est Etum suum. Sapete qual frutto? Quel- a te amota misericordia ejus . Molto

lo della Confessione, e Comunione più chiaro fara questo segno di peco-ogni mese. Uditelo non più dalla mia tella di Cristo, se all'orazione, che'è

Pfalt.V. 6.1 L.

Ansel. farci spesso dà per caparra di falvezza catori, e de' Predestinati. Parlo col Ecth. 4 dicium effe comecto. Questo e appunto vangelio? A chi ciò diffe Gesu? Non Oute. Era Aditata Sacerdote in tem-po di Davide, e fece polica le partidi pellats fed generali vocabilo Dispipe, for Adonia contra di Salomone. Salique- pulum divis quia, inquantum Difespe, for sti al Trono di fuo Padre: tollela vi. liar, Filliar el Aderie. Sia dunque so. ed Bass. ta ad Adonia . Aime , Abiarar , tu lida , fia vera la divozion di Maria fe' morto ancora! Cosi dovea remer- che questa sola è pur segno certo di fi. Odo, che Salomon gli perdona : Predestinazione.

Equidem, gli dice il Re, equidem vir 3. Beg.2. mortis es ; fed hodie non te interficiam. Il motivo di tanta mercè pur fi esprime da Salomone : Mi sta fisso alla mente, che portafti fu' tuoi omeri l' Dei. Ahi quanti, ahi quanti avrebbenerezza la pena del dotto Oforio Ita multi in Infernum jam effent trufi,

nifi hanc portaffent Arcam in corde gnori, ch'io fin dal principio vi diffi,

Cielo nell'ufcire a' pafcoli, c. nel tori- profeguano. Diè Gesì a Maria dalla marlene. Udite l'innamorato di Maria, di Croccen Giovanni tutti noi perfiglito- il Beato Alano de Rupe: Habenibur II: Bee filiur tuur. Diè a Giovanni perdevationes ad Deiparam, figura est Madre noftra Maria: Etee Hatter tua. ordinationi ; or pradefiniationi permagnum ad Gloriam . Anche il pen- costitui da quel punto Madre de' Pecde excel. eterna S. Anselmo: Cui concessum fue- divotissimo Ossuna: Juxta Crucem erat Osuna rit sapè dulci studio posse cogitare de tanquam Mater omnium Pradestina- fer., 61. Ecel. 1. illa , magnum promerenda falutis in torum. Avvertifte però lo stil dell'E- in Qua. quel gittar radici negli Eletti, che ferif- a Giovanni; al Discepolo: Et Discise in nome di Maria l'Ecclesiastico : pulum stantem : dixit Discipulo. Già In Electis meis mitte radices. Questo comprendeste il mistero. Maria è Ma-Ella medefima promife a chi l'onore- dre de' Peccatori, è Madre de' Prerà colla sua buona vita, cioè, gli da-rà l'eterna vita: Qui elucidamme, vi-lontà di Cristo in Croce; ma di que' tam aternam habebunt. Il respiro non Peccatori, che faranno Discepoli: Difè fegno di vita? Vita immortale avrà eepoli della sua dottrina, Discepoli dunque chi spesso nomina Maria delle sue virtu. Torna a farsi udire l' Udito. Era Abiatar Sacerdote in tem- Oforio: Non eum nomine proprio ap-

#### SECONDA PARTE.

ILtima proprietă della pecorella è l'umiltà nel fuo cammino senza rizzarsi su' piè, come i ca-Arca: Quia portafti Arcam Domini pretti, a rapire agli arboni rami. Ultimo fegno di predeftinazione manifettafi ro sofferta là morte eterna dal più nell'umiltà e di riprovazion nella supervero Salomone. Gesti Giudice, e Dios bia de Criffiani. Lo fcopri S. Gregorio: Gree, L. Sapete, che gli salvo? che intercedet- Evidentissimum Reproborum signumes, 34. mor. te lor perdono? L'aver portato l'Arca Superbia; & è contra, humilitas, Ele- 211. miftica, nel lor cuore. Bacio per te- Gorum : Sapete perche ci volle come Majth. fanciulli Crifto? Nife converse fueritir , 18. & efficiamini sicut parvuli; Sapere, perche fi chiamò egli non folamente Paprim ae fuo. Rissovvengavi però , riveriti Si- store, ma porta di pecorelle? Ego sum offium ovium. Perche non s'entra in Tos. 10. che vuol questa divozione a Maria ef- Ciclo che abbassandoci. Hanno i Cafer folida, e vera. Non ama certo la ftelli non fol le porte, ma le postier-Madre, chi a' fuoi occhifenza cagion le, ò sportelli. Com'entranvi gli uole uccide il Figlinolo. Non è marchio mini di mole grande? inchinandofi, indi Divoto di Maria, nè fegno di Pre- corvandofi. Grandi di nobiltà, Grandi destinato recitare il Rosario, digiunar in lettere, Grandi in arme non v'ha altra un di la fettimana, e tutto insieme porte del Paradiso, che Cristo umiliatos Guarr, non cessar di crocisiggere Cristo con Feso sum ostimo. Non vi sperate passare, apid. odj., sperajuri, dispaeslià, sture. Oh! de non umiliandovi: Guarrico: Me — 7.1m. Ella è Madre de Pescatori . De Pec- go incurvetur altitudo virorum, cor jo. 10. catori peschè la finiscano; non perchè hujus humisitas non admitti. Umilei , dun-

B.M.

#### Nel Mercoledi dopo la Domenica di Passione, 293

dunque non pur di sentire ognun mal più chiara de' Predestinatis tali sono i Fial.30. Posizioni di Dio. Cosi Davide: In ma- ranza nella Grazia. Chi di quanti mi nibus tuis sortes mea. Non cerco forte ascoltano, non penetra il sen della sua Novar. Sclo il Novarino: Quadam Predestina. co: Sigmon fuerit funiculus iste cocci. Lyra in 4. 1. de sè un Uomo Santo: udi rispondersi nel ta fretta? Per più afficurarsi, risponde Inf. ch, suo cuor da una vocé: Fa quel che fa- il Fabbro; perchè non si sa l'ora, in em Ludol. lieto, mortin pace. Più. Ad un buon Quia de adventu corum incerta erat . Fabr.in P 2.6.50 Religiolo diffe un' Amico aver saputo da Via su dunque, Fedeli. Vedeste già i Auttor. P. s. tit. fuo Macftro di spirito, in veggendolo, Presto ad abbracciat le tribolazioni. 1. . . . disfacevali in lagrime. Dopo lunghi , e 54. ealdiffimi prieghi a faperne ragione, in-tefe, che piangea per piete prevedendo: a umiliarviper capir per la porticciuola.

XVI. Su basti. Tal'è la Fisonomia ta così sia,

Tromba Quaref.

delic.

88.

di se stesso; ma d'umile loggezione, di liegni sicuri, e principali della Predetticonformità, e raffegnazione nelle dif- nazione; de quali è figillo la perfevedeterminata. Sia qual fi yoglia purche Anima ad efaminar fe la tiene : E fe sia qual volete, e purche passi per le trova dubbio, è certezza di non avermani vostre. Non vo' saperla, eppur la; chi v'ha, che non proccuri di racviverò liero; perchè baftami il faper quiftarlafi? Si cari Uditori, Satagite. ch'ella è in vostra mano. Questa stessa Ed a qual'altro affare è riferbata la voconformità nell'ignoranza della prede- ftra follecitudine? A voi è ben noto stinazione su gran segno nel Santo Re, ciò, che sece Raab. Le avvisarono gli è gran fegno ne' Criftiani, che l'hanno Esploratori, che il cordon rosso era il di Predettinazione. Prima di me ferif- fegno di falvarfi dall'incendio di Geri- I ofio 2. tio nota est , equo animo ferre , se nesci- neus ; ed ella espose nella finestra il fe. 101 2. re effe pradestinatum. Eccovene poehi gno: Appendit funiculum. Quando l' esemps tra i molti. Oh s'io sapessi se espose? Al medesimo stante, dice il Li-son predestinato, dicea angoscioso tra rano a Statim appendit. Or perche tanresti, sapendolo, e sarai salvo. Visse i nimici verranno a struggere Gerico: Dio, ch'era Reprobo: Non per que- segni della falute: sapete, che non v' de SS. fto, rispote l'airro, lascerò la penicen-za, e faccia Dio a suo modo. Fu rive-so l'accia Dio a suo modo. Fu rive-so l'arismo, Presto a mettere in opera i se. 55. lato al medefimo infausto Araldo, ch' gni. Presto ad avvivare la Fede . Preera quegli del numero degli Eletti. Piu, sto ad amar Dio. Presto ad onorare il ancor più sece un Monaco. N'è lo Prossimo: Statim, statim. Presto a Storico S. Antonino. Accorfefi, che ill far limofine. Presto a far penitenza. lo col lume di profezia, dannato. Con Presto a gettare il figillo con la persevegran ferenità gli rispole: E per questo ranza: Statim, statim. E se il segnodi in joi. piangece? Non e Dio giusto? Adunque Raab significava, comeattesta la Glosa, giustifiliamanente mi dannerà. Lodo la il Sangne di Gelucirito, presto a progiuftizia di lui, accetto da quest'ora la fittar del ben di questo Sangue; ed a tentenza; ma non percio lafcero di fer-virgli. Strano evento! La notte appred-to del medefimo Sangue con tante colso rivelo Dio al Maestro, ch'era pre pe. Presto su, presto presto a piè di deffinato il fuo Difeepolo. Chiuda que- questo Dio crocifisto, eppur pietoso; sti egregi fatti una Donzella. Tentava- che solo un gran dolore, un gran gela il Demonio dicendole, che affatiea- mito può farvi degni d'una gtan mile-vali in vano a divenir Santa, perche ricordia. Via fu, al buon l'aftore pedoveafi dannare, Rifpofegli: Cosidun- corelle fviate: Oves men vocem meam que fara? Nell'Inferno non s'ama Dio; audiunt: Voi fategli udir la vocevostra ti do grazie dell'avviso. Mi sforzerò ora nel cercargli merce; egli vi farà udire qui d'amarlo più fervorofamente per la fua nel darvi perdono, e falvarvi ; mentre averò vira. Si può dubirar, Cri-ftiani, che in queste umili rassegnazio-destinazione, poi col godimento della ni dettero tutti effi fegni chiari di Eletti? possessione eterna. Per sua infinita pie-

Interl.

Nel Giovedì dopo la Domenica di Paffione.

## MADDALENA NE' DUE TEMPLI DELLA CONFUSIONE, E DELL'UMILTA'

Ecce Mulier, que erat in Civitate peccatrix, ut coznovit. Luc. 7.



una costumanza stranissima de' Greci Che? Nelle medesime lettere iniziati-stato sibelle, questa era destà la co- la P il Peccata: Remistumur sibi peculiario si consumara folionne. In mezzo alla mag- cata. Se già restà alla Grazia: e puoi gior piazza della Città a questo fine già ditri Compatriora agli Eletti nel Gregvano due Templi y della Consulta di Grazia: per si mainte pero, che al fecondo del Tem- il gratulazioni, e tripudio. Via non più laminte pero, che al fecondo del Tem- il gia diano ficandalo di Gertuslamme i più divari adito foliamente dal primo. Isti l'elempio del Mondo: non più lacenti di di danazzione alle Admire, si ficultà in cui erano inelle le tre ler- l'Alumna delle delizie si il probligio etre, che or or dirio. Nel Tempio del penienza: non più l'Istolo ded della Consissione precedevano le lagri. la Città, se la Innamorata di Crime, i penienmenti, le supplicie: Nel le Dilexir multimi, dillexir multimi. Tempio poi della Umilità a piè della Si è epilogato tutto. Si è afferito, Statu a, jimmagine della Repubblica, e lee tutto fi monto in Maria Maddaflato ribelle, questa era desia la co- la P il Peccata: Remittuntur tibi pec-Statua, immagine della Repubblica, che tutto fu molto in Maria Madda-tra baci, e ringraziamenti, al grido lena: le lagrime molto: la confusione d'un Banditore, che spiegava quella sti molta : la dispiacenza sti molta : R, quella T, quella P, in queste vo- molta la generosità a sprezzar tutto, n, quetta 3, quetta 17, in quette vo inonta la golectoria a special de la cic. Réfliuti Per Popular, Requiva il e fruitri molto il volore a prendero in perdone, e la pace. E qui finalmente colto il Mondo, e ancoro si flessa; i clamori, i giubbili, le congratula- Dilecti muttains) oppur con cio volle zioni. Maria Maddalena, ribelle tu dir Grito, che quanturque in Madpure sitti giuta con considerati della c

Hi nonancora attento a i tria de' Giusti vivesti a' vizi morta prodigi dell'Amore, e alla Grazia: Peccatrix. Felicifilmodi, della Misericordia del in cui rivolta a tuoi errori: Ut codella Mifericordia del in cui rivolta a tuoi etrori: Ut conforto Dio non neha frupico, fifiquefta mae tina uno fguardo in Ma-tia Maddalena peccatrice, in Maria Mandalena pectatrico e in Maria Mandalena pectatrico e in Maria Mandalena petitria. Come quefta gran novità avveniffe, la qual fixenza dub: fiti fipingerti al Tempio dell'Umilità e bio una dell'opere piu ammirabili del. la potenza, della pietà del Nazzare. Lachromia sapia rigare: qui a i più uomini, vo' io farvela mafificità con inno ad udire di bocca al Salvadore una coffunnaza transifima de' Grecii Cele Nelle medieme lettree inoizia. in Civitate peccatrix, Esule della Pa- gon del suo amore, dileguasi ogn'al-

Hierof.

tra cofa , e folo il suo Amore fu bronzo ; ma su cristalli fragili : non

cumenti nostri. Riceveteli.

Claustrali, Cavalieri, Plebei, Ricchi, ferinat mulieres infrime. Selama però in Evas. Poveri stutti a fupire, tutti a con ragionevolmente la Chiefa, e S. Lu. 185. fondervi, tutti a sperare: Ete. Mu-ca: Etee mulier. Una Donna e colei, lier. Una Donna dopo errori si orri- che vi propongo per ispecchio di pedi feppe falvarsi: una Donna, una cre-ta più fragile, ebbe virtu da ammen-darti. Del non imitata porta per voi dardi. Del non imitata porta per voi dardia, pi munzi a' precessi la malvaaddursi discolpa? Cosi l'Evangelista ; gità Ecce mulier. Omnibur, qui voe cosi Dio nel fuo Efodo , laddove lunt veniam promereri , cosi pur di fil lasciata memoria effere stato suo Maddalena S. Ambrogio, magisterium ordine, che nell'antico Tabernacolo prabet.

alzaffefi conca, ò lavatojo dibronzo. Ma su qual base? Su certi specel j of-ferti dalla pietà di alcune semmine. Ne parla con qualche pietà l'Evan-

hom. 17.

numero il numero d'uomini ò che rocchè era ella stata, come poi Madesposero, ò che spesero la vita per dalena, cagion d'innumerabili colpe; non peccare, o in pena di aver pec- in molti di commissione, d'omissiocato. Ebbero speciale affistenza. Per ne in moltissimi : In Civitate pecca-

ogni colpo ha scudo la malizia. Si el trix ipsius Civitatis satta sueratipsa ripiglia Dio . Pongafi dunque la mia I eg- peccatum . ge non fopra specchi di acciajo, ò di

molto: Dilexit multum . Mostrerollo sopra specchi d'uomini animoli, e robupiù chiaramente dandovi a vedere nel sti; ma sopra specchi di donne timiprimo Tempio della Confusione Mad-dalena peccatrice ; nel secondo dell' perchè al veder sostenuto tal peso Umiltà Maddalena pentita, e aggra dalla debolezza, resti in credito di ziata. Le lodi di Maddalena faran do- leggerislima la mia Legge: Onur meum leve; resti il Peccator più schivo rin-Il. Con un Ecce, voce che sveglia corato; e chi non vuol tollerarla; a special cura, invita l'Evangelista a confuso: Vide Legem Dei, conchiude veder Maddalena nel Tempio della il dotto Vescovo di Barbastro La Confusione . Sembra , dunque , dire Nuza , quam fingis tanto pondere pre- La Nu-San Luca: Ecce Mulier . Saccidoti , mentem , ut importabilem judices , eam 141.4.

III. Ed eccola, in fu le prime, ri-

Udire il Testo: Fecit & labrum e- gelista, ripiglia S. Pier Grifologo: Jam neum cum base sua de speculis mulie- non peccatrix solum, sed ipsins Civirum. Bronzo su vetro? Mancano ala- tatis facta fuerat ipsa peccatum. Ella bastri, diaspri? Speechj siano: Vuol il peccato di tutti, perche per esta Gregor. Dio cosi: Cum basi sua de speculis. tutti peccavano: cosi il gran Santo Anton. Gran mistero! cel discisera S. EGrego- da Padova: In Civitate, ubi multor Padu. in Evil, rio: Labrum ansum Lax Dei . Or traxerat ad peccatum. Ella il peccato in hac perchè questa Legge ha a poggiar so- di tutti, perchè in un peccato pub- Fer. pra specch? Petche vegga l' uomo, blico peccano tutti: il Superior, che che questa Legge non è grave-si, non rimedia i li Predicator, che non qual la immagina. Veggianlo a pruo-riprende; il Giudice, che non punista, ripiglia S. Giangrisottomo. Dioti ce; il maledico, che ne mormora: il comanda, che tu non pecchi: ò che complice, che lo difende, l'adulatore, fe, tua feisqura, peccalti già, tu tene che lo papa; e quanti indovingazioni penti, digiuni, it itatti con qualche d'impedirlo, è correggetto, diffinua-afprezza Infopportable pefo! grida lano; costil dottiffino Gafpat Sancheza la tua apprensione. E Gesi morto di Croce? Fu Uomo-Dio, tu tripon-da omnibus pecarsi censtru. Petrò Sanchi di E Maria consilmata da ftenti? Dio nel rimproverar quell'altra pecaca da Jar. Fu privilegiata per gazia. Eja orgo trice folenne: Polluifit, diffice, pollui- 3. " Constitutioni del fe, tua sciagura, peccasti già, tu tene che lo palpa; e quanti in obbligazion tibi bomines proponamus . Vedi fenza sti terram in fornicationibus tuis ; pe-

IV, Maddalena deh come fü? Man-

cò forfe cura in ben' allevarri a' tuoi | pj co' passi di Maddalena a divenir Fabrin pio: il tuo nome medefimo lo con in Civitate pecatrix, nov. de educata. Padri felicissimi di Maddale- za fine all'Amor pierofissimo di Ge-S. Sthe. na, fu le cui Anime non può appog- su, vero Gesu con Maddalena, Non Majid. Die fa, fe tal Priturna avranno nel ta, egli Reffo la guida al Tempio del-fuo fevero giudzio canti, e tanti Pa-leti Carollier, Ma fe del mai di Mad- loftomo, ed Effren i Coome. Adifanta-percar. traicuragane di Maddatena. Imparo juna Predica dei Kedentore, futte per a printin ella virtu, timori di Dio nel Tempio; curiofida, fuffe violenza dolciffima In. [fr., in.] ½/o., che prò pur non di meno, se Sentina tale al euore da Crifto, calamita de multi-hom, in intepuit, demuno obrignit, come otti. cuori, Maddalena portovisi. Punto Lie. bas fer, mamente di lei il Pifano? Cominciò di gran forte per lestu, trorassi araza za lei.

faporfi da chi gli ful tolta la vira? da un' uom plebeo chiamato Aod . In campagna forse? Da folo a folo in stessa. E le guardie? Superò tutto l' bro: al fianco non finistro, come è la spada: Et aceinctus est eo, riscrisce il Lirano: Ut videretur in armis inexpertur; ed era egli intanto ambideutraque manu pro dextera utebatur . Cosi quell' Aod ò trascurato, ò vi-

più perderfi in eterno naufragio di fuo. infixitque eam in ventre ejus. Temere, Cristiani, ogni pericolo; mapiù d'ogni pericolo, remete il non temerlacere, gior fcomposte, specchio inlo Speffo odefi di bocca a' Monda- franto, e i rotti lacci della propria, ed altrui perdizione. Colà chiuse in ni: Che importa ciò? Che danno può l fare il naftro, la gala, la veglia, il giucco? Che importa? Importa il trovarii adito il Demonio ad entrar, per sparlar di sè co' finghiozzi.

lipcio Tulit sicam de dextero semore

tal frode, nell'Anima fenza refister- VI. Ahi, Maddalena, dicono più glifit Importa giungerfi per tai princie gli occhi , che non le labbra . Ove

Padri? Non puoi tu dirlo. Tieduca- finalmente lo feandalo della Patria : rono tra le mura religiose del Tem- Sensimintepuit, demum obriguit. Erat

V. Ma grazie fenza numero, e fengiarfi la ribaldaggine della figliuola . [la vuol più ribelle; egli fteffo la invidalena non sono in colpa i Genitori; za, e preghiere di Marta amantislima & Phaa chi dovrà dunque imputarfi ; alla Sorella fi dispon Maddalena ad udire rif. trascuraggine di Maddalena . Imparò una Predica del Redentore, susse per Estrem

col pochetto da fervida a farsi tiepi- tar Cristo in quel punto dello stato mil. 18. da; indi fredda a fchivare pericoli, a miferabile dell' Anima in peccato, dell' a nun. mantenersi scrupolosa di colpe minus orribile suo Tribunale, e delle pene 38-te : usciva per vanità, non per lasci-interminabili serbate a pertinaci. Ogni via; adornavafi per parere, non per voce, ogni gesto era freccia focosa a piacere: Sensim intepuit, demum obri-guit . Il disprezzo de pericoli è egli di tutto l'amore: offenderlo ingiusti-

zia, crudeltà. Al Sommo Bello non dunque la origine de' più gravi danni . Udite a maggior pruova . Mori doversi odio: all'Ogni Bene non domileramente Eglon Re di Moab. Può verfi ingratitudine. Ad una Mifericordia infinita mal corrifponderfi fenza metterfi fine alle offese. Dio Santo ! Ad urti si validi qual porta di diauno scontro? no . Nella Reggia sua mante non caderebbe? A fiamme si tervide qual gielo non disfarebbesi ? aftuzia. Vestisli Adon un fajo seab Cede dunque la durezza, disteccii l' antico ghiaccio nel cuor di Maddain commun uso, ma al destro cinse lena, e sece veri i vaticini di Davide: Emittet verbum fuum , & liquefaciet 147. il capo torzo de' Giudici, subter sa- ea. Già quel legno verde suda, o piagum in decetero semore. E perchè ciò gne all'aura sola di quel benigno suoco: Flavit spiritus ejus , & fluent aque. Cuopre il volto col velo per ftro , avvifa il Testo stesso : Quia piangere men guardinga. Fini la Predica , riportafi rapidamente a cafa , favvi un mar colle lagrime; e fuscitandovi co' fospiri tempeste, per non

> una le palme, e ftrette tra sè le dita, riponfi addolorata a parlar con se, a

fiamme, gitta entro quell'acque gale

fufti?

Mi fia riftoro il travaglio a rinvenir-ti, e più dolce forte mi fia il lungo cercar di te, che l'incontrarti. Picco st appunto nel letto della fua oftinazio-

fufti? chifei? L'onor, l'Anima, Dio, ve spesa il morir di stanchezza a do-2. Petr. oggetti fozzi : Oculos habentes plenos ve non è Grazia, non è Dio. Dove anche eterne, l'eterne perdite di tante | quod accubuiffet in domo Pharifai. Anime da te fedotte, e dannate. Cieca troppo, quanto tardi apro gli oc- nobbe che ? Come direbbeloci Madchi! Potei dunque per si lungo tempo vivere fenza vira! Per si lungo tempo le gravezze delle fue colpe: Ut cogno. potei correre gli abifli , e non giun- vit; l'urto dato a tante Anime all'Ingervi ancora! Oh Dio altrettanto pie- ferno: Ut ergnovit'. Direbbeci , che tofo, quanto ingrata Maddalena! In- conobbe il brieve, l'incoftante, e fragratiffirma Maddalena che rifolvi? in che gile della vita: Ut cognovit. La ceriperi? In quell'Amor medefimo, che mi tezza della morte, il rifico di dannarferi. In que' piedi amanti, che mi raggiun- fi: "Ut cognovit. La pazienza di Dio, fero fuggitiva, veggo, cerco, averò che la fottri, che l'aspettò per silunrimedio certo a' miei morbi mortali . go tempo, el'ammife. Direbbeci, che L'offess ? E' Padre; ad una figliuola con notizie si nuove, e così vive, avaveduta perdona a forza l'amore. Istabili cercar Cristo. Ma quando ? Ma è Giudice: rorrà sopra sè le mic [Ut eggnout: Nel puntos session cui colpe, ed ha Sangue, con che effere ricevette si bella luce: nel punto ftefgiullo, e pio. Un folo peceato non lo, in cui rifeppe del foggiorno del minette quella Micincordia linfinia: Redentore: 4th coprovit. Rifoliuzion disperarti perdono. Non vo' con tal generofa di Maddalena, a quante tarcolpa offienderi foppa tutte le immendi colpa offienderi son peceatrosi e immendi colpe. Pieta più immendi del- timprovero l'Grida per essi in vano il e mie colpe. Son peccatricis percio l'assion Davide: Artolius portus, Princi. Plato. tissime più spalancate mi aspettano , suoi cardini le porte diamantine dall' Homerito ne miei demeriti; faranno arbitrio, perchè entri a regnar Crieffi, perche gravifsimi, riportare alla fto ne' cuori : Et introibit Rex Glo-Clemenza Divina il maggior trionfo, riæ. Soggiunse per molti equalmente fomma la Gloria. Ah caro, ah tardi indarno se sue dilucidazioni la Glocuor contrito, dove l'aspetti? Indica admittant. Pur, che succede ? Non mibi ubi pascas, ubi cubes in meridie? isbarbarti le portes ma ritte, e mobi-

ove fono? Ubi eft Deur tuur? Dio mandar per vie , per piazze , dalle ne' tuoi oechi? no; nel caeciaronogli Sentinelle , da' Cittadini: potran finirmi le forze, non mai le brame : Cant. 1. adulterii. Ne' tuoi orecchi fara egli Surgam, & circuibo Civitatem : per forse nella tua bocca, nella mente, vicer, & platear quarram, quem diti-nella memoria, nel cuore? "Ubi est git Anima mea Ah, chi impietosito Deus tuus ? A planta pedis usque ad alle sincopi del mio Amore mi da verticem capitis, non est fanitas. Do- dolce novella dell'amantifiimo Amante? In Cafa del Farifeo Simone, mi continova è la contumacia, appartafi fi dice, aver cortese accettato l' inviil Padre. Dove i tradimentison certi, to. Volo, e mi dan ale i miei peccafugge lo Sposo. Così dunque senza ti: volo a gittarmi a que' piè, chem' Dio, Maddalena, che dovra effer di impennano i mici. Colà proftrata, e te? Scandalo della Patria, obbrobrio della famiglia, abbominazione a Dio, pio, ove la Mifericordia regna, o fiche puoi sperarti viva? che non te- nirò di morire, ò comincero a vivemerti collegata a' Demonj estinta? Va, re; ò mi ucciderà il dolore, ò rifuspaga, se tanto valsente avran le pene citerammi la Grazia: Ut cognovit,

VII. Paufa qui: "Ut cognovit. Codalena? Direbbeci che ben conobbe fon più tua; e coteste braccia aman- pes, vestras. Tolgansi, si svellano da' 13. amato Amante dove ti troverò? Ho [fa : "Ut patefactis cordibus Christum Glos ibi.

la fembrerammi ogni yasta Città, lie- ne il ribaldo: scosso, rivolgesi all'altro fianfianco : ferito negli occhi dalla luce Divini, quafi a prender da effi regola delle finestre, a forza di letargo resi- da ben guidare in avanti i suoi passi. fte. Non vi ridete della fomiglianza, ch' ella è dello Spirito Santo ne' 26. de' Proverbi: Sicut offium vertitur in cardine suo, ita piger in lectulo suo. E donde, e perche ciò? Ottimamen-

te Ugon da Prato Florido : Ostium Flor.fer, vertit fe hinc inde , fed numquam egre-7. Quad. ditur de cancaris, & cardine. Sic faciunt multi. Toccagli Dio nella falute , nella roba: gl'illumina co' raggi tanto alla Giuftizia in bifogno si edella fua Grazia: veggono, che il tempo, e l'occasion vola a pentirsi, a salvarsi : rispondono con un dipoi. Si sì mi emenderò: Sì si mi confesserò; ma quando? quando? Già fi rivolfe dall' altro lato a dormire ; Sicut oftium , ita piger in lectulo suo. Tutto il mal nasce, perché le porte ancor sono su' cardini: Attollite portas, attollite portas . Shalzino lungi le porte : refti a Cristo sbandato il cuore: Attollite portas. Rifoluzioni non velleità; slancinfi le colpe ad esempio di Maddalena : ut cognovit. Altrimenti aspettinsi fuoco d'Inferno le porte, e i cuori: Ut cognovit, ut cognorit.

de Convitati. Credetelo a S. Gregorio: Greg ho. Convivantes non erubuit , nam quia 33 in E semetipsam graviter erubescebat intus , vang. nihil effe credidit, quo verecundaretur foris. Che, se diranno: Ch'entra ora qui importuna al banchetto ? bafta

ch' entrivi acconcia al fuo grand'utile. Quanto perció me la commenda Aur. ho. S. Agostino : Irruens quasi importuna 11.4x50 convevio, opportuna beneficio. E veramente a buon'ora vi si appressa, ripiglia San Pier Grifologo . Troyayafi che non diffe tacendo colle lagrime in pic è riprendere, è gastigare: Dour le per gli attestati del S. Davide, che

tenze : Cum sedet , judicat . Lo star ad udirle : Auribus percipe lacrymas Psal.38. coricato, è un compatir pictoso a ca- meas. Avrà forse detto quel Rettori-Chrysos, duti: Prostratis conjacet, cum decum- co pianto di Maddalena: Dio, e Uofer. 93. bit. Adunque opportuna beneficio; pc. mo, Gindice, e Salvadore, fiete pur

rocche non querebat judicantem , fed voi, chi fostesempre: perdonaste, permiserentem. Qui prostrasi a que' piedi donate. Delle vostre misericordie non

M'inteneriscono le parole di S. Agostino : Qua din male ambulaverat , Ang abi vestigia recta querebat . Piano però , subra .

Maddalena, che io fo da S. Bernardo, e dal Damiani, che fono i piè di Cristo, simbolo della sua Misericordia, e della sua Giustizia : Peder ifti sunt Mifericordia, & Judicium. Or qual buon fer.6. in configlio ti fpinge ad appreffatti co- Cant. stremo della Misericordia ? Deh , la- ferm de

sciatela, che ben si avvisa, ripiglia il Magd. Cardinal Santo: Non vedete, che ambi i piè riga colle fue lagrime? rigar, baciare il folo piè della Mifericordia è ficurtà temeraria: il folo piè della Giuftizia, è disperazion pusillamine : ambi careggia , perchè al punto stesso , teme della Giuftizia, spera nella Miseticotdia : Secus pedes . Quorum alterum fine altero ofsulari , vel temeravia securitas est, vel desperatio fugienda . Non incorse Maddalena l'error di Pietro nel Tabor, punto perció

dalla penna Evangelica di S. Matteo: vill. Entra perciò ella animosa la crror di Pietro? Faciamus hie tria Ta-Maddalena in casa del Farisco i e so- bernacula, Tibi unum, Moysi unum, lamente arroffita delle fue colpe , o & Elia unum. Voler palagi in terra? non s'avvede, o sprezza i rimproveri Voler prima de patimenti le gioje ? Un peggiore ne avviso il Lirano. Voler dividere la giustizia di Elia dalla pietà di Mosè . No , che Giustizia e Pietà non van divise. Percio: Unum, unum petere debebat . Savia Maria Mad. Lyr. ibi. dalena : fecus pedes . Non fi fa amica

la clemenza chi non teme la giustizia. IX. Ah , chi or pietofo di me vo-leffe dirmi , come ella sfogaffe avviticchiata a que' piedi? Non leggefi, che favellaffe ; Ma peroratrice eloquente , Cristo non in pie , non sedendo; ma e col dolore? Tacita loquebatur; af- Aug.ho. coricato all'uso degl'Israeliti. Lo star' sicuraci S. Agostino, come consapevo. 23.4x50 cim flat, corrigit. Lo star sedendo, se voce non avessero le lagrime a far-è sar da Giudice tra processi, e sen- si udire, orecchi non averebbe Dio

potete dimenticarvi , l'efercitafte fem-| lacci già all'Anima, reti ora alla prepre. Peccai; vuol dire, già lo fapete, datrice, tovaglia a' piè Divini: quella la creta ruppesi: che maraviglia? Il te- bocca, arsenale già della impudicizia, to a und ficut lutum feceris me . Et- minum , ut totum ferviret Deo in pe. agli occhi della Giustizia, senza pertelo al Lirano: Solita suerat per sules al Lirano: Solita suerat per sules al
les acceptances de mittere de mi

si fi riconfagra alla Grazia quanto fer-vi alla colpa, moralizza S. Gregorio, a porti in falvo. Ha il grave Interpe-Quod fibi impiter exhibiterat po-ter la Sertitura per se pimifit cor per Grigen. Deo laudabiliter offerebat. Sono que-funem de fenefira. Si? Sperimenti dunho.13.in gli occhi, fiaecole già alle colpe, ora que tutte le parzialità d' un Giofuè a Evang. Speech; alla penitenza; que' capegli , Donna, che colla fune, che servi al-

foro si rovesciò: Gran disgrazia! per- paciera ora coll' oncstà . Sicehè puo dei la Grazia ; abbiala io per nuova con verità profeguire ne' fuoi stupo-Grazia. Come avrebbe a vederfi, che ri, e nelle lodi di lei il Moralissimo: voi fiete Dio, io Maddalena? Memen- Convertit ad virtutem numerum cris Gee ih. rai , vel confesio . Erravi ficut ovis , nitentia , quidquid ex fe Deum conqua periit. La confessione non vi ob- tempserat in culpa. O ammirabile idea bliga alla mifericordia, il ritorno al di penitenza l E potea non impetrarfi perdono? Non diceste, che in gemen- perdono, chi con singhiozzi, e con do il Peccatore, gli dimenticherefte le opere feppe si ben cercarlo ? si ben colpe ? Gemo già , già mi sfaccio in disporsi ad ottenerlo ? Sei troppo aclagrime di cuore, perchè vi oficfi. Pa- corta, faviffima penitente. Hai fapurola vostra su, che piuttosto dimenti- to vincere la Giustizia : vedi che sa cherebbe la Madre i fuoi figlinolini , meritarti libera già , e disbrigata la che vol le vostre Creature. E temerò Misericordia : in tre sole voci , un adella vostra dimenticanza ? Ah no , bisto di donativi : Remittuntur tibi pec-Ben mio; che se mi smarrii pecorella cata. O dolce suono! O suon graziomalaccorta, non potrete voi lasciar d' sissimo. Suono, che mette in balli le estere quell'amante Pastore, che lascia- Gerarchie. Ma, o lagrime, e quanto te le novantanove, riduce su i propri siete possenti ! o dolore , e che non omeri la traviata all' Ovile . Figliuola ottieni ? o penitenza pratica, e quansconoscente diffipai prodiga la mia le to sai trasformare! Chi ora qui opgittima, la vostra grazia, i vostri do- portunamente sa risovvenirmi dell'avni: Padre amantiflimo ritornata a vo-ftri piè, potrete negarmi le vostre brac-rico, Città famosa, va a suoco e a cia ? Voi non siete Gesti? Salvezza , sumo per ordine di Giostie : sola la Redenzione, vita, via, verità? Deh cafa di Raab vede immune l'incenrifanate dunque Maddalena moribon-da , rifattate Maddalena fchiava all' fraello. Raab Fenice per privilegio vi-Inferno, fufcitate Maddalena effinta, ve fola nel fuoco: Sola Raab vivat, incamminate Maddalena vagabonda, Raab ? Raab meretrix ? Lo feandalo infegnate quetta ignorante: perdonate della Partia ? La fprigionata da parena questa peccatrice. Fate ch' io pur ti per vivere in libertà. Quella, che goda de' comuni favori : che non m' per una fune traca a far complici delalzi da' piè della Miscricordia, anche la sua impudicizia gli amanti ? crede-X. Così perorava il cuor di Mad- Or perchè dunque, e come particodalena; ed a' gridi del cuore, mai non larizarla un Giosuè piissimo Capitano, è, che posta infingersi sorda la Divi- e volerla immune alle siamme ? Lo na Pietà. Molto meno, quando alle stesso Lirano risponda al gran dubvoci dell' Anima aggiungesi l'energia bio . Mandò Giosuè due Esploratori dell'opere. Miratela, ve ne dà avvilo (colà in Gerico . Che fece la Donna S. Luca, riporre a' piedi del fuo Ge-su, occhi, capegli, bocca, mano, la. Fece anche più. Gli occultò a'nealabastro: Attulit alabastrum, &c. Co- mici , a' Ministri . Più anche , più .

lo scandalo, serve ora alla pietà, co- i si scevra di corpo, tutta messassi ad vivat . Remittuntur tibi peccata. Non Nave sfornita di remi , e di vele, ed more per chi rende operari alla Gra- za follevata dai rapimenti , dagli Anvio, chi pio verso di sè imitasse gli imorata del Ciclo, come dell'Amor nelni, la Gloria Finisca di persuaderve- mors dilettio. Vola rapidamente l' Alo colla chiarezza della propria fua more, perocché ha talento fimiliffimo sperienza Maddalena medelima.

XI. Perdonatile i fuoi peccati a ti- fortezza , perchè divide l' Anima dal tolo d'un grande Amore : Quoniam corpo , e non più hann' ufo i fenfi . dilexit muhim , ch' è quanto dire , Ite a trovar difio di diletti , di ricchezfpiega S. Cipriano, a titolo di non a-vere ferbato niente a sè stessa : Nibil altrimenti l'Amore, qualor è dilezziofibi de se retinens , totam se Deo de- ne; cioc, Amor di elezzione. Sceltavovit ; eccola non più Femmina di si Dio allora quell' Anima per iscopo corpo fradicio, ma Fenice tutta voli, de' fuoi affetti , fa che dia ella ripututta odorifera al Paradifo, ed al Re dio, come la morte, a tutto ciò, che Cypr fer del Paradifo: Nihil fibi de se retinent , non c Dio: Fortir est un mort dilectio. de aliut, totam fe Deo devovit . Non ha più Eccole spuntar belle penne di carità, pefo in sè , che maraviglia , che vo- e niente impedita dalle creature , voli? Lo Struzzolo, diceva il Santo Giob, la l'Anima amante senza menomo osta-

Hug induitur, sed immani corporis mole che sette volte al di rubatala dalla spe-Cardaoi, gravatur. Uditori, non v'affaricate a lonca gli Angioli, camerata de Com-

grave. Vedete omai Maddalena, qua O bel mottetto da invidiarsi per sin

me ha ad ardere? come a perire? So. ale, volar fubblime. Vola di Gerofolila Ranh vivost e veggali si giulta ma-raviglia: Ut ficus fuerat ei influmen-Cintto innocentifiumo, e crocifito è Cedron. Lum peccati, fic ei firerat influmen-tatta Avvocata di quella Innocenza cas in Comp. tum (alvationis. Mutate i nomi; la fi- lunniata, e trafitta; innanzi il Tribu- Hift. militudine è identità . Così è trattata nale di Cefare si fattamente perora . Nicebb. Raab; cioè, Maddalena da Giofuè; che ottien decreto per voti di turti; lib.z.c. Inferno fagrifica alla Grazia gl' iftro- del Prefidente Pilato, false le testimo in Histo

menti stessi già del peceato: Sola Raab nianze, iniqui gli atti . Vola in una vi fon fiamme, non pene; vi fon per- approda nella fortunata Città di Mardoni, vi fon Paradifi, v'è tutto l'A- figlia. Vola in una grotta di penitenzia i manuali della colpa. Peccatori , gioli per ciascun di nel corso di trent' vi convertifte a Dio mai così ? Non anni ad udire da mezzo il Cielo-le occorre palparvi, che in si importan- melodie del Paradifo . Ora si , che te materia è un gran tradirvi. Chi fa puo ben ripeterfi di Maddalena innaesempi di Maddalena pentita , rinno- la Cantica: Ala ejus , ala ignis . Così Cans. 8, verebbe gli esempi di Maddalena peni lettero i Settanta quel lampades ejus, Jo. bi, tente, di Maddalena amante, di Maddalena ignis della nostra Vulgata s dalena aggraziata, efavorita. Intende- merce, che vola, e brucia. E se mi tela, che l'intenderla importa a voi non chiedete ragione di queste piume di molto, ma tutto. Nel Tempio della fuoco si pronte, e preste, altra non Consusione si truova l'Amore, i do- saprei darvene, che Quia sortir est ut

alla morte . Ha questa , maravigliosa

ha ale fimili al Falcone, e alla Cico- colo : Ala ejus ala ignis . Or come gna, eppur non alzafi palmo da terra: non aveva a volat si veloce, e si li-Job 39. Penna Strenbionia fimilis est Herodii, bera l'amantissima Maddalena ? Si, non & Maipitris. Or donde ciò ? Vi dal le contrastate le memorie mirabili las rifposta Ugon Cardinale: Raris pennis sciateci da S. Vincenzo Ferreri ; cioè, specular ragioni, perche non ci solle prensori ancor Viatrice, e penitente, viamo un diro dal fango di queste tem-poralità, e de vizj. Son rarissime le gli elogi della Grazia del suo Sposo nostre piume ; la soma della carne e Divino , da quegli Spiriti armoniosi .

ped.

Magd.

sum complevisti. Felice ora, di beato, ce. quando il corpo efinanito diè lo spir-

to al Cielo amato.

miniasti le guancie a peggio perdere darmi in cterno la sua vita beata. Sia il rossore: Ti si perdona già: Remit- per vostra grazia così, sarà maggior tuntur tibi . Vattene in pace ; che io vostra Gloria. foffritò per te in questa faccia guanciate orribili , falive schife : Vade in pace. l'u fregiasti il tuo collo con ca-tene d'oro, e sinalto di diamanti . XIV. COno ora qui a supporte Ti fi perdopa già : Remittuntur tibi . Vattene in pace, che io porterò un' coltanti, ad clempio di Maria Madaspra fune al collo, onde sia sossimi dalena sia ricorso di cuore a' piè di

dagli Angioli, che lo cantavano! Fe-| morte: Vade in pace. Tu riponesti eut-Vine. Ex dies, fuite bora, fuite sempue, ta la tua felicità in abbighar profina-fers, findix mora, in qua pecata dimissifii. mente il tuo corpo. Ti li perdona già: des. M. felice ora, di beato, quando a Dio. Remittantur tibi. Vattene in pace, Magd. Felice ora, di beato, quando a Dio. rivolta amica, odiafti il tuo peccato . che vado io già a farmi togliere col-Seguiva altro Coro a lodarla : Felix la tunica infanguinata fin la ultima dier, felix hora, felix tempur, fælix pelle, ed a brani le carni. Fæde in mora, in qua chrifto, adhæfifii. Feli-pace. Pagheranno i mici flagelli i tuoi co ora, di beato, quando i Drudi già diletti, i tuoi liberi passi i chiodi de' abborriti , fu Gesti l'Innamorato . E mici piedi , i tuoi ripofi impudici la tinalmente all' Anima già ficura , e mia Croce crudele, e così angusta che trionfatrice : Felix dier , felix hora , mi converrà soprapotre un piede all' felix tempus, felix mora, in qua cur- altro : Remittuntur tibi . Vade in pa-

XIII. O prodezze, o prodigj dell' Amor Divino! Solamente in un petto XII. Ma Cantico fenza paragon più Divino poteva capir cuore, onde ufsoave agli orecchi di Maddalena era- cissero tante finezze! Deh perchè Anino state già quelle voci di Cristo : me peccatrici , quante qui siete , non Vade in pace. Vattene in pace. In pa- vi disponete a ricevetle con Maddalece con Dio restituita già alla sua Gra- na? La seguiste nelle colpe, seguitela zia: Vade in pace. In pace col Proffi- nella penitenza . Dio egualmente voi Zui: "Mae in pae," in paec cut roni-ntina mo, niforando le rovine de male-fempio: "Pade in paec : In paec cont e-co fledia trionfando di truti i toui ap-petti: "Pade in paec : Se pur non fu diffe. Vattere in paec si, che, affin riotti di Griffo Che affectate omai diffe. Vattere in paec si, che, affin riotti di Griffo Che affectate omai che tu la goda per sempre, entrerò più? Volete Fiscale nel di del tremenio allegro in tenzon co'dolori, e col- do Giudizio, Maddalena vostra Avle pene delle tue colpe : Vade in pa- vocata? Ah no, no; oggi avete a coce. Già ti si perdonano tutte: Remis- mineiare a seguirla. E se un tanto etumur titi ; io però non mi perdono fempio non basta , perchè proposto al fupplizio. Tu, Maldalena, facesti dalle gelate mie voci, venga questo der tuoi capegli lacej a tracinar uo-letto Gesu nella sua Immagine ad in-minis ti si-persona già: vattene in pa- vitarvi. Vaglia l'eloquenza di queste ce, che svelleranno a me i capeglj, piaghe, che son tutte bocche di amo-erudelissimi Manigoldi con disprezzo, te, ad esottarvi al pentimento, a pro-crudelta: Pade in pace. Tu instora-mentervi il perdono. Che tardate a shi il tuo capo co'ricci, e colle gem- gittarvi a cotesti piè crocisssi? Acco-me ad offendermi. Ti si perdona già: statevi su, e dite all'Amantissimo of-Remittuntur tibi . Vattene in pace ; scio : Dio di Misericordia datemi le che trapungerà questo discatissimo ca- lagrime di Maddalena , datemi la po una cotona di crude spine : Vade contrizione , la vita penitente , la in pace. Tu dipingesti il tuo volto, e morte fortunata di Maddalena , per

#### SECONDA PARTE.

Sche ognun di voi, cari Afla mia debolezza più velocemente alla Cristo. Io ne spasimo di allegrezza,

e per prò vostro, e molto più per l' spiego così. E' tra voi un Mercataniuslizio gratissimo, che avete con ciò te rieco, il qual impiego tutto il suo uffixio, grantiumo, che avete con cio pe ricco, n quai imprego rittuo ni uno indicato all'amantilimo Redornore; meri, gran espitale in gioso, in drappi; efee ec, che cofa piu afpettata, piu vara penfierofo in piazza, e vi paffeggia noi non gli pottiamo ufare, che giepiu ficuri. Gitto Doi fuoi figuazili fopiu fiferolo; e feorife in quel prediletto fuo Popolo una univertal mulvagiporto? Povero con fondaco cost rictà; Et viditi Dominur, l'attefta Ifan; co, ripiglia l'altro. Che prò, rifiponde

Lingui de l'accidenti Mais of malium apparait in oculis i para Mi quegli, chio abbia mercatanzie di tan-ro per l'una patre, e per l'altra, e figgolarmente l'altifié il non vedere que a comprarle? che ne domanda altra tanti uom che fosse uomo ; tanto meno? Il commercio è finito: lo fon del Signore era per veder tanti, che querela Gesti allorche sperimenta diferl' avenno affretto a ssoderar la spada to di commercio coll' Anime: Va mide' fuoi rigoti co' lor peccati; ed uno hi Mater mea. Quare genuifti me? non

all 1001 fight co to peccus; como in tonar men. Quarte sumpt men como non vestigli infinazi a titenergii il faneravo, me feneravot misi qui fisione i braccio colte fue tuppliche: E i aponero, che fiendo nato per la falvezGaspar, viatur si fi, qui no men il quadagno,
Sanch. Vuol tuttavia il P. Galpare Sanchez, quando i Peccatori non la proccurano di 
in s. 43, che la porriatar una loltarente fignifi. Nobilmente S. Gridano: Salus essis in les. 3
in s. 43, che la porriatar una loltarente fignifi. Nobilmente S. Gridano: Salus essis in les. 3 dere, che niun gli ufciva al cammitraffico , Crifto stimusi povero . Va
not Quita non ess, qui occurrat. Straless, and no linguaggio! Dio povero ? Il Re de XV. Or perche. Peccatori, tenere
Re mendico ? Se divus in misericorli nostro pictossistimo Dio si mesto, si di, per Isiai Geremia fpieghi Isia il capitale immenio delle fue miferi-Ode quegli con orecchio proferico Ge-si querelanteli con Maria iua Madere de 1900, o che fivi oggi ventua fatta Jr. 13. Vergine; e sfogando felama: Ve mibii di trovar Maddalena, che fitiponda

ftesso ne adduce: Non semerati, nee gli csemps di lei si generosi; vomini , semerati mità quissame. Gli uomini e donne aveste a vostri pie nel soto non vogliono, chi o abbie con esti numero c, che in questo empio aduttassi, o esti il voglion con me naronsi. Ancor hanno i petti battuti do già l'ho capita , Signori , e ve la dal dolore di dentro, e dalle mani di

tra tanti uom che folfe uomo și tanto meno? Il commercio è finito; lo fon avea rate ifemninato ii vivio: Etro-i perduto. Ecco în qual fenfo dice aldit, quia non rerat viv. Che fece allo-tresi flaia di Dio ricchiffimo in milera il pietofffimo Principe ? Profegue ricordia, che întro povero: Et apofiaia: Et aporiatus eft, quia non eft, viatus eft, quia non eft, qui occurrats ;
qui occurrat. Trangolicio, per cost dis- percoche allora Dio firancio-chifec, friere, Dio, al mirate, che verun nonvi ga il Grifoftomo, quando il Peccator
avea, che gli fi faceffe all'incontro: ripenito gli dà motivo ad ufar di fua
Tanto val quell' aporiatus, comenta l' pieta: Devitone maxime diutelti, cim Cherjof,
Alapike etudirilimo Alapite. Adunque, ripi-felerum gratiam facit. Ed all'opporto 1, x-aglia S. Girolamo, tutto il rammarico ha nagion di afferir Geremia, che firale. Lo
del Signoje era per veder tanti, che querla Gesia allorche fioriementa difes-

chi affliggerfi , flar perplefto , rilenti- creature lucrum eft Creatoris ; e pri- Rem 10to; ma restar povero: Et aporiatus ma di lui l'Appostolo: Diver in om-est. Si senti dunque povero Dio al ve-nes, qui invocant illum. Se non v'è

dia , per Paolo ; come ora aporiatus mendico? Perche fargli reftare oziofo Mater mea. Quare genuisti me? Per- della vostra Divina Grazia giunse alla chè generarvi ? adorato mio Salvado- fonte della voftra infinita elemenza . re. Per gloria del Divin Padre . Per Se vi lagnavate per Ifaia, che non erafalute del Mondo. Per terror dell'In- vi uomo : Quia non erat vir ; avefte ferno: E voi lagmarvi? Deh, date u- oggi una Donna, che val più di mol-dienza, Uditori, alla cagion, ch'egli ti uomini: Ecce mulier; anzi spinti da-

fuori: Serbanfi ancor umide le pupil- i ria dolentiffima delle mie colpe, deli, le del fresco, e caldo pianto; e le lor da me non voler dipartirti , se prima gote non fono ancorrasciutte delle se- io non parta da me . Mi sei coltello lici lor lagrime . Riveriti Ascoltanti , al ouore: svenalo , e lascerò di morial Dio della Verità mi ta la vostra contrizione dir vero? Non vi pentifte di trà seccar le sorgive negli occhi: Cacuore? Non gli chiedeste con tutto il vostro senno merce? L'ho per certo. Ma che ? Partirete già consolati del perdono ottenuto fenza prendervene in avvenire penfier follecito? Qui vi afpettava. Una brieve mia riflettione, e partirete forse meglio istruiti da essa,

che non da tutta la Predica. XVI. Leggo nel presente Evangelio. che Maria Maddalena : Lacrymis cepit rigare pedes ejus : non leggo poi tine alle sue lagrime. Eppure sensibilmente udito aveasi da un Dio Redentore quella rimeflion generale delle fue colpe : Remittuntur tibi peccata : Dunque ristagnisi il pianto, riposi il cuore . Tutto all'opposto : da quelle voci benigne prefe nuovi motivi Maddalena a tempostare tra lagrime, etra' finghiozzi. Avvisò primieramente quel Tibi ; e tra sè diffe ; Ahi ! le colpe ! mie si rimettono a me, Tibi; e i peccati, che co' mici fcandali fecero eli ancor durano in molti. Su dunque a piangere Maddalena. A piangere, pere facciali degni del fuo perdono. Impariam tutti dalla Macstra della Penitenza a diffruggere, anche dopo tornati in grazia, i danni del mal'efempio , che altrui diè la nostra vita in-

XVII. Maddalena piange anche più: Capit rigare . E per qual nuovo motivo? S. Tommaso da Villanova gliel' ascolta nel euore . Non può ritener rimeffe le colpe da Cristo, perché ri-Th. vill, cordasi d'aver peceato: Postquam se-Th. vill. cordasi d'aver peccato: Postquam se- averlo passato dal perdono, che n'ebnou in cura facta suerat, adhuc tamen non bi: Remittuntur. E se torno a caderhot fer, contemnit panitere, que se meminis de- vi? Putas pertransit? Non dubito del Hyuiffe . Potei , dice l' inconfolabile perdono , temo di mia fiacchezza; ho -Maddalena, potei colla grazia del mio paffaro la colpa, non ho paffato il pe-Signore struggere il peccato: ma non ricolo . E in perplessità si importanti

re; questo solo sangue del cuore popit rigare. Signori, chi peccò dunque ha fempre incentivo a piangere, perche fara fempre vero, ch'egli pecco. XVIII. Accresce Maddalena le In-

grime: Cepit rigare . Qual'altro nuovo ftimolo gliele caccia dal cuore? Il pericolo di peccare . Son certa della merce delle colpe preterite: e fe, come fiacca, torno al peccato? La miscricordia usatamisi servirebbe solo a farmi più ingrata. Timor si ragionevole , e violento agitava altresi il cuor del Santo Davide, messosi quasi a far choro con Maddalena, sclamava: Torrentem pertransivit Anima nostra: for- Pf. 123. fitan pertranfoffet Anima noftra aquam intelerabilem . In metafora d'un torrente rapido parla del benefizio di averlo Dio tratto dal pericolo delle tentazioni, e si spiega così : Passai, vinsi a guazzo il torrente della colpa . Passò l'Anima mia all'altra riva : forse passò : Torrentem pertransivit : forsitan altri, fon lor rimeffi? no, che questi pertranfflet. S. Agostino legge con interrogativo : Putas pertransist Anima nostra ? Son già dall'altra iponda : vi chè ancor non pentironfi: a piangere par ch'io ci fia? Putas pertranfit? Io perchè Dio gli spinga al pentimento, mi ci perdo, Signori Dice di cento averlo passato; al tempo stesso il pone in dubbio. Mi riscuote Agostino, e mi capacita. Stimò, dice il gran Dottore, stimo Davide si grande il pericolo, in che si vide, che appenauscitone può effer certo, che ne usci : Quia magnitudo pericoli vix factt cre- Aug. in dibile, quod evafit. Non altramente Pf. 123. Maddalena. Fui per si gran tempo nel

già l'aver peccato. È piccolo spasimo posso non piangere ? Cepit rigare , può riuscire a un' Amante saper di Immersi poi i Peccatori per si lunghi certo di avere offefol'Amato? Memo-l'anni in facune fetide di colpe , dopo

torrente de vizj: anche dopo ficuradi le lagrime, anche dopo efferle state averlo traghettato, ne dubito: e perciò piango : Putas persransitt ? So di

#### 304 Pred, XXXII, Nel Giovedì dopo la Domen, di Paffione.

curi? Maddalena non finisce di pian- struatur corput peccati.
gere, essi neppur cominciarono: Mad- XX. Ahi Maddalena

dalena dubita, effi fon certi!

Rom. 6. ci : Vetus homo noster simul crucifixus na passata da peccatrice in amante .

Croce della penitenza il corpo de'ma-l

una brieve Consessione, e forse ancor, li abiti, che sempre rimangono, per-senza lagrime, si tengon mondi, e si-chè questo corpo distruggali : Ut de-

XX. Ahi Maddalena amante, piangesti le colpe perché morissero a ma XIX. Maddalena tu rinforzi le la- perchè portavi il corpo degli abiti vigrime. Qual nuova stretta patisce il ziosi, susti a seppellirlo in una cavercuore? Capit rigare. Vo' finir io, se na, e ad affogarlo tra lagrime. Così Maddalena non vuol finirla. In fom- c'infegnafti a deteftar con perfezione ma. Trent'anni piange in una grotta. le noître colpe: Ecce mulier. Vedete, Piange perchè peccò : piange dopo il Peccatori, quanto potè una fragile Donperdono i danni del fuo scandalo : na avvalorata dalla Grazia. E voi per piange Amante l'avere offeso l'Ama- vergognoso timore non ancor prendeto: piange il pericolo di ripeccar men- te a rifolyervi? Ecce: Vedete nella fpetre vive. V'è più onde piangere? Si. rienza di lei, da quai piccole trascu-Per renderfi elemplar più perfetto di raggini si giunge a ssortunatissimi sini. penitenza a' Peccatori. Così apparito-  $E\alpha e$ : Vedete, che dal dare orecchio le nella caverna, le tivelò effet com- agli adulatori feguita la fordaggine a' piacenza Divina, l'Arcangelo S. Miche gradi della cofcienza, che cercano ri le. Il Surio ne riferbò le parole: Deur medio alle voftre Anime. Ecc.: Vesur, die e vult hume locum lacrymis irrigare dece, che refrandovi lunga flagion nel profuse; si fumi faculi exemplum peccato, sorza poi è, che costi molto pamitentie perpetuò sar. Aggiunsciaun il distruggerlo. Ecce: Vedere nella rique Maddalena agli accennati motivi soluzion di Maddalena, quella, che del piangere, le conseguenze de' suoi aspecta Dio da ognun di voi, per usarpeccati. Udi allegra il Remittuntur ti- vi finezze confimili se vi pentite . Ecbi , in ascoltar la giunta , e'l nome ce : Vedete , che la conversion per infaufto di quel peccata, ahi disse, e amore è più serma d'ogn'altra, che quanto vasta materia mi daranno di nasce da motivo men nobile, e da tilagrimare, le sequele, le reliquie, gli more. Esse: Ed apprendete a piangealtri mali, che rettano ancor dopo il re colpe, danni, pericoli, abiti, per perdono. Configlio favifimo inculcato deteftar convenevolmente la rea vostra ci ancor dall'Appostolo in quelle voeft, ut destruatur corpus peccasi . Te- Ma pur : Ecce homo : Vedete questo flo altrettanto difficile ad intendersi, Dio uomo, che la converti, e sta qui-quanto necessario a praticarsi . L'uo-vi da si lungo tempo per convertirvi. mo vècchio è l'appetito: ben si sa. Or Ecce mulier : Questa è la Femmina il peccato ha corpo ? Corpus peccati . forda già , or tutt' orecchi , tutt' oc-Bafta che S. Paolo l'attefti. Adunque, chi ad udire, ed a piangere a pie del te ha egli corpo, avrà Anima. Il ma- fuo Dio. Ecce bomo: questo è lo stefteriale dell'azzione è il corpo, la ma- so Gesu, che vi attende affin, che vi lizia è l' Anima . Quindi dicendoci l' rendiate ; ed è pronto a perdonarvi Appostolo, che erocifiggiamo l'appeti- tutto il gran tempo, che gli foste reto per distruggere il corpo del pecca. stir. Ecce: Vedete, che vi vede. Ecto, fapete che c'infinua? Che ci pon- ce: Attenti, che v'entra già ne' cuoghiam nella Croce della penitenza : ri . Fece: vedetelo colle braccia aper-Crucifixus in Cruce penitentia , dice te. Ecce: vedetelo col capo chinodan-Ugon Cardinale: Crocifiggafi dunque, dovi il sì, prima che gli cerchiate esorta Paolo, nella Croce della peniten- perdono . Tornategli dunque ad imiza l'appetito, perchè distruggasi il cor- tazion di Maddalena, tornategli a'piepo del percato; cioc, perche la spada di, avvicinatevi, detestate, piangete del dolore svenando il cuore strappi Beato, chi seppe farlo. Odo per lui dall' Anima il peccato : e resti nella le stesse care voci : Pade in pace.

#### PREDICA XXXIII.

Nel Venerdi dopo la Domenica di Passione.

#### GLI SCANDALI STERMINIO DEL PUBBLICO.

Collegerunt Pontifices , & Pharifai Concilium adversus Jesum, & dicebant : Quid facimus ; quia hic Homo multa signa facit ! Joan. 11.



il vosti odio, date ad alcun detto, a mnium Malorum Avaritia. Fenient qualche fatto di Cristo apparenza di scelleraggine. Quante voste vi chiamb i dalle colpe enormissime vostre. Questo zoon mala, a daultera? E Lupidivo. zi alla depravata Gerofolima voftea; ratori, e figliuolidi Satana? Dire, che Gruundabunt te inimici tui dve, e è per corpo di dellitro poffono qui addurfi que non cognoveris tempus vifitatio. Lucius, que fingelli, con cui arrogolli podellà mi tue. Il Centurion crede a Gesti 3 Tromba Quaref.

Ontefici senza coscien-1 di punire i trafficanti nel Tempio : za, Principi fenzaleg- Che non manca, chi mostri il danaro ge, Dottori senza luce, raccolto di terra : che le mense rove-Giudici fenza Anima feiatevi efortano, che fu d'effe gli feriformano oggi un Con-figlio . Tanto baffa , onde configlio . Tanto baffa , onde maltratare ancor gemono , e gli perché [appiafi , ch'é confilio contra di lufurrano morte . Dite , che per misfarti Cristo: Concilium adversus Jesum . E consimili volete ucciderlo. Ma perchè poteva adunari tal gente, enon unitri la egli miracoli? Chiariffina frencia! ancora la feelleraggine contra l'Inno-Fedeliffino fii lo Spirito di profezia col cenza, l'avarizia contra la liberalità, Samo Davide. Predifiggli, che farefte contra i benefizi la ingraticuline? Potecontra Gest Ton: Tauri pinguer; Plati Aggiugnete il motivo del convenire e l'Configlio voftro Giunta di Tori : in affemblea. Fi egli l'invidiadel gran Prodigio della rifurrezzione di Lazza-derefte gli occhi a benefizi, alla Legro . Quindi l'odio , quindi la frenefia, ge, alla ragione, all' umanità amabile e finalmente la fentenza di morte a del Redentore, per ferirlo ciechi da Toe finalmente la fentenza di morte a del Redentore, per ferirlocicchi da To-Gesti monecnifilmo. A godino ne finalina i Zanquam multa febre phrenti. Ililaba, che loggiugnete, vi rafferma il 1969, chi dominette in medicame geltere, per controlle del control figna facit: Fa cotest' Uomo a sasci le lo dirà. Verrà Roma? ne' vostri cuori maraviglie. lo non ho veduta a miei è venuta co fuoi vizj : Paolo in enim. 1. Tim. di cecità più deplorabile !! Configlieri ma ne farà perpetua la infamia : Lelet- 6. in toga di favi, questo è il delitto si tere iniziali di queste quattro voci incapitale ? Giacche pretendete far giusto famano la vostra Roma : R-adix O. ipoeriel? Quante volte vi diffe genera- Reo Santissimo il predisse tra singnioz-

tutta la fua famiglia, e tant'altri. Vi za applicarfi ad inquirere, e medicare mando per questo un'avviso Pilaro, la radice del morbo. Aforismo dell' o Erode ? Ma vengano i Romani . eccellennissimo Celso : Non potests (ci- Corn. Voi dite, che quest'uomo ha tutto il re, quomodo morbos curareconveniat, Ceif.Li. suo processo a morite per la troppa qui unde hi sint, ignorat. Chi nondi. poslanza a far prodigj : se dunque velle la spina , torrà lospasimo? L'Averranno i Romani, potrà diffruggerli, gricolror, che non isbarbi l'arbore no-Ah per Dio, non fingete pericoli del civo; con iscemare i soli ramisalverà ben pubblico per colorire il privato in- il rerreno ? Fu libera dal naufragio la tereffe, per condannar l'Innocenza. Tu Caifa, che prefiedi a questo sconsi- conobbe cagion della tempesta, e gliel qui ficte, non date al fegno. Ecco il fpargendovi fale ; ma non ne' rivoli . motivo unico della fua morte: Expedit, ut unus moriatur Homo pro populo . Ha ragion di darci avviso l'Evangelista , che quest' Empio parlò da Proseta . Rifletrefte ? Non dice già: Convien, che muoja un' uomo per ben del Popolo : dice : Convien , che l' uno muoja uomo ; ch'è quanto dire ; Convien , che chi è un Dio col Padre , e collo Spiriro Sanro , muoja uomo per la falvezza degli uomini : e de' pure ayverrirfi, che non dice ut occi-Gen 3., datur, maut moriatur. Dice Caifa ciò. che non inrende ; perchè contraddi-ce a quel che fa . Proccura uccidere Cristo, e dice ch'espedienre che muo-12 , non che fi uccida : L' attivo di questa morte non convicue, perchè è gran colpa : il paffivo è convenevoliffimo, perchè è la maggior opera della Divina Bontà : Ut moriatur . In fomma il decreto ultimo del mal Concilio della Sinagoga qual fu? Muoja Criflo, tutto il Pubblico goderà pace . In Concilium corum non veniat Anima mea, grido io colle voci di Giacob contra i fuoi figliuoli Simeone, e Levi, risoluti di tor la vita al Principe di Sichen. Anzi prendo dalle rovine, ed eccidio di Gerofolima, feguiro appunto dall'aver data morte a Gesu per regnare, motivo a prefiggere questo argomento al Discorso. Tutte le sciagure del Pubblico effere proli de' nostri scandali . L'assunto è antico . Le Dio misericordiosissimo a punir le Citpruove non possono non esser nuove; tà. E' vero, che Dio spesso trattien gl' perchè la sperienza ce le sa piangere a ogn' ora. Io in brieve spazio strin- la Misericordia ; e perciò non fubito gero le primarie. Atrendetele.

comitiva di Giona in mare, perchè il giaro Contiglio, manifesta omai il tuo gitto. Rese dolci Elisco l'acque sal. Joan to voto. Vor nescitis quiequam : Quanti mastre di Gerico, onde era sterile, 4 Res 2. nel capo della forgenre : Egreffus ad D. The. fontem aquarum , mifit in illum fal . 12. q. Sale altresi è la Dottrina Evangelica , 101.4.1. fale la Correzzion, che morde ove è Gree, le piaga, dice l'Angelico con San Grego- 7.6.4rio. Scuoprafi dunque, e fi curi, come Elifeo, da' Predicarori Appostolici, il mal delle pubbliche calamira nella radice, nella forgiva. D'ogni difaftro comune padre è il peccato. lo non perciò niego, che Dio ci manda le pene. Lo fo da Amos ; cioè , da Dio medefimo : Si erit malum in Civitate, quod Dominus non fecerit . Pur dalle Amei 3. colpe nostre n'ha l'incentivo. Il Mondo è mare. Donde agitafi il mare, e finania in tempeste? Da' venri . Ma chi non fa, che i venti nascon dal mare ? Eccolo dal Pittaviense : Venmare? Eccolo dal Pittaviente : Ven-tus enim ex refractione, & conflictu dist. Ven-brachiorum maris in quatuor Mundi Ventus. partibus oritur . Or come dal mar provviene il vento ch'agita il mare ; così dal Mondo germogliano i travaglj , che inquietano il Mondo . Isaia grida da farlo udire anche a' fordi : Iniquitates nostra, quasi ventus, ab- 1/ai.64, stulerunt nos. Le colpe nostre sono i tifoni , che nascendo dal cuore straziano il cuote: Cor impii quasi mare Isai 57. no a fondo la Nave della Repubblica. Vizi, scelleraggini, scandali, sicre pur voi gl' irritamenti , ch' obbligano un impeti della fua Giuftizia co'vezzi deldalle colpe gravide a meti, ed anni, II. Stancasi in vano la Medicina escono parti adulti i gastighi . Anche qualor cerca curare l'infermità , fen- l'Ecclefiaftico l'affetifce ; Ne dixerir: Ecci. 5.

peccaroi, & quid mihi accidit trifte ? debitor tollerante ti paga ; non per-

22.47.3. Scoto: Existenti in peccato mortali mis peccatis cogatur ad puniendum ; nullius rei est Deus debitor , nist pa-na . Riceve Dio l'ostesa s resta debi-III. Ci paga Dio , Peccatori colle-

de citationibus , & exactionibus coactus , periori , che tutto il Mondo querelisi trib.nu. vix tandem solvit . Deve un vostro del lor governo. Fin dalla prima età

cun di voi, e gliene fece scrittura autentica per pagarla a tempo certo i questo gia maturò. Cercalo il creditore : colui nascondesi : incontralo il l Creditor per una strada : volta quegli per l'altra : l'ha a caso innanzi : fite , diligenze ; e tutto in darno . A qual partito finalmente rifolvefi ? la al Giudice , escono l'esecutorie , e'l costringe colla giustizia alla paga.

Questa tardanza però ci deve tener chè vuole, ma perchè tu eseguisci il timidi, non ficuri; merce, profegue, fuo fdegno : Patiens redditor. Ripi-Scot, in the Altissimus est patiens redditor . glia l'accennato Vescovo Aresio : Ta-4. dift. Dio debitore ? Di gastighi , risponde lis debitor Deus est ; licet enim pluri-

tor di vendetta . Or come paga ? Eft ghi, ci paga Dio. E con che ? Colle patiens redditor. Ha gran pazienza a proli delle nostre colpe : per peccati pagare. Ma la pazienza tocca al cre- scandalosi con pene pubbliche. Sarò ditore, non a chi deve . Come dun- più chiaro individuando i gastighi . E' que ora qui il debitoreè, e chiamali, il primo, quello, che ci dà a piangepaziente ? Essendo mal pagatore, ril- re oggi il Concilio di Gerosolima : ponde il Vescovo Arcsio : Debitor il-le patiens, dicendus, qui licet multis Io ben so, ch'è disgrazia satale de Su-Concittadino una tal quantità ad al- dell'Egitto si dipinse per simbolo di un Governatore, un uom venerabile con un Sole eccliffato in una mano, e con un' Orologio nell' altra con questo motto : Nonnisi cum desicit , spectatorem habet. I foli difetti gli aguzzano contra Morig. gli fguardi. Sole, e Orologio. Pittura direct. gli dà parole. Ripete ambafeiate, vi- propriissima ! Il Sole c'benesattore infi- fer. 14. gne del Mondo. Chi non lo sperimenta ? Ogni di nasce, ogni di muore per Caccia la polizza d'obbligo, presenta- favorirci : Divide liberale per tutto l'anno la fua luce alla terra : feconda i campi, rallegra quanti vivono. Chi vi Questo si è essère debitor paziente ; rislette ? Ma se si ecclissa ? Tutta la cioè, che aspetta, che l'eseguiscano terra si sa pupille a vederlo; e'l più roza foddisfare ; e paga , non perche jor dviven Aftrologo a farcanes, edifivuole, ma perche è stretto a paga- corfo su le cagioni, edesseria della sia er . Ahi caro Dio troppo rollerante sincope : Nonnis cim descit , spessa debitore : Altissmur est patien red- torem habet. Così pur dell'Orologio. ditor . Il Peccator creditore di pene Quante campane suonano in questa Citaltro non fa, che mandargli stimoli a tà ? Innumerabili. Chi bada al quanpagargli i gastighi, che gli deve . La do, c quanto suonano? Dia sul bron-Mifericordia fi adopera a far, che glie- zo colpi il marrello . Tutti reftan folo nieghi. Ripete il Peccator colpe : fpesi ad udire , che dà , come dà , sclamano queste innanzi il Divin Tri- quanto dà . Ma se in vece di dar le bunale, che voglion paga. Volta Dio sette, dà le dodeci ? oh le maravi-firada, e mandagli benefizi. Il Pecca- glie, i lamenti! Nonnisi cum desicit, tor contrasta peccando : la Divina pectatorem habet. Pari a questi e l'in-Bontà si ostina tollerando. Trac in fin fortunio de' Ministri pubblici. Dimanquegli fuora la Scrittura per efeguir date però : qual'è la cagion dell' Ec-Diog che tal'èil peccato pubblico in cliffe del Sole ? Rati vi badano : popiazza, il facrilegio irriverente in Chie- chiflimi fanno, ch'è l'interporti la Lufa, lo scandalo nocivo a' compagni : na. Non altramente. Ciascun è Argo a E' Scrittura, ch'obbliga il Giudice su- scorgere i difetti de' Superiori : ma chi premo al gaftigo. Ecco i fupplizi, fa dirmi, perchè permette Dio ne Su-ecco le calamità, ecco i difaftii. Sap-periori, difetti ? Diamopure, che papiano però il Cielo, e la terra, che tisca ecclisse il Sole; or come non avvi-

far-

Analt.

eccliffi; giacché per fuo gaftigo fuol Dio recife i bofchi, che davan legname a mandargil ministri perverii P Diccalo i memo dell'idolatria. 1. fine, per L. Plutarco benché Gentile: Nomulii: attestazione dello Spirito Santo medefide sera pene indigentibus Deus injiciens Ma- mo, Principe non v'era stato, che'l panu vis- giftratus moleftam asperitatem , non reggiafic in governo : Similis illi non 4. Ree. dutta . amte id , quod exeruciabat , to turba- fuit ante eum Rex. Pure, in qual ab- 21, bat, suffulit, quam vitiosor morbo li- baglio diedeRe si persetto ? Seguiamo. 2. Parsi.

10, e più chiaro lo Spirito Santo per dine di Dio accingevafi a portar guerra Abulin Giob : Qui regnare facit hominem hy-all'Aflirio ; e perchè convenivagli paf. in 4. Jub 34. pochritam propter peccata populi. Le far per lo Regno di Giosia, chicene Reg. 23. colpe del Popolo mettono nell' urna a questi licenza. Pertinacemente Giodi Dio i voti, e le voci ad uscime sia gliel disdice. Torna alle istanze Ministri i Ribaldi. E intanto questi me. Machao: torna Giosia alle ripulse; defimi feryono da carnefici della Giusti- anzi alle refistenze coll'arme, fino a zia di Dio : Affur , Re idolatro , Re restarne trafitto , e ucciso da una frectiranno, virga furoris mei. Fa plaulo a questa verità Ugon Cardinale : Ally-

1fai.10. rius erat Minister vindicte ad stagellandum Populum contumacem.

IV. Aggiungafi per conferma alle gion di stato sconsigliavali le negative: parole un fatto. Scotea colle sue cru- la fretta in Faraone di eseguire i codeltà tutto il Mondo l'Imperador Foca ; e mentre feguiva nelle fue tirannie, un Santo Monaco Costantinopolitano ne facca spesso filiali doglianze a Dio : Cur, Domine , eum fecifii Im- Verumtamen non eft aver/us Dominus 4. Reg. Anaf. peratorem ? Voi il prevodefte già . hie.q.15. Perchè dare scettro d'oro ad un'uomo in Scrip. di ferro ? Dio gli rispose : Quoniam non inveni pejorem. Peggior di Foca è il popolo ; e peggior Cefare non gli diedi, perchè uom più ribaldo non ritrovai, che nella malvagità al Popolo tofic eguale . Anaftagi Niceno , che riferifee l'avvenimento, foggiugne: Cum fint indigni, Dei permissione, aut voluntate praficiuntur populo, digno earum indignitate . Io, che stimo tutti i Ministri Santi in questo Rogno, per forza di confeguente, non debbo credere, che vi fieno peccati irritativi della Giustizia Divina . Ma se vi son querele contra Ministri, lagnatevialla ghi più minuti per le oppressioni, che ftels' ora delle voftre gravissime col- patiscono . Vessazioni, ingiurie, male pe, che mali gli mifero in posti , o parole , peggiori fatti , con cui gli buoni gli fanno errare. Vi fo perpe- maltrattano i Ministri, che vanno ad riti, Uditori, nella Scrittura; e ben efeguirli. Vanno, lo fo, per efiggere percio faravvi noto, che Giofia fu un i dazi del Principe; ma piu per if-Re si gelofo dell'onor di Dio, che premere le robe de' Sudditi. Doman-

farci, che le colpe del Popolo, Luna locaufto inumano de bambini a Mo-incostante, obbliga Dio a permettervi loc : che bruciò i cocchi del Sole, e beraffet , ac purgaffet. Più brieve pe- Faraon Machao Re dell' Egitto d'or- 36. cia : Ibique vulneratur d sagittariis &c. V'ha pervicacia più strana? A che tanto fisfarsi a negargli passaggio? Gelofia di Regno non vi capiva ; ramandi del Cielo spingevalodi voloaltrove . Perché dunque offinarfi Giofia ? Deh , rimetti le maraviglie , mi dice Gregorio. La ragione è nel Tefto: ab ira furoris sui magni , quo iratus 23. est furor ejus contra Judam . Stava Hier.ibi. Dio sdegnatissimo contra il Popolo per Abuliti. le scelleraggini, che frequentava imi- 9 40. tando Manasse; e per punirlo, permette, che un Re cosi Santo erri nelle sue risoluzioni. Non più ora stupitco; mi do vinto a Gregorio: Pro Greg I. qualitatibus Subditorum disponuntur 15, mor. acta regentium ; ut sape promalo gre- c.11. gis , etiam vere boni delinquat vita Paftoris. Occhi dunque a' peccati voftri, non a' Ministri, Popoli pecca-

tori V. Io fra me gemo qualor mi giungono agli orecchi i clamori de' Luodistrusse tutti gli Altari , che trovo data altri: perche tanta sevenità contra i nel su Reno, in cui sagrificavassa (Rei? Rispondomo: per nettar di deliuri fals Numi. Egli si, che impedi l'o- la Repubblicasma l'esperienza dimostro,

ch'è

affai più gravi, e non lucrofi: quando dores ejus. veggo lasciarsi a mezzo le cause, o l' tomano. Gran pelo, gran foma a' Popoli; chi lo niega, quando Dio stesso il protesta ? Udite. Dieci piaghe troppo penofe mando Dio fopra Faraone, e'l suo Regno ; e vi su anche mancanza d'acqua, grandini, bruchi, e morbi contagiofi. Perchecotanta feverità nella Giuftizia mifericordiofa diDio? La prima, e più celebre ragion, che fe ne affegna, è la durezza di Faraone nell' oppimere l'iraello . Dio però ne spiega un'altra . Eccola : Vidi af-Fred 3. flictionem populi mei in Ægypto , &

clamorem ejus audivi. Mose, la pietà exed. 7. dip 12, di cotesto popolo oppresto strazia pur le mie viscere . Troppo il conculca l'Egitto . I gridi degli angariati mi affordan gli orecchi, ma mi deftano alla vendetta . lo vo' darvi rimedio ad ogni patto . Se non bastano lepiaghe piovutegli fopra finora , ho nel mio onnipotente carcaflò frecce più Setella duritiam corum , qui prafunt operi- Dio vendica le sue offese ; e, ad ese.

Tromba Quaref.

ch' è piuttoftò per lodar le loro co- tributi, che offequiofi, ed allegri pascienze, e le lor borse. Certo è, che gano a' Principi, che gli disendono, mi dà gran sospetto di avidità quel ed amano più Padri, che Padroni; vedere, o fapere, un gran zelo in ma di chi gli va a efeguire per fuo. frivolezze, quando in queste è inte- proprio interesse, impuntuali al Prinreffe i e mancare il 'zelo in peccati eipe, crudeli a' Sudditi : Propter exa-

VI. Benche , a dir vero, a torto fi efazzioni col furtivo ricambio d'un fot- lagnano i Popoli oppreffi da' Miniftri , dagli Efattori , quando tutto il lor male nasce dalle lor colpe . La Legge di Dio va per terra, vi faltano fopra co' piè, e fi aspettano tranquillità , e pace ? E non odono i gtidi. che dan lor contro gli fcandali , le profanità , gli spergiuri , le bestemmie, le rapine, le irriverenze a'Luo-ghi più facti ? Non se ne dubiti, no. I mali Ministri pagheranno i lor peccati s ma co' lor peccati gastiga Dio quegli della Comunità . Io non ho più orecchi a tollerare le querele di que' Litiganti , a' quali fi differiscono ad anni le cause ; ma essi intanto non han occhi a veder l'origine di questo danno ; 'ed è l' avere ascoste le Scritture dell' Emolo, i giuramenti falfi a comprovar quell' articolo, le informazioni ingiuste proccurate a suo favore, ed i vizj, che gli regnano nel cuore, e nell'opere al tempo stefaguzze. Ma contra chi felama il po- fo , che gli dura il litigio. Uomini , polo ? Il Testo è chiaro ? Proprer non vi lagnate degli uomini . Dio , bus . Contra la crudeltà di certi guir la fua giustizia, si serve di stro-Pagn & Ministri, che assistione a' lor lavori : menti si ingiusti: se pur non è pictà, contra certi scioperati, che si alimen- precendere col mal loro il rimedio votano de' fudori de' poveri Operaj. Più ftro appunto, come il Medico fiavvale espressamente però i Settanta , Pagni- delle mignatte per curare coll'evacuano , c'l Caldeo : Propter exactores zione l'Inferno ; e le mignatte intanto ejus. Le querele più alte sono per le colsatollarsi dell'altrui sangue scoppia-tirannie de Commissari, de Riscottori. In fatti non si lamentano del Re, Damiani : Diversa tamen intentionis Dam. cui sono pronti gl'Hracliti a servirda est Medieue, & birredo il la satiatur, aput Schiavi : color, che nonpossiono tol. de moriur. Agrosur autem dam per- Tri. in letare ne il popolo , ne Dio , sono dit sanguiurm , recuperat santiatem . Mes. gli Esecutori tiranni, la cui inumani. Sic pius, & misericors Deus, dum, tà al Principe è meno nota. Propter que nostra sint, è maltr auseres per 15starin exactiore e jun. Sparge ora 12gg la mititi, quas per peccatatum alterias ; Ind. 10 dotta penna d' un nobile Spositore: mortine per al un colle Spositore in compara de la compara de la collection d on 1816. d'Our peinciamale Hebreso non pro-E in favorre inciamale Hebreso non pro-common pare Regis tyransideres, son propter common pare Regis tyransideres, son propter tre. 1. Magliotatuma (and propter abbidanza di colleg fistanceamo migna-1:0m | duritiam corum , qui prassunt operi- te si ingorde. Mentisco io forse? Dio Quadr, bus -. Non si lagnano i Vassalli de' il volcsie i ma troppo veritiere mi ren-

71.72.

rerbr.

ibi.

done le imprecazioni , che si odono salivano , e scendevano . Sono questi

del Pubblico. VII. Intanto non mi fo lecito il mandar oltre colle pruove il mio argomento, fenza qui dare un' opportuno avviso a' Reggitori del Pubblico . Giudici , ricordivi dell'estremo Giudiquattro giorni con gli uomini : vidà | què comparire tutti i Ministri predeio vorrei in questo punto : Surgite mortui , venite ad Judicium . Faccia ci niega la debolezza della potenza. attenti , ora : Nune ; in questo stan-Lorin in no ? Che vi predicano ? Servite Do-

per coteste piazze : gl'inganni, itraf-[spettacoli da scuotorti si / Ah , mici tichi ufurari, gli spergiuri, che si pra- Signori . Non teme il Patriarea per ticano per coteste botteghe . Dapper- quello , che vide , trema per quello , tutto comanda l'appetito, non la Leg- che più non vede. Egli medefimo l' ge . La lascivia non sa dolce se non appalesa : Quam terribilis est locus passa a scandalo, se non entra sacriiste! e petche? Non est bie aliud, nist
lega nelle Chiese: ne Chiostri sacri. Domus Dei, & porta Celi. E'egli ve-Adunque non a' Ministri mali si dia la ro, dice Giacob, che vidi in questo colpa de'nostri danni, diasi a peccati luogo molti Angioli, che salivano e calavano. Questo fu, quando io dormiva; desto ora già, veggo il luogo; ma non eft alind. Veggo, che paffarono già al Giudizio di Dio color , che come Angioli ascendevano . e fcendevano ; e palpito al confiderare , zio. La imbroglierete in vita per questi che presto mi vedrò com' essi nel findacato tremendo : Quid timut 7acob? pure l'animo d' accomodarla con un domanda il Cardinal Gaerano, ceutto Giudice Dio ? Ah , forza aveffero le infieme risponde : Timuit Divinum Cajet. mie parole, come quelle degli Angio. Judicium. Deh ci presta Patriatea Bea- hie. li nell' ultimo di del Mondo , e far to le tue fteffe parole ? Quam terribilis eft locus ifte ! Ahi, quanto orriceffori vostri defonti . Gridare anch' bile luogo è questo Tripunale , ch'io reggo! Ah, quanti Ministri Angioli in lapienza, in giustizia, in zelo, in però la immaginazion nostraciò, che pietà filirono a queste venerabili Ruote : Angelos ascendentes, & descenden-Ubbidifeafi al Santo Davide : Ht nunc | ter; ma già refero conto del lor grand' Plal.1. Reger intelligite, erudimini, qui judi. obbligo ; e più non è rimafo, che il catis terram. Attenti Principi, atten- luogo, in cui stetteto : Non est bie ti-Governadori, attenti Giudici. Ora alind. Quanti Avvocati dottiflimi falirono, e calarono alle difefe: Angete, in questo momento. Chi sa, se los ascendentes, & descendentes; ma già ne avrete altro? Et nune intelligite . paffarono all'eternità ; e folo è rima-Se voi rinfavite, tutto il popolo avrà fo il luogo, ave falirono: Non eft senno , protesta San Cirillo : Quia hie aliud . Quanti altri togati, quantum sapiunt hi, qui regunt , illico sa. ti altri Litiganti ? Che è avvenuto di pfunt qui reguntar . Via, che qui ora loro ? Non est bic alind . Queste sono fono, a forza d'immaginativa, tutti le Scale, questii Tribunali, questo il i Ministri già trapassari. Che vi dico-Tutti citati da Dio passarono al suo mino in timore. Colla memoria di noi Giudizio. E per badare anche a me, imparate a servir Dio tremando 4 e qui pure è questo Pulpito, dovemonperfuadetevi, che avrete a trovarvi in tarono, e feefero tanti Eroi Apposto-Tribunale affai piu rigido ; rei , di llici , che già spirarono : Non est bie quello, ove ora presedete da Giudici , alind : il Pulpito resto qui , e innan-Vivi, farcte un di come noi ora desonti. zi Dio essi comparvero a dar ragione Udite Ministri questo fatto, ecomin- di quanto dissero , di quanto lasciaciate a temer. Vesgo tutto races and didre. O luogo tremendifilmo pitter; e paure deflarif Giacob da quel mifenoio fogno della Scala: que, defizanci una volta; Uditori presentigue. Che i moletta, Patriari da optiri formi indegni ; e tremiamo cal'anno ? I hai veduto gli fealini, al optiri formi indegni ; e tremiamo cal'anno ? I hai veduto gli fealini, al optiri formi indegni ; e tremiamo penífero che de ondri ufirza, ed onde poggiafi al Ciclo. Angioli, che obblighi, non andrà molto a lungo.

apud.

P/. 2.

avid

avrà un Giudice Dio a cercarci con-Idicea il Santo Davide , le manda a to ftrettiffimo.

VIII. A gli altri impegni , il tempo, che mi fovrasta, è brevissimo. Sono le calamità più atfannose al Pubblico , careltie , pesti , guerre , tremuoti ; e proli tutte legittime voglio io mostrarvele de peccati. Quanto alle careftie, nascono esse sovvente dal

terra , e folo aperta a' geiniti con gli eft, nec sui ipsius eft, sed illius. Pecfquarei del feno, che le spalanca la chiamo? La rapina è fatta, e si venficcità ? Et terra , quam calcas ferrea ? Chi colla serenità dell' aria ei Dica quel lascivo a Dio : Tuns sum Balilho, contrifta i tespiri ? Serenitate fua ,

& puritate contriftans , piangca S. Ba-8 in Div. filio: Chi ? Quel Dio, che lolo ha in AUAT. Gen.I. pluerat Dominus Deus Juper terram.

Quel Dio, che col suo imperio die herbam virentem; e ciò prima d'el non farà mai, che truovisi un solo, servi uomo nel Mondo, per avvisar cui cagliadell' innassio del terreno, fervi uomo nel Mondo, per avvilarci, che non è nostra industria, è sua liberalità il vitto nostro ; Et bomo Gen.2 non erat, qui operareturtemam. Ah,

che tutto il ben nostro dipende dalla Pf.144. fua mano : Aperis manum tuam , & imples omne anima; benedictione . Ot fe in Dio non manca governo, non potenza, non carità ; perchesi fpesso mancano le piogge, e inonda la care-

Bafil ho fionis , comerarietatifque caufa ? Do-8.m Div. manda Bafilio . Dia risposta a un Dotavar, tor grande un grande Spofitore, qual'

proprie stagioni la pioggia al suo Po-Lev. 16. polo , purche fiagli fedele : Dabo vo. bis pluvias temporibus fuis s ma fe inoffervante divenga della fua Legge, renderà metallo la terra : Dabo vo-

Lev 26. tilitar perventura i Deur tamen pro-par peccasa hominum , convertitiliad in contrasam. Non tiamo favoriti , la immagine di lui i L'efortazione di 93.

perchè fiamo ingrati : non ci piovono S.Ireneo cade perciò opportuna fopta

chi gli è cato : Pluviam voluntariam fegregabis Deus bereditati tue . Sc Pf 67. non siamo eredità di lui, che maraviglia, che ci sia secco il Ciclo? Quanto è nobile la conferma del detto Osorio! Nubibus suis mandat ne plu- Olor to. ant ; quia ejus hereditas non fumus . s.fer.bra Siamo eredità di Dio pet compera a plur, difetto di piogge. Ma chi fabronzo i prezzo del fuo Sangue : Empti eftis 1, Cor. 6, Deut. 28. Ciclis Sit Calum, quod supra te est, pretiomagno : non estis vestri ; e il Lorin in eneum, Chi rende dura qual ferro la Lorino : Totus bomo bereditas Dei Pf.67. de al Demonio l' gredità di Cristo. ego : esce la lufturia a dargli involto un ne menti : Venit libido , & dicit : meus es : così l'avaritia a quell' avicintola la chiave dell'acque: Non enim do, così tutti i vizi a tutti i viziosi : Veniunt omnia vitta, & dicunt : meus Ambr. er . Il penfiero è di Ambrogio , fia fer.12, fecondità alla terra : Germinet terra suo il plauso . Or come tra tutti noi

> che non è suo s e molto meno , s'è egli del Turco, d'un fuo nimico s così non avrà cura Dio, che cadano le sue piogge sopra i poderi d' un Pubblico, che non folo non gli è erede , ma gli è contrario : Mandat , Jere 4ne pluant super nos , quia ejus bæreditas non fumus.

IX. Eavvegnagchèdella siecità, delstia ? Que igitur bujur tante confu- la carestia, della fame ognivizio può effer Padre ; Lugebit terra , & borba omnis regionis siccabitur propter malitiam habitantium in ea ; come vaticiè l'Abulenfe'. Spiega egli quella pro- nando piangea Geremia ; pure da'limessa di Dio nel Levitico di darealle neamenti, che portano in rolto proli si orride , fi lascian manifestamente . vedere effere più frequentemente figliuole della durezza del cuore con Dio, co' poveri, e della disonestà. La durezza del cuor con Dio fa che s'indubis Celum desuper seut serrum, & rino i Cicli. Ripaga Dio com'è pagato. terram eneam. Qui or ripiglia l'In. Ogni ostinato può dirgli in verità : Abulin terpetre Savio ; Aliquando fecundum Anima mea ficut terra fine aqua tibl. Pf. 142, ordinem metus celeftio erat magna fer- Che maraviglia dunque , che Dio nie-

grazie, perche diluviano le nostreof-icse. Le piogge sono a Dio libere, molle, ér trastabile, ér custodi figuram, c.76.

Temp. reris .

Athan.

5yn.l. 2. licxam.

Sylveir. s. 4. in Apos.

ua te figuravit Artifex , habens inte i mento. Il difetto di carità co poverifa la pfo humorem , ne induratus amittas westigia digitorum ejus. Durezza, ficcità mostrano i più con Dio, negandogli lagrime di penitenza, piaghe di decime, foddisfazion di Legati Pii, rendite alle Chiefe; e le terre voglionsi fecondate dal Cielo? Non farà mai , che Dio lasci di essere sempre sermo in mantener la sua parola fatta pubblicar per Aggeo : Quia domus deserta est, propter hoc super vos prohibiti sunt Cane darent rorem ; & terra prohibita eft, ne daret germen fuum. O Templi sagrosanti, diserti di dottrina per difetto di Ministri , diferti di riverenza, di culto, di ornamenti per difetto di divozione , per abbondanza di vanità ; per voi , per voi i no-Ari campi giustamente divengon diferti ; e perchè i nostri terreni non pagan decime, le raccolte si ristringono alla decima parte. Lo lasció scrit-Aug fer, to Agostino : 'Ut fi tu illi decimam

X. Durezza, e ficcità usan co'Poveri i meglio Stanti s e quindi anche nasce la nostra penuria. Panenieghi, pan ti fi niega : Semper flagellamur

terra arida ; tal non la farebbe , fe efeguiffimo i configlidi Dio per Ofca: Seminate vobis in justitia , & metite in Breire in ore misericordia ; cioè, co'tagli della Judic.6. pietà mietete il multiplico della limofina v. 3 ..... Quafi dicat, chiofa uno Spositore acuto, fi vultis fructus colligere copiofos. eos metite misericordia falce. Oh! Le neceffica della mia Cafa fon molte, e gravi . A questa dicantata scusa die ripulsa Tobia il vecchio : Si multum tibi fuerit , abundanter tribue , fi exiguum Tob.a. tibi fuerit , etiam exiguum impartiri ftude. Nel resto, chi potrà darsi acredere, che tu non abbionde soccorrere a' poverelli, quando nelle superfluità fei fuperfluo ? Per quella Donna , che fai tu, non manca : per quei conviti, per quei cavalli, per quei cani, per quei giardini, per quelle vifite non manca; manca folo, e fempre per que miferabili. Tal era appunto lo stupor di S. Ambrogio : Vider in nonnullorum Ambr. domibus mitidos , & craffos canes dif. fer.13. 219. de non dederis , tu ad decimam revocacurrere : homines autom pallentes , & titubantes incedere : magis canum , quam fervorum curam gerunt . E' durezza, è durezza, non è impotenza? E farà poi maravigla, che i terreni, in frugitus, feguita a rimproverarci le raccolte impietriscano? Trasaputo la penna di Agostino, quia benè egen- c il caso, che riferisce, tra gli altri S. Aur bo tibus non facimus . Ob hoc & campi Gregorio Turonense testimoni i suoi 47.ex co fleriles, quoniam charitas friguit. Sup. occhi v Giunte un Mendico al lito del Gregor. plicantium vox fruftra clamat : ecce mare , mentre alcuni Marinaj erano Tur il. Or nos rogantes minime audimur ; è già per isciogliere ; chiese loto limosi- de giordello flesso sentinento Bassilio. Sape-te, come si chiamata da Dio la ter-tra, ch' era sotto all'acque dell'absilio. Nave che pierre. Faccia Dio, rippsilio ia com. Gen. 1. fo? Arida. Congregentur aque, que il povero, che altra cosa non portia- Bares.

sub Galo sunt, & apparent arida. te, che pietre. Al punto stesso quanto an. 60; Terra inondata da innumerabili ac- era nella Nave infassi : i dattili pietre : que, da Dio ha nome di fecca ? Si le uve passe pietre : pietre il pane, e rifponde Atanagi Sinaita, ed è mifte- pietre tutto il comefficile fenza feamro : Vide Divina mysteria : terram in biat la lor forma . Cuori di pietre si profundo ab aquis sufficatam, nomi-nat aridam. E quale il militero mag. Vi sarà nuova la ragione, che dà S. giore è Non soccorre alla necessità Bassiso dello scampo di Ninive. Indegli uomini, e perciò non chiamifi timò il Re un digiuno generale comterra madre de'viventi; chiamifiarfic- prefevi anche le bestie : Hominer , & Jone 3. cia, sterile, inutile : Quiaterra, log. jementa, & boves, & pectra non gu.
giunge il Sylveira, dum nihil operaster dum nutil beminimi indigentia de operatura facti bomines, & jusuntini, ariditatir vitium inurrit. mema. Ma & i bruti non peccarono, de ferri. Allora fu miftero, ora è già avveni- per qual motivo obbligargli alla peni-

Ambr. ra res , jejunat pro Civitatir peccato, nestà fossero pubbliche, escandalose ? ferso, quem peccati conditio non confringit. Una storia canonica confermi, e chiu-Bassilhe, Bassilio però non abbandona la sua s'indiu, emeraza i anzi aggiugne , che vano S'indiu, emeraza i anzi aggiugne , che vano avar, & farebbe stato il digiuno degli uomini, Assalone per la violenza fatta alle dieci bo. I. de fe i bruti mangiavano : Nifi apud Ni- Donne lasciate in Palazzo del Restefjejun. nivitas simul cum hominibus jejunassent to suo Padre nel suggirsi della tiranza vera degli uomini ; perocche , fe agii donnii i diognetore a commerce i anno de la ragion è nel Tefto : Ingref-da vinto Ambrogio , e in un stesso sur est ad concubinas patris sui coram 10, Anlr. 107 40.

profanità con topraferitto di decenza: morte miferabili dalle voftre lafcivie; questa madre mancaste , cioè la du- rei di colpe il convitto , rei di pena bastante a produtla seconda d'infe- espresse dalle calamità pubbliche son-

renti un formanium minimi tuti chiavo col Popolo in Babbilonia E-technico col Popolo in Babbilonia E-technico film pluviarum. Non lo feci-zechiello Profita Santo: Cum effem Trodor. mento quel Prodigo dell' Evangelio? in medio capitrorum. I patimenti del de Esta.

mia., hai tu peccati di laidezza ? Vi gran calamità fopra Ifraello. Convoca fon concorsi profani ? conversazioni un' Assemblea generale : Canite tuba lafcive, frequenze di Lupanari? Te-mi, trema, che l'ardor impudico Sanctificate jejunium: che si aduni

co bruta animantia , haudquaquam nia di quel figliuolo ribelle. Pur Daeffugiffent subversionem , Or come cio? vide trovò pietà con Dio , non Ase perchè ? Per pruova della peniten- falone . Le colpe fembran gemelle . Anzi Affalone mertta feufa per la gioquando attendono a placar Dio, trat- ventu, e non Davide uom già matutaffero d'ingraffar cavalli , maftini , ro, e più affiftito dal Cielo . Uccife, falconi , e fomiglianti , fereditereb- è vero , Affalone , fuo fratello ; ma bero con queste delizie la lor peni- vergognator del suo sangue nella Sotenza; che non conviene effervi fo- rella : Davide uccife Uria non offeverchio per bestie, quando niegasi so, obbligato da tanta sedeltà. Onde agli uomini il bilognevole : Homines , dungue si grande diverficà nelle pe-

Sermone da lode triplicata di Savio al universo Israel ; e a Davide non si Re di Ninive · Sapieur Rex · Sa-pieur plane Rex · Sapieur inquam do , la fegrezza · Tu enim fesifi Rex · Quetto fii fpegner davvero gli absondite · Giusto è dunque Dio in fdegni di Dio . Ma fe qui trà noi fi ufar col Padre clemenza, col figliuomenano i bruti, le pitture , le fupel· lo feverità . Diffelo meglio di me Sant' lettili delle Anticammere , i banchet- Ambrogio : Culpam fateor ; fed toletamenti, i giuochi; c ancor l ccolpe, rabiiro efi , que premire vorcum- tamenti, l'alincino de poverii e non ha amancat dia, qualm que infolenia pradicatur. Affain feandaloii, temec vita, e 2.66.

come non avrà Dio a non pagare giusto i e temano le Città sterilezze, se di voi fuoi gastighi? come non avra a render-ci avari i Cieli, sterili le campagne? sti innocenti , bambini immaculati XI. E quando a si difforme prole compatifco la voftra difgrazia . Vi fa rezza con Dio, o co' poveri ; non è il conforzio . Le vostre lagrime però condità la lafeivia ? lo lo fodalla Fe-de per oracolo di Gerenia : Polluifti Vi affligge per udire i vostri gemiti , terram in formicationibus tuit , & in e udendoli impietosisce : Volle Dio

Bern ser Capit egere . Ex eo sine dubio , ti- Giusto impetrerebbero perdono a' Ri- 1.sed-a- ste div. piglia San Bernardo, quod pramissum baldi. Teodorcto il conferma : Tanest, dissipasse omnia bona sua viven- ta enim benignitas est, ut peccatorum do luxuriose cum meretricibus ; pro causa suos famulos supplicies, & calapteres capit egere . Città dilettiffima mitatibus afficiat . Prevede locle una

non feechi al Ciclo le fontane , alla il Popolo : Congregate populum :

cheaccorrano i vecchi : Condunate fe- | Giusti , e degli Innocenti non basta . Chrysoft omnet viri, one posetti exarcebave- parva. Donde ranto divario co prie-to 3 i runt Deum, 6 at iracundiam conci- ghi d'un medessimo Elia? Non vivuol cati supplicat . E fit pur la ragione , perche Pietro dopo le tinnegazioni ad impetrarli merce, non parlo, pianfe. La lingua, che fu rea, taccia: gli oc-

di perorare : L'ho da Pier Damiani : Petr.Da. Petrns , qui ream fuam linguam, fei- ron le fiamme, Non cosi quando sup-1.4. ep. 14.

Pop.

27.4.

ri : traste innanzi i bambini , e Dio /uam : nam Elias oravit pro igne codarà l'arresto alle vendette . Ma con ram toto populo . Pro pluvia antem bramo con Agar sua Madre, e man- tune non exaudiret eum in prima vidice, che Dio udi la voce del bam- que di non ottenere da un Dio si libino : Exaudivit Deus vocem pueri . berale , ed amante la rappacificazio-Genzi. Il fanciulletto non potea ufar della ne, il perdono, i favori, anche quan-Levavit vocem suam, co flevit. Or plicano, è il non concorrervi colle se il hambolo non parlò, qual voce lor lagrime, e vero pentimento i Pecdi lui ascolto Dio ? La voce della catori. necessità del bambino, risolye uno! Labat. Verb or. dono agl'immeritevoli.

vi , o Peccatori, lo stesso merito de' Dio le sue grazie ? Vendele si , rispon-

ner ; e che convengano ancora i bam. qualor voi vi refliate immobili ac vo-bini tolti dal latte: Congregate par-fui vizi. Veggo Elia, quel Gran Pro-vulor, de figentes ubera. Come va? cita, e Santo, pollo in orazion tal Pargoletti di poppe alle pregliicre? e Carmelo, e per una volta, che il ferviranno essi ad altro , che a tur- cerca , ecco il suoco dal Cielo piobarle col pianto? Anzi adavvalorar- vere su l'olocausto: Gecidit gnis Do-, Reg. 18. le, risponde il Grisostomo, perchèle mini; ma cercando aequa non è egli. lagrime fenza colpa inteneriscono il stesso udito, che nella settima volta; Divin cuore al perdono : Quoniam In septima autem vice, ecce nubecula taverunt : etas puerorum expers pec- mono per foddisfare a dubbio sigrande, che l'Abulense mallimo . Quando Elia cerca, diee egli, che scenda il fuoco fopra la vittima, era affistito da tutto il popolo, e perciò ci chi, che non colparono, non cefuno andava l'onor di Dio nell' efaudirlo . Ecco dunque perché fubito precipitalicet deliquife cognovit, ejus inter se plica l'acqua : trovavasi allora il Proor Deign , tanquam mediatricis habe- fera folo ; ed ombra di pericolo non re patrocinium recufaruit ; & oculir , v'era a differirgli la pioggia ; e quinquibus non peccaverat, veniam imped di il ptorogarghii la grazia fino alla travit.

XII. Qualunque fia perciò il difafitto, che vi atiligge, Popoli Città, oravit pro gine, Deus mifit aim im- in 3. Patrie , tracte innauzi i Giusti , per- mediate ; non quidem propter Eliam ; Reg. 18. che intercedano perdopo a' Peccato- fed ad oftendendum populo potestatem 9.18. quai voci ? Il bambino Ifinaele l'in- non oravit coram populo, sed solus in fegni . Usci di casa del Patriarca A- vertice Garmeli . Quod autem Deur candogli acqua, morivafi. Dio nel ce, non erat aliquod periculum, nec provvide. Chi la cerco? La Scrittura fequebatur feandalum. Ragion dunlingua. La Madre pianse, e pregò : do i suoi Diletti per la Patria gli supplicano, è il non concorrervi colle

XIV. Su, che de' dunque farfi da Scrittor dotto: Necessità innocente è tutti in qualunque disastro, che il Cie-orazione efficace alla Divina prescien-lo offeso ci mandi? Togliere, svenare 7.a : Vidit Dominus afflictionem pueruli i peccati, che de'gastighi son padri : fere jam morientis, & necessitas ipsa, unirsi Empj, e Giusti a fare un bagno & miseria misericordiam Dei invoca- di lagrime a cuori lordi s etramischiati bat . E' ella adunque pietà in Dio , in un choro, sclamar perdono e Il confar che le pene raggiungano gl'Inno figlio è d'Isaa, uom si perito della Can-centi, se i lor clamori ottengono per cellaria Divina : Omnes strientes venite Isa. 55. ad aquas. , & qui non habetis argen-XIII. Senonche, per non lufingar- tum, properate, emite. Vende forse

Bet fer. z, de Refurr.

Mercatante per comperar tela d'oro: in vederla la loda, la claggera, la dà per preziofiflima. Domanda del prezzo: ode . che è alto : offerisce pochissimo. Qui ora l'Mercatante, mezzo silegnofo, c impaziente : Siete voi qua venuto, ripiglia, a perder tempo, o a far faccenda ? Ricoglie il drappo, emandalo alla buon' ora. Or che fu ciò ? non convenire nel prezzo. Huomini, dice Dio, volete acqua, volete gra-zie? Si . Ecco le nuvole, eccomi a favorirvi. Che risolvete darmi per effe ? lo voglio ammenda, penitenza, fermezza : Voi mi offerite clamori, preghiere, efteriorità. Ite, che non è questo voler comperare. Raccoglio le nuvole', stringo la mano già pronta alle grazie ; Emite , emite , nummo propria voluntatis. Che iconcerto è il nostro ? Vogliam Dio propizio colle colpe vive nell'Anima? Vogliam benehzj fenza aver proceurata pacein un Confessionale. Cristo è pietra, già vi cra noto da Paolo y Petra autemerat 1,Cor. 10.Christus . E fapete qual pietra? Quel.

la del deferto . Come die effa acque? Tocca due volte da Mosè colla bacchetta fimbolo della verga della pe-Nu.10. nitenza : Percutiens virge bis filicem, egressa sunt aqua largissima. Se battuta l'avesse con altro sasso, uscitosarebbe fuoco vondicatore, e non umor fresco . Leggiadramente ve la canta Sympos. Simposio : Semper inextinctus , sed

rard cernitur ignis: intus enim latitat, "s. de sed solor prodit ud ictus . Non tocchiam , Uditori , Gesti con durezze

di pietre, o di ferro ; darà incendi, non refrigeri . Tocchianlo colle percoffe al petto, colla mano e verga d' un Confessor, che el assolva ; on che te, che mi era proposto. Ho gia fini-forgive perenni, on che dituvjoppor- ta la Predica, e mi restano intatti gli runi di favori a'corpi , alle Amme ! altri figliuoli mostruosi de'peccatipub-

de Bernardo, ma a prezzo di volontà. impetrò acqua Elifeo agli Eferciti col-Nummo propria voluniatis emenda legati di Gioran Re d'Ifraello, e di sunt . Volete abbondanza di beni , Giosafat Re di Giuda contra gli Amsbandeggiamento d'ogni male y Tutti moniti nell'arfa folitudine di Moab in rispondete, che si. Ma in giugnersi a stisico di morirsi di sete ? Non erat dover dare il prezzo ; aime , e che aqua Exercitui. Pregato di soccorso il 4 Reg. t. sconcerto di voti . E Dio intanto mo- Proseta: Si, disse, arccatemi una Ce- Abul.ibi stra vleini i savori 3 poi gli ritira . tera : Adducite mibi Pfaltem ? Cete. 9.12.
Agguisa di chi portatosi al fondaco d'un ra ? Acqua ci vuole Elisto Santo, e 1700 in 485.3. non musica. L'Abulense: Voluit dis- 4 Reg. 3. ponere se. Tanto può la melodia, 8. che al fine stesso di raccorre i nostri Euchym. attetti, l'ha in costume la Chiefa . lo Aug l.2. però m'innoltro a scoprirvi più altomi. de Civ. ftero . Lo ftromento mufico è difpofi- 2.11. zion per impetrar acqua ? Si. Udite. de Refu.

Lodava Tullio un dette di Scipion A. fricano . Quella Repubblica ha buon governo, ch' è fomigliante alla Cetera : Que armonia a Musicis dicitur in cantu , eam effe in Civitate concordiam . Suona a concetto la Cetera e quando ogni corda è nel fuoluogo, e dà la voce propria; fénza che la prima voglia effere quinta, la quinta ottava; e cosi delle rimanenti. Or questa dottrina appunto pretefe infegnar Elifeo Re d'Ifraello, e di Giuda volete acqua? Venga uno stromento mufico: Adducite mihi P/altem. Volete perdono, volete favori ? Criftiani . Dispongasi la vostra Patria a foggia di Cetera. Suoni ogni corda il punto , che toccale . Suoni la corda del Superior vigilanza, e zelo . Suoni l'Ecclefiaffico e'l Religioso orazione, e fantità di vita : il Padre di Famiglia cura follecita de coftumi de'fuoi Suddiri : il Ricco carità, e limofina: il Povero pazienza, ed umiltà : il Giusto amore : il Peccator penitenza. Cosi fi temperino le corde della

## Repubblica, e dará Dio abbondanza. SECONDA PARTE.

XV. DOve mi ha trapportato, cari Signori , l'ardenza di veder questo Comune corretto ? Lo confesso da me. Per ribadire un sol punto, mi fon dimentico di tutto il rimanen-Egresse sum aque largissime . Come blici . Che debbo sami ? Ciò, che

folamente mi è rimafo possibile .: ap- lense : Dicitur d casu quantum ad ipspietate Furie , che partorisce la colpa lo ; ideo movit Sagistatorem , ut di-

scandalosa, peggior Inferno.

Ed in particolar della pefic con Santo mano di Dio , perche ivagli gover-Giob, il qual l'applica allenoftre fiel-letatezze: \*Vidi evs. qui operanter ini-letatezze: \*Vidi evs. qui operanter ini-quitatem, & feminant dolorer, & me-fit ruggere l'Iraello : Dio per diffrugge.

c.15. .

3. Reg. tendit arcum, in incertum fagittam di. laterra. Peggia usiam noi seco sfacciata-Reg. All'atia : alla ventura . Eppureavea- rimur, quod Deus dure agat nobifcum? 4 in

minacciogliela. Or come accaso? Ac- Siano contra noi le querele : giacchè noi caso quanto al Gregario, che slancio, l'astringiamo a punircii Exacerbamus la faetta; e di questo accaso si servi quippe Deum importunitatibus nostris, Dio a punite il Remalvagio. L'Abu- co ad puniendum nos trahimus incu-

pena accennarveli. Furono le altre pro-li infelici, ch'io vinominai dal principio, cussio Achab tataliter à casu ; quia 3. Est peste, guerra, tremuoti, tre nuove, e più Dens imendebat occidere Achabinbel. 21.9 135

rigeret Sagistam ad illam partem , in XVI. Figliuola naturale, c legittima qua neceffe effet percuti Regem Achab. de peccati pubblici è la pestilenza. Io Così pure ne Cantici è paragonata la mi adiro con certi Saccentoni del Se. Sposa a i Carri superbi, con cui Facolo, che ogni noftra fciagura impu- raone corte dietro a raggiugnere gl' tano ad accidente, a trascuraggineu- liracliti a Equitatui meo in curribus Cant. 1. mana , ad influffo di stelle. Anche il Pharaonis affimilavi te, Amica mea . 9.

Diluvio universale su ascritto da certi Tu, Sposa amata, somigli appunto i scervellati a rea combinazion di Piane- mici cavalli ne' carri di Faraone. Or ti. Eccolo dal Venerabile Fra Luigidi come ciò ? I cavalli sono di Dio: E-Granda : Non defuerunt amente, qui quitatui meo ; di Faraone i carti ? In ferm de Diluvium Affris, & Planetis adferi curribus Pharaonis . Non avea forse fam, & berent . Io la setto in generale con cavalli Faraone per aggiogar ne suoi S.Agoftino. Tutti i gaftighi fono pro- carri ; o crano quei cavalli dell'Efertunt eos, flante Deo, periffe. Notafte re Faraone ; perciò cavalli di Dio, quel flante Deo? Col suo respiro ci e non di Faraone : Equitatui meo uccide Dio. Il respiro è quell' aria , Autentica la verità la penna d'un noche s'intromife, e si rimette dal cuore. Dile Spositore : Ne quifquam arbitra Chrystop. Noi mandiamo al cuor di Dio l'aria retur ed factum absque Dei permisso. Virg ia insetta delle nostre cospe; cgli ce la ne, vocat equitatum summo Deux, Jud. 21. ributa mortisera. Il pensiero è di San Pharaoni equitatu, o currur. O cr. 1119-110.

Gregorio. Meglio lo spiegherà il Santo quando, Uditori, la pestilenza non colle sue stesse parole : Flare Deus avesse altra speciale origine , che di Greg. l. in vindicie retributionem dicitur, quia casualità, o di natura ; certo è, che 5. mer. ab exterioribus causis introrsus judicii Dio se ne avvale a punir la nostraticoncillum concipit, & abinterno concilio belle ingratitudine ; e ch' ella è faetta extrorsus sententiam emittit . 1 Mon- di Acabbo, che ci viene a serire, fadani chiamano la peste casualità: ca- cendo egli, che la stessa contingenza fualità quanto ad effi ; non a Dio , della combinazione, o de tempi fia ferthe l'arma e la manda. Gitta quella ma, e fiffa efecutive di fina cinfliria. freccia in aria a cafoquel Soldaro dell' Ne qui han luogo i lamenti, quando Efercito di Siria: Il Re Acab Gellera. a man del consigio emina Dio di cato n'è motto: Vir autem quidam tedaveni il fon della ftessa madrenostra, rigent, & casu percussit Regem Israel. mente offendendolo: Quid querimur, Avvisaste lo stile? In incertum: casu. zelava con ragion Salviano, quid que. Salv. li. gli vaticinata la morte Michea : Elia multum nos durins cum Deo agimus.

tum. Ad urtoni, dirò cosi, risospin- Proseta: Quocumque illumtranstulerit, giam la Misericordia; e sorzata alle morbum suum secum transferet. lagrime ributtiam la pietà : Vim , ut XVII. Guerra, e Tremuoto fono le Sen Lie

piod. in vino ? Dall'uve di Sodoma, dice Mosè , cioè da' peccati amariffimi : De vinea Sodomorum vinea eorum: uva eorum uva fellis, & botri amariffimi. Entra dunque Dio nella Vigna dell' Anima Cristiana cercando frutti di ubbidienza, di amore : e non rrovandovi che spiacevoli frutti di malizia ; fpreme queste uve , e ne distilla il vino della fua iracondia , edallo a bevere a'Peccatori : Omnia peccata, fono le parole del citato Olimpiodoro , Deus simul colligit , quibus calcatis fecit winum, examinata namque peccata, & quodammodo expressa Divinam distillant iram , qua potantur peccatorer . Adunque le fperienze

caten.

Pafch.

ibi. de

Sacr.

grac.

del fiele amarissimo, e mortale della peste è il liquor, ch' esce da' nostri peccati espressi dal piè Divino : Quo-Pf.138. iram 3 onde ragionevolmente l'Appolo ci chiamo Vasa iræ apta ad interitum. Fuggiresi, fuggitel'aria contagiofragabile : Impossibile est permedicinam Quanti dopo l'infelice sperienza di ga- Mat. 14. wilius artis sanari, quem Divina ultio stighi si attroci di carestie, di pestilen-

premie. O' si truovi luogo, in cui Dio ze, di guerre, di rremuoti, quai Panon sia, o truovisi luogo l'uomo, ove ralitici più detestabili, si son rimasi nel senonporti feco il fuo peccato. Altra-mente, anche un Seneca può dir da orribil disprezzo della Macstà Suprema

ita dixerim, facimus pietati /ue; ac ultime Furie, proli fomigliantissime al ep.17.
manus quodammodo afferimus miseri- mostro, che le produce; cioè, al peccordia fue. Un condannato a morte, cato pubblico. Non le descrivo per fe non vuol estereingiusto fin su la for- penuria di tempo, o, per più vero ca, lagnifi del fuo delitto, non del fuo dire, per esorbitanza di lor bruttez-Ang ir. Giudice, ripplia S. Agostino: Depura za. Le strasi della guerra, chi non punti. in Je. tan peccatami tuam acusta, non punti Rom.9. cem. Vo'conchiudere coll'Appoltolo. rore . Digiuni , stenti , veglie spesso Tiophi. Chiama i Peccatori validell'iradi Dio: han per premio una morte , che s'è dio. Suffinuit in multa patientia valaire (olym cucide a un colpo s fe crude-bid, in apra in intertiumo s, e da ciò ripete ad le , procraftina fotto a' cadavetii, o ogn' Empio Teofilatto : Factus es vas, fotto a' cavalli le agonie . Lafcio l'ecira Dei capax ; mercè, che Davide cidio delle Piazze, i difertamenti del-pur gli vide in man di Dio colmi del le Provincie, fpeffoludiprio di un ora, vino del fuo sdegno : Calix in manu le fatiche de Sccoli . Del Tremuoto sia-Domini vini meri : ideft ire , chiofa mo più pratici , perciò convien dirne Olimpiodoro . Ma donde trae cotal meno . I pericoli nostri furon si vicini ad effere pene, che possiam dire aver veduti gli eccidi i oltrechè il cadavero di quell' Aquila altera ancorpuzza fotto le rovine nel Sannio ; elaproffima Benevento con buona parte della fua Provincia fepolta mostra ben, che le ceneri de Tremuoti non fan ripullular le estinte Città da Fenici . XVIII. Adunque per questi due ul-

timi confueti fupplizj, per gli già divifati, e per gli altri ancora, chepotrci certo aggiugnere, folo restami l' afficurarvi sempre più , Ascoltanti , che sono tutti elli tigliuoli de' nostri feandali . Cristo il prediste vero fino all'ultima età del Mondo : Et erunt Mat.14. pestilentie, & fames, & terramotus per loca. Singolarmente però gran pena de' nostri gravissimi falli è il tremuoto. Dio fe l'arroga per colpo prodammindo expressa Divinam distillant prio ; e l'Abulense tremando il ripeteva : A Deo autem est terramotus , ed il Lorino : Terremotum Deus non- Abul.q. nifi gravi de caufa immittit . In faper 64. in fa da Città a Città a Città a O Peccatori. Vi ride nuova di tremuoto in alcun luogo, il Lorin in dietro Davide, e v'imbocca voci più af- Grilostomo tosto gridava : Olà : al- 48.4. fennate : Quò ibo à fpiritu tuo ? Et lerta : Dio l'ha con voi : Ecce respe- 1.11. and a facie tua fugiam? Grida S.Paf- Etus ira desuper . Pure, ahi forza christ. cafio a ritenervi con un configlio irre- dell'iniquità invecchiata nell' Anima l'incaten.

318 raviglie su l'età nostra : Tu terribilis do fine. es , & quis resistet tibi ? Ex tunc ira tua : de Calo auditum fecisti judicium: terra tremuit , & quievit . fremo la terra : tremò scosso da timor grande l'Empio, ma fi resto fermo, com'era innanzi, nel fuo peccato : Quievit . Ugon Cardinale e'l Lorino : Et quievit ab omni opere bono . Peccator , qual che ti fii, fei tu bruto? Ahino, che fin la Rondinella semplicetta all' udir la rovina della cafa, fugge, e abbandona il fuo nido. Sei tu pietra insensata ? ma che dich' io ? selepie. tre stesse degli edifizi più forti diedefolo dunque restato nell' antico nido delle tue colpe , duro più che maci-

martello di Dio induri più , non mi- fuo lordo ; e corrispose l'incauto Gio-Cor ejus indurabitur quasi lapis ; e la Sirena ingannevole. Cominciò , e Job41. scotta debole tal somiglianza, per te prosegui tanto senza timor di Dio la soggiunse: Et stringetur quasimallea corrispondenza, che ne ammonizioni be Dio alle Repubbliche, se mancassero corefte ancudini ? fe non vi fuffero Peccatori di ferro ? Altriallemartellate si resero vasi di elezzione: Voi più fissi nel male, quanto battuti più co' colpi delle pene. Ne ftupifce Gre-Gree I gorio dal Paradifo : In incude alia 12.mar, vasa formantur ; ip/a verd tot percuffionibus in vas alind non transfertur. Quanto ragionevolmente è dunque il timor dell'elito funesto ; cioè , che i vafi, che migliorarono a'colpi, lascino di più riceverne, e veggansi un di nella Tavola della Beatitudine; ma le ancudini dure , percosse qui

6.3.

offesa, e sdegnata ? Sicchè può ripe- d'un Dio sdegnato, eppur miserieortere il Santo Davide le antiche fuema- diofo ? Temetelo da questo fatto , e

XX. 11 Baron di Zula Volfango Alexa ebbe un figliuolo del fuo medefimo in Gate nome. Allevollo in timor fanto di Dio Stell, I. fotto il magistero d'un pio Sacerdote, 3. 6.13. che gl' infegnò Gramatica , costumi \$.18. buoni, e la divozion di Maria. Al torno di que' quattordici anni inviollo il Padre fuo nella Città di Buda , Corre allora de'Re di Ungheria, ac-compagnaro da' favi configli del fuo Macstro, ed assistiro da una splendida servitu. Bació la mano al Re, che l'ammife per suo Paggio di onore . Ivi fi fermò più di un'anno in eferciro fegno di timor grande , e ne fer- zi utili di divozione , e di cavalleria; bano nelle fenditure gl' indici . Tu finchè pervertito dalla rea amicizia d' un' altro Paggio ( attenti Giovani ) lasciò la tenerezza alla Vergine, e per gno a'crolli d'un Dio irrefiftibile , e conseguente , alla Virtu . Il Demonio, minacciante, te ne rimanesti si intero che vide già senz' arme questo Soldanel mal disio, nelle indegne tue ope- to di Cristo, l'assali per mezzo d'una re, che peggior convien dire il tempo Dama di Palazzo, che avea più beldella vita presente, che non quello di tà, che modestia . Gli scrisse Lucreprima : Et quievit , & quievit . Sei zia , tal'era il nome di lei , partecitu dunque ancudine, che a' colpi del pando a Volfango i fegreti del cuor gliori . Di te prediffe il Santo Giob : vine, rendendo il fuo arbirrio a queltoris incur . Quanti colpi non dareb- dell' Ajo , nè lettere del suo Padre , nè rimorfi interni poteronne confeguire appartamento . Il Re medefimo volle, per rimover lo scandalo, chiudere Lucrezia in un Monistero ; ma preveduto il difegno da' due Amanti, volca dire , da' due nimici crudeli , raccolto danaro, e gioje, fuggironfi in due leggieri cavalli fino ad Alamagna. Cola prefero cafa, e vivevanvi in titolo di Spofati. Stringo il racconto . Dopo molre ispirazioni, avvisi, e spinte, di cui non si diè un pensiero Volfango, apparvegli Maria col fuo Figliuol Santiflimo, il qual parlogli, come merireresti di ascoltareancortu: nella terra, passimo in fine a' colpi Ingrato, sconoscente, infedele : onsi senza fine d'un Inserno interminabile: ostinatamente si lascia un Dio amante ? Eterne illos persecutioni relinquimus, Dimmi , Non son'io il tuo Fratello Geconchiude Gregorio. Gosì dunque su, e non è questa la tua pietosa Maavranno a riulcirci di maggior danna- dre Maria ? Adunque per una firania fi zione gli avvisi, i gastighi pictosissimi abbandona un Fratello? Una Madre per

per una meretrice ? Un Dio per una validi colpi ! Intanto apriffi una pala Casa con si terribil tremuoto, che troveranno rimedio. parea romperfi, e dar giù in precipizio | XX. Questo fu il termine della tanta ma ancudine, e come induri riu a più Cristiani ostinati : la Miscricordia mi

carogna ? Per Lucrezia fi lascia Cri- rete della Sala, ed entravan pet essa fto, Maria ? Volfango, io son l'offe- fiamme orribili, e fetido fumo. Indi fo, e ti perdono ; basta , non offen-dermi più. Deh mi tiappressa Volfan-di mostri d'Interno, ed appoggiad algo : gittami al collo cotefte braccia le mura guardavan bieco Voltango . da amico . Fermiam perpetue paci . Si diè poi a farsi di nuovo udire la Io dimenticherò i torti fattimi i di- Tromba rauca col Tamburo aggramamentica tu gli amori di Lucrezia . gliato , e in mezzo ad altri ecco un Non ne sia più dolce Fratello mio . Ministro tartareo sventolando un pen-Torna tofto alla Cafa di tuo Padre, don nero, e facendo luogo a paffare il qual muorfi di vederti per lo trop- un cataletto di brace , che tracano po , che t'ama . Cercagli qual' altro quattro Demonj, e in essa una Donna Prodigo perdono, ch' io te ne farò fatta carbon acceso, la qual diceva mallevadore. Qual rupe, qual diafpro in voci alte, ed orribili : Ahi, ahi, non farebbefi intenerito a si amorofe sfortunatiffima me! Prefto ivi in mezquerele ? Ma a qual estremo di durez- zo quel feretro, levò un grido, e disza non trae un vizioso costume? Cie- se : Questa è la Giustizia , che poco, fordo, mutolo fi rimafe Volfan- manda farfi l'Onnipotente Dio a questa do a si gran misericordia . Non inor- Donna insame , Lucrezia , amica di ridisci ? Cristiano inorridisci vie più Volfango, per aver ambi perseverato al faper, che l'imiti, che pur fono vo- in lasciva vita tre anni, senza aver ci di Dio quelle, che ti danno i fuoi dato orecchio ad ifpirazion, ed avvisi. Ministri. Tornò Volsango alle colpe , Onde l'eterna Giustizia ordina , che e veggendo Dio sprezzata la sua Pietà, vadano ambi altresi in corpo, ed Ani-die libero uso de suoi rigori alla Giu-ma ad ardere con noi nel nostro Abisstizia. Invitollo un suo Amico ad una so in eterno. Chi tal sa, così paghi. Festa ; e volendo menar seco la sua Lu- Finito ancor non era il proclama , e crezia, si scusò ella per indisposta. Par- spintisi sopra l'infelice coppia i Demoti fenza di lei Volfango : e giunti in ni: gittato al fianco di Lucrezia Volun Villaggio, alloggiarono in una cafa fango, e fattolo tutto dentro e fuori di gran delizia, e dopo una buona rovente di quel lor fuoco infernale, cena, dopo i passatempi di Comme- uniti se gli trassero al loro baratro, dia, e di balli, suronsi a coricare dove, dall'anno mille seicento, e se-Quando al primo fonno ( o ira giu- deci fino ad oggi , e per quanto farà stissima di Dio!) cominciò a tremar lungal'eternità, non han trovato, non

tutta la fabbrica. Destaronsi turbati ; sordaggine agli avvisi di Dio. Questo sil e impauriti balzaron de'letti . L'Amico l'amaro Lascio de' diletti del Mondo ; gridava invocando i dolcissimi Nomi e questo su l'effetto di un tremuoto di Gesti , e di Maria : ma Volfango [prezzato. Peccatori, chedurate nell' non ricordò chiamar che Lucrezia. Fcr- imitazion di Volfango peccando, offimô il tremore ; e presto udirono una rauca tromba , e tamburo disfonante , mandovi, disprezzando ; qual fine so-e con essi una voce serale , come di sono qui a sarvi, il Banditore , alti di Banditor di Giustizia , Il compagno che ? Non della Divina Giustizia , inorridito dicea : Ch'è questo ? Stiam della infinita sua Misericordia. Attenti defti, o in fogni ? Volfango amico , dunque , attenti, che può effere questo dormi ? E' nella sua fine il Mondo? l'ultimo monitorio, che v'invia la stan-E temendo, e tremando sforzavasi a ca Pietà di Dio. Son'io qui dal princifar più atti di dolor delle fue colpe . pio di questa Sacra Quaresima a inti-Ma Volfango era tutto follecito a fo- marvi l'ambasceria dell' eterna Clelo ricordar la fua Lucrezia. Duriffi- menza. Ripeto ora le voci stesse :

man-

manda a pubblicare il Decreto di un Dio i fi per si gran benefizio? Via, che si quanoffelo ; O' gli tornate a' piè contriti , o do pur perduta avesse Dio la sorza a' ga-aspettatevi l'ultimo colpo di punta del-stighi . Peresser Dio chi si è, per dargli la fpada della fua Giustizia implacabile. Altrettanto v'ha egli detto il pietofissimo Dio con voci di gastighi : Vi avviso pure co'gemiti delle vicine Città o oppresse da guerre, o estinte da' tremuoti. Se la vostra casa profondava quel di, quanto più fotto ite farebbero l'Anime vostre ? Ovestarebbero oggi? Si trovavano in colpa mortale? (ah non sia vero, che così si truovino anche in quest'ora ) adunque compagne d'incendi, e digemiti farebbero a Volfango : Immaginate , che a quel perdono . Spracemi di averti offeso , punto morifte : che vi dannaste lag- non perche mi faresti severo ; perche gid. Che non dareste per avereun ora mi fusti si lungamente pio. Detesto le sola da pentirvi, da consessarvi ? Ohi ottele , perché ramo , e stimopiù che il quanto dareste ! Or questa è la mi- la vita mia , più che cutte le cose , fericordia, che Dio vi uso : darvi rem- più che l' Anima stessa . Perdono , po alla penitenza, alla Confessione, alle grazia, perseveranza; e mi farà dol-lagrime, all'ammenda, alla signad ogni de in isconto delle mie colpe l'In-occasion di peccato. Noi vientico ppres-

allegrezza, ite lungi colpe da noi . Non dice ognun di voi così ? V' ha chi non vuol pace con Dio ? V'ha, chi vuol riportarfi in Cafa nimico a Dio ? V'ha chi ....

XXI. Ahno, no, Padre, Principe, Redentor elementiffimo. Baita quanto fin qui ti fui ingrato : quanto fin qui ti fui fordo, e duro. Pictà Signore a non già, come in punto de gastighi, con turbazion, con timore; ma con quiete, ed agio, priegoti Dio mio di

#### PREDICA XXXIV.

Nella Domenica delle Palme.

## LA COPIA IN CONFRONTO ALL' ORIGINALE.

Turba autem, qua pracedebant, & qua fequebantur, clamabant : Ofanna filio David: Benedictus aui venit in nomine Domini . Matt.2 I.



Dunque il Principe del- | caria per questo folennissimo di ? E- Zach. 9.

vuto alle intimazioni del Profeta Zac- si Syctonio; edegli stessi si avva sie Pom- 1.6.c.16.

l'Eternità, l'Unigeni. xulta sais filia Sion, jubila filia Jeto del Padre Eterno rusalem : Ecce Rex tuus veniet tibi Cristo Gesu non ha Justus, & Salvator sedens super afipompa più augusta , l'ann, de pullum ? Ed è questo etion-non ha ricchezza più i oper un Trionfator Divino ? 1010, fplendida a celebrare un Entraca Rea. che per entrar da Vincitore nella sua le in una Real Citrà , che di giumen- Roma Aureliano , fece , che gli ti-

Svet. in peo: così pur Plinio. Aureliano, in- i folennizzi quel fausto giorno vatici-Cel 867: tanto, accennò la diligenza ne Cervi, nato da Davide : Confituite diem fo-men.

Plant. Marc' Antonio la fortezza ne Lioni, lemnemo in condenfir, o come leggono mer.

- Celarc, e Pompeo la fagacità negli altri prefio il Lorino : Pestum frondi-

Centre, e Pompeo is lagatital negli latti preno ii Dolino Promise ii Elefanti, mezzi ufati adeblar gli av. bus ; o come ii Pagnino: Ligate Averfari, Quindi già io comincio ad in gaum floribur, in adempimento di quel tendere l'oleuro enimma dell'ingrefio la Legge profetica, con cui Dio or-Vittoriofo di Crifto in isloggi si vili. dimo, che l'Agnello Paquale, che

Selene. arme regie di Saules ma il bacolo, e ficarsi per l' uomo, è condotto con or. 15. la frombola di l'aftor povero : a dimo- rami, e con pompa quattro di innan-Isi. 16. firarci, che coll'umiltà viene a vince-re, coll'umiltà viene a regnare l'A-di cinque mila nemici, ma di cinque

Ang, r., Sinagoga, doma giá col peño della Leg. fitrono que fi fegni utitati a riconofere-sian le ge antica, e avvolta tra vincoli de lo Re. Così offervofit con Jehu in et abbit. precetti cerimoniali, giudiziari e mo-putadas: rali; e 'I Gentile nel polledro indom' que tolleur, pallium s'insum, posierumi 19. 2005, che non ancor fapea il giogo del sib padibur ejur. Così con Catone 19. 2005, con con contra la contra de la contra del la contra de la contra del la contra d

imm., la Legge, e della Religione: mittero Uticente a loggia tranofumaria , per- Piut. in de Ram, ravilato qui da Agodino , Ambro- chè propria de foli Cefai : Subfire. Vince, gio, Brunone, e Vincenzo Eerreri, e neuter in via, qua progebat, vuelte, Vincenzo Ferreri, processa di Giacobbe nella Tribbu di que vive pauser imprenoribus prefise - Athen, from.; J. Giuda : Liganse de vincana pullom bam, giulta il niferir di Piutareo : e Lact. de Des famms, de ad vincen Aframa, faumo. Ma Dom. fe Cristo ancor non entrò nel campo do lasciatocene da Ateneo . Simbolo Gen. 49; della battaglia di fua Paffione, e mol- altresi, e plauso di Regno era presso Alex, I, to meno ha conseguito vittoria de' suoi le Nazioni, sventolare, o gittar rami

1.de Ge nemici , come oggi trionfa ? Come di ulivo , e di palme ; e lo leggiam mial,c.22 glielo permettono i Ministri di Ro- praticato dalle Provincie con Oloser-Valer. ma , consapevoli della lor Legge of ne in nome di Nabucco : Exibant ob. Judit.3. Max. l. fervata , che non fi conceda celebri- viam venienti , excipientes eum cum Quint. tà di vittoria , se non se a chi avesse coronis , da' Babbilonesi con Alessan. Curraz. Ross. l. debellato in una zusta cinque mila dro Magno per rapporto di Curzio, puttar. 10 antig guerrien? A'Decreti del Cielo non ha dagl' Italiani con Pompeo per avviso pompei.

Aug. tr. lena da opporfi la terra. Trionfi Cri- di Plutarco, da' Gerofolimitani con Philo de Jin Jo prima della vittoria , fe quefta a Agrippa per relazion di Filone. E co Cafar de W. 117. le non agli altri Capitani, per Dissi oggi di nuovo con Crifto Re de Gambi, vina prefeienza è certifiima . Trionfi Re, cd acclamato Monarca per figli.

Tromba Quaref.

vintonioo ai chiito in istoggi si viu i, dino , cne i a agnello l'aliquide ; ente Vien eggli a vintere i dion remici , e dovea fagrificargifi a i quatrotici del-nofita; con alta umilità, e fofferenza: la Luna il dopo pranco, foffe porta-ci fegglie perici al trinofi non bruti to quatro di l'innanzi, cioè a i dicci-nofili , e alletar, ma i più fiprezzati. Decima die menhi ; coronato di no-ll'Davide Divino, che in abbolica que in , e circondato di rami. Ed ecco av-lace, ri la valle di lagrame per vincere l'arcelle della di l'arcelle della pro-lace, ri la valle di lagrame per vincere l'arcelle della di l'arcelle della di l'arcelle di l'arcelle della gnello: Agnum dominatorem terra; e nemici, che conteneano tutti i nemicoll'umità foggiogare i due gran Po-lei, Mondo, Peccato, Demonio, Mor-poli fimbolleggiati in que'due giumen-ti, cioè l'Ebreo, e l'Gentile: l'Ebreo vi fimboli ne' mantelli proftrati per nella giumenta legata, fimbolo della terra, e ne' rami sventolati per aria s

Pagain. Crifto prima della vittoria , che folo uolo di Davide. Qui fermo il contraphierar, a statophina acua vittudia, che ioto uso al Livette, cui termo il contrabi-ler, iti illuma di Agottino: Quie erat Dome-tenti illuma di Agottino: Quie erat Dome-tenti illuma di marteno moviendo Paperaturu. Et rai tarciamaton officquien di Pf. 117. cano dunque a riceverlo con ramimi- Cristo, sapete, riveriti Ascoltanti, cui

2.27. . steriosi di palme, ed ulivi le Turbe; e più di tutti invidio? Non chi grida a

far plauso: non chi alza rami a mo-fitro del suo Intelletto, e del suo Cuo-firar giubbilo: non chi ossequio si rea e se ancor non indovina l'appren-tapero de' palli. Invidio nel trionso dere quessa celessial dottrina; ha pur di Crifto color , che lo feguivano ; già in Crifto Uomo-Dio un vivo efem-Turbe autem, que pracedebant sum , pia-de fequebantur clamabam : Ofanna fi-lia Davids ; Benacidius qui vontin in no-tio Davids ; Benacidius qui vontin in no-tione che viu volt cipnofire con Crifto con . In che chi vuo Itonofire con Crifto con . In vien che nella vità lo feguiti , in una facita avvolare sultrà Dedovem tunno, parola. Colui fara irpofto nella Galle. Quili coli e di contrare in non torce re ria della Gloria , ch' e Copia perfetta . Il Dio fecefi Uomo , meditava per . Il posi come . Profest Santo , file . Griffo Dio a comun ponfiro Sant' pondimi : Ad apprendere la dortrina . di Cristo color, che lo seguivano : già in Cristo Uomo-Dio un vivo esem-

Ang, I. lemplare: Tod vida Cirifti in territ vet Ind dudient Ferbins. Ah si: c'inde Vera per bominem q aeum fect, diciplina tendo. Savail i'uomo volto le ipalle
de Vera per bominem q aeum fect, diciplina tendo. Savail i'uomo volto le ipalle
de la comparational de la brina la Effent neutri : il reconfigli a mirrelo, affin ,
22: Ad imagianem , de fimiliadimen
che nion relitti nel folo udire : e da
nofram ; ma una lummagine viva , la quello che ode, pafii a convertrigilii,
qual alla fomigianza della ratura ag
e dagii il volto, non più le terga:
Erma seasii avi oidenter. Così intecle-toymus.

dunque dell'uomo consiste in conono, certamente. Prende la Cetera tra
scere Dio, ed amarlo: Et, nt in nobis formam sue bositatis inveniat,
corde su gli occhi dello Scolare; e
unstitutati anno anno consiste. dat unde infi quoque, quod operatur, quetti intanto altra Cetera ha tra le operatur. Tal fuil difegno dell'Arte-lue per imitarlo. Non è così Aduntec Divino in crear l'uomo. Mache' que non folamente offre il Macfetto vo-Ruircitogli contumace quel fango or ci agli orecehj i ma idea agli occhi, ganizato, resto per la sua colpa non ad agevolar la scienza della sua arte solamente privo della Grazia, e del sonora. Or quantunque sia vero, prediritto alla Gloria; ma rozzo, e ina-bile al conofemento, all'amor del fuo Dio, fenza i quali atti diverrebbegli d'ent ; pur effendo si indocile la fua

la fua falvezza eterna impossibile: Ho- rozzezza in apprendere , gli offrirà mo, cum in honore effet, non intelle-ancor nella sua Vita una idea di vir-xit. Or non vi sarà rimedio per l'uo-tu, quai vegga, ed imiti: Erunt oculi mo? Eh . che si . Rinvennelo la Sa- tui videntes Praceptorem tuum. Il dot. Prant. pienza Divina in quella fomma piera, to Palacios: Non divit: fole andiena peam, onde fi degno tenderti Uomo il Ver aures fed videbom coult in.

Mast, bo, Ha l'uomo rimedio già: ha già III. Or fe quello tu il fine del farfi Redentore, che gli ricompri col San- Dio Uomo, e del conversar per sì lun-

se, I criffe poi a comun profitto Sam prodami : Ad approdace la dottrina Agolfino : feech uomo Dio, non lolamente a redimere l'uomo, ma pur la crediteglis Macfiro, Regola, ed EAng. I. femplaie : Tota vinta Chriffi in territ |

Ang. I. femplaie : Tota vinta Chriffi in territ |

Let the addition Verbum. Ah Si. c'imgugnetic ; imitathoù i ilu o Crettot i paris essai risi vasente: Così intect-Hayman, pertettilimo ; la conformità più ri- to le voci d'Islai, Almone, 5 Grego. isc.

1es [es. revala San Lione: Inventemen homi1es [es. revala San Lione: Invent

gue il diritto alla Gloria, che perdet. go spazio in terra con gli uomini ; tesi colla disubbidienza; Ha già Mae- adunque convien che il Cristiano in-.

Palac.

tenda, che non vive per altro nel l'Amore di Dio, colla dottrina di Cri-Mondo, che per ritrar nella fua vita, fto, colla fua grazia, col fuo efempio, la vita di Crifto. Qui opportunamente non folo è oggi facile, è dilettevole. 

aqua tuli eum ; il Cristiano rinacque Che saranno nel di del sindacato or-nell'onde del Battesimo) sappia altresi ribile , nel di della vendetta seroce , il Criffano, che ebbe il natal nella quando in quel tremendo Giudizio ,
Chiefa per lavorare in sè a Dio un Tabernacolo di amore, e di ubbidienza ;
e per qualunque opera fi ricchieggono oppolito dell' efemplar del medefimo arte, che diriga, e modello, cheage- Giudice de' Vivi, e de' Morti? Che voli l'efecuzione s Arte egli ha nella larà, chi ha portato il pefo fallo per dottrina d'Ictifo, e nella Vita Model. aveclo fouadrato alla regola delle opilo. Ha maggior energia a dirilo per la nioni del Demonio, del Mondo, e fua sperienza S. Tommaso da Villanova: della Carne? Che farà, chi non sola-Th.Vill. Exemplar in via illiar, 6 art in define the collection of the collection of

Pud fer. ta Christi: Questa, quella che de'conmidabile! Tempo è omai di entrarci,
Donno:
Denno:
De

dure seuse colla malagevolezza dell' qui est vita. Più libri, ed un libro impresa; perocchè il conoscimento, e detto della Vita, si aprirono. V'ebbe

mi rifuonano all' udito gli Ecchi di IV. Pure, quanti fonto nella Chiefa quelle voci , che diffe Dio a Mosè, que' figliuoli di Dio con obbligazion quando gli die la traccia del Taber d' imitarlo ; quei Difeepoli di Crifto Sappia altresi il Mosè Criftiano (e chia-mo il Criftiano, Mosè, perchè se a non livellandola al modello di questa questi posero tal nome per averlo trat- vita ? Pochissimi . O mille volte feli-Exed. 2. to dalle correnti del Nilo : Quia de cil Ma la più parte? Ahi sventurata! pop Propiet de fae fesandisso exemplar . Si , me in quel di infaulto ; in cui uferià
recoft. mei Signori, pardò qui con noi, permei Signori, pardò qui con noi, perpiet de partò con la Chiefa nafenere Gesa (all'Originale Divino.
Jana), in quella fua ultima Cena: Exemplamo
deli vosti, ut quemadimodum seo femino di Cittle le cortine del fiu Otzanion di Cittle le cortine del fiu Otza-

ci, ita & vor faciatis! Vi ho dato in- torio ; e chiamici a parte dell' estatifegnamenti ad udire, esempi ad imi-che sue visioni; o se di tanto non ci tare. E Pietro, che visi trovo presen- sa degni il demerito nostro, narrici tate. E retus cue n'a torro pretent les engan a cantendo monto, narrier te, epiloga la lezzion del Macitro, e ci ripete, che a queffo folo fine di ri. importanza per noi. Udiando fu, che tarta Crifilo ne' nofitri coftuni, ci ha Dio chiamati alla Chiefa: In boc enim candidamo, co federatem super este ... vocati estis. Anzi a questo solo fine Ctilto Giudice in soglio di maestà; pati, morì Gesti: Quia & Christus sì, v'intendiamo. Che più? Et vidi passer est pro nobis, vobis relinquens mortuos magnos, & pusillos, stantes exemplum, ut sequamini vestigia ejus; in conspectu throni; tutti i figliuoli di Exempliam, si tequamini ogija ejus i monosti tirom; tutt i ngilioti di Elba(se et est put l'efortazione continua di Adamo, da i primary Monarchi ; fi-ti abarifimi . Non è figliuol diletto ; primacche la universal Rifurrezzion chi non ricopia in sè Padre si eccele et ravvivi . Che fegui poi è Ei libri for e tempo oramai più non è da ad. aperti funt, & alius liber apertus eft.

mortui ex eis, que scripta erant in li-Aug.lib. ve, i molti libri, dice Sant' Agostino, 20.46 Gi sono le nostre coscienze : Qui libri Gesu, che discese dal Cielo? Niuno? vit.c.14. funt , nifs conscientia, velut libri , pec-

catorum nostrorum feriem continentes ? Anfelin S. Anfelmo, la Vita del Redentore: Liber Vita eft Vita Jefu. Ma a che tanti rito Santo fteflo l'attefta: Accufatione

Appostolo il trascrisse cosi : Testimonium reddente illis conscientia ipsorum, Rem. 2. in die, cum judicabit Deus occulta ho-

eft Vita . Parli Ugon Vittorino . Originale d'ogni Vita è la Vita di Cri- invenitur in Regno. Adunque color, fto: obbligo ebbe ciascun Cristiano a che sono membra di tal corpo missitrascriverlo in sè medesimo . Legge- co , saliranno con Cristo nel Ciclo . rassi la vita, che menò il Cristiano, leggeraffi la vita, che infegnò Critto; le membra però unite, e conformi; e tanto avrà ciascun che temere, o unite per Fede, consormi per costu-sperare in quel di tremendo dal Giu- mi : Si tamen membra suerint consordice, quanto meno o più fedelmente Anseim. ta est vita Jesu, aveva detto Ansel- Non salirà con Ctisto nel Cielo il

ubi supr. mo, in qua omnes, quasi in libro, le- Gentile, che non è membro, l'Ereti-Hug, cerunt, vel neglexerunt. Soggiunge stiano perverso, che è membro unito viii. ap. ora Ugone: In illa ultima collatione, per Fede, e reciso per costumi. Sarà Tilm.in si quippiam aliter inventi suerint ba- anzi libro dannato per non corrispon-

come riproverebbonfi dal proprio Au- mortui ex his, que scripta erant in libris. tore le Copie, che dopo impresse non concordassero coll'Originale; ed allor me di cotai libri. Aprirassi, Uditori, Matt. 1. concordano , quando invariate gli il libro della vita: Et alius liber apercorrispondono; ficche in qualunque tus est, qui est vita. Qual'è il suoti-Hug.ibi, bent libri nostri secundum exemplar li- Re, Salvadore, Perfezzione, ed Esem-

provati.

mo. Impression fedele si ammette: dif-forme, tutta errori, non entrerà in Li-se ciò chiato: Et erat scriptum Hebrai- Aug. in

più che vedere? Il più orrendo spet-țanzi dal Divin Revisore dannata alle tacolo . Furon Proceffi que' libri ; e fiamme. Vagliami a dimoftrarlo un mirea , giusta la condizion delle opere sterioso proclama del medesimo Cristo. fue , quella gente : Et judicati /unt Parla egli con Nicodemo, e gli dice : Nemo ascendit in Celum , nifi qui debris , secundum opera ipsorum . In bric- scendit de Celo : Filius Hominis qui eft Joan 3. in Celo. Niuno falirà in Ciclo, se non E Maria Sacratissima Madre vostra? Ed iGiusti servi si sidi? Nemo. Trema Ber-E'il libro unico della Vita, foggiunge nardo, ed esclama: Quid ergo nos? Itane continuò desperabimus ? Nemo ? Ber fer. No; che non dice niuno; dice niuno de 6.111b. libri? ripiglio or' io. Non bafta il li- fe non Crifto: Filius Hominis, qui eff bro della propria coscienza a convin- in Calo. Adunque spera, spera o mio cere in giudizio il Peccatore? Lo Spi- cuore : Imo verò [perabimus & hinc maxime. Salirà Crifto nel di del fuo conscientia sua convincetur ; e Paolo Giudizio : adunque saliran seco pure tutti gli Eletti; perchè fe Crifto è capo, gli Eletti membra, non può il capo falir fenza le membra ; e falendo minum . Per qual proposito dunque capo è membra falirà folo Cristo. Udiaddur Cristo Ciudice il libro della sua te le parole del Santo, che hanno del Vita ? Et alius liber apertus est, qui Divino: Licès enim solus; sed prosectò totus intrabit : non fine membris caput

mia fibi, & coherentia capiti fao : conin se medefimo lo trateriffe : Liber vi- formia moribus , coherentia Fide gunt quid de praceptis ejus vel defe- co, che è membro separato, il Cri-Apoc.20. bentes, abjicientur. Appunto appunto, dere all' Originale : Et judicati funt

Si certamente, foggiugne Bernardo

mano, in qualunque casa, uno stesso tolo ? Gesucristo: Vocabis nomen ejus Luc. 1. sia il libro. Non altrimenti: Scribi de Jesum ; cioè, Dio e Uomo, Messa, bri Vite; e ciò affin di non effere ri- plare degli uomini : così pur Pilato :

Scripfit titulum Pilatus : Jefus Nazare-Joan 19. VI. E riprovati certamente farem- nus Rex Judeorum ; ed in tre lingue

breria di quell'eterno Palazzo . Sarà cè , Gracè , & Latine : Qua lingua , Plal 58.

avvisa Agostino , in toto Orbe maxi- non battagliar col Demonio , gli ti 1, 74, 7 (Dt Filli Dei sominemer , 65 finner 1200nt of 1100 s graccus curryimmymmu curgor, profit Domeffici di Dio, c Cittadimi della efi mitiatio Droine nature , (condo Moff et 1200nt). Parta del Santi : Civet Sandtorum , S. Gregorio Million: Scopriete, che de préfe de 1200nt de profession de 1200nt de 1 1. Petr. 2 Santità: Gens Sancta: Fedele nel cre. alla obbligazion di vivere come Crifto 1. 10. 2. dere, e nell'eseguire: Sponsabo te mihi in Fide: Re di sè stesso vincendosi , e Sacerdote sagrificandosi a Dio : Apoc. 1. Vos autem genus electum , regale Sa- vosti in sè stesso Gesul; giacche Quot. Galat. 3. cerdotium. Cristiano vuol'egli dire Bat-Ethef.s, tezzato, cioè mondo di colpa: Lavit nos a peccatis nosfris in fanguine suo: to Dio : Fuistis aliquando tenebra , nunc autem lux in Domino. Or tu mi di Cristiano : corrisponde al Titolo il da figliuolo di Dio; o del Demonjo? di Dio, risponderai tu s ripiglierà pe-Malac.1. dovutomi: Si Pater ego fum , ubi eft honor meus ? Se la tua vita professò Santità, come sì collegata co' vizi? Se Fedele a Dio, come si disubbidiente alle suc Leggi ? Tu Re di te steffo, e schiavo a tuoi appetiti? Tu Sacerdote di Dio, ed i tuoi fagrifizi al-Illuminato, e nelle tue passioni si cieco? Criftiano è titolo di milizia, di lottatore, perciò siam'unti tre volte, nel Sagro Fonte , nella Crefima , ed in morte : Ideo nos unxit , infegna Agostino, quia luctatores contra Dia. 33.in Jo. Agontos fecit. Doy'e il travaglio? dove il fudore? il polvere? le vegghie? Tandella campana: neppur sapesti in Chic. per diligamus : in brachio , ut semper fa ov'crano i Confessionali . Per non operemur . Così al titolo corrisponde.

. Tromba Quaref.

mè excellunt ; e perchè tutto il Mon- amicasti; eppur sapevi, che Non corodo potesse in se trascrivere il Libro . nabitur nis qui legitime certaverii. O 2. 17 m. Vengano ora i nostri libri . Il lor ti- libri delle coscienze e quanto avrete tolo è di Cristiano. Ahi titolo si poco che scoprire in quel di ! Scoprirete . ponderato dagli uomini! Che vuol e- che non conveniva il titolo di Criftia-gli dir Criftiano ? Figliuolo di Dio : no a chi non fu imitator delle Perfez-Ut Filii Dei nominemur , & simus . zioni di Dio ; giacche Christiani/mus Gregor. giacche Debet ficut ille ambulavit, & ipse ambulare, secondo Gio: l' Evangelista: che non conveniva a chi non quot baptizati eftis, Chriftum induiftis, fecondo Paolo Appoftolo. In una parola : Scoprirete , che non è Criftiailluminato, cioè riconoscitore del ve- no chi non è Cristo; sicchè dialo manifeftamente a vedere: Et ab inceffs , Chrifol. & ab aspettu, & a veste, & a vo. Corylos. ce, credetelo a S. Giangrisostomo . E perf. 14 contenuto nel Libro ? E' la tua vira la ragione è ovvia ; perocchè, se uni. Matth. formi debbono effere i libri ; giacchè il titolo del libro della vita di Cristo rò Dio in quel di : se sono io Padre dice Dio-Uomo : il titolo de libri deltuo, dov'è l'onore, dove il rispetto le coscienze nostre dee quasi dire Uomo-Dio . Eccolo ripetuto dall' erudito Bolquiero: Christiani intus Dii, fo. Bosquie. ris homines , vel Dii & homines , in- cone 28. star Christi, qui Deus idem & homo. de fin. Va ora, e presenta, mal Ctistiano, bon, & con titolo si spezioso libro si indegno: mal. cerdote di Dio, ed i tuoi fagrifizi al- Quid tibi prodesti vocari, quod non Apoc. 3. la laidezza? Battezzato, e si lordo? er? ti domanda Dio per Giovanni. Che pro del nome fenza fatti? Eppur crati stato detto colà nella Cantica da Cristo : Pone me ut signaculum super Cant. 8. cor tuum, ut signaculum super brachium tuum s non come immagine in laminetta d' oro appesa al petto per vezzo ; ma come figillo impresso nel cuore : ecco l'amore : come marchio to orrore a quell'armi stelle, con cui inciso nel braccio; ecco l'opere; e se potevi vincere? Il nome fono di Qua- volete aggiungere con Sant' Ambrorefima non baftaya ad empierti di rac- gio , nella fronte : ecco la Fede : central non bottaga as emperitus rate, son a reast capiticio? Lancol i tollerari, quanto l'acceri rifovveniri alcuna finta fcula la ora il Santo, fignatellum in corde, Ambiol, al non digiunare. In udir che v'era fignatellum in brachio: in fronte e, ut lise, to Predica, ti dava noja anche il fuon framere confitemum i in corde, ut feren asime. 8 difendere Crifto , lo sconoscesti : per ranno i libri delle coscienze : così

i libri delle coscienze corrisponderan- le contraddizzioni di tanti emuli , le no al libro della vira di Cristo: Et ingratitudini, i tradimenti, le agonie, alius liber apertus est, qui est vita. le strettoje, i Tribunali: ma perchè

findacato i capi contenuti ne' Libri : corpo d'flagelli, a' chiodi, alla Cro-Et libri aperti funt . Apranfi le co- ce, alla lancia, alla nudità, al dolodel Mondo. Vegga il Girdice Eter-mo, se corrifondono este agli estimpi in dessi volendo in Jaciai di della sua vita : Et alius liber appertur volendo anch'io? Ah sì, ah sì, Deur est, qui est voite. Ha questo libro meus volui. Pensieni, affetti Cristia-della vita tre capi, di pensieri, di ni, su al paragone. Anime a che si parole, di opere e benchè libro gran-lbada è All'opposto in tutto. A suggir Ifai. 8. scritti que' capi , stylo , come disse il delle coscienze aprirevi. Che turbe di V. P. de Profesa, flyto hominis; cioè, con les-penfici diverfi, ma equalmente inde-punte tere cubitali, chiariffune, ch'e quan-già vani, iniqui, di libidine, di am-spiriera, no dite, di viruli opportunate, e di spiriera, no controllo di proportunate di con-spiriera, no di estati criti allo proportuna di con-trollo di controllo di controllo di con-trollo di con-trollo di con-trollo di con-pendi con-pe

fto. Gli spiega Davide in brievi voci: cellar colpe, questi a commetterle, e meur, volui Volesti, che bambino glio di Cristo, quando su gli chieg-d'otto di desti latte per fanguer: che, ghi la Cloria? Et judicati funt ex hir, non ancora sciolto ne piè, fuggisti que fripta erant in libris. in Egitto; il volelli tu? Deur meur , volui. Volli, volelli to pafare una vi-ta di trentatre anni in povertà, in al. in Crifto? Parole di vita cterna chia-

Corrisponds il cuore alla fronte; la gli voleffi tu, gli volli lo pure: Deur fronte, el cuore al braccio: Fede, mens, volal. Che più ti reflò da vonnore; opere di Crifliano Ranno approvare da Criflo Tiolo, e Libri.
VIII. Elaminati i tutoli, vongano al VIII. Elaminati i tutoli, vongano al consegui del co de , perchè di un'Uomo Dio ; sono la Croce: a categgiar la carne. Libri Spirier. 1 o les journes de la constant a la marca d'ogn ou- no i Cnffiani contrari a Criffo , che fronto. Ecco il primo capo del libro qualquardi, cglino ad altro non penía che a fronto. Ecco il primo capo del libro qualquardi, cglino ad altro non penía che a constant a con facerem voluntatem tuam ; e come il che il Padre suo vuol per esti; esti a volestr tu , il volli io ancora : Dens non voler quel che Dio vuole, e solo meus volni; e ciò dal primo stante a volere ciò che essi vogliono; sicche dell'esser' Uomo: In capite libri. Vo. al pronto Voglio di Cristo corrisponlefti , al primo concepirmi mia Ma- de il loro oftinato: Non voglio. Legdre, che io anelassi al tuo onore, gi ben nel tuo libro, Cristiano fallo meditafli difimpegnar la tua giustizia, l'impressore: Vuoi tu perdonare al ne-ricomprar l'uomo, il volessi tu? Dens mico? Non voglio. Vuoi separarti da meur, volui . Volesti, che per nove quella occasion che ri danna? Non mesi fussi prigioniere in un ventre : voglio. Vuoi rendere il mal'acquisto? che all'uscire alla luce, anzi alla mez-za notte del più erudo Decembre, ca-non voglio? Qual'impression più scordesti sulle paglie, compagno a' bruti; retta ? E dove andranno a finir tanti tra nevi e venti ; il volesti tu? Deur non voglio , se non in un Non vo-

prezze, in perfecuzioni di gente livi- molle San Pietro : Verba vita aterna Joan. 6. da, in compagnia di Discepoli rozzi; haber, o della Maestà di suo Padre, ma perchè tu il volletti, il volli al-rresi io : Deus mens, volui . Volli, fiiano, quali or son le rue? sono lodi volli i digiuni di quaranta di nel di- di Dio, ò bestemmie? Sono de' mezferto, i pellegrinaggi di tutta la vita, zi a falvarti , ò de' mezzi più spediti

in libris .

rire feipfum, foggiunge lo stesso Ber- letti?

a perderti? Sono di pietà, ò di scan-mostrasi sosserendo disprezzi, dimen-dalo? E se tali truovale nel libro del-ticando improperj. Non altrimenti dela tua vita il Giudice eterno? Et li- gli altri: Beati qui lugent ; Beati qui bri aperti sunt. Ah quanti spergiuri, esuriunt, & siiunt justiam : Beati quante maladizzioni, quante lodi di misericordos: Beatimundo corde: Beaaverlo oficio, quante ingiurie al Prof- ti pacifici: Beati qui persecutionem pafimo, quante semenze di alte discot- tiuntur propter justitiam . Facesti , die! Avvi ombra di fimili eccessi nel Cristiano, copia di si gran libro? Ful libro della vita di Cristo i Leggi su , egli impresso da quel Gran Macstro , ch'egli è aperto: Et alius liber aper- perchè il trascrivessimo in noi : così tus est, qui est vita. Se così chia ce l'attesta S. Paolo: Ut & vita Jeramente cotesti libii discordano; come su manifesteur in corporibus nostris a non averà a riprovarti quello della Ah quanto io temo, che non abbia a tua vita? Odi, odi l'inevitabil senten-za: Foris canes, & venefici, & om-solo senza copia tal libro, ma senza Ape.11 nit qui amati, o fatti mendaciamo, alcun che lo miri: Et ego flebam mul-Così aveva duccedere, se tanta dif-formità coffe ra i libri della rua co-off aperire libramo, nec voldere camo. scienza, e della vita di Cristo : En Eppure allora il libro era chiuso : judicati sunt ex his, que scripte erant aperto ora chi il guarda almeno ? Parliam chiaro. Chi il legge confide-X. Ed ecco finalmente il Divin Giu- rando le opere di Cristo? Chi è, che dice nel più terribile esame del capi- l'imprime imitando le sue virtu? Chi tolo terzo dell'opere: Et alius liber mette la sua beatitudine nel risiuto-apertus est, qui est vina. Sapreste voi delle ricchezze, degli onori, dell'apdirmi, Uditori, qual concetto vi naf- prezzo del Mondo? Chi è che chiace in mente in udir nominarvifi Cri- ma, ò almen tollera con manfuetudithe? Non to, se quello di S. Bernar- ne le inguire? Chi pinge le sue col-do: Cim nomino felum, hominom mihi pe, e le altrui? Chi tiene in conto di propono mitem, se humilime corde, suo cito, obevanda la Legge di Dio? benignum, sobrium, cassum, miseri- Dove la miscricordia, l'amore del oengman , journam , mpam, majere loot et innecessarie, en entereza ce cordem , 6 moni denque bonoflate , profilmo? Dove la calità e entereza ce cancitate compicuam . Questo eta d'Anima, e corpo? Dove la pacecon appunto quel libro veduto da Gio-Dio, con sé, con gli tomini tenendo vanni nella man destra di Dio : Est foste a piè della ragion gli appetiti ? vaimi nella man destra di Dio : El fosto a' piè della ragion gli appetiti è vidi in alextera fedensiti fupra the. Chi veglia at ale copa è chi travaglia a Marc. In mam libram: Ecitito dentro e fuori : formar questa immagine? Apri, apri, for franca con fette figilii: Seriptami. Criftiano il libro di tua colcienza , e disciple. Libro mideriosifilmo; coi di, l'umanità coi coi, l'umanità povertà di fisiri o, troveri al printe di Crifto: Humanitar ejus ipie est li avarizia: in vece di umilità, suberbia: ber y seritto a caratteri di virti un'il?

Anima dentro, nel corpo fuori . Ha grime delle colpe, compiacenze. Non protemo noi leggerlo , giacchè egli fame , e sete della Criftizia , impria fiesto l'arriva l'arriva de l'arriva de l'arriva con le composito di copiar e l'oriva l'arriva delle colpe, compiacenze. Non protemo noi leggerlo , giacchè egli fame , e sete della Criftizia , impria l'arriva della colpe : setti della Criftizia , impria me l'arriva della colpe e setti della Criftizia , impria con l'arriva della colpe e setti della criftizia , impria con l'arriva della colpe e setti della criftizia , impria con l'arriva della colpe e setti della criftizia , impria con l'arriva della colpe e setti della criftizia , impria con l'arriva della colpe e setti della criftizia , impria con l'arriva della colpe e setti della criftizia , impria con l'arriva della colpe e setti della criftizia i marchia e di criftizia i marchia e della colpe e setti della criftizia della colpe e setti della criftizia della colpe e setti della criftizia della colpe e setti della colpe e compiacenza della colpe e stesso l'apri: Liber ip/e dignus est ape- mesti same , e sete di vanità , e di-

nardo. E dave Se cumado. Nel sree. XI. Or di tante nofite opere, qual dicare coch nel donte a Diespon le fameljafa quelle di Cinfor A quesaus. Principali virti di fuo efercivo: Bea flo wivere ricevenmo il Batefino è the paspere fipriste: ceso aperto il figli. Non fod diffinili, contrari a Ciffo, lo della fua, povertà , del fuo fvili- fipriam predefinazione ? Afi, che mento abbracheno per noi: Beatim Hegno d'effa e l'oppolto, non poce Rom. 1 ter: ecco aperto il secondo figillo , e ertare l' Appostolo : Quos prascivit

su , come , come confeguirar in quel plene , quibus Getuli contra fitim utunof vita.

go dell'iracondia di Dio : Pleni indi- Et judicati funt mortui ex his , que gnatione Domini . Cosi Ifaia con Ge- scripta erant in librir . posolima cattiva in Babbilonia. Ed io paffando dalla figura al figurato, con dell'estremo Giudizio; e vi darete per pure, che tra il folto fiumero, che fl la più parte a vedere prigionicri de'

& pradestinavis consormes sieri imagi. Demoni, e come Origi incatenati: 52. nis silii sui. A formarci Statua di Cristo dovevamo effere tronchi morti al tati alla sinistra: Projecti funt. Ancor No deperation either tronch motti all can alsa infinita? Project 16ms. Ancor Mondo: no igitatamo nuove nadiche vivo bertagh delle factet d'un Dio filemella terra. Che farà il fuoco dell'ira gnato: Ploni indignatione Domini al Dio, che verta bruciando non le E fapere, perché vi paragona il Profitatue de Giuffis ma la felva de Pecifica all'Orige? Uditene le proprietà. Profita: catori? Swat spini, que icombini fight. E' quello, rifetice Artifotche, un'ani. depl.ish. vam, ita persequeris oos in tempestate mal affai feroce nell'Africa, e che re- 2.de Hift. fua. Se non v' ha benedizzione del fifte con forza formidabile a' Caccia-Anim.c. 1 Gen. 17 Padre fuo per Giacob fenza spogliar tori. Ha però sete perpetua, sogginsi delle vesti proprie per vestir quelle gne Plinio: Est, animal perpetuo si-ci. 100.673 di Esai fratel suo maggiore : come tiene ; eppur nelle viscere ha più venon ifpogliandoti, tu Cristiano, del-sciche ricolme di umor falutevole, e le vesti dell' Adamo terreno per ve- ch'estingue la sete; In corpore eins in. Bercher. flir quelle del tuo fratel maggiore Ge. veniuntur veficae liquore faluberrimo l. 1c. de di la benedizzione del tuo Padre ce- larr, conchiude il Pittaviense, Non è lesse? Ti mancarono forse abiti di vir-sti? Non, ti è stato per avventura pal la dentro di sè il rimedio alla sete? tente l'Original Divino nelle Scrittu- O Chiefa di Crifto, Gerufalemme milire, e Prediche? Misero te! poiche se tante! O Madre afflitta di più afflitti una volta fi apri il libro della vita di figliuoli l Quir comolabitur ie ? Stett-Gesucristo per tuo rimedio : in quel di gli occhi alla gran piazza della giorno ultimo fi aprirà per tuo esa- Valle di Giosafat . Mira i tuoi degeme , rinfacciamento , e gastigo eter- nerati figliuoli, cui tien colà prostrati no : Et alius liber apertus est , qui come Origi l'iracondia di Dio: Sicut Orix illaqueatus. Ivi troveransi a pe-XII. Io voglio fecondare il talento, rir della fete color, che avevano in che in questo estremo d' una Predica sua balia la fontana della Grazia : Ser. Isai.63 cosi importante, m' ispira il Ciclo. vi mel bibem, & vos stietis. Ivi si, Veggo Isaia, che tutto lagrime di pie ivi si scoprirà, Peccatori, che aveste tà prende a condolersi con Gerusa- nel Battelimo la sorgiva delle virtu , lemme; cioè, co' figliuoli di lei pri- Gesti vero Dio; e non ispegneste, o gionieri in Babbilonia. Grida, e fin- almen temperaste con tal acqua gli giozza: Quis confolabitur te ? Gerusa ardori delle vostre passioni. Ivi si aplemme inselice, deh, tu stessa mi di : paleserà cotesta Fonte a vostro incari-Qual lingua, quai occhi avran paro- co; perchè non profittafte a vostro le, o pianto bastevole a scemarti la rimedio. Ed ivi, se ora non vi date doglia in tante angustic? Veggo i tuoi all'ammenda, sarà il vostro gastigo una figliuoli gittati per le strade dalla cru- eterna sete in pena di aver malmenadeltà de Caldei : Filii tui projecti ti tanti mezzi , quanti ve ne offerse funt ; e gli veggo qual' Orige invilup- Gesu per imitar le fue opere . Sarere pato tra reti: Sicut Orix illaqueatus. libri proibiti, e dati al fuoco all'effer E ben conosco, che tutto ciò è gasti, trovati contrari al vostro Originale :

### SECONDA PARTE.

c oggi adunato quà a favoritmi, un folo

ralissimo nella fine del Mondo, ti fi ripeterà questo esame? Or come, certo tu di ranti, e tantierrori, non cominci a correggerli ? Eppur doyrefti fapere, che Dio a questo unico fine ti dà in limofina pochi altri giorni di man di Cristo Giudice, qualespasimo farebbe il tuo al veder, che non fararfi una decente cafa, in cui vivere: Ut edificemus nobis ibi locum ad habi-Ed ecco ad un d'essi, ò per disgra- non isclami a Gesu, avrai eterna doglia. zia, o per trascuraggine, cade il ferro

fiavi, che riconofca nel libro della fua, in prestito con obbligo di tornarla al vita moltissimi errori. Io non posso, padrone in finir l'opera. Or che ahi per obbligo, eperassetto, non dimantu fatto? Perdesti per la colpa mortale dargli: Credi tu, che ti alzerà Crifto l'acciajo della Grazia, benche ti rimain morre tremendissimo Tribunale, in se il manico della Fede. Ma la Fede cui metterà in confronto la copia all' fenza la Grazia non è baftevole per originale, e fenza metafora, te a sè flevorar l'abitazion della Gloria l'Or fleffo? Credi cho nel Giudizio genetivi del tuo giusto rammarico. Hai perduta la Grazia per la tua colpa. V'è anche più . Non hai potuto far opere merirorie privo di Grazia: Non folum Eucher. que mala commiserunt; sed ex accepto 1. 4. in munere , que reddere etiam bona debue- l Reg. c. vita. Volano essi, e con essi il tempo da imprimere, da emendare. Fingiam, hai adare della Grazia ricevuta: Moche capiri con costumi si scorretti in deratur latitia, quando solerti providentia etiam confitutum tempus reddendi cogitatur. Ed hai pur da lagnarti, che cesti a salvarti ciò, che a sarsi ti era resterai senza l'abitazion della Gloria, sì facile? Vo' dartene una figura per che brami. Non v'ha rimedio sì: Dopiù chiara intelligenza nell'occorfo a mandane colui, che petde l'accetta . que' figliuoli de' Profeti coctanei ad In qual guifa ricuperolla? Sclamò ad Eliseo . Risolvettero essi condursi in Eliseo sino a renderglicla con miracolo : una Selva per tagliar legname a lavo- Natavitque ferrum, & ait: Tolle. V' è rimedio gemendo a Cristo, si Pec-catore. Vè rimedio nell'acque della tandum. Giunfero alle sponde del Gior- penitenza. Il dolor momentaneo della dano; ed ivi rimpetto al fiume dette- perdita falvò colui da un dolore perpero principio a recidere: Cumque venif- tuo. Efetu pieno diconfusione, edi spafent ad Jordanum , cadebant ligna . fimodicio, che perdefti in tanti mezzi,

XV. Deh ti rifolvi, Criftiano, che dal manico nell'acque. Oh i gridi , i fei pure în tempo da reftituirri il tuo finghiozzi ad Elifeo! Hen , hen , ben Gesti in fua Grazia , perchè con effa Domine mi . Che ri avvenne , uom fatichi nell' imitazion della Vita Ditroppo querulo. Che? Saltommi di vina. Sci pure in tempo da corregger mano l'accetta. Che per questo? Che gli errori passati, e da proseguir senimporta? Ahi sfortunatissimo me! ahi za errori la nuova impressione col me perduto! Non era mia l'accetta , non perder di vista il tuo persettissil'aveva in preftito: Et hoe ip/um mu mo Originale. Da questo punto fietuò acceperam. Or non dovrò darne no i tuoi pensieri, le tue parole, le conto al padrone? Ed io dove avrò ca- tue opere una copia viva de' penfiefa? Poverellome! poverellome! fenza ri , parole , ed opere di Gesucristo . accetta, con obbligo di darne ragione, Non pensar, non amar se non ciò, e privo di casa ! Heu, heu, heu Domi- chepenscrebbe, amerebbe Gesul. Non ne mi, & hoc ip/um mutuo acceperam. patlare fe non come questo Signor XIV. Eccomi ritornato a te Pecca- parlerebbe, e non operare, se non tore. Sai, che ricevetti nel Sagrofanto leome egli opererebbei imitando la fo-Battefimo? La Fede di Cefturriffo, e ffanza dell'opere, il modo, e inten-la fua Grazia. A qual fine i Perche zione, con cui le farebbe. Così ti afquafi armato di forte scure tagliassile saticalungo le rive del Giordano, il qual gna nella felva degli appetiti, a lavo- fignifica fiume del Giudizio. Non perder rarti una eterna abitazione . L'avesti di vistaquesto Giudizio, questo esame,

330

questo riscontro, che per la vita di ri al nostro Divino Elisco ) si Gesti Cristo ti si ha a fare di tutta tua vi-ta. Paragona tutte le tue azzioni, pa-mi. Gia piango i miei passati ertori, gli role, e pensieri con quelle di questo detesto, ne hopena. Ne vorrei morte. ibiro originale, perche correggi quel-libro originale, perche correggi quel-le, che non ulciron conformi, ed c. penicanza: per mofitarti, che con avrò cano con approvazion dal Giulazio. i pinicuora e refilere a tuoi precetti, e per Si Dio, Signore, Redentore, Maeftro, rifare la copia, quanto mi fia poffibile, ed Esemplar mio (sclamiamo Peccato- ad imitazion del mio Divino Originale.

# R E D I C A XXXV.

Nel Giovedì Santo.

# IL FUNERALE A DIO DAI DEICIDI.

Sustinui qui simul contristaretur, & non fuit : & qui consolaretur, & non inveni. Plal. 68.

Dio? o dopo fato l'eccefo fe ne dubira ancora? Deh, chi tutaria nonintende la graveza del fuo peccato, retura del graveza del 1/4i. 13. fe ne ha preso nell'Unigenito, e Di-lettissimo suo il Divin Padre: Propter gli Amati stessi l'uccissero. Che se scelus populi mei percussi eum. Evegga col medefimo guardo qual divien l' l'Anima per la colpa, fecol fopravve-

flirfela Crifto , ne reftò diformatiffi-Ifai. 53. mo, e morto: Non est species ei, neque decer. Ah, dove fon questi oftinati , que' disprezzanti , che non tefu i falli propri? Quà quà oggi a ve-

Rom. 3. proposuit ad oftensionem justitia sua. Eppure il Reo innocente presentossi da se alla Giuftizia: Oblatus eft, quia Ifai. 53. ipfe voluit, & non aperuit or fuum Eppur tutto il processo si è , averci

Jos. 13. amato: In finem dilexit. Ahi Padre, ahi Padre. La Vita hai potuto tu to-

Olpe mie fiete fa- gliere al nostro Amante ; ma non l' zie? Peccatori , fini- Amote : In finem dilexit . In tanto remo di credere, che non è pensier bastevole questo, a farabbiamo uccifo un ci oggi morit di gratitudine per chi

nel di della espiazion del settimo mese ordinò Dio, che tur; si compungessero per impetrarsi perdono agli ertori : pena agli oftinati la morte : Omnis Anima, qua afflicta non fue-Lev.23. rit die hac, peribit : nel giorno stesfo del miglior facrifizio dell'espiazion mono l'iracondia giustissima di Dio nostra, in cui s'impetra Gesu svena-

to da noi la rimession delle colpe, e dere quanto è rigido in punirli, ben- del Deicidio medefimo ; farà tra noi chè d'altrui, nel suo Figliuolo: Quem chi non ne abbia doglia , chi non compungafi, chi non fi penta di a plu lib, vetlo uccifo? Udite, udite. Naviga- de Orac, va Epitetfe, Padre di Emiliano, alla Eufeb. volta d'Italia, rifetifce Plutarco, quan- lib. 5. de do al giungere lungo d'Ifole, dette l' Prap. Echinade, fi udi una gran voce, la Es.c.9. qual chiamava Tramno, nocchier

della Nave . Non ne fe conto il Pi- lo fcopo delle fue brame, il Dio Paoco , come neppur per la feconda ne che l'alimenta , e fottene , e'l de-volta, che il richiamo. Meffofi final-mente in fu l'orecchio, udi: Ttamno Ma inranto mato? Il Peccator, che nel primo approdat che farzi nella poc' anzi quafi mar tempeftofo urto vicina lacuna, dinunzia, pubblica, nella rupe del Calvario Gesì, e gli mossi il legno, sclamò Tramno: Ma- Aimè , che il mar muovesi al vengnus Pan mortuus eft . Finite appena to, non alla voce. Se ne sta dopo sì tai voci , udironfi dappertutro gemiti , alta strage quasi congratulandosene see rotte querele ; e i Passaggieri stessi fecero un mar di pianto dentro la Empj oggi stesso si truovano, che a Nave: Qua re nuntiata, trascrisse da Plutarco Eufebio Cefarienfe, magnus multorum gemitus subitò auditus fuit; ma tra turbazion sì comune folo il mar fu tranquillo : Cum tranquillitas Baron. maris effet . Or che questo portento tom. 1. avvenisse nel giorno , ed ore della Greths, Passione, e Morte di Cristo, il Batomal de ronio, il Gretfero, ed altri affai, ne Cruc, l, apportano robuste pruove . Avveni-1 0 33. mento si strano preluse in quel me-Carthuf. stiflimo giorno all'anniverfaria memo-Va.Chr. ria , che dovea farne la Chiefa, Nalibr, 11. ve mistica di Pietro , che favorita hom,14. dall'aura dello Spirito Santo guida, e conduce l'Anime redente da Cristo per le vie più ficure della Verità al parrio porto del Cielo. Or che odesi oggi dalla voce afflitta di cotal Nave? Magnus Pan mortuus est . Gesti Figliuol di Dio, vero, e vivo Pane de degli uomini battezzati, è morto per la falvezza comune . Da ciò che avviene? Non lo vedete? Che appena fparfa cotesta querula voce dalla Fede nella Cattolica Nave della Chiefa, zioni mostra il giustissimo sentimento, gi, e quasi restata vedova la luce alquesti divotistimi giorni. Questo pub-

di: Magnus Pan mortuus est: Il gran die sanguinoso nausragio : Veni in al-Dio Pane si è morto. Giunto al luo titudinem maris, & tempestas demergo assegnatoli , calmo il mare , fer- sit me . Impii quasi mare fervens ? co in pace fomma . Quanti , quanti i venti della prosperità, ò della traversia, si scompigliano ; e all' udir questo ferale annunzio, ch'è già compita per esti l'opera crudelissima dell' uccifione di un Dio, ò non han fen, fo ad udirlo, oppur udendolo ne sen. tono compiacenza, non già dolote, Anime, Peccatori: Magnus Pan mortuus est 3 Gesucristo è morto per nois ucciso da noi . Non vi contrista tal morte ? non vi duole d'efferne ffati gli Autori? Ahi quanto ficuro il prevedesti , e veridico il presaggisti per la lingua di Davide , Vita mia lacerata da me, e ancor non pianta: Sustinui qui simul contristaretur & non fuit, & qui consolaretur, & non inveni . Ogni compassion ti mancò : non vi fü chi condolessesi teco di tanta strage. L'aspettar si giusto uffizio, e 'I neppur confeguirlo, ti accrebbe fpafimi. Ma come nol confeguisti? Non piansero su le tue pene i Discepoli ? Le pie Donne di Gerosolima non si disfecero in lagrime, non diffiparono i cuori in sospiri ? Il Sole non affoecco tra ferie , ad angosciose turba- gò sotto ammanti di lutto i suoi ragche deve a si ria morte. Questo la tua morte, non si recise i crini d' rafferma colle disusate cerimonie di oro a farne tributo di doglia su la tua bara? L'Aria non ispiro i gemiblica colle inconsolabili lamentazioni ti , la Terra co' tremuoti non istigò nel Coro . Questo mostra colle gra- l'antico Caos a ringojarlasi , le pietre maglie funcstre degli Altari , e de' stesse, i monti non isquarciarono in-Pulpiti: Questo piagne a caldi occhi, seneriti le dure viscere, e per condoe questo ardentemente perora colle glienza della tua morte, e per ambihuei, e lingue accese in quel Sepol- zione di darti il sepoleto? Comeduncro. Tutta è querele la Chiesa , tut- que lagnarti di non aver trovato pieta è fincopi , e pianto all' udir che ta nelle tue ambasce ? Le querele di mori chi è il centro de' fuoi amori , Cristo da noi non ben s'intendono .

Ben le intese Agostino. Parecchi pian- | ciano il Funerale . Uomini , ah Par-Aug. in addolorato Dottore, Non ait, sustinui mini peggiori de' Demoni , e delle Plal.68 qui contriftaretur ; fed qui fimul con- Furie, a tal termine riduceste co' vostaretur : boc est , ex ea re , qua ego contristabar . Sentiva Cristo assai diffe, che non trovò chi faceffegli compagnia nelle fue angosce : Qui fimul contrifteretur. E più chiaramente l'espresse alle querule femmine di Luc. 13. Sionne con quelle voci : Nolite flere sventolino le insegne gentilizie del tra-Super me , Sed Super vos , & Super filios veffros ; c fu dir loro : Voi piangete amorevoli Donne : ma non desidero : Vi dò grazie del piangere re l'avvanzo misero dell'abbondante dona veniam. Amen. re i avvanzo mieto dell'aboondante dona ventama. Amen. vottra impietà. Anzi perchè così , le III Vetto Etterno , Dio da Dio comi'o defidero, ed ogni ragion vuo- per Padre; per Madre Sangue di Pel , avvenga i faliro oggi di quello tre la comi di diceno, carità immenfa con gli uomini; il lor che mi fono propofto. All' chinto rifetto, nacque in braccio alla poblio vo', che i Deicidi modefimi fac- vertà , limofinò da due bruti una

Ben le infele Agottino. L'acceut plant canno il runerate. Commin, an Prafete nella morte di lui, ma non acci di, ah Tigri. Criffiani, ah macigni, compagnarono lui nel morte del pianah rupi. Ma no, che nè le Ficre, to: Non ait, ecco la la gazion dell' nè i falli obbero tanta barbaries Uotriftaretur. Piansero molti , ma non stri peccati il vostro Dio venuto in al modo di Crifto; Qui simul contri- terra a falvarvi , che fiate oggi coftretti a fare al vero , e primo Padre voftro il Funerale? Su dunque, ciafpiù delle fue pene la cagion d' effe , cun per la fua parte accingiamoci al qual sono le nostre colpe. Previde , grande uffizio, e pio .' Io mostrero , e vide non pochi lagrimar di com- come in funebre pompa è confueto, paffione su fuoi tormenti; ma nongià la dignità, i meriti, la Paffion, la di dolor fu i lor peccati s e perciò morte del Perfonaggio Divino s voi con me piangerete , detefferete , cagion di Parricidio si crudo, le colpe nostre . Ma se pur è egli offervato costume, che tra gli onori feriali si passato; come manca ora al nostro ossequio lo stemma più glorioso del mio Gesul estinto? Deh mandatemi o fono cotefte le lagrime, che io più Angioli afflittiffimi della Pace l'Arma più propria dell'Uomo-Dio crocifisso. fulle mie pene: meglio vo' che pian- Per voi , finchè mel tolga per brievi giate : cioc. la cagion dellemie pene, momenti in preftito, riman alle lagriche fon le colpe vostre . A questo me vostre, a' vostri umiliuffizi, il dipouffizio appunto io pur vi bramo adu-nati in quelto Tempio oggi , affiit. l' Anima coll'amaro spettacolo della tiffimi Criftiani. La strage per le no- sua Croce. Oh quanto suste cortesi ! fire mani fii fatta, Gesu nostro gran | Ecco la Croce . Croce . Trono d Dio, e buon Padre è morto già tra- Amore, patibolo dell'Amante, eppu-fitto da noi. N'è folamente rimafo il re amata. Croce, Arbore Divinizzacadavero efangue, einfanguinato. Bra- to dal tuo bel frutto, ch'è Dio, Catmerefte di rivederlo? Ah no , che tedra della Sapienza, Scuola del pertroppo è ancor fresca l' opera della dono, Armadura d'orrore all'Infervostra non so se ammansita ferità . no , di salvezza al Mondo ; Teatro L'odio forse contra l' Amantissimo eretto a riposarvi l'Artefice dell'Univostro non è tuttavia spento : le su-ni, le sruste, i martelli ancor forse ciò venerabile agli uomini : Croce non gli avrete riposti ; e tinte ancor Stendardo di Redenzione , soccorso terrete le mani, e le vesti del Divin perpetuo a' Redenti , ultima meta a' Sangue . Se in vendetta del Deicidio passi Giganteschi del Redentore t'in-orrendo non date amaro nausragio chino, mi ti prostro, ti adoro : O alle colpe, che lo commisero; non Crux, ave sper unica, boc Passionis aspettate; ch'io vi permetta il tivede- tempore piis adauge gratiam, Reisque

mangia-

mangiatoja per culla, ed esposto alle, lo, quanti ne aveva il suo corpo, nevi , ed a' venti del più crudo Di- a coricarlo la notter anche d'un tozcembre volle per noi , a ricompra , zo duro , che convenivagli limofinaed esempio, cominciar prima a pati- re a mantener la vita a' disagi. Che re, che a vivere. Bambinello di ot- pictà quella, ond' era aftretto a fat to di a i tagli penofisimi d' un col- proprie le akrui miserie? Qual'infeli-tello diè il latte in sangue E disc ce gli fece ricorso, e non n' ebbe gnato alla morte per geloste di Re- sovvenimento? qual'Infermo gli acgno da Erode: spaventa i Re, quan-do non ancor sa temere ; e gli biso-guinne falute ? Amico a' più meschigna fuggire, quando appena fta in ni : Collega a' più destituti : Came-braccio . Cresce in sapienza, e in rata a' più vili . Alle Vedove Avvobeltà, e non perciò lafcia di crefeer- cato : agli Orfani Padre : agli Af-gli la miferia . Servitorello d'un Fa- flitti Confolalore. Che zelo d'Anime legname a titolo di Padre ferve per a costo di sudori , di persecuzioni ; obbligo, e vedefi nel Mondo fervire a pericoli di precipizi, di lapidazioun Dio alle pure spese d'un Fabbro . ni ! Parlate adultere difese, Madda-Serafini del Ciclo, che ne fapevate lene illuminare', Sammaritane converil fegreto , vi lafciarono liberi gli tite , Mattei pubblicani , Zacchei occhi a mirario le lagrime della te-ufuraj , Farifei , Turbe , Girtà , Pro-nerezza? Quanto offequiofi inchina- vincie , Terta , Mare , Montagne , fti gli offequi de' fuoi inchini a Giu- Lacune , parlate , dite a far prede di fing in official to the first in a construction of the first control of anche d'un pane. Gran prezzo costò tenessero i piè suoi scalzi le arene a Crifto la nostra libertà, costando benche insochare? ebbero lena a di-gli tanta penuria: avrebbe dato assai storio da imprese sì alte, e sì care, i meno cambiando l'Universo per com- gieli, le pruine, i diluyj, i sassi, i perarfi le nostre catene, che pagan- bronchi, le medie, le vigilie, la stando una sua umiliazione ; eppur ne chezza , i tradimenti , le invidie , i pagò tante , quanti sono i momenti rancori ? Eppur un Dio Uomo si d'anni si lunghi . E che ? Emanci- amante degli Uomini , un Giovinet. pato forse dalla paterna cura cessò to si amabile per maniere , e bellez-di pagar più ? Anzi , come se da za , l'Unico Amor della sua Madre questo punto appunto cominciasse la Vergine , l'unica prole , e fiamma prima rata della foddisfazione alla del fuo Padre Dio, l'interceffor uni-Giuffizia del Padre Dio, slargo tan-to le mani a contar prezzo, che mai rore, il Maestro, il Padre, l'Ognito le finali a contat prezzo e cue insul torce, il issuettro , il resure ; i Ogni-non fini , fe non quando fe le vide bone , il folo ben noftro , in fiquarciate in quel banco fleffo di cambio di gratitudine fili oggi ucciiò Croce, dove faldo coll' dittimo sbor- da noi ! Lagrine te addaggo, ch'io zo della fua vita il pagamento . Tra vo' prima arrofsire , poi piangere . queffo mezzo però , che non fece , Abbomino que finghiozzi , che mi che non pati, e fempre al fin me-din nod aprire la ftrada al Cielo, ditre, che abbiamo teccifo Gesti ; di fipianatta agli uomini con gli alti le circoftanze o quanto efageramo esempi delle sue praticate virtu? Non la nostra crudeltà! Se la sfacciatagaspettate, ch'io vi misuri un'abisso , gine nostra commise il Deicidio , le Umiltà sino a dirsi , a trattarsi da sacce nostre vergognate, e confuse lo vermine della terra : fino ad atterrar- paghino. fi a' pie villani de' fuoi Difeepoli , III. Adunque nell' anno della crea-ad a lavarli loro colle fue mani . zione del Mondo, giusta il computo, che

Povertà anche di tanti palmi di fuo- fegue la Chiefa, cinquemila ducentren-

catres dopo il Diluvio univerfale, quel del Padre ti renda men fensibile la di due mila novecennovantuno ; dall' BeMar. uscita de' figliuoli d'Ifraello dall'Egitto Bom. 24. dietta de nghuon a fraeno dan Egito Decemb, quel di mille cinquecenquarantaquattro; Euseb.m dalla fondazione di Roma settecentot-Chron, tanta fei; al compierfi la fettimana fet-Synod.6. tantefima della misteriosa Profezia di Can. 5. Daniello, nell'anno diciottetimo dell' Hip. Per- Imperio di Tiberio Cefare; nel cominciar eunenf . l'anno trentesimoquarto della vita del Jul Aph, più leggiadro tra i figliuoli degli uomi-Epiphan, ni, effendo concorfa in Gerufalemme Niceph, quafi una infinita moltitudine di Na-Suid.La. zioni alla Festa della Pasqua, in giortant. o no di Venerdi a' venticinque di Maralii așud 20, avvenne il caso più lagrimevole, Baron, che già vedessesi, o sia per vedersi in .va. negli Annali tutti del Mondo. Ahi Marty, giorno, cui genusettonsi i Secoli, c 25.Dec. Etternicà. Giorno sti questo, in cui

Dom: fi rimafe fenza Figliuolo la Sinagoga, Ram. fenza il fuo Sposo la Chiesa, senza il fuo Paftore l'Ovile, fenza il fuo Maeftro i Discepoli: Giorno, in cui restò fenza il fuo dolcifsimo Gesul l'addolorata Maria. Datemi ora nuova lena, Dio mio, a reprimere il pianto, a rinforzare il cuore, e la lingua, per- purchè fia nostro questo interesse, ò chè non manchi nel meglio al racconto delle pene del nostro Innocente, della fierezza delle nostre simo! Questo più sentono la Madre, colpe ..

IV. Or consapevole già il Salvador del Mondo, cheaccoftavafi l'ora, che nelle nozze di Cana non era giunta . dic avvifo alla fua dilettiffima Madre. ch'era vicino a partire per ire incontro alle fue pene, e alla morte. Cercollene confentimento, e benedizione. ci di colpa. II Scrafico Bonaventura ò inimaginò, Banav: ò rifeppe, ch'egli quafi le diceffe così: Madre e tutto il mio Amore, arridienza al Decreto Paterno, dell'adem-

Pie.Chr. vò il tempo, l'ora è vicina dell'ubbi-671. pimento delle invariabili Profezie. L' Brb.9. for Redenzione, e la lor Gloria. Or fa diletta. Per un pomo dolce dicon-dre:13- perché il tefamento abbia forza , c enceffaria la morte al Tefatoror. Son lubbidienza trangugierà Crifto in quell'

mia partenza, la mia ubbidienza più commendabile. Madre porgi la mano alle lagrime, a' bacj. Anzi lebraccia ful collo, degno, Figliuol di Dio, ripigliò la generofa Madre. Va Gigante de' Secoli a duellar colla morte, e coll'Inferno, Va, vincis e febben questa è pur l'ora per me vaticinatami da Simeone, che il coltello del dolore dovea trafiggermi l'Anima, godo de' mici tormenti per offerirli a' precetti del Divin Padre comune ... Come in ombra di me prefaggiron le Cantiche per questo angustissimo passo; cosi io ora l'avvero. Al petto, al petto mio, Ramicello di mirra, amarez- Cant. 1; 22, e conforto: Fasciculus myrrha dilectus meus mihi. U'ha costanza maggiore? V'ha dolor fimile? Dolor più penetrante abbiam noi dato a Gesiì, a Maria . Udite . Sapete quando? Quando nel dar confentimento alla colpa mortale, ci dipartimmo da essi. Allora fu, che difamorati, incivili, crudeli , Addio , diffimo , Madre , Addio Gesu : più nostri non vi vogliamo, diletto, che offre il Demonio, con cui n'andiamo . O congedo orrendif-'l Figliuolo, che non il dividerfi tra di se ; anzi a pagar, cotesta nostra barbara dipartenza, tollerarono quegli Amanti fopraumani l'amariffima lor divisione, volendo, che il lor licenziarfi di pena compenfaffe alla

V. Quindi uscito dunque Gesu, eportatofi all'orto di Getfemani da principio ad avverare i Mifterj .. Ahi Padre, ahi Parricida, Adamo ove fei? Ancor ti va cercando il tuo Dio : Gen. 3. Adam ubi es? In un Giardin ti per-Amore agli nomini mi configliò offe defti , in un Giardin ti rintraccia . rire in testamento alle lor Anime la Si, ti ha ubbidito il tuo Sposo, Spoio l'Agnello, che in figuramorii dal Orto? Veniat Dilectus meus in hor-principio del Mondo; ed in veritedev! Im fium, & comedat fivatium pomo-or morire in facrifizio al Padre, in proj. 11 num fium. Entro. nell' Orto degli al genere umano; in isfogo alla mia Ulivi la Colomba candidifsima dell'Incarità. La tua prontezza a' comandi nocenza. Arca della Chiefa rallegra-

Giustizia Divina il nostro accomiatar-

ti : oh che b el ramo di Mifericordia chi rovescia Cristo : il Cristiano. coglie per teil tuo Gesti : ma per sème- VI. Così egli intanto prostato ora Cant. 5. defimo mirra di pene: Veni in hortum tre ore 3 tre ore stara nella Croce . meum, Soror mea Sponsa: Messair Messair Coll'orazione c'insegna a prevenirei rham meam. Mitra gli sil queld'astac- il patire. Padre mio, singhiozza a carsi quanto un tiro di pietra da' tuoj Padre, s'egli è possibile, passi da me cari Difcepoli : chemai non troppo lun- questo Calice : facciasi non per tanto gi fi divide Gesu da' Peccatori peref- il voler tuo, non il mio. Che duro fer pronto alle voci del lor pentimen- duello era l' inchinazion to. Mirra gli su quell'ammollirglisi sot- della vita, e la ragione! Comincio a to alle ginocchia il faffo, cui onorò, nafcer da Tamar Zaram; ma ritirane intanto riufcirgli si duri i cuori uma- do il braccio diè luogo ad ufcir prini. Oh la bell'ora, ch'èquestascraper ma a Fares. Il desiderio naturale di intenerirvi alle impressioni amorose di vivere cominciò a nascere; manacque Bedas, Crifto, Peccatori offinati Mirra gli prima la fuperior volonat. A zwilate de Les. fii quel fentirfi si oppreffo di corpo, però ripiglia qui S. Girolamo, che cel di cuore, che convennegli dar giui non dice che paffi il Calice: ma que-col volto nel fuolo. Profitato il Figli-

non ofa levar gli occhi al Cielo, cati: patifea io un Calice, caro Pa-Salm. dello facgno Divino mettendofi offese. Questo Calice stesso però tra il Padre, e i Peccatori, dice lo quanto a me, è pure angusto: son si-

Careh. verghe a' flagelli', ferro a' chiodi , e to Ilario : Transeat à me Catix iste.
Vit.Chr. alla lancia, dice il Cartusiano. Gestì Passi alle Anime il frutto della mia 1.10 ho. per terra! E può effervi più superbia Passione.

uolo di Dio! Che maraviglia ? Avea Calice davagli a bere l'ingratitudine di fopra di sè i peccati d'un Mondo, di- quel Popolo favorito: passi dunque ce Ifaia . Era Pubblicano per noi , questo Calice, in cui concorron pec-Fig. 13. Oà baej di perdono , dà ab-ribondo, come l'Infermo d'acqua, io Lucia. Di produce, catape alla terra , che di produce, catape alla terra , che di produce, catape alla terrore, arbon re alla Croce , canna agli feherni , bronchi alla terripei, bruta a fifet, primerpetrazione pur verifindi. di San-

in un Critiano? Quid Infractirers, M.I. Or mente con fimili affecti ce cinit? Chi it profito Gesti mo; orwa il Redentore al Padre fiuo, ec. Hilar. Curvatus Inm sique in finem. Sapret cogliciteondato il cuote da un'agonia con. 11. Profits; Chi? Profits Gesti il Peccatore, che mortale, che lo frimite a tramandare in indee profits; chi? Profits Gesti il Peccatore, che mortale, che lo frimite a tramandare in indee fine superiori del control del contr in così fare udillo dire : Incurvare , ficche bevutone a fazietà , se no allago Ber. de in cost fare Gullo de l'entre de re, el dire: Insurvare, insurvare su fattio di lua vogua, prima ai tratgue esquente remajement. Levamiti da 'pe, ó che di petto. Criftiano, quetto a Gesil i colle finer. così Simonda Cafsa. Suda Marthi. Che Gesti. Insurvare su itransfamer. Cada, fi atterri, gema circansfamer. Cada fi atterri, con constituente circansfamer. Cada fi atterri, con constitu

Chryfoff. estinguere la sete degli appettiti : così s fermata la vendita del Prencipe de' hom.41. S. Giangrifostomo. Suda fangue, che Cieli, e della Terra per trenta danari, in Joan. inondi il terreno, perchè sclami, me-Drog. 1. glio del fangue di Abele, perdono agli de Sacr. offensori, e non vendetta: così Dro-Bern, gone Oftiense. Suda sangue per tutti Jerm. 3. 1 pori, perchè stimò poco piangere con in Ram, due occhi la perdita dell'uomo, e fece occhi tutti i pori per megliopiangerla: così Bernardo. Anima, Anima lorda, che farà mai di te, se questo granba-

gno Divino non ti ripurga? Sequesto innaffio abbondante non ti feconda ? Exec. 24 Infeliciffima te, ti piange fopra Eze-Damaf chielo, fe così eccessivo fudore d'un 1.1.6.23. Dio Uomo non ti monda delle tue la forza contra cui è? Contra Gesti Aug to. colpe, perchè resisti! Nimio labore su-Paschas datum est, & non exivit de ca nimia lib 12.in rubigo . Sai donde nacque questa ago-Matth, nia, che apportò a Cristo si gran su-Lee fer. dore? Non folamente per la viva ap-7 de Pas prensione di quello, che avea a patire, sono spiegò il suo esser Divino, dice sono da Ambril. come disse Agostino: non solamente Ruperto; il suo esser umano nel se-7.0 10. per mostrare, ch'eraver'Uomo, come Hier, in infegno S. Pafeafio; maben anche per-Matth, chè vedca di colà tutti i peccatidegli uomini, come aggiugne S. Ambrogio. Vedeva le idolatrie della Gentilità, i Mrg. in fagrilegi della Sinagoga, le ingratitudi-

Matth. ni del suo Popolo Cristiano, l'ostinatezza, e disperazion di Giuda, le rinnegazioni di Pietro, la fiacchezza degli altri Discepoli. Vedeva de colpe di tutti i presenti : vedeva l'abbominevole dimenticanza di così eccessive finezze. Vedeva che dopo tantò dispendio per rifcatto degli uomini, il minor numero dovca gnadagnarfi il frutto della Redenzione. Questo sopratutto, quefto mife in agoñia Gesu, questo traffegli fangue. Criftiani, per qual di voi ha da effere di maggior pefo, e dan-nazion, questo sangue? O cessino le colpe, ò non cefferà Cristo di piover sangue. Vi do rempoa pensarci, men-

### SECONDA PARTE.

tr'io per me pur ci penfo.

VIII. TN tanto qual romor d'armi, e d'Armati, che torbide faci entrano improvvifo ad aggiugnere orrore al moribondo Gesu? Aime, capo della malnata birraglia , ecco là Giuda : Giuda si, Giuda l'infido, il pe nostre ? Come se ha i più forti Discepolo, traditore, che dopo aver vincoli della sua carità? Cristiani,

vien rapido ad efeguirla. Per si vil prezzo? Giuda. Ben dai a conoscere, che nol conosci. E quanto meno, tu Criftiano, che cosi spesso il vendesti a minor prezzo? Il fegno la maggior onta, è un bacio. Non ci è bisogno d' indicio, Fellon crudele. Il tradito va incontro al traditore, ed a' fuo fgherri. Lor domanda: Quem quæritis? Gesti Nazzareno, rifpondono. Son'io, ripiglia Cristo. Eccogli rovesciati sul suolo. Permette loro, che si ripongano in piè, e torna a chiedere: Il dilegno Nazzareno. Io fondesfo: Ego sum, e lasciasi nelle lor mani . Come va ? Un' Io sono gli atterra: altro Io sono permette loro la fua prigionia ? Si , Afcoltanti ; perchè nel primo Io Rufert. condo. Io fono, protefta la prima vol- Aug.tr. ta, chi ha l'essere per essenza: Io sono 12. in quel che sono. Son io quel Principe Joan. onnipotente, che con un diluvio diedi Exed 3. a bere la morte ad un Mondo . Son Gen . 7. io, che piobbi un Inferno di fuoco Exed.7. dal Cielo a incenerirne un'altro nella infame Pentapoli . Son io l'operator di tante maraviglie in Egitto fino a profondar Faraone co' fuoi Eferciti nel mar roffo. Son io, che può qui tornarvial voftro niente: ma mene aften-20; perche io fono, Ego jum, il Dio, che si fece uomo a vostra salvezza . lo fono, che vengo a cercare a costo Orig.tr. della mia vita le vostre Anime. Io l' 35. in. Agnello, che vengo a torre i peccati Matth, del Mondo. lo la vittima, che si offerifce per le vostre colpe, ed a tal fine lascio legarmi al Sacrifizio.

IX. Preso in fine Gesu, e tratto fuor di quell'Orto. Ecco il secondo Ada- Ifai, 3, mo innocente, eppure per noi reo astretto a sperimentare le spine suor di quel Paradifo terreno per rimetterci in cammino al celefte. Ecco il miglior Pf. 117.

più forte avvinto. Rompete, o Sanfon Divino, cotefte funi. Ma come, fe caricò fopra sè l'incarico delle col-

l'Ar-

legato, e viviamo? O colpe mie, no, convenerazione, e trionio in que Jud. 16. voi imprigionaste Gesu! Gaptur est in sta Patria? Qual novità ha fatto scam-Reg. peccatis nostris, piangeva Geremia: biar trattamenti? Allora Re d'Ifraello, funes peccatorum, doleasi Davide, sigliuol di Davide; oranonodesi, che Thren.4- Cittano que' manigoldi al collo del morte, morteal traditore! Allora Mef-Pl. 118. manfuctilimo Agnello una func. di fia, Salvadore: ora Sammaritano, in-de paff, come vuole il Taulero, una catena, e Chr. e, cominciano a trafcinario. Chi perdie: (temmiatrici, come non precipita fuo-

Taule, le lance gli fantal empito, che lostra- brieve spazio con nuove colpe ad ofubi. sup. mazzano al sitolo. Crudelissimo sgher- senderlo? Quante volte senza aspettar, ro vi, fil , che ricordevole dell'effere che passino cinque di? stati risospinti supini dalla vocedi Crifto nell'Orto, supino a forza il ritenne per vendicarfene; e qual fedevagli fopra, qual più barbaro il peftò. lo fyengo all'udirlo in quel mifero frato

ri: il tuo Agnello Divino è tra piè, le colpe? Ancor noi feguiremo a peftar-

gli la faccia con disprezzargli la Legge? terra que' Barbari con gridi , e be- vi apparve ? Donne profane , che distemmie. Alzati su, gli dicono, e co. pingete per dare altrui scandalo le mincia a pagar quel che meriti: e ti- vostre guance? Per le vostre misse randolo con violenza per ove era più Gesti nelle fue. Ma io torno a Voi sassoso il cammino, l'obbligano a in- Angioli. Vedete tal ingiuria, etacete sanguinarsi, e a cadere. Con romor Per quando sono i vostri sulmini, e'I

Tromba Quard.

l'Area viva del nuovo Testamento è si vergognoso l'intromettono in Gerucattiva. Come non v'ha chi nemuoja falemme, e tutta la Città n'è in rivolper doglia? Non vi farà un Eli, che ta. Porte, finestre spalancansi a veder colla morte ancor mostri rammarico curiosa la gente l'improvviso spettacodel facrilegio di questi Filistei più ri-baldi? Gesu in man de nimici! Gesu tra sè, che ricevemano, cinque di totro lo spinge ad urti: chi per lato gli co dal Cielo a bruciarvi? E' tu non da pugni: Altri lo strappano per gli sai altrettanto, Cristiano, quandodocapelli: altri gli sozzano di stomacosi po aver ricevuto Gesu nel tuo petto iputi il volto, e molti collepuntedel. con divozione, ed ofequio, torni in si

XI. Con tal inumano drapello, con ingiurie, e affronti si barbari trafcinaron Gesu nella Casa di Anna, avvegnacche non fusse Pontefice di quell' anno; ma per dargli il diletto di mo-Pf. 55. sfogar col Padre Eterno: Miserere mei strarg liclo già imprigionato. Pietosis-Deus, quoniam conculcavit me homo. simo Red entore! Gli uomini si com-Vedi o Padre, dove nelle prime mos- piacciono de' vostri obbrobri, e lo fe son giunto: Ballan co' calci sopra soffrite? Benedetta tanta pazienza . E il mio volto la schiuma, la seccia de da tempo, quanto più lungo, sta tolgli uomini . Gesul amorofissimo , ed lerando egli il gusto, ch'io ho in difodiato! Voi siete quel buon Pastore, gustarlo? Mi sapessi almen riconosceche porta le pecorelle erranti fopra i re obbligato per tal pazienza a fervirfuoi omeri : e le pecorelle erranti vi lo. Anna gli domando di fua dottrimettono fotto a' fuoi piè . Dove fei na , e de' Discepoli , e rispondendogli Madre amantiffima? Accorri, accor- Gesil con impareggiabile manfuetudine la verità, un Ministro del malvae tra denti de' Lupi. Cristiani favori- gio Pontefice con man vestita di ferti, non v'ha in un popolo, chi sforzifi ro, al riferir di Bernardo gli scarico Bernar. a trarre il Salvadore di fotto a' piè di a tutta lena una crudel ceffata ful ferm. de questi Empj per dargli asilo nel cuo volto. Tal sii, dice S. Vincenzo Fer- Pass. quett zung per aufgi altie ner eine ner ere Ancor noi eterem prigione Gesti, ren, che die a terra il Redentore : Vine. re? Ancor noi il vorremo lontano per penfarlo la tenerezza di S. Gianguito rem. de mantener l'alloggio ne' nostri petti al- stomo , contremiscat terra de Christi pa- Christi, tientia, & de servi impudentia. Schiaf- hom Y1. fi in faccia a Gesul! Angioli, che' gli in Jo.n. X. Levano in fine il Redentor di tenevate fiffi gli occhi nel vifo, come

li, ripiglia S. Effrem: usciton di po-C'14.4e fto le fondamenta della terra : gli An-Paff.Pf. gioli fi velaron coll'ale le pupille per non vederlo: i Serafini agghiacciarono. Ahi Padre, ahi Padre: Respice in faciem Chrifti tui. Il volto dell' Unigenito vostro illividito dalle ceffate per man d'un facrilego, e non ve ne date offcso? Ad Oza per aver toccato irriverente l'Arca mandaste improvvida la mano audace di Geroboamo, perchè la mifurò col volto d'un vo-ftro Profeta: la faccia del Dilettissimo vostro è ferita, e non si pensa a vendetta? Se l'Amor non perora, la Giustizia non grida? La terra è pronta a Aug. tr. 115. in

per te . Perche mi offendi ? ti dice di Grazie . Come trattiamo Gesti ? Gesti. Perchè mi disprezzi? E' per Non vo' risposta. Intendetevela colle averzi dato un effere immagine della coscienze vostre, ed emendatevi.

fuoco? Gli rese attoniti l'insolenza, e | Inserno ? Dimmi perchè? Quid me storditi non san che farci. Così gli cedis? Che mal ti feci, Popolo mio scusa lo stesso Grisostomo. Schiaffi in diletto? Popule meus, quid seci tibi? Chryoft: scusa lo stesso Grisostomo. Schiasti in diletto? Popule meut, quid feci tibi? Ebbrem faccia a Gesu! Tremarono tutti Cie. Grazie si, benefizi si. Perciò maltrattarmi? Perciò malvolermi? Perciò voler tuo Principe il Demonio tuo nimico, e non me tuo Dio, tuo Redentore, amico fedelissimo? Quid se-ci tibi? Quid me cædis? Deh siniam di conoccre una volta, che non v' ha perche, non v'ha ragione ad offendere un Dio si buono. Un Dio

dunque si amante non più fi offenda. XII. Caifa quel Pontefice indegno fo una morte affaffina. Rendefte ari- riceve Crifto da Anna. Quanti interrogatori gli fa, presenti i Sacerdoti . che configlieri infami cercano testimonj bugiardi per condannar l'Innocenza? Tutto vede, tutto dislimula il Figliuolo di Dio. Allora fil, che stupito dell'ammirabile pazienza del Salva-dore l'efecrando Pontefice , feongiusquarciarsi per ingojarlo, meglio che dore l'esecrando Pontesice, scongiu-non per que' scaliziosi: il succobron- ralo in nome di Dio vivo, che dicatola, che non gli diate in cibo Geru gli, se gli è Unigenito. A levar ogni salemme come Pentapoli. Gli Orsi non discolpa, dice chiaramente, che si rispettano meno Gesti, ch'Elisco. Vi Incrudeliron quegli Aspidi, rizzasi su' furono flagelli a battere Eliodoro pro-fanator del Tempio morto, e manca-le vesti, sclama: Ha bestemmiato. no al Violator del Tempio vivo de' Fanno ecco i Configlieri: Ha bestemvostri beneplaciti ? Deh la finisci ze- miato. Muoja il bestemmiatore, muoja. lo imprudente, mi sgrida Agostino. Voi Cristiani, che dite è Muoja Ge-Tempo è questo non di giustizia, non su è Tolgaci Dio questa infamia. Ahi, di postanza; ma di pazienza, diamo- e non dice muoja Gesti quel Pecca-re. Tace perciò il Padre: fossire perciò tore, che consente alla colpa? L'abil Figliuolo. Ma tremi Malco, ed ogni biam detto più volte. Ora con tutta Peccator tremi pure perchè in un luo l'Anima diciamo : Viva , viva Gesti : terribile giorno gridera come femmina Viva quel Gesti, cui crediamo , cui fotto il parto: Sicut Parturiens loquar. adoriamo, cui amiamo, Dio nostro Ecco come pacifico rifoonde alla per-vero. Non si fermarono in questi cossa, e al percussoro: Quid me cadi e Perche! Misteriosa domanda! sice, ma corrispondendo all'imperode! Vuole il Grifostomo, che fil questo cuori strapazzi, gli avventarono calci, Value a visit of the control of the hơn là ferifei? Perché mi (chiaffeggi? E' egli [/u/fibur esciderum . Ah caro Reden-ve Crae. is Jass. per averti favorito con un miraeolo? tor mio, in questo modo vi trattano is Mas. Peccatore, la domanda è una Resta i Sacerdoti? O Sacerdoti della Legge 16.

mia swinta? Quid we cedir? Per-che il feci nafeere in feno alla Chie fa? Perche i rei Crifitano? Perche] Maelf ii portarona 2 ripolar nel loro meritandolo non ti ho mandato all'

Joan.

de' lor Ministri , e Schiavi. Ahi , I gli penetrò più altamente il cuore, fu mato Salvadore, e che notte infausta l'averlo negato Pietro tre volte dopo Hier, in vi si apparecchia! Tanto vi pati, dice parzialità si benefiche, e dopo averlo Nahum. Girolamo, che non se ne saprà il tut- cletto suo Vicario nella Chicsa, che Mallar, to, se non se nel di del Giudizio . ora stesso fondava. Dolor non v'ha, de flag. Ora l'allacciano in una colonna , fog- che fi pareggi a questo . Epput non e 3. giugne Mallonio, e gli danno sterza- gli uso Pietro folo ingratitudine sidi-Erendeb te orribili: ora il legano in un arbo- lumana. Peccator, che mi ascolti, descripe. re d'Ulivo, ch'era nel cortile del Pa- deh tu pur ti efamina, e vedi, se hai Jen. nu. lazzo per continuargli i tormenti. Qui negato Gesu dopo finezze si fingolari 17. Palac. non han numero gli schiaffi, le sali- d'una infinita liberalità. Dirai, che no, instant, ve, le bestemmie, e gli scherni. Ora perchè gli sci vero Fedele. Se però gli traggon fangue dagliotecchi, boc- fei in peccato, ti dirò come Ifaac al Stell.in ca, e narici, come i più Contemplativi figliuol fuo: Vox quidem, vox Jacob Gen. 27. Luc. 22. rapportano. Ora gli pongono un for- eft 3 fed manus , manus funt E/au . Landul. dido velo fopra i Soli de' fuoi occhi La voce di Fedele. Le mani? L'opede Paff. per più affligerlo a man più falva . Crebbe anche più la crudeltà della di Landulfo , conduffero quella belte le immondizie del Palazzo. O fierezza umana! O Pazienza Divina! O ingratitudine enormissima del Cristiano! V' v'ha chi fiadagi, udendo ciò, che Cri- appartamento dalle occasioni, per non sto patisce? Te n'andrai, Peccatore , giungere a negare. questa notte a lordar nell'etue lascivie di trarlo da fentina si immonda.

XIV. Ma tra i dolori più acuti di mo? Risposero, che se reo non sulquesta memorabile notte, quello, che se a condotto qui non l'avrebbero s

re? fono queste di Gentile impurissimo; perocchè, come piangeval'Appociurma inferocita; perocche, al fentir stolo, nieghi coll'opere di Peccatore, quanto confessi colle parole di Crilezza de' Cieli in un scolatojo di tut- stiano: Confitentur se nosse Deum; factir autem negant. La voce, con cui Tit. 1. dici credo, confesso, adoro, è voce di Giscob: ma le mani, con cui efeha chi confideri, e aggradifea a Gesti que- guifei la colpa, fono mani di Efati, stepene? O notte di Giovedi Santo! Sa- che niegano quello, che le parole gratiflima notte! In che ti spendono confessano. Badaci bene . Ch' e mai molti de' Cattolici? Quanti di color, peccar nella laidezza se non se negar che si vantan Fedeli, in questa notte, la castità? Ch'è peccar nella gola, se in questa notte accrescono, e rinnuo- non se negar la temperanza? Ch'é vano, quanto più possono, le ingiurie peccar nell'ira, se non se negar la a Cristo? O notte di Giovedi Santo! mansuetudine? Cosi va: il Peccator torno a sclamare. Colà nel cortilo niega colle sue opere quello stesso, avvenne; che i Padroni partirono a che loda, e confesta colle parole. Ma ristorarsi , lasciando Gesu in arbitrio donde ciò? Pietro negò Cristo perchè agli Schiavi , mentr'essi dormivano . nell'Orto dormi , perchè presumette Superiori, Ministri di Dio, Padri, e di sè, perchè segui di lontano il suo Madri di Famiglia , al fonno vostro Macstro. Ahi Anime! Per questi mevengon dietro le dissoluzioni de' Sud- defimi passi suole il cuor camminare diti. Terribil giudizio aspettinsi le o- fino a rinnegar Cristo colle opere . missioni. Come v'ha chi dorma, come Vigilanza dunque, umiltà, servore, e

XV. Passo in fine guella penosissilasciando il Figliuol di Dio in una so- ma notte e sul mattino adunatisi a gna d'immondezze fopra il trovarsiin- Concilio , e giudicando iniquistimatrifo nel fuo fangue, e negli altrui mente, che meritava morte il Figliuol fputi? Te n'andrai a pecearelasciando di Dio , inviaronlo al Presidente Piil Redentor tuo feherno, egiuoco de' lato, perchè la facesse esequire. Esa-fuoi nimici più vili? Ah, non sia, non mino Pilato la causa, e non trovanfia cosi; anzi con uffizi di compaffio- do colpa il quella Somma Innocenne, di gratitudine, ediafferticerchiam aa , domando a' Ministri crudeli : Quali accuse tracte contra quest' UoJon. 18. volto il Prefidente a Gesti. Or tu mi Gen, 1. fecisti? La modestia di questo Inquisito innocentiflimo non vuol rifponderti. Tel diro io . Sai tu , che ha fatto? In pricipio creavit Calum, & Terram : Cotesto Cristo manlegato da reo , come Dio eh'egli è , fece faltar di feno al nulla Ciclo , Terra con tutto il popolo innumerabile delle creature. Sai tu, che ha fatto A Omnia per ipsum facta sunt. Il visibile, l'invisibile, tutto è opera di sua Onnipotenza: che la mitura del fuo

21.113. Potere sono i beneplaciti della sua vo-lontà. Omnia, quecumque voluit, fecit . Sai tu, che ha fatto cotest'Uomo-Dio? Chi puo ridintelo? Besta intendere, che sono tante le maraviglie, che in benefizio dell' uomo ha fatto la fua Potenza, la fua Sapienza, la fua Bontà, che se voiessero solamente accennarsi , non le capircobero

to? Quid feissit? Ti risponde brieve-mente con Isia: Quid est, quod de-tramezza per este!

XVII. Orfatos avasto il Presiden-farsi per te, che non abbia fatto il est costa de-tramezza per este! mio Amore ? Non folo fece tutte le efficace, scelsene un'altro; e su mettecose per te; ma mi seci per te tutte re in competenza Gesti con un solenle cose. Questi è quel desso, o Anima, che contrifti, che offendi. An- stimando, che in tal paragone vercor egli domanderà a te un di ; Quid gognerebbefi il Popolo di posporre fecifii? Che hai tu satto in corrispon- un Innocente ad un Reo. Su , per-

muglia accanita entrò in difio di fal infermi, vita a defonti. Barabba e un vare il Redentor dalla morte. Aque uon tumultuofo, ladrone, affaffino, y fo fine adoperò tre mezzi, e tutti in omicida, pernicio alla Repubblica. vano. Il primo fu mandato al Re Cui feegliete alla libertà / Oh I dove Erode, cui spettava la causa, per es-ser se la Serenissima Reina del Cielo ? sere Gesu Galileo. Fu eseguito così s Buone nuove, Maria. Cercheran e rallegroffene Erode , sperando di falvo senza dubbio Gesti . Aime i patter l'antica fua curiofità con dan gridi inconditi finenticono le mie glifia godere alcun miracolo. Pur non lignomelo Crifto; anzi non gli per-l'anomelo Crifto; anzi non gli per-Non hune, non hune, fed Barabbam. mile il fargli udir la fua voce. Erode Muoja Gesu Nazzareno: fia crocififfo

prendersi sentenza di morte. Qui ri-, ne infuriò ; e a vendicarsene secelo vestir con veste bianca da matto, e ricondurre a Pilato. Angioli, fin dove è giunta la crudeltà degli uomini col Padrone comune? Se Davide s'infinse folle innanzi il Re Achis, ful a 1, Rg. fin di allontanarsi la morte. Gesucristo Sapienza eterna tirapiazzadi mentecatto per non lasciar di morire . Vuol patire l'opinion di pazzo per pagar le pazzie de' Peccatori. E non è specie di pazzia credere la verità dell' Evangelio , ed oprare l'opposto alle verità, che fi credono? Non è follia manifesta stimar possibile il morir que. sta notte di subito, e'l restarsi in peccato mortal questa notte ? Degno è però da rifletterfi qui, che in tal congiuntura si rifecero amici Erode, e Pilato. Un'amistà, a cui sa da mezzana l'offesa di Cristo qual nome merita? Il nome stesso, che merita quel tornarsi alla pratica disonesta dopo averla lasciata per lo spavento delle Libri, de quali poteffe effer capaco l'utto il Mondo: Nee ipsum arbitro, della Quartima. Si, Cristiani, ripi, Mundimo espere possi, el opercio m. giar quella corrispondenza indegna è to ordine; e vo' che tu', Cristiano, rimettere in amieizia Erode, e Pilato Prediche, per riguardo al tempo facro domandi al tuo Gesu, che hai tu fat- per cospirare alle offese di Cristo . O

denza di finezze così eccessive? Giac. ciò diste : Quem vultis vobis dimit- Marth. che non gli refimo cola di buono , tam ? Chi voltet voi libero , Gesì , 27.
toglianli il mai colla penitenza .

VI. Pilato ben avvilando l'invidiadi dipravato intendimento della Ciurdi ecchi a' vostri ciechi , falute agli

Gesu .

Gesu. O pesi falfi degli uomini! Men- prirlo? Serafini del Trono, che fi fe-Pl. 61. ha a morire? Perche vogliamo. Qual la confusione al Dio medesimo della determinazione più iniqua? Adunque Maestà? Cristiani , figliuoli di Dio , trui, che un che ripartifce anche pro- poverelli . Poverelli nudi paffate con innocenza? Chi di voi, Ascolranti, Gesti nudo, Figliuoli inselici dell' di Dio per la grazia, e schiavi di Sa- guadagnarvi con essi la benedizzione tana per la colpa? rra l'effer Cittadini del nostro Padre celeste . della Gloria, e tizzon fetido d'Inferpeccò. Deh, non più si saccia.

l'incarnarsi : oggi , soggiugne Ber- ctisse la Legge: Juxta mensuram deli. Ps. 31:

Tromba Quares.

daces filii hominum in stateris. Perche cero di quelle vostre ale per ischivar pela più ad ottenersi libertà un che Gesu sta nudo. Chi recagliuno stractoglie le vite, che un che rifuscita i cio a velargli lanudità? Vestite almen morti ? Più pela un che ruba l'al- Gesu nelle sue immagini, che sono i digi ? Più pesa la malyagità, che l' pazienza la vostra nudità a vista di non si ricolma qui di stupori, disde- Adamo ignudo fate buon cuore, che gno? Ah rivolgiam contra noi gli ftu- già il fecondo Adamo fi spoglia per pori, e lo idegno. Quante volte ci ri- vestirvi del broccato nuzziale, e della rroyammo tra Gesti, e Barabba, tra Stola della Gloria. Già il fratel nostro Gestì, e'l Demonio? Tra l'esser figliuol maggiore vi lascia i suoi amanti per

XIX. Cosi ignudo firingono il Salvano? E che trascelsimo? che trascelsi- dor ad una colonna con sorti suni, e con mo quando peccammo? Gesti, ò Ba- maglie di serro i perchè reggesse a i rabba? Muoja Gesu, gridammo tante lor furori, ò non fuggissesi dalle lor volte col confentimento alla colpa ; tirannie. Malvagj! Ciechi! non temenon voglio la fua amicizia, non la te; non fuggirà; che vincoli più tefua Grazia, non la fua Gloria. An- naci il mengono, e fono quegli del

tipongo la schiavitudine del Demonio, suo amore, che 'l vuol sermo alle pela mia dannazione per non perdere ne. Ecco due inumani Carnefici, che questo interesse, quest' onor benche col solo darsi a vedere danno marti- Hier. in vano, questo diletto ancorchè vile, a rio agli occhi : han sasci di verghe Math. Gesti, cui conosco, cui cui consesso spinose alle mani, e l'un quindi, l'al. 22. ogni ben mio. Tanto fece ognun che tro di là, cominciano a fearicar colpi micidiali fu quelle carni Divine . ferm, de XVIII. Fallito altresi questo secon- Già arrossan le membra : già gonfiasi Pass. do mezzo a Pilato, paíso al terzos e il corpo: già crepan levene e già corfü il più crudele, che possa ritrovarsi negli Annasti del Mondo. Ordina, doi Manigoldi stanchi. Padre Ererno che sia siagellato l'Unigenito di Dio, deh bassi. Un Dio patisce i bassa un Dio flagellato ? Menti umane potete fol colpo a placar la vostra Giusti-philipa: capirlo ? Disse già Paolo, che il Ver- zia. Ire innanzà : I colpi hannoa mi-bo Eterno prese sorna di schiavo nel-fiuratsi al numero de delitti : così pres.

nardo , piglia forma di fchiavo reo. cii , erit plagarum modus . I delitti Non può negarfi, se già l'espone all' non han numero : le sserzare non si ignominioso dolor de flagelli : Non contino. Ecco due nuovi freschi Carferm de folim formam fervi, ut subeffet ; fed nefici, ce ne da avvilo S. Girolamo, Hier. in Faff in. ctiam ut mali fervi, ut vupularet. con fruste asprissime, e nella lor punta Marib.

Traggono que crudelissimi Manigoldi uncini, e stellucce di servo aguzzo, e 27. il putiffimo Gesu in uno spaziolo quasi a gara co' precedenti, sforzansia cortile. Lo spogliano colà di tutte le spese delle carni di Cristo vincerli in fue vesti agli occhi d'un concorso crudeltà. Non più fanno serite, ma

folciffimo, che l'attendeva. Il primo folchi, e Davide in nome del fuo Divin Pf. 128.

Sangue, che usci del cuore, non delle vene, a quella verginal bellezza fu dorsum meum araverunt Peccatores . Paenia. quello del rossore: Consusso facici mee Non più mormorano su la carne, Barato.
coopernit me! Madre, Madre amoro-stridono su le ossa i slagelli, e insan Drie. I. fa, dov'è quel vostro manto per rico- guinate, e nude metron di se pietà, e non 1.6.10.

la ottengono. Non basta ancora? Dio I desima ferità dalla sofferenza di Cri-Padre. E' alla fine Gesu Figliuol vostro. Ite oltre, sclama rigida la Giustizia. Veggano i Peecatori cio, che meritano le lor colpe, giacche fi punifce così chi foprasc le ripofe. Anime , Anime, aimè, chi per l'innan-

zi non tremerà di peccare. XX. Lasii altresi i secondi, succedo-Hier shi no alla trift'opera due più crudi Carnefici, che con catene di ferro, enel-Supra Gloff, in le punte ritorto, slancianfi si furiofi a Matth. battere, che indi a qualche spazio, ne caggiono al fuolo fvenuti. Qui appunto avvenne il fatto celebre, rivelato a S. Brigida; cioè, che inteneritosi a tanta barbarie un Soldato, sfoderata la spada, sciolse le suni, e le catene gridando: Volete finirla uccidendo quest' Uomo ? L'indovino; perocche temendo quegli Empj, che Pilato non

cero il mio Gesu, in ester prosciolto da' vincoli, precipitò in quel fuolo, Aug in ch'era fazio del Divin Sangue; eppur cap. 27. qui, credati ad Agostino, quasi vic Marth. più annojati di vederlo pur vivo, rinnovarono la carneficina delle sferzate. Potrò feguire? Datemi lena indebolito Gesu. Veduto que' Manigoldi per difesa della colonna starne meglio dell' altre membra il petto, tornarono a legarvelo per le spalle con giunta maggior della derrata ne' colpi . l'adie severo la vostra giustivia è soddisfatta? La giustizia nel Padre si ? risponde il Cardinal Damiani; ma non giunse: Quasi primogeniti tauri pul-TAmor no Figliuolo. O amore, o orbitado ejur. Per Guicepe fil bene Auctio. Color tolleranza l'Tal patire! tal tacere! Jo dizzion di corona, e di forcezzi: per ga (c. ti avrei voluto prefente colò nel Pre-Gui (giacche al dir di Agoltino, Assort. torio, o Peccatore, a questo ferale spettacolo. Che avresti satto? Ti sa- in illo significabatur ) su presagio di Abrah. refti ardico a gridare: Dategli più, dolori , e di ficherni. Ancor Eze-ori, ingiacche collera tanto ? Ah no, non chielo previde Crifto in forma di VI-zeri. e possibile i Ti faretti ardico ? Tur di tello al Sagrifico: Trusta morrondo , Rabbin fdegni a questa domanda. E non èlo spiegò S. Girolamo. Diciam dunque, Dent. steffo offenderlo sempre più , perchè che all'antivederlo Mosè con corona 33. ti tollera? durare anni nella colpa, di spine, il paragona al Vitello, o Essent, perchè ti aspetta? non lasciar l'occa- Toto, perchè vittima, che va al Sa- tiur.

fabricaverum Peccatores prolongave. fi ravvifa, merce, che credendo i Gen-linido.

\*\*\*rant biquiviatem fiam\*\*.

\*\*\*XXI. Vinii già tutti nella lor mes Giove, traftero Tori coronati per ue-

nente nel fuolo. Gli nascosero le vere fimenta, e gli comandano perischere de Passe. no, e per nuovo crudodiletto, chefe Matth. le cerchi; pur prima, che le rinven- 27. ga , riferifee S. Vincenzo Ferreri , il Bonave conducono all'Atrio, e auumana tamo, Vira. la guardia, così lo seriffe S. Matteo, Vira. l'ammantarono d'una sdrucita, e vecchia porpora per dileggio: gl'infiffero 76. con dolor immento una corona difpine nel capo, ed in mano gli strinsero una canna per ilpregevole feettro . Escono di bel nuovo da quel capo serito già da flagelli fettantadue rivi di fangue per lavar tutte le Nazioni del Mondo, che si divisero pure in settantadue lingue. Fecesi Re da fenno, fialo di burla, così ridendo gridavano i secento Soldati della Coorte . Romgli falvaffe la vita, sforzavansi di le-vargliela. Adunque distanguato, e la-chi: scorre il fangue per la fronte, per le tempie, per gli occhi, per tutto il corpo: con baftoni gli premono la corona; e più d'una fpina non potendo penetrar l'offa più dure del cranio, fi fa via, ed esce per la fronte; e le tempie. Gioivano a quella fpictatezza i Soldati, e sopra il dolor delle punture aggiugnevano gli spasimi del difprezzo. Che festa degna di barbari! Or mi ricordo della misteriosa benedizzion ch'ebbe tra le Tribbu da Mosè mori- Dester. bondo, Giuseppe, figura di Cristo : 33.

Benedictio illius, qui apparuit in rubo veniat super caput Foseph . E Sog-

Ambrogio, Origene, ed altri! Christus 1. de

fione, perchè diffimula? O malvagità grifizio i ufanza antica rammemorata prof. in

Pl. 118. incomparabile! Super dorsum meum da Plinio; e nelle Lettere Sacre pur Mare.

cider-

ciderli in lor sagrifizio. Tauros , & nos , pio capiti Jesu imposimmus . Che Oleafir, Videtur alludere ad ludos Pastorum , corona di morte a Cristo: Spine suf- Luc. 3. in Dunt qui viidenter Tauror ad invicem cer- foctveum illud.

33. tantet, folebant viktorem fero coronare. Il mittero pero più profondo, ch

pochi fguardi 3-e laguime per quello

Gen. 3. Sinagoga: Spinas, & tribulos gemina- tolano Divino: Sepem circumdedit ei. D. The, Anast. bit tibi. Ecco il Pastor amante, che Canna in pugno a Cristo! Egredimi. in Mat.

Aug, tiffimo avviso di di S. Agostino: Eam regium sceptrum Diabolo eripiebat : è 35. in Conc. 32 querens, Judateis laceratus est vepri- baculo di Davide per trionfer del Gi. Mas. cont. squaren. f. mainte natural and proper to the proper of the proper

coronam non tam militer illi , quam Perque, illa venit arundo ; che per c. 12.

coronas ante januam afferentes. lo pur mal'è quel mal pentiero? che mal'è quel fo l'opinionedell'Oleaftro, il qual pen-traftullo amichevole ? che mal'è quell'es fa, che allufe in tal paragone Mosè affetto fimpatico ? Anche la fipina sul al giuoco de' Pastori, che dan coro- principio è erbamolle, divien poi asta, na al Toro vittorioso: ed assomiglia ammoniva Agostino: Herba est rham- Aug. 17 Gesti al Toro con corona per pub-blicarlo trionfator de' fuoi nimici : mal'e? un certo niun male, che fa

io nella comparazion di Mosè discuo- secttro di scherno il vostro Re di do- Matsh.
pro , cade alle pene , agli scherni di lori. Anime amanti: Egredimini , & 27.

Cristo più acconcio. Vedeste mai , videte. Et arundinem indextera ejus. Hier.ibi. Uditori, quel trattenimento feroce, Fu altro, questa empietà, che butlar-che chiamasi sesta di Tori la che si con quella canna del Regno d'un consiste il diletto? In butlarsi gli un Re Divino? Illudenter boc sacium, mini dell'innocente bruto: ingittargli piange Girolamo, at pro sceptro reali fischiate tutti gli Astanti in piazza, in dent ei calamum. Fu altro, che un empierlo di punte, ed afte per tormen- voler dare ad intendere , che il suo tarlo . Non è così ? Adunque tutta Impero era vano, era vuoto, era legquella folennità fi riftringe in bur- giero, e mobile come la canna ; ed lare, e ferire, e in veder burlare, egli stesso vuoto di senno, leggieto d' e ferire il misero Toro. Ahi povero animo in farsi portar dall' aura del mio Gesu! Vi compara Mosè al Toro volgo, e fragile per la fua fama già in vedervi con corona di spine: Qua- estinta? Tali obbrobri pretese accennar si primogeniti tauri pulchritudo ejur 3 colla canna in man di Cristo la maliperchè non solamente giunse la cru- zia Ebrea. Gli occhi però delle Dondeltà degli uomini a burlarfi di voi , zelle di Sion , dell'Anime giuste quan-a colmarvi di punte colle spine della to diversi elogi vi scuoptono! Egredifiera corona: ma paísò a far festadel-lo schernirri, e tormentarri, convo-na d'oro, con cui l'Angiolo missione cando turbe a vedervi quasi ad una la Città Santa della Gerusalemne cofesta di Tori: Congregaverunt ad eum leste: Habebat mensuram arundineam Matth, universam cohortem. Fil questo, spa- auream. Con questa canna sta alla fimo? fil confusione? Su, che fi fa? pesca d'un Mondo il Principe de'Pes-Egredimini filia Sion, & videte Re- catori Appostolici: con questa canna Ecco il secondo Adamo, a cui senza poteris Leviathan hamo? Con questa colpa dà spine la terra ingrata della canna sa siepe alla sua Chiesa l'Or-Syn.f.i. a riportar fu' fipi omeri la pecorella ni, év videre. E' fectito tolto al De-17.

Hixam. finarrita, non dubita, 'nel cerearla', monio, credetelo al gran Dottor S. 1.

effer fatto lacero dalle fipine. Tene- Tommafo . Signification, quad Christina Orig. 1.

37.

lib. de chi combattenti Calamofari , riferifce Cene. Celio Rodigino : E' veleno a quell' Pal.De- antica Scrpe la canna: Trionfa a lo-Pier, in dar le vittorie di questa canna la pen-Massh, na di S. Atanagi: Arundinem accepit, cum illi a Diabolo porrigeretur, ignaro, quòd contrascipsum, gladium acueret ; dicitur enim arundo ferpentibus lethalis effe , atque inde potissimum interfici ; ò come più in brieve Girolamo : In calamo venenata occidit animalia. Canna in pugno a Cristo! Egredimini, & videte. Vedete in quel fimbolo la vanità de' vostri posti, de' vostri onori, o Mondani: vedetevi la vostra fiacchezza di spirito, obaldan-Lauf. zoli: Arundo es, ve la mostra , e v' bom.33. istruisce Gesu', arundo es , que nifi

dextera Dei teneatur, pro fragilitate tua, citò contereris. Vedete in quel-la canna, detta egualmente da' Latini, ora arundo, ora calamus, la penna onnipotente a cancellar la ferittura di Adamo, onde ci vendette al Demonio, e le fottoscrizzioni nostre, onde peccando ce li ratificammo fehiavi: Delene, quod adversus nos erat chyrographum decreti, quod erat contrarium nobis, ne piange di giubbilo l'Appostolo: gli fa ecco S. Basilio: Orig be the chyrographum quoddam adversim nos manibus nostris subscriptum, cum

lin Get. ipsi , qua deteriora sunt , fecerimus . Bafil in Vedete, come mostra in quella can-Ifai, c. na la fragilità nostra all'Eterno suo Padre per impetrarei il perdono : Recordatus eft , quoniam pultis su-Davide : e chiofa Gregorio : Is/am 4. mer, causam miserendi expressit, dicens : 6. 9. Memoratus oft, quia caro funt ; ut fi diceret, quo corum infirma vidit , co districte punire culpa noluit. Ma non est invidis vestra . Aggiugne allo la-ta

Luc.23. tur à vemo, fed operibus Christi con trovai a punirlo. Ecce: Pur contemroborata firmetur. Canna in pugno platelo come vi torna, e ne avrete a Crifto! Epredimini finalmente, o pietà, non più invidia. Ecce Homo: videte; che settro di giastizia, pen-Vedetelo, ch'egliè Uomo, nonbruto:

Athan, tali armadure erano chiamati gli anti- na di dannazione per chi non faprà ritenersi da' peccati dopo aver patito per essi Gesu pene si atroci; e tutto insieme scettro di misericordia, penna di decreto di vita agl'Innocenti , ò a' Ripentiti. Meglio ve lo darà a sentire Eusebio Gallicano : Sce- Euseb. ptrum ex arundine datur; ut juftos in Gall, in Calis, peccatores in terris feribat, fe- Dom

cundum illud: Recedentes d te in ter- Palm. ra (cribentur.

XXIII. Io però non vorrei, che col troppo profondarci ne mifteri de tormenti , ci raffreddaffimo nella compassione de' dolori del Tormentato . Su dunque a rivedere Gesu. Oh! in punto affai opportuno lo stabilimmo. Pilato rivedutolo si sfigurato, si ferito, si esangue, sperandone pietà l'ha tratto al' Popolaccio per mostrarglielo da quel balcone. Accennalo colla mano, grida quanto più può colla voce: Ecce Homo. Ulo fu questo, scriffe Quintiliano, de' più ri nomati Quine. Oratori, che confeguirono ancor da' 1.6. inft. Tribunali di Giuftizia gli affetti di c.s. pietà, che bramavano, più perfuadendo con gli spettacoli agli occhi, che non colle ragioni della più isquista eloquenza agli orecebi : chiaramento videli ciò, foggiunge Salviano, quando dopo aver perorato fenza frutto Ep, ad nel Senato Romano Servio Galba , palep. ne impetrò quanto volle, mettendo a vista de' Senatori il figliuol orfano di Gallo già morto. Che non ottenne Marcantonio con mostrare a' Roma-ni la camicia insanguinata di Cesare? Villan. mus , ripete in si bell'uopo il Santo Ed un fomigliante cisto pretende ora Caf. Pilato coll'esporte agli occhi di que- Quint, Ro Popolo ingrato il moribondo Ge- ubi fut. sit. Agostino gli legge in cuore il di- Aug. tr. fegno: Fervet ignominia illins, frigef. 116. in più scuse quindi in poi, Peccatori . spettacolo le parole: Ecce Homo. Qua-L'umanità fragilissima nostra, posta in si dica loro Ecce : Quà gli occhi , o mano di Crifto in quella canna , è Ebreia a veder qual vi ho permefio, fatta bronzo: Arundo, ha ragion fom che rendeste quest Uomo, petche la comprehenditur manu, ut humana fra- voltro furore: Ecce Homo. Uomo è, gilitas jam non ficut arundo movea- inon è reo; ch'ombra di colpa non vi

non

non è pietra , benchè fembrilo nella tutro con eflo folo: Ecce Homo. Puoi coffanza: Ecce Homo. Uomo è eglico-pui lagnarti Paralitico di colpe , che me voi uomini: compatite uomini un' non-hai uomo per racquiifarti la Ginomo. Che Messia, che Re, che Figli- lute dell' Anima? Ecce Homo. Vedilo uol di Dio: fusie almen uomo: Con- non sol uomo, ma obbrobrio degli vien , ch'io , come nelle male pitture uomini per riscatto degli uomini. Cososcrivesi quella immagine sconcia, che test' uomo dà fine alle querele di tutnon fi diftingue, così esprima questa ti gli uomini. Ti lamenti, Cristiano, figura sfigurata di uomo, colla mia delle tue miserie, de' tuoi travagli? voce, e di lei dicavi : Ecce Homo. Un Ecce Homo. Maggiori ne patifice quecane, che vedeste così impiagato vi st'uomo per tuo conforto. Ti tormendarebbe infieme orrore, e pietà . Nol ta il rimorfo delle colpe farte ? Ecce farà un' Uomo? Ecce Homo.

a tal vista, a tal voce impietosisse quel mo, di cui fidarti? Ecce Homo ; mar tumultuofo di fordi fcogli ? Do- hai qui un' uomo , in cui riporre la veva effer così , ne stà inconsolabile tua sicurezza : Ecce Homo . Ecco in San Lorenzo Giustiniani ; ma ne in-[quest'uomo la tua vera allegrezza nelle Laur, crudelirono peggio: Debuerant plane tue mestizie, l'appoggio saldo della Justinda saxea emolliri corda ad ludibrii talis tua fragilità, il Medico de' tuoi mor-Agon.c. aspectum. A quel Sangue di Agnello bi , il Maestro nelle tue ignoranze . impietrarono più que Diamanti di Ecco l'uomo, ch'è: ma che non è? oftinazione; e dando in risposta un E' l'uomo, onde puoi, e devi spe-

gran Parriarca Giacob , fulminatevi zione : Ecce Homo tibi ad imitandum Coller. Gen. 49. in profezia: Maledictus furor eorum, proposuus, ode di bocca all' Eterno Med. 26. quia pertinax, & indignatio eorum, Padre il Costero i o come il Dresse de Passe quia dura. Dammi ota Pilato il mio lio: Ecce Homo virtutum omnium ab- Drex.l. Gesul, ch'io vo' vedere, che altri ef- folutissima idea . Non più vi propon- de Chr. Gesti, ch'io vo' vedere, che altri el- journijima nea . Pour più l'Ilaia, mer.l.: fetti faccia la fua miferabile prospetti- go, o uomini, come a tempi d'Ilaia, mer.l.: va a cuori Cattolici. Sono stanco di un Dio ad imitare: Ecce Deur vester: 1/ai. 40. più uditti ripetere agli Ebrei pertina- vel propongo, benchè Dio impassibici : Ecce Homo . Altra sperienza mi le , come uom dilicatissimo tra tutti arrogo da' perti Cartolici. Attenti fu. gli uomini : Ecce Homo : Eppur fatto Prendefi tra le fue braccia il fuo Fi- flatua di pazienza a fearpelli di pene: gliuol lacero l' Eterno Padre ( così Calabo sculpturam ejus : scarpelli fuvede fuccedere l'illuminato Taulero ) rono i flagelli , le fpine , le ceffate .

Tanler, e grida a ciascun di noi: Ecce Homo: Eppur a chi toccavano queste ferite, 3. de PAS. Pater quidem calestis dicit Anima bu- questi obbrobri? Ecce Homo; cioè co-6.28. tore Divino ) Cotest Uomo è un Dio uomo qual lo rendesti colle tue colcon Me, e collo Spirito Santo, e fil pe: Ecce, rifletti, fuperbo, che la tua rese Uomo per gli uomini . Ecce Ho- alterigia il coronò di spine, ed èmen mo. E'Uomo, perche tutte le fue de d'uomo per aver pretefo tu essere più lizie l' ebbe sempre co' figliuoli degli che uomo : Ecce Homo . In questa uomini : Ecce Homo . Vedilo bene . nudità fi gaftiga la tua avarizia , o Ti ho dato il mio Unigenito , in cui Peccatore ; in queste lividure , e ho tutto il mio amore, tutte le mie piaghe la tua lascivia, in questa

Homo : Ecco quest'uomo , che paga XXIV. Che credete, Uditori, che per esse. Ti affligge il non aver uovoto rifoluto di morte: Tolle, tolle, rarti tutti i beni del corpo, e dell' gridarono, crucifige eum . Fermate. Sa- Anima, temporali, perpetui, di narà crocifisso l'odiato Gesu ; ma pri-tura, di grazia, d'eterna Gloria: Ec-ma più offizi hanno a precedere. Primicramente vo' io maladirvi , Turbe per rinforzo della tua fidanza ; ma crudelistime, colle voci del vostro ben anche per esempio di mia imira-

mane : Ecce Homo . Vedi uomo ( in- me l'intende il Dresselio, Tu o homo : Drex nhi tenerito a tanta strage, dice il Geni- hac vulnera debuisses accipere. Vedi suprà.

compiacenze; perchè fuffi tu ricco di canna la tua vanità, in questa por-

zione: Ecce Homo . XXV. Aimėl dopo sfoghi si giufti dell'Eterno Padre , che odo ? Odo tra le braccia amorofe di lui ripigliar con fuono ficyole il moribondo Gestì le stesse voci , ed interporsi per, noi Pfal.48. cosi: Ecce Homo . Padre amato , ful tua antica querela non trovar tratut. spetdeste il cammino a condurglivi a ti gli. uomini un uomo: Intuitus fum, & non erat home; merce, che ogn tiomo dopo la colpa del primo l'adre , comparatus eft jumentis. Ora in il temermi Dio ? vi dia cuore l'avermi Chrylel. me hai già un uomo riformatore degli uomini : Ecce Homo . Dichiarasti tu già, che avevi in me tutte le tue compiacenze : Ecce Homo . Ciò ora vagliami a placarri con gli uomini . Non veder, Padre, queste ferite come Redite pravaricatores : camminaste i fatte dagli uomini: fcorgi l'amor, la volontà, con che le ricevei per ifconto degli uomini . Che a questo il mio esempio vi ha agevolato il camfine, appunto jeri, diedi da me il mino: Erunt prava in diretta, el lai-40. Sangue mio nell' Orto, non ad im-aspera in vias planas. Tutte le soine pullo di Manigoldi , non forza di l'accolfi in questo capo: tutti i fassi in punte, di flagelli, di spine com'oggi: il versai in Getsemani, dono sponta- ste serite: Ecce, ecce Homo. neo, e foddisfazion del mio amore : Bace Homo, non mirar dunque, o Padre, le colpe, onde gli uomim mi lacerarono: guarda l'amore, con cui fatto Uomo , voglio patire per gli foggiugnere dalla bocca di lui Ecce uommi . Non veder quella malizia ,, mira questa innocenza : non veder egli stesso ricorda loro di sè Ecce Hoquella ingratitudine, che t'irrita, mira questa foddisfazion che ti placa :

Ecce Homo . XXVI. Indi dal Padre rivolto agli l uomini, così colle voci compaffionevoli stesse perora: Ecce Homo, Uomini, in quest'uomo ora gli occhi, ovel aveste le mani : quivi ora la pictà , ove incrudeli la barbarie. Vi ho dato tutto, perchè mi vi deste pur tutti- Vi feci, come Dio, alla mia immagine : mi feci come uomo , alla volete, che io il miri per rinforzar la voftra i ho travagliato trentatre anni in povertà, in umiliazioni, in affan- ogni bene: voi miratelo, per fentirvi ni a falvarvi: feci miei idobiti vostri: obbligato a concedermelo, giacchè un gli ho pagati, sto tuttavia pagandolia si buou amico me'l merito : Ecce lo: Ecce Homo: Quid vultir ultra fa- per darmi in suo riguardo sorze a clam vobis? Adunque io dato quanto poterlo mitare : Ecce Homo . Chi vi sono a ricomprarvi; e voi manterrete niega, che colle mie colpe vi ho of-

porpora la tua profanità, ed ambi- l'impegno a dannarvi? Et quare moriemini domur Ifrael? Quare? Perche Tauler. lo meritafte per le vostre colpe? Ecce tra, de Homo: lo mi offio a morire, perchè Paf. 18. voi viviate: Quaremoriemini? Perchè Ezech, tenete adirato inio Padre ? Avete in 18. me, chi gli ammorzi lo sdegno: Ecce Homo . Disperate il perdono perchè pic? Quare moriemini? Venite a me, ch'io lono la via viva a recarvici : Ego sum via . Ecce Homo . Vi arresta come voi omo: Bece Homo: Sisquod fer. 116. Dei eft timetis, quare quod vestrum Matth. incarenati , Peccatori tutti Venite ad Ifai. 48. me : tornate a me fuggitivi da me : precipizi delle colpe: tornatevi per la via della penitenza il mio Sangue, quella colonna: tutte le vallate in que-

XXVII. A voci sitenere, nom che rifpondi a quest'uomo? Pensò Pilato, che impictofiti fi farebber gli Ebrei in veder Gesti appaffionato, ed in udirfi Homo: Si mostra Gesti a' Criftiani : mo, e non otterrà compassione, ed amore? Non è possibile. Anzi odo già, che ripigliando ciafeun per sè le voci stesse, rivolto al Padre Eterno, grida Ecce Homo . Vedete o Padre Divino quest'uom piagato, difforme per le mie colpe: Ecce Homo: voi mi comandate, ch'io il miri per impietofirmi di lui; io vi fupplico che 'l mi- Pfalst. riate per impietofirvi di me : Respice in faciem Christi tui : Ecce Homo. Voi speranza avendo nel Figliuol vostro prezzo di onore, di fangue, di vita : Homo. Volcte voi ch'io il vegga per Exol. Se più posso fare per voi , avvisareme- imitarlo : Inspice & fae : vedetel voi 3.

feso? in cotesto lacero vostro Unige- ti avvisa, che sarà tuo Giudice un di nito veggo le mie ingratitudini s è ( può pur effere, che fia vicino ) tanspecchio delle mie scelleraggini cote to più severo, quanto oggi ti si mostra fio corpo: ma è specchio pure a ve-dervi il vostro volto, giacche vostra che non v'ha ora sicura a morire: immagine è cgli; e vedrete pur me , Ecce; Vedi, che non v'è, che fidarri poiche ancor io sono immagine sua : nella giovinezza: Ecce : Vedi che si Ecce Homo . Per me uom miserabile sta il tuo Redentore aspettando: Ecce , paga quest'Uomo Dio': Ecce Homo : per me uom peccatore, quest'uomo foffrir la tua ingratitudine: - Ecce, veinnocente: per metutto delizie, quest' uomo tutto penc : Ecce Homo . Mi porta nel cuore con tutti gli uomini. perché quel perdono, che non meritano gli uomini , lo concediate a quel cuore : Ecce Homo. E voi, Redentore amabiliflimo, amantiflimo, e fin qui non amato, se con infinita finezza offrite fangue, e vita a fal-. varmi , deh fate pur ch'io non perda per mia ingratitudine il frutto di tanto dispendio. Ah no , che più affai deve potere il vostro amore, che non l'ingratitudine mia. Se fissate gli occhi in me: Ecce Homo , troverete un uom miscrabile, fragile, infermo, conceputo in colpa , naro alle lagrime, nutrito da' vizi. Non è vanto degno della vostra Onnipotenza prendervela con una foglia fecca, che fe la mena il vento . No , Dio mio Lasciate di veder me, mirate voi steffo, e miratevi non come Dio giustamente sdegnato, ma come uomo amorofamente patendo: Ecce Homo, Co-

vedi che non ancor fi è staneato a dilo, contemplalo, fervigli, amalo,

### TERZA PARTE.

XXVIII. Ppur vedendo dopo i fuoi sforzi Pilato , che que' pertinaci nella infaziabile lor crudeltà voleano sterminato dal Mondo il Redentore, così come il conosceva innocente , condannollo alla morte in una Croce . Usci appena il susurro dell'ingiusta sentenza; e tosto spogliatolo della porpora di scherno, il rivestirono i Manigoldi de' propri arneli affin, che per effi almeno, giacche avea il volto si guafto, fuffe ravvifato da tutti . Traggono immantinente le Croci per Cristo, è per gli due Ladroni aggiudicati altresi apena fimile ; e glicli vollero aggiunti, perchè rimanette più infame per tal rea compagnia la fama del Salvadore. Già ripongon la pefantiffima Croce su que' dilicatissimi omeri : già si spalancano le porte del Palazzo . Comincia il mandaste agl'Ifraeliti, che non odiaster bisbiglio, suona la Tromba ferale, gli Egizzi, perchè una volta furon fcompigliafi la Città, accorrono ratti efli pellegrini nel lor Pacfe: Non abo- al fuono Cittadini, e Forestieri. Feral suono Cittadini, e Forcalieri. Ferminaberis Ægyptium, quia advena masi il Banditor sulla soglia; cd ccfuifti in terra ejus. E non fe' tu pel citata col rauco fuon della Tromba legrino come uomo in questa terra l'attenzion , soggiugne ad alta voce nostra i Siamo Egizzi : meritiamo il per la prima volta l'avviso della sentuo fdegno: per te Salvador benignif. tenza mortale. A me manca il cuore fimo cerchiam perdono a te Uomo a rintonarla . Dice , che va Gesti noi uomini: Ecce Homo, Uditori, Nazzareno dannato a morte per uom non dicefte tutti così a Gesti ferito, fediziofo, contrario alla Legge, al addolorato , agonizante ? Ricordivi Senato , e all'Imperador Tiberio Cedunque delle promesse, e non sia ve- sare, come motor di tumulti, sato, che dal pentimento passi alcuno cendosi Figliuol di Dio, Re d'Israel-di bel nuovo alle colpe. S'è fragile, lo, e negando il tributo a Roma. cerchi grazia. Oggi certo, fi ha qui Vedete oramai, Uditori, ufcir numea prendere una riloluzion Criftiana ; rolo Squadrone di Spheri atmati ; Ecce Homo Vedi uomo , che ora è poi un Ladrone: poi l'altro . Attenti questo Cristo tuo Medico, tuo Padre, ora qui : Escono due manigoldi co' tuo Avvocato, Dio Uomo : ma pur capi d'una func tirandosi appresso per

lo collo chi lor vien dietro. Il ravvi- grande ludibrium; si pietas, grande sate? E'egli un Uomo di compassione. mysterium; El più chiaro mistero si

colo della Croce.

XXIX. Ma a qual fine darvelo a mico, il fervo, il vicino; ricordanvedere in prospettive di lontananza, doci, che fin dal ventre materno col-quando l'abbiam gia fotto agli occhi; la positura del corpiccino teniamo of-lar. Grande fipitantimo i pida qui tra noi ferte le fipali alla Croce; come ricor-177, in J., Agostino i fad fi prette impietas, dava a luoi figliuoli per sincorargii

vol figura, pien di piaghe, e di san- è, il darcisi a veder da Macstro ; e gue, di faliveimmonde; sfigurato tut-to, perché tutto trasfigurato in una il feguirgli dietro ciafeun colla fua-piaga. Saprete chi fi è? O'Fede, quan-Croce. Onde ripiglia Agoffino: Au- Au- ha, to tardi alla risposta ? E' Gesucristo diant Regem Christum calestis militie 47. de To latid and imports it creating aims according to the first and according to the first according to the first and according to the first accor Mondo. O portento, che mai non ca- ner: alle Vergini, e Conjugate, a' Repi in mente creata ! O Secoli voi ne ligiofi, e a' Secolari: Ad omnes: Tolvedeste i simboli , ma non so , se ne lat crucem suam , & sequatur me . Ripenetrafte i mifterj . Vedefte l'arbore flette S. Bernardo : Nam hac omnium Bern fer. della vita piantato in mezzo al Paradi- invitatio , falus eft credentium . Con- 1, in jet. fo: il legname di Noc, onde fabbricar vien dunque a ciascun Cristiano seguir fi l'Arca: la scala di Giacob, che dal Cristo, e non precederlo s sotto la la terra poggiava al Cielo : il baculo Croce , non fopra ; tutto all' opposto dello stesso camminando a spo- di quel celebre Zaccheo, che perchè sarsi: la verga di Mosè, ch'apre via di Praeurrens ascendis, meritò quel ri- Luc, 19, scampo agl'Israeliti, e dà nautragio a- soluto editto di tosso senderne. Fegli Egizzi per mezzo il sen del mar stinans descende ; giusta l'avviso pruroffo. Era la Croce fulle spalle di Cri- dentifimo di S. Pier Grisologo : De- Chrysol. sto. Vedeste Giosuè, ch' alza lo seu- scende ante Dominum de Adamitica serm.54. do a conquistar la Città d'Hai. Gedeon arbore, & post Crucem Dominica Pasfotto la quercia, e con bacchetta: San- fionis ascendes ; ch' era pur quell'unifon con agli omeri le porte fino alla co voto della Spola de Cantici: Tra-tommità d'una montagna: Davide con le me, post te curremus. E ben o Cant. 1. cetera a fugar Demonj, con baftone gnun fa, che l'imitar Crifto in portaad abbatter Giganti . Era Cristo eon re la Croce , non è , come errando fopra le spalle la Croce. Eoco l'Abel-le giusto, cui l'uom, malvagio suo siano, portare la Croce materiale di Gass.col. fratello caccia alla campagna, per le- legno, ma il fofferir con pazienza 8.c.3. vargli la vita. Ecco il miglior Isaac qualunque molestia o interiore, od e-Gen. 4. carico delle legna del Sagrifizio: Ecco iterna; perocchè chiamafi Croce, dice Gin. 22. il più giufto Davide user della Città Agostino, a Cruciatu; e vogliasi o no: Avestr. 2 Reg 25 pjangendo, trattone dalla tirannia del Tota vita Christiani hominis, fi fecun- 47. de 3.Reg. 21 fuo figliuo: ingrato Affalone: Ecco il dim Evangelium vivat, Grux eft; on- diverf. Levit-16 più innocente Naboth suor dell'abitato de veracemente, protestava il Grisosto. Angler.

ad essergli tolta la vita ad istanza d' mo: Nee Rex protul d'Cruce vitam agis; 31.0755 una più empia Jezabella, la Sinagoga. Croc'è la mortificazion della carne, Chryfol. Cosi ese fuor di Padiglioni il puriffi-mo Gesi qual Lebbroso, infetto dalle retti; la guetra al proprio amore . nostre cope. Cosi i barbari Agricol-Croc'è la compassion de travagli altori cacciano il Figliuol di Dio fuor trui , il dolor , la triftezza , il tedio della Vigna di Gerufalemme ad ucci-derlo per non pagargli i frutti dovu-ti. Così esee il grappolo della terra fuol contristarci : infermita, miserie, prometla per effere espresso fotto il tors persecuzioni , la moglie impersetta , il figliuol indocile, l'amico, il ne-

a'martirj quella viril Doma de Mac- vadafi incontro a Gesù . Chi va alt' cabei: Nefoio qualiter in safera mea ap-li incontro, vien faccia a faccia : Extite Matt.7: paruifiti 1 merce 3, ripiglia il Vefcovo deboisma adunque contemplifi Grifto Ares de apie dispossius ad verbera, & percus-Tribul, sones sustinendas: Ad aliud quippe, opprimono. Chi va all' incontro vien

dife.3.n. nihil mundum intrat . Sicche dal ven- per la steffa via : Exite obvian . A-15.

Phil. z. tem, mortem autem Crucis. XXX. E convien portarla altresì co. orrore la viva de' travagli . Tutti feporta la Croce: Et bajulans fibi Crucem exivit. Quel bajulans val più che non fi addoffa tutto il pefo della Cro. nel disprezzo de rispetti umani, nella Luc. 14. bajulat Grucem suam, non potest, non scere, senti Agostino, noli erubescere s 20. de potest . Esce Gesul fuor di Gerosolima ideo enim in fronte , tamquam in sede Verb. Aa compiere le figure de Sagrifizi dell'

antica Legge, i quali offerivansi nelle Luc. 4. de' peccati del Sacerdote Sommo , e Tutto il penoso, l'aspro volle per sè:

Căt hie: Juum Sanguinem Populum, extra por- che come il vermine todendo il lel'Appostolo stesso, e c'invita: Exea-1116.13. properium ejus portantes . Exeamus .

fus venit: exite obviam ei. Non basta greve, tanto gli sii di allegrezza mag- Heb. 12. venir colla Croce: l'invito vuole che giore: Qui proposito sibigandio sustinuit Theodis

Archo : Quafi diceret natura : Ecce in tanti affanni per companilo , per tre materno fino alla morte, ad efem- dunque camminifi per la via flessa di pio di Ciisto, convien portare dietro Cristo dell' amarezza, dell' umiltà, Cristo la Croce : Factus obediens , l' della pudicizia . E' pazzia pretendere Appostolo ce l'addita, usque ad mor-incontrar Cristo per la via del dilet-to, per la via della superbia, per la via della lascivia : Exite obulam . A me oggi la porta Gesu . Non v' ha foffrir Crifto la Croce, ulci: Exivit. Cattolico, che non adori la Cro- Che vergognadunque, Cristiani, verce morta di Cristo, e rariffimi sono gognarvi della Croce ? Grux palam Oreshi. coloro, che non abbiano in odio, ed ferenda est, grida il Gretlero, nam or Liba, de illam Christus palam tulit. E che? E' Cruc. c. gnanfi colla Croce la fronte; e pochi ella oggi mai la Croce confacrata, e 10. ne vogliono il pelo nel cuore, I Pre- faltata da Crifto per rimanersi patibolo lati, i Cavalieri la ostentano in petto di scellerati? zela per lei , per noi l' per gloria: voglio credere, che ancor innamorato della Croce S. Pietro: Nene propri occhi per imitazione. Deh mo vestrum patiatur ut homisida, aut 1, est. 4, sur. 4, su

lemme, Uditori, a veder come Cristo ria te la segni in fronte, piazza dell' onore ingenuo dell'uomo; e poi ti arroffisci a mostrarla nella povertà, nel pigliare : val caricar fopra sè . E chi perdono delle ingiurie , nella moleffia . ce non può effer Discepolo: Qui non persecuzion, nell'affanno? Noli erube. Aug. ser.

pudoris, fignum Crucis accepisti. XXXI. Eppur quanto più greve fu carni delle vittime portate a bruciassi a Cristo la propria Croce i che non fuor de' Padiglioni in ripurgamento a noi la nostra ? Notaste quel sibi ? del Popolo. Percio Paolo di Crifto il leggiero, il falutevole lascio a noi. oggi fuor di Gerufalemme : Propter Cosi io intendo quel chiamarfi egli Heb. 13. quod & Jesus , ut fanctificaret per vermine : Vermis & non homo ; pet- Pfal. 21.

tam passus est . A tal esempio grida gno , l'allevia : così allevio Cristo P oneroso della Croce , portandola per mus igitur ad eum extra caftra, im- sè . E portolla per sè foprapponendo alla fua Croce tutte le feelleraggini Donde ? domanda l' Alapide . Fuor nostre: Peccata nostra, piangeva Piedelle pompe, fuor de diletti, fuor de tro , ip/e pertulit in corpore suo super tumulti de vizi: Extra castra pompa, lignum, o come il Siriaco: Bajulavit Com.ibi. voluptatum, luxus, & legum taberna- omnia peccata nofira. Che nuovo "eculi; ideft, mundi hujus caduci, & mo. fo fu questo portar sopra il suo ot & bilis, ut portemus improperium Grucis so invitto innumerabili Peccatori , e Chrifti. Anime Criftiane, Spole di Ge- peccati? Eppur ci afficura l'Appofto-Mattax su addoloraro, ed oppreffo: Ecce Spon lo , che quanto la foma riulcigli più

vezza, risponde Teodoreto: Christus alterigia, la crudeltà, l'odio comangaudium suum vocat, Animarum sa-dangli, che vi si corichi. Vuol Sanc'

XXXII. Ma pur quantunque la Cro-ce per si grandi acquifit fuife di gio-rio al cuore dell' Amante Gesti, non fiumani Carnefici ad inchiodarli la man lasciò d' effergli soma pesantissima al destra. O quante volte errando ad corpo. Videlo fotto al penolissimo in-carico, così sfinito, e vacillante, li sulle dita dilicatissime! Ruppero ve-Giovanni, che dato un volo fu a dar- ne, e nervi, e fecero scoppiare il ne avviso a Maria. Accorse la dolen- sangue dalle unghie. Passano a inchio-tissima Madre : ode gli cechi della dar l' altra mano ; e perocchè non Tromba funesta : ode le falsità del giungea al segno fatto appostatamente Trombettier oudee e e giunta alla più lontano, pfinnogni funi al col-frada detta dell'amarcza, e vinto lo, e co' pie puntellati ful DivinCor-col fiuo amore l'oftacolo della molti-po, fitappanlo con ificicata forzaper-tudine, fi reco innanzi al Figliuol fuo che vi giunga, ficompaginandogli l'of-Dilettissimo. () Madre! o Figlinolo! sa . Di che stupite più ? cari Ascol-Chi lena ayrà a riferire l'occorfo in tanti . Della barbarie de' Manigoldi , questo incontro ? Colà si ecclissarono o della tolleranza di Cristo ? Fecero le due Lumiere del Cielo , e della lo stesso ne' piedi traendoli giù a strap-Terra. Più parlaron gli affetti, che le pamenti di catona. Gli crederete pavoci. Tre volte su gli occhi di Maria ghi con ciò? Ah no; che per restar cadde Gesil tra per l'anguidezza sotto pi si sicuri della persezzona, per alla greve soma, e per le spince di chi opera, vollero ribadire i chiodi per venivagli dietro, e per gli ftrappamenti di chi colle funi il tirava d'innan-zi. O che cfacerbazion nelle piaghe! corpo dell'appafionatifimo Redentoo che nuovi profluvi di fangue! o re . Previdelo tra le fue penose estasi o cne muori pronuty di tangue! o i re. L'reviacio tra ie sue penole estati che abbandonamento di periona i il Sanno Davide: Strateme joir verife pri. que dubbio i Camnoneio; che non finisi infeii ripilitare voi empio di ricorci. Cristo la vita fotto , e non lopra la figger Gesti o Croce. Ul'arongli a guitdottiro vivo cano nostito il increte in Croce: America della controli della controli di controli di controli di controli di controli di controli controli di nir di portare lo imifurato carico del pi, e le punte de' chiodi col mal co-patibolo ini fopra il Monte. Deb per-che non trovarfi alcun di noi, Afcol-rimedio. tanti, a dargli follievo? Io di me non XXXIV. Prendono così già dispo-oso prometterlo, se tanto peso di col. sia la Croce, e 'l Crocissiso quegli

mense è giunto Cristo alla sommità to s e perchè squarciandosi troppo le del Calvario. Quivi lo spogliano non ferite delle mani, non uscisser da' solo sin dell'ultima runica, ma di più chiodi, sissangli lance sotto le bracbrani dell' immaculata fua carne , cia , ed ajutano a fostenersi nel patimerce all'effersi attaccate le vesti alle bolo il corpo . Trema non per tanto sue piaghe. Eppur gli sil pena mag-giore l'apparir nudo agli occhi di romponsi altrevene, altri nervi, edapquell' innumerabil concorfo . Stefero pertutto fe gli rinnovan gli spasimi s fulla terra la Croce. Oh che bel let-to di ripofo a un Figliuol di Dio mo-no, e ti fi riaeccelero di rabbia gli oc-

Crucem . Qual gaudio ? la nostra sal-stutto nodi , scheggie , e chiodi . L' lutem. O Amore! o zelo! o finezze! Anselmo, che la Madre afflittiffima Ansel.

pe ho aggiunto alla fua Croce. Empj, ed alzandola a truppe la fan XXXIII. In fine con augofce si imribondo! Un tronco rozzo, e da per chi al veder già inalberato lo stendar-

Davide uscito a vincerti col baston della Croce: al vedere il Capitan Generale di Dio domare il Mondo col Ifai. 11. su nella sua Croce. In tal tempo prie-

legno. Tre ore stette cosi malvivo Gega perdono dall' Eterno fuo Padre a' fuoi nemici. Raccomanda a Maria Madre fua il fuo diletto Giovanni, ed in esso noi tutti. Raccomanda a Giovanni l' offequio a Maria . Promette al buon Ladrone il Paradifo . Dichiara agli uomini la fete ardente delle lor Anime . Mostra l' abbandonamento , e disolazion, che patisce d'ogni eon-forto. Dà ad intendere aver dato compimento alle Profezie ; e finalmente dando un clamor miracolofo, onde stordirono i circostanti, si converti il Centurione , diffe : Padre nelle mani tue raccomando il mio Spirito, e chinando il capo, spirò. Cristiani, spirò Gesul: Anime, fini sua vita Gesul, E v' ha chi resti con vita ? Come non moriam di dolore ? Rompesi il velo del Tempio; e non si rompe, Peccatore, l'oftacolo che ti rattien dal confessarti? Il Sol si ecclissa, e si oscura: la vanità del tuo sangue, e talenti ancor ti sfavilla nella tua ftima? Le fepolture si aprono, non perciò esce dal-la tomba del mal abito il tuo peccato? · Le pietre si frangono a pezzi : il tuo cuore non vuol fapere di contrizione? Ah caro uccifo Dio : Tu ci promettesti per Ezecchiello un cuor di carne, morbido : Auferam cor lapideum de

Exec. 11. carne veftra: io te lo chieggo per me, per tutti, oggi di pietra s giacchè le pictre oggi fi rompono, e non i cuori. XXXV. Ah no , Dcicidi già ripen-

titi. Tempo è oramai di avvicinaryi al cadavero trafitto del vostro estinto Padre per fargli onorevole Funerale. Ve-4.Ret.15 nite Anime lebbrose di colpe al Giortoan. 9. dano del Sangue Divino. Cicchi di paf-Joan. 5. fioni venite a racquiftar occhi nel Si-Mare. 5. loe della falute. Infermi di vizj venite If it 12. alla Probatica nuova, che per cinque Padre mio, in cui credo, in cui spe-Ifai. 55, portici vi dà adito alla vita: Diamanti, ro, cui adoro, cui amo più della vita

tane del Salvadore: Venite tutti, che infinita Bontà! O Gesti mio! Chi mai

do del Re de'Re: al vedere il miglior | fi danno a ber senza altro prezzo, che di volontà, e di affetto. Solo ha licenza di rimanerfi, chi non concorse al Deicidio. Deh tornatevi Prodighi alla casa del vostro Padre, che colle braccia aperte sta aspettandovi per ricevervi in esle, e perdonarvi.

XXXVI. Corri , appressati , giungi Peccator Deicida, e vedi qual han tornato un Dio i tuoi peccati. Vedi, che meriteresti tu per le tue colpe . Ecco il Cadavero dilacerato, Vedilo, ed odi ciò, che ti predica per le bocche di queste piaghe. Odi, che gridano. Bafta di peccar Figliuol parricida, eppur amato . Ben flagellato mi truovo: ben feriro mi-truovo: ben crocifisso mi truovo. Non più flagellarmi, non più schiaffeggiarmi, non mi crocifiggere più. Non più offefe, che farebbero troppo più crudeli, contra il Cadavero freddo d'un Padre uccifo , Se fusse necessario, se ancor utile, il tornare a patire per te , tornerei a riacquistarmi il Sangue per ispargerlo da nuove ferite . Ma fe , figliuol di questo cuore fguarciato, hai prezzo nel mio Sangue soprabbondante a comperatti falute, perchè ripetermi colletue colpe la strage? Deh muojano le colpe, perchè tra noi non più siano saegni: fiamo amici in cterno.

XXXVIII. Criftiano a tanto Amor che rispondi ? Che ripaghi a tante sinezze? Vuoi mifericordia? vuoi perdono alla tua crudeltà? Vuoi pace col tuo Dio fvenato? Veggoti perplesso a dir che sis e ben fo, che non è oftinazione, è timore, che ti fi nieghi a tanti eccessi. Or che mi dici tu. Gesu mio, morto alla vita, non all'amore? Mi perdonerai, Gesul mio, fe lo mi pento? China il capoa allicura che si. Su, con dolor fommo, con grande amore, con gran fidanza, appresfiamoci, Peccatori, ch'egli ci afpetta. Dicagli ciascun col cuore: Mio Gesti. mio Signore, Dio mio, Redentor mio, di ultima durczza, venite, che v'ha mia, piu dell'Anima mia, fopra tutte Sangue d'Agnello a intenerirvi . Ve- le cole, a me spiace, spiacemi, Signonite Sitibondi della Giustizia, che and re, intimamente mi spiace di avervi cora stillano postumo Sangue le son- offeso, per essere Voi chi vi siete. O

## 252 Predica XXXVI. Nel Dì folennissimo di Pasqua.

ch'effendo Figliuoli vostri, redenti dal polero.

non aveffe peccato. Propongo am-¡Sangue del Figliuol vostro, abbiamo a menda; spero perdono. Peccai, o Pa- dannarci. No Madre della Misericordre: misericordia Dio mio. E Voi Ma- dia. Cristiani non piu colpe: Viva Gedre afflittifima dell'Unigenito uccifo, si Crocififfo, viva il fuo Amore, viva del Peccatori Deicidi, confolate con i noi la fua Grazia. Ecco la bene quefte lagrime noftre il voftro pianto. dizzione, el perdono del noftro Cisi Impertateci il perdono, che già cer-cammo, perchè fi ricompenfi coll'ac-quifto di tante Anime la perdita del Seguitemi con più alta meftizia a ri-Figliuol vostro . Non sia mai vero , porre il Cadavero amato nel suo Se-

#### I C A XXXVI. R E D

Nel Dì Solennissimo di Pasqua.

## L'IDEA DEL RISORGERE A' PECCATORI.

Surrexit , non est bic . Marc. 16.



di Crifto, ò Signori .

Questo è quel fortunato giorno della Palqua giuliva de fiori, che colla fua Primavera ci dice, che passò già l'Inverno orrido delle pene, e della mor-Cans. 1. te del Redentore : 7am hyems transit; che già sciolsesi il gielo dell' insedeltà , e timor degli Appostoli : che già passatono l' amare pioggie delle lagrime de' Discepoli, della Madre, e delle fue pietole Seguaci : Imber abiit , & recesset ; perchè apparvero già nella terra della nostra umana natura i sior dell'Immortalità, tornata a vita la Vifor.1. fira. Cedettero già le tenebre alla lu-Vitriac. ta : Flores apparuerunt in serra no-Max.bo. (ce., l'ombre alla verità, l'ansico al 3.de Ref. nuovo, la messizia all'allegrezzà giac-Ps. 117. chè ritorgendo Gesti distrusse le tene.

Lin Pri aprirci il paffo dalle procelle al porto, dalle promesse alla possessione, resulst. Negli altri di vedesi il Sepoldal travaglio al riposo, dal pellegri, cro consumare il morto, e serbar vi-

Lbeggiò dunque al Mon-1 giorno si proprio di Crifto, che chiado quel fospirato, teli- masi del Signore; merce, ch' è giorce, allegro, e fingola- no, in cui alzò egli mano dall'opere rissimo giorno della Ri- del suo inessabile amore, come in quel furrezione trionfatrice primo Sabato del Mondo, dall' opere della sua Onnipotenza : Requievit ab universo opere . Questo è quel giorno, ch'è proprio fuo, e che vince gli altri giorni a mille a mille, per ufar le formole del Santo Davide : Hac Pf. 117. eft dies , quam fecit Dominus : Melior Pfal.83.

est dies una in atriis tuis supermillia. Gli altri di cominciano dal mattino , e finiscon la sera: questo ha il primato tra giorni Criftiani; perchè, come quel primo del Mondo, comincia dalla fera delle pene, e finisce nel mattin delle Glorie : Factum eft vefpere Gen. 1. er mane dies unus : Vefpere autem Sab- Marc. 16 bati, que luce/cit . Negli altri di nafee nel Cielo il Sole per illuminare la terra : in questo nasce il Sol di Giustizia, per illuminar Cieli, e Terra, dalle viscere di un Sepolero: Iste dies, scriffe a salti di cripudio la penna di

S. Girolamo , ifte dies amplius nobis tier, in de Sepulchro radiavit, quam de Sole Marc.16 naggio alla Patria . Questo è quel va la morte : in questo , il Sepolero con-

inP(112 bre, fugo l'ombre, rinnovò l'antichi-Niff. er. tà , e ci annunzió la gioja vera con

Chrys. fer.74.

Pf. 2 Q.

confama la morte, e lafcia, dirò co-l'agguifa del Lion di Sanfone metteain

Pf.117. l'allegrezza di Sara in riveder con vilo creduto per tre di vittima al Sagriduto naufrago tra l'acque del Nilo : pianto il funeral del fuo Giufeppe . tra figliuoli e figliuolo . Gli Angioli gi de' vestimenti : degli Appostoli ce di Agostino , tolse la spada di fuoco

Limbo de' Patriarchi : ayveratifi i vati- far gli uomini all' eterna felicità : cini del Re Profeta : Ad vesperum Igneam illam rompheam, & Paradi-P/29. tivi, che ci dà questo giorno alle al- feravit . E sopra ogn' altro motivo legrezze più vive ? Trionfa il Reden- gioiscano in questo di i Peccatori , tor nostro in questo di di tutti i suoi per aver ottenuta da Cristo risuscitanimici , e vedefi efaltata quella pie- to la idea da copiarne il lor riforgitra , che riprovarono gli Ebrei nell' mento . Tutto è cifrato nelle poche

gli uomini, anzi delle creature tutte

Pl.117. edifizio: Lapidem, quem reprobate-voci del Tema: Surrexis; nonest hie. MM.21. runt, hie factus est in caput anguli. Mi ssorzetò a collocarlo in buona lu-In questo di sommerse le nostre col- ce: Attendetemi . pe, come gli Egizi, nel mar roffo Mich.7. 72 , come Michea il vaticinò : Pre- co' fimboli , la Scrittura antica col-

Ofea 13. è già divenuta di terror degli uomi- drete rinalecte il Sole in ful mattino

Chi non suppone maggior gioja oggi de Inferno exitt ; sed & ipsa etiam Greg. ho in Maria, non ben tiffette al grandi- Inferni clauftra destrucit; anzi non 11. vario, che corre tra Madri e Madre, pago di avere in questo di rotte le Evang.

si , vivo il cadavero. Scupifce Grifo- isbigottimento tutti i mortali , ha favi fologo: Mutatur hicordo rerum: mor- di dolcezza per gli amici di Dio, che tem non mortuum devorat hic sepul- le dileggiano le sue antiche vittorie : chrum : domus mortis manfio fit vita- 'Ubi eft , mors, victoria tua ? 'Ubit.Cor. 14. lis , uteri nova forma mortuum conci- eft , mors , flimulas tuus ? Grida per Ber let. pit, parit viruem. E non avran dun-pienezza di compiacenza Bernardo: 16. in que perciò ad onorare tal giorno con Jam non est stimulus, sed jubilus. In Cant.

allegrezza comune Maria, gli Angio- questo di trionfò dell'Inferno, espezli, gli Appostoli, i Giusti, i Peccato- zo le sue porte, perchè uscissero del ri? Per tutto il Mondo parlo Davideconi fuo carcere antico i Santi Padri, giuquelle voci : Convertisti planetum meum sta i vaticini d'Isaia : Dicet bis , qui in gaudium mihi ; e tutto il Mondo vincli funt : Exite ; vincendo ne'troinvita oggi a i tripudi la Chiefa : Hee sei Sansone ; il qual , se prigioniere dies , quam feest Dominus : exulte- nella Città di Gaza , e con guardie mus, & letemur in ea . Grande fu destatosi nella mezza notte , svelse le porte, e feco fe le meno, deve pur ta il fuo figliuolo lfacco dopo aver- cedete a Crifto, il cui corpo chiufo nel Sepolero, e circondato dalle cufizio : Grande fu la compiacenza del- stodie , non solamente usci libeto al la Madre di Mosè dopo averlo cre- rifvegliarfi del fonno della morte; ma precipito tutte le porte del Limbo, Grande il giubbilo di Giacob dopo aver perchè ne uscissero i Padri . Gli sa plaufo S. Gregorio : Non folum liber porte del Limbo, fpalanco le porte oftentarono il loro giubbilo neglisfog- del Cielo; giacche in questo di, al dir

ne dà notizia l'Evangelista : di tutti dalla porta del Paradiso, la qual im-gli uomini, anzi delle creature tutte pediva l'entrata fin dal primo peccato, ne sece sede il ballo della terra findal affin che a suo tempo potessero pasdemorabitur fletus, & ad matutinum is januam, quam nullus potuit effrin- Aug fer. letitia . Ed oh l'abbondanza de mo- gere, hodie Christus cum latrone, re- Resur,

II. Concorrono a mettere in folendel fuo preziofilimo Sangue; ed ora nità, e chiarezza il miftero del Rifornel mar del Battefimo, della Peniten- gimento trionfale di Cristo la Natura siciet in profundum maris omnia pec- le figure, e l'Evangelio coll' autoricata nostra. In questo di trionso del tà della sua testimonianza. Quanto la morte, come aveale minacciato per a'fimboli della natuta, stendete, Udi-Olca: Ero mors tua, o mors; ond' tori, gli sguardi per l'Universo: Ve-

ni, gaudio de'Giusti; e quella, che dopo essetti sepolto il di precedente ... Tromba Quares. ... nell'

un immono cripcius dena Alurrezzas ectro cin inducar ale capa audat a apada Tretalli ne. Tertulliano vel riconofece : Die mi, e proroga la vita nelle furgenti Sand.l. 1. 1. de moriture in nodem, de rarfue cam fuo del aleque : come com a il fruirici S. 4. Indeed. N. 3.5.5.4 cultu mitglit. E. che altro c'mai, fog. Epifanio: Somo unte fu aleque com com a companient S. 4. Indeed. po le fue mancanze, fe non fe un ve-Tertull, Redornantur & Specula Lune , que medelima? lib. de menstruns numerus attriverat. Questo

Refe,12 medefimo accenna la Primavera colla & li.de novità de fuòi fiori, l'Autunno colla tarono fin dal principio del Mondo, fred.c.9. pompa improvvisa delle sue frutta : Revolvantur byemes , & aftates , &

Veggiam la Palma, foggiugne Plinio, re, che tornò al fuo Sagratissimo Cor-Plin. l. fce : Emori , ac renasci ex se ipsa . 13.6.4.

speciem resurrectionis imitata eft. Ambr. I defid.

Refur. Etith. in Phif. S.11.

y ma col 100 angue a 100 puten net 100 p. mose there was net collection of 600 p. mose there was not collection of 600 p. mose there was no distributed in a large fragment of 120 p. mose the collection of 600 p. mose Sparviere che rifa l' ale nel mefe di nella grotta ; e Tobia , che torna fa- Dan 6.

nell'Occaso; ma vi avvisate, ch'è egli | Marzo, come cantò Claudiano . Il un simbolo espresso della Risurrezzio- Cervo che rinforza nel capo isuoi ra. Cland. giugne, quel rinnovarfi la Luna do- boli, che dileticano la nostra Fede in 14. darle a vedere abbozzato il mittero Epiph. îtigio della Rifurrezzion dopo morte? del Riforgimento di Cristo nella natura ubi fup. IV. Quanto però la confortano piul Gen. 2-

vivamente le figure, che il rappresengiusta l'autorevole memoria, che ce ne ferbò la ferittura antica? Colà rifverna, & antumna cum fuir frondi vegliali Adamo dopo efferfi fabbrica-Sal t.11. bus, floribus, fructibus. Veggiam fep- ta della fua costa la Sposa : ciò sù sipellirsi nella terra la semenza, e ri- gnificarci Gesu desto del sonno della pullular viva pianta dal fuo fepolero; motte dopo la fondazion della Chiefa Gen.8. e veggiam , come dicea Giob , che dal fuo coftato : Così il Salmerone . l'arbore recifo torna a ringiovinire : Colà torna all' Arca la Colomba tra . Sand. Job 14. Si pracisum suerit , rursum virescit . endo il ramo di ulivo ; pet accenna. ib.n.3.

che in se medefima muore, e tina- po l'Anima del Redentore traendo al salm ubi Mondo l'ulivo di quella pace, che sup. Or chealtro sono tai maraviglie, senon ripetè si spesso, risorto : Così il Sanfe fimboli di Rifurrezzione, che offre deo . Colà fi sveglia Noè dopo lo la stessa natura? In his natura nostra scherno del suo ingrato figliuolo coperta già la fua nudità ; per dinotar-111. Ma quanto meglio della natura ci, che dopo i disprezzi del Giudaisinfeniata, e vegetabile, simbolizza la mo si desta Gesu col vestimento prenatura fensitiva la Risurrezzione di zioso della sua immortalità : Così di Crifto ? La Fenice, che iutte giornifi nuovo il Salmerone. Colà fi riconbrucia, muore, e torna a nuova vita, non bafta a confondere la incredulifetto vittima al monte; per prefigutà dell'Ebraismo nel risorgimento del rare la Risurrezzione di Cristo nel Redentore ? Di questa dimostrazion si terzo giorno dopo essersi otterto per palpabile avvalevasi S. Epitanio : Cur noi vittima nel Calvario : Così Teo-Judai iniqui Jesu Christi triduanam dorco . Colà forge Giacob dopo il Gen.22. resurrectionem non crediderunt , cum misterioso sonno , in cui vide la Sca-Theed. avis trium dierum spatio ipsa se su- la s per adombrare, che dopo effere in 11, ad avis trium aterum įpatio ipa je justo il Salvadore nella Scala della tusti. feinat ? L' Aquila quando rinnovella fitato il Salvadore nella Scala della tusti. le fue piume, quando torna alla fua Croce alzofti gloriofo nella fua Rifur. giovinezza, ferendo col fuo roftro la rezzione ammirabile : Così il Vitria- 1.Rejur. felce; allora, infegna S. Agostino, co. Colà Giuseppe, che dalla cistere sand unio da fi in ea quadam resurrectio. Il Leon na è cfaltano al Trono di Egitto, è sup. n.6. Pf. 101. cino, che svegliasi del sonno al terzo figura di Cristo uscito del Sepoleto, Exed 2. 6 930 di col ruggito del Padre, comeseri in cui l'associ l'invidia de Giudei, a No.17-007/ds. ve Origne. Il Pellicano, il qual da dominar l'Universo: Cosi pure il San. 10d. 6.
17. m vita col suo sangue a suoi pulcini nel deo. E Mosè uscito vivo nel cistellis. 84 19. restituito alla selicità pristina dopo gli stram, obbrobri, e le piaghe. Vedete Geremia, che balza libero dal pozzo, Giona ch'esce con vita del ventre della Balena : Daniello dal lago de' Lioni . Quefti, e più altri affai, figurarono la Rifurrezzion gloriosa di Cristo, che balzò vivo, e trionfante dall'ofcurità del

Sepolero. V. Tutto ciò, e quello anche di più, che o la natura co' fimboli, o la Scrittura antica colle figure ci prediffero del Riforgimento del Salvadore, ci deferive in una parola l'Evangelio : Surrexit. Non abbifogna d'altra notizia la Fede. Passa però oltre la curiosità divota, e domanda: Perchè volleil Redentore riforgere? Cinque cagioni ne affegna l'Angelico S. Tommafo. La prima per credito della Divina Giuffizia, di F-9 53. cui è proprio esaltare color , che si ars.1. umiliano, come meglio infognò la gran

Madre di Dio, e gran Maestra dell' Luc 1. Umiltà: Exaltavit bumiles. Lasconda, per iftruzzione, e confermazion della Fede della Divinità di Crifto; perocchè, come diffe l'Appostolo, vana farebbe la Predicazione, e vana la Fe-

3.Cor.15 de, se non fusie risuscitato Gesu : Si Christus non surrexerit, inanis est predicatio nostra, inanis est & Fides nofira. Ite a perfuader Dio, un Uomo, che mori con ignominia in una Croce, fe a tal ignominia non feguiva la Gloria di risuscitato. La cagion terza su per conforto della nostra speranza; perocchè veggendo che riforge Cristo nostro Capo, speriamo altresi che risufeiterem noi membra fue, come ben 1. Pesr. 1. avviso S. Pictro : Regeneravit nos in

Spem vivam per resurrectionem Jesu Christi. La cagion quarta su per dadoci a rinnovare i nostri costumi, giu-Rom 6. Christus surrexit a mortuis, ita & nos Risponde l'Interlineale : Perchè su il

in novitate vitte ambulemur. Laquin-ta fil per compinento della nostrasia-vezza i perocchè, se morendo Cristo de dignitate surverti. Oimè i Il dub-

no dopo la sua pellegrinazione, epe- scitò per la nostra giustificazione a ricoli ; e Mardocheo, chetrionsa del Traditus est propter delicta nostra, &

la tirannia di Amanno; c'I Santo Giob refurrexit propter justificationem no-Rom 4. VI. Oil vasto campo, chemi si scuo-

pre di utili ponderazioni inciascunadi queste cinque cagioni ! Ma perocchè men liberale d'ogn'altro di, miè quefto, di tempo, a discorrer di tutte, scelgo la quarta, chemira più dappresfo il nostro profitto. Risuscitò Cristo, dice l'Angiolo : Surrexit ; e risuscito, foggiunse l'Angelico, per dare a' Fedeli forma di vita : Quarto ad infor- D.Th. mationem vita Fidelium. In qual ma- ubi fap. niera? Faccia comento ad un Angiolo un Scrafino . E' la Risurrezzione di Crifto, dice S. Bonaventura, non folamente principio, e cagione della noftra rifurrezzion corporale : ma idea, forma, Esemplare della nostra risurrezzione spiriruale ; cioc, del passar dalla morte della colpa fino alla vita nuova della grazia i onde la rifurrezzione. fpirituale dell'Anima debb'effere fomigliante per imitazione al la Rifurrezzion corporale di Crifto : Ideò , fono le pa- Rongy. role del Santo , resurrectio nostra spi- in Soan, ritualis debet elle imitative, & Spiri- 20. soll. tualiter talis , qualis fuit refurrectio 87. Christi . Sapete qual dev'essere questa imitazione? Colle quattro qualità riconosciute dal medesimo Santo nella Rifurrezzione di Crifto i Surrexit glo- Benav. riosissime, verissime, potentissime, uti in lig. liffime . Con gloria, con verità, con Seraph, possanza, con profitto. Queste altresi form. 4. debbono effere le quattro qualità del Rofur. nostro spirituale risorgimento.

VII. Surrexit gloriofissime . Passò a stato glorioso : risuscitò a vita immortale per non mai più morire : Chri- Ron.6. flus resurgens exmortuis jam non moritur. Cosi pure S. Paolo . E perchè credete voi , Uditori , che chiamasse re a' Fedeli forma di vita , infegnan- l'Appostolo stesso il Redentore primizie de' Rifuscitati ? Christus resurresta il dir dell' Appostolo : Quoniam | xit a mortuis primitia 'dormientium

ci liberò dal male, rifuscitato ci pro- bio s'intrica più . Primo di dignità , muove al bene ; e fu quello, che pur si concede . Come però primo di temci avvisò Paolo; cioè, che Crifto rifu- po ? E non rifuscitarono innanzi a Crifto

236.

Macr. 6. 10.11. Luc.7. defimo ? Or come prima in tempo fuscitarono prima di Cristo, ma ciò avvenue con rifurrezzione imperfet-Crifto risuscitò con impossibilità a dapprima. E'eglivero? Oin quanti! rimorirfi 3 e perciò il primo de' Ri-

con rifurrezzione perfetta a vita immortale per non più morire dipoi : Re-D.Tho. Christum, stilla gemme la penna dell' Id. p.q. Angelico, vel ab eo, vel a Prophetis Bonsv. do di si ; poiche suppongo ch' abbi

rifuscitò l'Anima tua con determinapiglia S. Bernardo, che la folennità, Rifurrezzione; e Pasqua è transito, non ritorno : è camminare innanzi

pes at cui il petatono e cominatorio. Quarti dalla fretterzza della Quarchina, nel ti, come l'acque del Giordano, riteni, celebrafi la Rifurrezzione, non vincti il or corfo montre paffava l'Ar. padito viziola, e honofisificani. Non ca, e totto tornatonii al fuocorfo an-Jof.4.

tico : Reverse sunt aque in alveum protesto San Bernardo, scemar l'alle-

Cristo tanti per man di Elia, e di Eli- faum, & finebant funt ante confueroefeo ? La figliuola di Jairo, Lazzaro, rant. Allorche i Sacerdoti paffano coll' il Giovine di Naim, non tornarono Arca della Penitenza, e colla Comu-a vita al comando del Redentor meogni Peccator fi rattiene, non corrono furfe Gesu ? Divinamente l'Angelico: le conversazioni laide, ristanno l'acque Vero, veriffimo è, che altri molti ri- de' giuochi, le profanità, i bagordi. E' paffata già l'Arca : Ed ora ? Reverse sunt aque, & fluebant ficht an. ta 3 perchè restarono sudditiallamor- tè consucorant. Tornano l'acque alle te, la qual tornerebbe ad uccidergli. loro correnti : tornano i vizi come

VIII. Riferifce il Tefto della Genefi, fuscitati, e primo a risuscitar glorioso che dopo il diluvio si ricordo Dio di Noè, e che mandò una cert'aura fopra la terra per asciuttarla. Ravvisò dierant quidem ad vitam alii ante in questo fatto Ruperto Abate il mistero della Risurrezzione di Cristo : perocchè dopo il diluvio della fua 53.ar.3, suscitati s tamen iterum morituri s fed Passione , e morte si ricordo del suo Christus resurgens ex mortuis jam non Gestl l'Eterno Padre, e venne il suo morisur. Unde quia primus necessita. Spirito, la sua Anima a riunirsi colla tem moriendi evasit, dicitur Princeps terra del suo Sagratissimo Corpo, ch' mortuorum , & primitie dormien- & lo stesso che risuscitare : Adduxit Gen.8. tium. Tal dunque fia la conversion spiritum superterram. Rupetto: Idest, Rupert. del poccatore. Non più si annuetta reducem viram adducit super terram, ibi 1.4. peccato : Sie & tu', feguita S. Bona- exanimi corporir : suscitavit enim ilventura, refurgas in conversione, ut lum à mortuis . Or che succede in fera, de de settro un moriaris transgressione, questa Risurrezzione? Ciò; che colà Resur. Or tu mi dì : Risuscito l'Anima ena dopo il diluvio. Useiron dell' Arca alla Grazia in questa Quarcfima? Cre- tutti gli animali, che v' crano i Omnia animantia, jumenta, & reptilia ru farța una dolorofa confessione . E egressa sunt de Arca . Udite se cade acconcio quello fatto al propolito nozione di non piu tornarfi a motire ? stro. Come stavano nell'Arca i bru-Rifuscitasti come Cristo immortale : ti 3 e come ne uscirono ? Nell'Area o come gli altri , che rifuscitarono stava il Lion cell' Agnello, col Luper morirfi altra volta ? Rifletti , ri- po la Pecorella , colla volpe gli uccelli , tutti in pace , e fenza ribrezqual celebriam' oggi , è la Pasqua di zo alcun di paura , o per rispetto a Noc, o per l'angustia dell'Arca, reprimendo ogni animal il fuo iftinto . e non volgersi addietro: Ipsim, quod Ma in useendo ? Vegassi se y'ha uc-Rern. de celebranine Pafcha, transtur, non re-fer.t.de celebranine Pafcha, transtur, non re-feret.de celebranine Pafcha, transtur, non re-kefar, ditus interpretatur. Pasti, e vai in della Volpe, del Lupo, del Lione nanzi alla virtil, o stai per dar volta Ciò in molti Cristiani succede. Meninverso le colpe, che lasciasti ? O tre durò il celebrarsi il diluvio della Pasquanti , come diceva Davide , vanno fione , e morte di Cristo , anche il Pecin giro tornandofi alle medefime col- cator più audace reprimeva i fuoi appe, di cui si pentirono, econsessaro- petiti ; ma passato il diluvio , uscito

grez- -

si amara : ma mi obbliga a piangete; tuor dote: ajjuminui , non morinistir parij.
a lamentare l'iniguira , che colle lor i derum . Eccovene il come . Imiti la (rem. t.
colpe fanno molti alla Felta : Ipfiur , chiarcezza nella Sapienza Criftiana , c ; in tia
plangimui folemnitati ripuriama, quam , mello filendor del buon efempio: mir -paţih, dissimulare non possumus . Siate voi ti la impassibilità nella pazienza , e Giudici , mici divoti Afcoltanti . Ce- nell' uguaglianza nel prospero, e nell' lebrano la Pasqua di Risurrezzione co- avverso : smiti l'agilità nella ubbidienloro, che quando pur rifuscitarono alla za, e prontezza a quanto Dio previta della Grazia, tornano con btutta scrive : ed imiti la sottigliezza nella ingratitudine alla morte dello colpe è purità d'intenzione fenza che resti mi-Questi, cetto, non risuscitaron con nimo affetto alle colpe passate. È que Cristo, perche non risuscitarono con sti sono i segni di chi risorge per mai risoluzione immortale di non tornare più non morire.

rexit : jam non moritur.

Refur.

Benav. gloriofissime. Or ch' è mai risuscitar dubitariene. Or per qual fine, o ne-fer 4 de glorioso? E', ripiglia San Bonaventu- cessità de levarsi la pietra? Anzi più Refur. Tud. 16.

ma dalla colpa mortale : così di bel mis mali mores ? Domanda Sant' Amnuovo non fi morrà. Uditelo da Gu- brogio. Qual reftò l'uscio della porta? Tromba Quares,

grezza della Festa con toccar materie glielmo Parigino : Qui surgendo quasi amare ; ma mi obbliga a piangere, tuor dotes assumunt, non moriuntur Guili.

a morire, ad imitazione di Cristo, X. Veggiam la risurrezzione di La-che risuscita a vita immortale: Sur-zato per finir di capirlo. Risuscitò ? Si. Ma è ben degno di fingolar avvi-\* IX. Volete però conoscere chi risu- so quel comandar Cristo, che tolgasi feita per non morire ? Ponete mente il fasso dalla bocca del Sepolero : alla Rifurrezzione di Crifto. Rifusci-ta immortale. E perchè immortale? Cotesta rifurrezzione non copera del-Perchè rifiscita glorioso : Surrexit la Onnipotenza Divina ? Non può ra, uscire il suo Sagratissimo Corpo del chiaro apparirà il miracolo, sedel Se-Sepolero colle quattro doti diglotia, polero efee Lazzaro immoto il falfo. chiarezza, impalibilità, agilità, fotti. In fatti così ne ufci poi Crifto flefiglicza. Perciò fii figurata la Rifur- [6], e l'Angiolo, dopo lui ufcitione, rezzione di Crifto in quel destarsi San- rimosse la lapida. Escane a somiglian. fone in su la mezza notte a svellere za pur Lazzaro. No, risponde il Salle porte della Città di Gaza : Santo-merone . Rifuscita Cristo fenza toc-ne è lo stesso, che Sole, incui si sim-carsi la pietra : rifuscita Lazzaro, ma bolizano le quattro doti gloriose : la prima si leva dalla tomba il sasso; perchiarezza nello splendore, la impassi- chè Cristo risuscita per non mai torbilità nel non riccuere il Sole danno nare al Sepolero: Lazzaro vi torne-alcuno da' luoghi fordidi, l'agilità nel rà: Quia reliquit monumentum elau- Salm. molto che corre senza stancarsi , e la sum , indicavit se amplius non mori- 10m. 11. fottigliezza nella facilità, con che pe- turum, nec ad monumentum reverfu. 17.7. netra il cristallo, e per fin le viscere rum s ed all' opposto di Lazzaro il più cupe del sen dellaterra. Così disic pur misteriosamente l'Evangelista , iterum moriturus . Perciò comanda fe pur mifteriofamente l'Evrangelitta 3 terum morturus . Percuo comanua ch' era nato il Sole quando giunfero Crifto, che levifi il faffoi Tollite la Guili. le Marie nel Sepoletto 3 perche era già pidem . Crifto rifufeita immortale . Parif, il crifufeitato Crifto come Sole collequat. Lazzano foggetto alla morte . Crifto, este collequat. Lazzano foggetto alla morte . Crifto, este collequat. tro doti della Beatitudine : Venerunt che ha la dote della fottigliezza, peorto jam Sole . San Bonaventura : netra la pietra : Lazzaro che non l' In Acit. Ono defignatur Chriftus Sol Justitie. ha, aspetta che gli si apra la porta al Ouesto sii dunque risuscitar glorioso Sepoleto, e così resti per farvi ritoril nostro Salvadore . Uscir con cor- no . Se dunque nella Risurrezzione il fottro Salvadore. Uttir con corp. no. 3 c unique les accessiones de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition de

del tuo sepolero, o Cristiano, nel ri-i sì. Io però non bado alle parole, fto fuscitare alla Grazia ? Restò chiusa la porta della volontà ad ogni colpa ? Ottimo fegno. Resto apertoal peccato l'uscio dell'affetto ? Non risuscitasti comc Cristo immortale : risuscitasti come Lazzaro per tornare amorire: Surrexit, fediterum moriturus ; merce, che per non tornare a morire, forza è imitar Crifto · nel gloriofo di di fua Rifurrezione lasciando chiusa la porta del sepol-

cro : Surrexit gloriosssime. XI. La feconda qualità della Rifurrezione di Cristo su risuscitar veramente : Surrexit veriffime . Così l'at-Marc.14 testarono i Discepoli in via ad Emmaus: Surrexit Dominus vere . Sta bene . Ma in che scorgeremo la verità di quefta Rifurrezione? Primicramente, rifponde l'Evangelista, nel risorgere, e lasciarsi veder come l'aveva eglidetto;

Lyr hie. Sieut dixit. Ecco dunque una verità: eseguir la parola, che avea a riforgere al terzo di. Per fecondo, ficonosce la verità in risuscitare il medesimo Signore , che pati , e mori per noi ; ed a questo fine , come avvisò il Lirano, ritenne le cinque principali sue piaghe ; cioè , a mostrar ch' era lo stesso, il risuscitato el desonto: Ut per cicatrices remanentes oftenderet identitatem corporis numeralem prius pass. Nè solamente risuscitò il medefimo, foggiugne S.Bonaventura, ma tutto intero , fenza lafciar nel fepoleto minima parte di sè: Unde ne-Bonav, que manum , neque pedem reliquit fer.1. in Christus in Sepulchro. Per terzo , co-

Refurr. noscesi la verità nell'operar Cristo da rifuscitato: mangia co'Discepoli, con-P.2. versa con riguardo apparendo diquando in quando a'Buoni: Post resurre-Pratoff, ctionem, diffe Ugon da Pratoflorido, ser.48.in mundo se non immiscuit , licet aliqui-Odav. bus bonis apparuit. Rincontriam, ora Pajch, queste verità nel nostro moral risorgimento alla vita della Grazia, giac-

chè la Rifurrezione di Cristo dev'esfer Idea della nostra . Nobilmente il Salm.t. Salmerone : Resurrectio Domini vera 11.tr.7. fuit , ac folida , non phantaftica ; ita nostra a peccatis resurrectio simulata, ac fucata effe non debet .

All. Su, Criftiano. Rifuscitafti già gnun noto, che celebrarono la lorExed 1a. dal sepoleto della colpa ? Dirai che Pasqua per far transito dalla schiavi-

a' fatti. Ah quanti rifuscitano solamente in apparenza al modo dell' Anima 1-Reg : 8. di Samuele quando chiamolla la Fat- Lyr.ibi. tuchiera d'ordine di Saule ; la qual , per avviso del Lirano, prele corpo fantastico, e lasciò il proprio nel sepolcro! Molti par chevivono alla grazia . che in verità restan mortinella colpa, come dicea Dio a quel Vescovo: Nomen habes quod vivas , or mor. Apoc.3. tuus es . Esaminisi la verità alla cote della pratica. Gesu riforic in verità. perché rifuscitò come l'avea detto : Sient dixit . Tu dicesti al tempo del confessarti, che sapevi gli articoli della Fede : è verità ? Tu dicesti , che avevi efaminata la tua coscienza : 8 verità? Tu dicesti, che ti doleva l'

avere offcio Dio: è verità? Tu dicefti, che non avevi altre colpe che esporre : è verità ? Tu dicesti , ch' cri in fermo propofito di non più peccare in innanzi : è verità ? Vediben s'è egli vero ciò, che dicefti, perchè quando nol fia, non rifuscitò l'Anima tua in verità ad imitazione di Cristo . Più. Rifuscitò veramente Gesu perché rifuscitò tutto senza lasciar parte di sè nel sepolero + esempio a te , dice San Bonaventura , at fie tu d peccatis to- Bonav. tus rejurgas. Or fe lasciafti nel sepol- fer. de cro della colpa alcun peccato fenza Refurr. averlo esposto, alcuna passion d'odio fenza averla vinta, alcuna roba altrui fenza averla restituita, risuscitasti in verità ? No, ripiglia il Dottor Serafico, perocche: Qui conversus injusta bona, vel odium, vel aliquod vitium la ibid. non reliquit, nondum resurrexit. Finalmente. Rifuscitò in verità il Redenrore non lasciandosi veder che di fuga, ed a'foli, e pochi Buoni in que-

pericoli, alle occasioni, alicuspendeni, Gnill. ze dalle colpe : Sie faciendum eft ei, Gnill. qui spiritualiter resurrexit. XIII. Io a maggior chiarezza di co. 3.4e Do. tal verità vo' darti una viva immagi- Pafeh. ne di tutto nel cammino del Popolo d' Ifraello alla terra promessa. E' ad o-

fto Mondo. Ah, che tu dunque non

rifuscitasti in verità, moraliza Gugliel-

mo Parigino, se non vivi ritirato a'

pericoli, alle occasioni, alle dipenden-

tudine alla libertà, levando l'Angiolo, Non folamente pretendea Dio, che la vita a i Primogeniti di Egitto. Que- restassero annegati gli Egizzi ; mache sta è la immagine della nostra Pasqua restasse chiuso il passo agl'Itraeliti per di Rifurrezione, in cui per trarci Ce- ritornarfene: Aperuit inter aquas viam, Eucher. su Redentore amantissimo dalla schia- & circumfusis deinde aquis texit, ut lib. vitudine della colpa alla libertà vera defertum expetentibus patefaceret itum, land. di fuoi figliuoli, tolse la vita a i Pri- clauderet reditum. Quindi ottimamen. Eram. mogeniti della malizia, trionfando del te inferifcefi ; Adunque egli è lostef-

peccaro, della morte, e del Demo- fo ferrare il passo per lo ritorno agl' nio, come avealo promesso: Trans. Israeliti, che restar gli Egizzi anne-Exod. b. bo per terram Ægypti noste illa, per-gati . Più chiaramente : Adunque cutiamque omne primogenitum in terra non farchbe verirà che rimafero gli Ægypti . E' pur palefe a tutri , che Egizzi naufraghi , fe non fussesi chiufubito paffarono il mar roffo, in cui fo agli Ifraeliti il paffo per tornarfi in

Anima dalla colpa alla grazia, restan-do annegare tutte le colpe, che sono reditum. Ah Cristiani ! Passaste il gli Egizzi, senza rimanerne sol'una, mar rosso della penitenza nella Conche non fia felicemente naufraga nel fession, che faceste ? Direte, che si. mar della penirenza ; e rorte, esom- E restarono anneggati i peccati tutti? merse tutte le dipendenze ed occasioni Ditemi come passaste tal mare, ed del peccato, che fono i carri, e i lio deeiderò. Serrafte con verirà il cavalli di Faraone. Eccolo dal Niffeno: paffo alla fittada , alla cafa delle oc-Niffen. Omni fensu Ægyptiano , & omni ex- casioni ? Serraste il passo al traffico .bom. 3. terno vitio , & peccato in aqua reli- ingiusto , all'odio , a'mali amici , che m Cant. 20 , pure emergat , Ægyptiaca con-

scientia nihil secum adducens. Attenti o la gran pruova dell' effere rimali i ora qui. Egli è verità infallibile, che ciò succede nel transito della penitenza s ma fappiamo di più se questa notira penirenza è verità? Torniamo al alle occasioni, alle dipendenze dall' mar roffo.

XIV. Dimandate, Uditori, a'Sacri Interperri quante volte toccò Mosè il mar colla verga. Appar dal Testo che due : una, perchè dividendosi l' acque, reftaffero annegati gli Egizi . Guili. Bis Moyfes percuffit mare : nam in guado alle occasioni con verita: Sur-Pep ibi, prima percussione divise sunt aque, rexit verissime .

pretendea più , risponde S. Eucherio . sto folo diciam , che risuscitò : Inde Pasch.

restaron naufraghi , e morti tutti gli Egitto . Via su dunque , tocchi Mo-Egizzi fenza restarne salvo pur uno : se la seconda volra l'acque per dimo-Exod 14 Nec unus quidem superfluit ex eis . strar che pende la verità della morte Ella è questa una immagine espressi- degli Egizzi dalla verità del chiudere vissima dal transito, o passaggio dell' il passo al tornarsi in Egitto gli Israevi trascinavano alla perdizione? Se si, peccati fommerfi, e dell'aver fatto paffaggio alla riva fortunata della Grazia. Ma se restò passo aperto a' pericoli Egitto della colpa, come porrò dire, che restarono i peccati naufraghi, e che rifusciraste alla vita della Grazia? No, miei Signori, Non rifuscira con verità come il Salvadore chi non diacque paffaffero liberi gl' Ifraeliti , e ce con verirà , che fi ripente , chi l'altra, perchè tornandosi ad unir l' con verità non esce tutto del sepolcro, e con verità non vive come ap-Cosi pure Guglielmo Ebroicense : parendo, ritirato a' risichi, e chiusoil

slaus. & transserunt Hebrai ; in secunda ve- XV. Pur ciò non basta . Bisogna mor.4. rò reverse sunt aque in unum, & aggiugnere la terza qualità della Ri-Submers sunt Maypeit. Riflettoin que- surrezzione di Cristo : Surrexit posta seconda azzione . A far che gli tentissime. Mostro egli questa possan-Egizzi annegassero non bastava, che za in risuscitar per sua propria virtu. l'acque si tornassero ad unir da sè Per tal divario , ansegna S. Bernardo, Ber ser. ftesse ? Per qual fine batterle la se-conda volta Mosè ? Perchè Dio ne pomorti sichiamano risuscitati; di Cri-sant.

re nella benedizzione al fuo figliuol Giuda il Patriarca Jacob , che si coricò a dormir da Lione : Requiescens accubuifti ut Leo; etofto aggiunfe. Chi il desterà ? Quis suscitabit eum? Che Ambr. apud qui accennaficii la Rifurrezzion di Gesti, Sas.d.l difficio apertamente S. Ambrogio . Ma c. Theol. perchè paragonarfi la morte al fonno, omb.com e la rifurrezzione allo svegliarsi non folamente in questo luogo, ma nel destarsi Adamo, nel levarsi Giacob dal

fonno, Sansonne ; e lo stesso Cristo

per ispiegat colla penna di Davide la

gloriofa fua Rifurrezzione diffe, ch' Pf.13, crasi risvegliato: Ego dormivi, & Aug.li esurrexi. Dove S.Agostino: Sient d. 16. de sommo ipse surrexit? Diràtaluno, che Civ.41, paragorasi allo svegliarsi la Risurrezzione di Cristo per la brevità del tornarsi egli a vita. Un più profondo mistero vi scuopre lo Stella. Non vi ricorda, che incaricava lo Spofo Santo, che non destasser la Sposa fino a quando ella il volesse ? Ne suscitetis , donec ipsa cant. velit . Adunque , sebben altri non giun-**⇔** 8.

ga, si sveglierà? Vedesi ogni di ne' fazi di fonno , che da per sè fi rifvegliano. Or perchè intendafi, che Gesti riuscita per virtu sua propria, tante volte ripetchi, ch'egli fidefta: Surrexit Dominus non aliena, sed propria virtute ficut dormientes , qui expleto Luc.24. fomno surgunt , non alterius , sed sua

fibi infidente virtute. XVI. Così dunque dimostra il Redentor nostro la sua Divina possanza in risorgere. Eppur questa qualità è a noi imitabile nella spiritual' risurrezzion nostra ? Chi ciò dirà ? Ha per avventura virtul il Peccatore per uscir da per sè folo del fepolero della colpa ? Eh no . Può ben taluno entrar da sè per porta a baleftra : ma chiufosi dentro non può poi uscirne . Adunque non ha il Peccator virtu a niflimo; ma come pote farlo per fuorifuscitate dase. Egliècertissimo. Co-

est, quod ceteros quidem dicimus su- ficoltà del sasso grande, che gli chiu-scitatos, Christum resurrexise, qui so- deva la bocca; e trasèdissero: Quis lus virtute propria victor prodiit de revolvet nobis lapidem? Or che faransepulchro. Fu di ciò vaticinio queldi- no? Tornaronsi in Città a chiamar gente, the nel poteffero torre? Anzi camminano avanti. Fermate Donne pictofe. Non conoscete la vostra fiacchezza? Voi in fatti la consessate . A che profeguire ? Lasciatele , grida il dottiflimo Salmerone, che fan con fenno. Egli è certiffimo, rifpondono esse, che lena non abbiamo a rimuovere il fasso i ma seguitiam purca far quanto fi può dal nostro canto, che Dio fupplirà colla fua forza al nostro difetto e e ben poffiamo prometterloci, fe il nostro fine è servirgli : "Ubi Salm re. nos prestitimus quod nostrum est , in 11.11.8. his que ad Dei gloriam operari cogitamus, Deus qua supra nos sunt pro sua immensa bonitate supplere eon. [nevit. Non avvenne cosi ? L'Evangelista il soggiugne . All' arrivare al Sepolero trovarono già rimossa la pietra per ministero di un'Angiolo . N- Mar. 28. derunt revolutum lapidem. Cristiano, chi ti niega, che per te folonon puoi levare il faffo della colpa , del mal costume, della durezza del cuoreper rifuscitare alla vita della Grazia ? ma pur dei mettere dalla tua parte quel che puoi, affidandoti in Dio, che adempirà colla fua virtu le tue man-

XVII. Quanto chiaramente il compruova l'avvenuto a Noè. Gli ordinò Dio il fabbricar l'Arca in difefa del tempo del Diluvio s e riferifee il Sacro Storico, ch' efegui Noè minutamente tutto ciò, ch' eragli stato prefcritto : Fecit Noe omnia , que pre- Gen 6. ceperat ei Deus. Muove però qui un gran dubbio Alcuino . Tra le cofe comandate a Noè, una fù il calefatar l'Arca dentro , e suori : Bitumine li- Alcura. nias intrinsecuis, & extrinsecuis. Den- ibi q.11. tro fu facile ; ma fuori ? Midirete che potè farlò prima di entrarvi; beri nelle fessure del senestrino, per dome imiterà dunque la potenza di Cri- ve entrò ? Quomodo postquam clausum sto a risorgere ? Udite come . Ivano eft , & nullus hominum extra Arcam quelle divote Donne a cercare il Se- fuit, bituminari extrinfecus oftiom popolero . Nota l'Evangelista , che per tuit ? Risponde il Lirano . Sapete come via si presentò alla lor mente la dis- ciò avvenne? Facendo Noc tutto il pos-

enim intra Arcam existens non potuit Gen.7. ostium extra bituminare ; & ideo Dominus supplevit, quod homo non potuit. Ecco omai la maniera da poter imitare il Peccatore la potenza di Cristo nella rifurezzione. E' vero, che non può fuscitarsi a vita di Grazia, come Crifto ad immortal vita; ma ben puo imitar la fua potenza in efeguir ciò che può, perchè il rifusciti Cristo colla fua potenza. Adoperi per la fua par-

> to di Dio quello ch'egli non può a rifuscitarsi alla Grazia.

morte, e del peccato. E questo appunto fu un de' fini, perchè rifuscitò co' se-Reds in Beda : Cicatrices fervavit, at in per-Luc.c.or petuum victoria fua circumferat trium- ra divenne feconda. Non già nel pri-

zarenum Crucifixum . Due cose affe- versione , in cui ha luce l'uomo per rifeel Angiolo di Gesti : Nazzareno, conoscere le sue colpe, e per dividere e Crocifisso. A qual fine congiungerle il mal e'l bene, per iscegliere il bene, Hue, Vid.

fibilease, esupplendo Dio a tutto quel- quaritis Nagarenum Crucifixum: Mui. Hug lib. Ly. in lo, che fil a Noc impossibile : Noe it enim quarunt tantum Jesum Naza in 16. renum , ideft falutem floridam : fed Marc. non invenitur Nazarenus fine Crucifixo. Crucifixum quærit, qui per pænitentiam Jesum quarit. Bel segnodella fpiritual rifurrezzione! Mortificazion di appetiti, e penitenza.

XIX. Ciò mostrarono per fin que' primi giorni dell' opere della Divina Onnipotenza. Era in quel principio la terra ; scriffe Mose , vuota , infrut. Gen. 1. tuosa , sterile , morta : Terra autem erat inanis, & vacua. Indi a poco, te le fue diligenze : applichi fenza foggiugne, che produsse la terra la vastancarsi i suoissorzi, checorreaconrieta belliffima delle piante propalandofi d'erbe, d'arbori vivi, e fecondi: Ber, fer, XVIII. Ev'ha di più. Nonfolomo-fira il Redentore il fuo Divin potere nel gnumque faciens fructum. Or qui sup. Bonae. rifuscitare per sua propria virtu ; ma ponendo con San Bernardo , e San is ps. nel manifestarsi vincitor trionsante della Bonaventura, che questa terra è ima 28. G Bonaventura, che questa terra è ima 18. 6 magine del cuor dell' uomo , prima 65. fecco e sterile per la colpa, poi vivo gni delle piaghe, quafi trofei di fua e fruttuofo per la grazia, refta a invittoria : ingegnosamente il Venerabile dagarsi : come giunge il cuorumano a questa vita ? Al modo , onde la terobum; cioc, perinsegnarea Cristiani, mo di, neppur nel secondo; ma cofoggiugne S.Bonaventura, che, fe vo- me la Scrittura afferma, nel terzo : Et gliono arrivare alla vita immortale di fallim est vespere & mane dier ter-Cristo, imitino le sue pene, le sue se-tius. Adunque nel terzo di, come la rite, impiegando la lor forza a trion- Rifurrezzione di Cristo; e su perciò, far del difordine delle paffioni : Si ad foggiugne Ugon Vittorino, fimbolo della hanc vitam immortalem , in qua ego spiritual rifurrezzione dell'Anima. An-Bona v. firm, venire vuitis, exemplum dedi, cor questa non divienespirituale, che for, 2. quanta pati debeatis. Quindi il dire al terzo di. Osserviamo que' giorni . Tranti.
S.Franc. quell'Angiolo alle pie Donne. Cercate Nel primo creò Dio la luce, e la Cesti Nazzareno Crocififo? riforfe divise dalle tenebre: Divisti lucem di già, non è quì : Jesum quaritis Na- tenebris . Ecco il primo di della con-

per dichiarar le Rifurrezzione? Per e abborrire il male : Significat lux !,1 alles. dichiarar la prudenza, ed'accortezza, primaria, dice l'Autor citato, peccati in Gen. con che lo cercano. Nazzareno è lo cognitionem. Che operò Dio nel secon-ca. stesso, che siorito. O quanti cercano do di ? Fece il Fermamento, edivise Gesu Nazzareno, volendo siori, deli- l'acque superiori dalle inseriori : Fezie, dominj nel Mondo! Sappiano per- cit Firmamentum, divisitque aquas. ciò i Criftiani , che non troverano l'Eco il feridiano fa propolito fermo Crocififo. Cerchinlo Crocififo colla di mutar vita, e divide i defideri terpenitenza, colle lagrime, come le reni dagli spirituali senza consonder-Donne divote, c'i troveranno riscusci- li : Firmamentum fignificat discretiotato, gloriofo. Il pensiero è di Ugon nem inter virtutes, & vitia . Giun-Cardinale : Bene quaritis eum, quia ge il terzo giorno, in cui raccoglie Dio

l'acque inferiori in un luogo, perchè ma, ma tornano a vita que' meriti fto terzo di ! Ch'è mai adunarfi in un ti i morti ; ma i buoni . Matteo mecorre, firingere, e mortificare den-tro i termin della Legge gli appetiti del Santi. L'opere fatte in grazia, e viziofi ? Congregatio aquarum cobibi, carità. Quefte riflicicano. Quelle, che tenza le passioni , e si vedrà la terra non omnia , sed in charitate sacta, del cuore sterile per la colpa, seconda d'opere vive, e meritorie in virtu XXI. Gran pietà mi commuove quell' della Grazia Divina : Protulit terra uomo infelice, cui Dio comandòlapichè in questo di terzo della peniten-za può già il Peccator colla grazia quel un delitto in apparenza si lieve pena riforgere: Surrexit potentillime.

#### SECONDA PARTE.

Davide: Qua utilitas in sanguinemeo, mai non hanno a risorgere, comandum descendo in corruptionem? E sii da, che chi le aduna sia sepolto non 13.0 911 I S. WAI ramente il riforgere molti Giustidopo tari . la Rifurrezzione di Lui. Così S.Mat- XXII. Infegna anche più la Rifur-Mae 17, 100 : Exeuntes de monumentis post Re- rezzion di questi Santi , che tornano-

Pf. 29. D.Th.

fi discuopra la terra , ed allora pro- antichi delle tue buone opere , che duce la terra piante vive : Congre- tenne mortificati la colpa : Sic & megentur aque , que sub Calo sunt in rita tua per peccatum extincta tecum Bonav. locum unum , & appareat arida . O resurgent in conversione. Non risorgo. ser.s. de misteri della Grazia delineati in que- no tutte l'opere ; come colà non tut- Refurluogo l'acque inferiori , se non rac- desimo : Multa corpora Sanctorum ; Mat. 27.

tionem exprimit vitiorum. Via fu dun- facesti in peccato, perdono per sempre que, vegganfi mortificate colla peni- il merito della vita eterna: Ita tecum

herban virentem. Pati ora Ugo: A-quis in numm congregatis, aer calefox, or terra germinat, quia vitti colibis. cum lapidino nomis treba. Tanta fe-cum lapidino nomis treba. Tanta fetis, & per agnitionem claret homo, & verità ? Dio elementissimo ! Che de-per disectionem caset, & fructissicat per litto commise ? Dal Testo si sa solabonam actionem . Questo è in fine il meme, ch'iva raccogliendo legna in di risuscitar con potenza il terzodi ; per- di Sabato : Cum inveniffent hominem lo, che non potea nello stato della si grave ? Offese il di sestivo, dice colpa . Siavi penitenza , e mortifica- San Bonaventura ; ma per raccogliere Bonave zione per imitar la virtu di Cristo nel legna secche, e infruttuose, ripiglia in Luc.6. S. Antonio da Padova, che fono folamente acconce al fuoco. Tali fono l'opere morte del Peccatore , buone da per sè, fecche , e fenza fugo di XX. T A quarta , ed ultima qualità grazia in istato di colpa : Hec ligna Ant. Padella Rifurrezzione gloriosa funt opera mortua , quibus velut li du ferm. di Cillo în Indiciate ulillimanen-ingui fecir , o ardis humor veint it. in Fred di Cillo în Indiciate ulillimanen-ingui fecir , o ardis humor gratie , kilone e : Surrecciu utilifine . Allufe a que-nima of finiliter crucianda . Or 2 a 3, 2014. The appunto quella fua domanda per montra Dio, che coefte operemorte di

dire; ripiglia l'Angelico: Che prò del interra, ma tra pietre sterili, perchè mio sangue, della mia morte, se non cui troverà nel Sabato dell' eternità siforgo? Que utilitas in effusione san senz'altre opere, che con queste morguinis mei ? Quasi dicat , nulla . Ma te , farallo la sua Giustizia rassegnar dal riforgere quante ntilità feguitaro all'ecerne fiamme, qual arbore fecco, no? Veggiamone alcune per diferene, che non ha a rifiorite : Mandavit re le utilità della nofitra spiritual ri Dominus Japidari, conchiude il Padofurrezione . Che utilità provvennero vano, idest sementia inflexibili ad edalla Rifurrezione di Cristo ? Primie- ternam panam , ubi pumatur , depu-

furrectionem ejus . Così nella tua ri- a vita con Cristo ; ed è un'altra utilifurrezzione alla Grazia, avvifa San tà del riforgimento dell'Anima. Rifu-Bonayentura, non folo riufcital'Ani- fcitò il Salvadore non folo, ma feet

un dire al Cristiano, che non si ap-paghi del risuscita folo alla vita della Grazia; ma che ad sinsiazione di Cri. l'imitat l'utilià, son cui siforge per ito faccia pur rifufcitar altri col fuo altri Gesu. buon esempio. Mi prevenne S. Bona- XXIII. Pur risuscita egli per profit-

Gen.39. l'antico Giuseppe, immagine del Re-O dentor nostro, dice Eulebio Emisse-dentor nostro, dice Eulebio Emisse-altrove: Qui suscitavitillum d mor-Rom.8. che mezzo, onde utcifiero altri; cosi Domine in requiem tuam, tu & area Crifto non put ebbe virtu per ufcir [mattificationis tuae. Tu & Area; Tu, del careere del fepolero; ma ticaggion [e. la Chiefa tua ; zu capo], e le tue

Euseb. Eujeb. carceré, quo conclujur fuerat, non te-lemif, netur, fed citam alir per eum moritir hem. 7, netur, fed citam alir per eum moritir de descicle dauffrum laxatur. Ed ora alteries capi-P/ 17.

relo con S. Agostino , e certamente Qui non parla il Proseta della risur-

bones succensi sunt ab eo . Agostino : Domenica, risuscitò con gloria : Pri- Aug.ser, Qui jam mortui erant, deserti abigne boni desiderii , & luce justitie , & secunda , qua descendit ad infernum ; Temp. frigidi, tenebrosseur ermanserant, run-sur accensi, co illaminati revicerum. Imiti il Cristiano questi tre dis cioè, Adunque l'Anime, tisuscitate sono car-patisca nel primo, e muoja alla colpa: boni racceti . Così le vide Ezecchiel- ripofi nel fecondo , morendo in gra-

Ext. 1. 10: Apedrus everm quafi afpedrus zia ; e riforgerà nel terzo , vivendo in ignis ardeniums. Sogungne: Et quafi ecerna gloria ; perocchè fe (eguita la afpedrus lampadarums. Luce di più di via ecena del corpo naturale, e miperche al vederfi carboni raccesi ; te, dalla sua Passione, Morte, e Ri-cioè, risuscitati, si riconoscono in obbligo di accendere , d'illuminare , e corpo del Criftiano nell'eterna gloria rifuscitar altri . Sian carboni ardendo dalla mortificazione , e rifurrezzione per sè ; ma fieno fiamme per accen- dell'Anima fua alla Divina Grazia,

che altri pure rifuscitassero seco . Fu dere col suo esempio altri ancora :

ventura : Socialis ductur resurrectio to più generale. La Riburrezzion di Anima, quia socios culpa, imo quostibet familiares secum trahere debet ad sal Risurrezzione, offerendo la Gloria vitam. Ben accennò l'uno, e l'altro a tutti quanto alla fua infinita pietà : no s perocchè come quegli non fola- tuis vivificabit & mortalia corpora no. P/.131.

mente usci della prigionia ; ma fu an- fira . E cantollo pur Davide : Surge Aug.ibi . che altri molti neuscissico; infegnan-do al Cristiano, che in uscendo del Area ejus Ecclesia est : sur prior, sepoleto della colpa tragga col suo e- surgat Ecclesia . Non auderet sibi in sempio altri alla vita della grazia: Ec- resurrectione corpus promittere , nise ce foseph noster non solum illo inferni prinis exurgeret caput . Ecco dunque rete, perchè Davide riferifce, che tra rezzion nostra spirituale . Il Proseta l'opere grandi di Dio, accese i carbo- Osea lo scrisse così : Vivisicabit nos hi: Carbones succens success s fembreravvi prodigio grande; cioè, la rezzion comune di tutti gli uomini i Rifurrezzion dello Spirito. Nonparla ma di quella de foli Giutti. Pruova-Davide, spiega il Santo, de' carboni lo S. Agostino . Assegna egli tre di . materiali '; parla d'Anime carboni : Badò dunque all'elempio della Rifurcioè, di coloro, ch' ebbero vivo il rezzione di Crifto, il qual nel terzo fuoco della grazia, e dell'amore, e di rifuscitò glorioso. Nel primo, che lo spensero, immerse con gli affetti su il Venerdi, patì, e moristì: nel nella terra. Raccendere, e ravvivare secondo, che su il Sabato, riposò Aug ibi. è ella opera portentola di Dio : Car- nel sepoleto : nel terzo , che sù la ma dies , Passo Domini Salvatoris : 96. de lampane ; si, ripiglia Ettore Pinto , stico di Cristo, quanto è per sua par-

Tanto scriffe misteriosamente nelle di Cristo, Idea della nostra. Risuscifue Rivelazioni Giovanni : Beatus, & ta gloriofo, con verità, con potenza, Apoeno. Sanctus, qui habet partem in resurre- con utilità; perche imitiam la sua gloria ctione prima : in his secunda mors po- penetrando con sottigliezza gli ostacoli, testatem non habet . Sicche vi ion due! morti , e due rifurrezzioni : Morte prima è la morte della colpa : morte ieconda è la dannazione eterna . Prima rifurrezzione è dalla colpa alla grazia : feconda rifurrezzione è dalla miferia alla gloria. Or chediffel'Angio-l lo ? Che non offenderà la morte secon-l tiam la utilità risuscitando altri col noda colui, che averà la rifurrezzion prima ; perocchè non riforgerà per l'e- morte del peccato per forgere liberi terna dannazione, ma per la gloria , della feconda morte della pena. Con chi presto risusciterà alla vita della tal imitazione celebriam degnamente la . Grazia . Il pensiero è di Ruperro Aba-Ruperr, te : le sue parole son queste: Resurro Abb.18. Stio prima praesdendo si dificii, si si brogio la distinsice : Bonus transstus de oper illa resurrectione secunda ad gloriam, est transire de peccatis ad justitiam, spir. S. & honorem immortalitatis resurgamus: de vitiis ad virtutes. Sia cosi, Dio e

habet partem in resurrectione prima. nella giustizia, e nelle vittù colla tua XXIV. Queste sono dunque, Si-grazia, passima senza umore dall'estra gnori, le qualità della Rifurrezzione morte all'eterna felicità della Gloria.

e chiudendo la porta degli affetti alla colpa per più non ritornarvi . Imitiam la verità di lei effendo veritieri ne' propositi, non lasciando passo aperto alle occasioni, e pericoli. Imitiam la potenza facendo ogni sforzo di nostra parte, e mortificando le passioni . lmiftro buon esempio, e tuggendo dalla ideo dicit : Beatur, & Sanctur , qui Redentor mio , perchè perseverando

## PREDICA XXXVII.

Nel Lunedì dopo Pasqua.

## GLI EMPI DANNATI DA' SANTI.

Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur in via, & aperiret Scripturas ? Luc. 24.

i leas. Sinteoure, de Comissione de Paris. Redentore appatito, mutatono la pau-paris. Inditimi eglino della Pallione, e Mor-ter del Duon Maeffro, el egualmente di carità Divina. In format d'alperplessi dalla verità del ritorgimen- tro eglino non ammettono nellamen-

Rande accusa, egran rim. I to di lui, intraprendono per divertiproverò farà certamente mento al cordoglio il viaggio di fette nel Giudizio particolare, inglia da Gerofolima ad un Caffello, e comune alla feioperagi il cui nome Emmaus è per gl' Intergine de Criftiani la folle- petri lo fleffo, che terror confiii, o citudine de' due odierni Discepoli di come legge il Pagnino, calor consi-Emmaus Cleola fratedi Giuleppes poli ili efini ambidue, che ben cadono fo di Maria i e, come vuol Origene, al fatto i prococcè quelle due Anime verificatione, o come (embra più verific ilimorofe, infiammate da colloqui eficiate.

re penfiero, d'altro nel cuor defiderio, quel giorno di Dio: Confideriamolo che d'indagare, d'intendere circa l' oggi per noi in questo giorno, ch'è esito del lor Gesu: Et ipsi loqueban- nostro. Ne spero gran profitto. Vinsur ad invicem de his omnibus , que co perciò i tremori, e comincio. acciderant. Or come potes yenir meno Gesu a chi folo penfava, parlava fol di Gesu? E' vero, che per qualche spazio, con podestà, ed arbitrio di corpo già glorioso, ed unito al Verbo, o imprimendo diversamente le specie, ò mutando il mezzo, come fanno gli specchi, ò anche scambiando la loro vilta medelima ; fi tenne occulto, ed incognito : Oculi eorum tenebantur, ne eum agnoscerent: fusic fine di cio ò l'apparir pellegrino a pellegrini, ò il tirarla a lungo perchè dall'unprovviso non l'apprendesser fanrafima, ò per dar luogo a manifestat le lor dubbiczze, e curarle, configlio ponderato da Teofilatto: "Ut ulcus/uum Discipuli aperirent, er pharmacum sufciperent; o finalmente perchè coll'abito stesso di Viandante mostrasse loro, che questa vita è via, esilio la terra, Patria il Cielo. Ma poiche gl'istrui , gl'infiammò, e tra discorsi santi ridusfegli in vicinanza al Caftello; fingendo di paffar oltre, e godendo che l' invitaflero per efercizio di ofpitalità, in mezzo al pranfo , frangendo il Pan Eucariftico , e comunicandogli di fua mano, fi diè loro apertamenre a conoscere . Più non vi volle , perchè un beato incendio penetraffe nelle lor viscere, e divampando ftupissero quegli amanti del lor medesimo Amote: Non ne cor nostrum ardens erat in nobis, dum loqueretur in via. & aperiret Scripturas? Un'incontro di Cristo, pochi sguardi di Cristo, un boccon delle carni di Cristo basto i a far Semfini i due Discepoli pellegrialle parole ; cioc , gli Empi dannari fuo figliuolo il prevenne, Pofe questi da' Santi. Così certamente ayverrà in in quel suo mar di bronzo nel Tempio

Il. Istituto veruno non v'ha tra gli uomini, ferifse già S. Girolamo a S. Hier et. Paolino, che non abbia i fuoi Prin- 3. 41 cipi, cui feguire; Habet unumquodque Paulia, propositum Principes suos . Ebbero 'i Guerrieri di Roma i Camilli, i Fabbrizi, gli Scipioni. Ebbeto i Filosofi i Platoni, gli Ariftoteli, i Pittagoti, i Socrati, Ebbero i Poeti un Omero, un Terenzio, un Virgilio, un Menandro, Saluftio, Erodoto, Livio. gli Storici s e gli Otatori Lifia , Demostene, Ortensio, Tullio. La Profession Cristiana ha Prototipi più eccellenti in qualità , ed in numero . Abbiamo, feguita a serivere il Dottor Massimo, i Paoli, gli Antonj, i Ginliani, i Macari, gl'Ilarioni; e potca foggingnere, a confactar vie più la penna e i fogli, i nomi di quegl' innumerabili Santi, che venera per fuoi primi Campioni la Chiefa Catrolica . Or a qual fine fi dispose a darceli il nostro Padre Divino? Appunto, perchè aveffimo cui feguire , Principi , e Capitani. Davide il prefaggi alla Chiefa : Pro Patribus tuis. nati funt Pf 41. tibi filii: conftituer cor Principes super Basil. omnem terram. Ce li diè, foggiugne stift. 6. S. Bafilio, come Originali di fua ma- Throt. no , migliori oh quanto di que' di adirig. Apelle, per ritrar colla imitazione nella nostra vita il bello, il vago delle loro virtil. Ce li die quel miglior Giacobbe , foggiugne S. Gregorio , Greg. 1. quai verghe dirette in fu gli occhi per 21. mer. concepir colori fimili di coftumi fan- (.21. ti nelle nostre opere ; è come fiori leggiadri del Paradifo della Chiefa, nanti . E tanti , e si lunghi mezzi , perche del fugo de' loro efempi fabdi che la Provvidenza ci abbonda , brichino agguifa di follocite Apri Crinon fon valevoli o a diftorci da vizi, stiani i favi , che gli alimentino nel o farci ancor feguaci delle virtu! Fu- Verno tempestoso di questo Secolo rono forse eglino d'altra tempera del- sfortunato. Ce li die finalmente, conla nostra? Q' se una stessa e la Na. chiude il medesimo S. Basilio, per tura, una stessa la Grazia, perchè i officine medicinali, ove trovarsi ri-Giusti salvaronsi , noi ci perdiamo ? medio i malori dell' Anime ne vasi ubi supre Argomento, che riffretto in più brie- preziofiffimi del loro efempio. Davide, vi note, muove più alle lagrime, che l'udimmo già , il predifie : Salomon

due ordini di Statue : Duo ordiner feul- idi un Girolamo Massimo , di un Gre-3.Reg.7. pturarum firiatarum erant . Statue in gorio Massimo, c Magno, Solojodo. do , Carne , Demonio . L'Edipo de l'obbligo che ogni Predicatore Evange geroglifici di Salomone è S. Euchetio:

Euchor. Ut hi, qui in fonte baptismatir im-che correggasi ne suoi que Testamenti auf-si, nitik hotti sun i urriusque Testamenti auf-si, nitik hotti sun instanti en constanti austria de la sunta d

le immagini loro ne Templi.

ve più espresse. Ordino Dio mettersi trecensessantalei, ch'è appunto il nunell'estremata del misterioso vestito mero de giorni, che ha l'anno ben-dell'antico Sacerdote campanelle, e che bisesto. Tutti dunque i giorni

Frod. del camicio . In Brieve . Pretendea Imoria , ed imitazione de Santi . Veri-commo, figiga Origene, che il Sacerdore tà altresi comprovata da un fatto di Sommo, figura del Predicatore Evan-Dio con Ezecchiello de Predicatore Evan-

Solution , ngura del Francisco vi videta gelico ancor pers Gregorio: Ut videta liter voces pradicationis habeat , coll deeping, colla voce, e col funon ci Tempio : Oftende domni lfrasf Tem-Eursh, Greg. 2. P. Paft. juto agli occhi, col moftrar le melo-tur ab iniquitatibus fuir. Si s peroc-granate fimbolo de Giulti eletti alla chè veggendo il Tempio, mirretebbe Gloria, come pur gli chiama la Can-le immagini degli antichi Eroi della

Gre. Nil rum punicorum . E con proporzione tolo roflore. de Vit. mirabile fono effi detti Granate , e IV. Ma quanto prodigo io fono di Gree, in per lo concerto, che hanno entro tra tempo si angusto, esi prezioso adducen-Zach 12 sc, e per l'acceso della carità, e per do figure, edesempidel Testamento an-

, zione, che oftentano nella cima. Ra. Nuovo? Il folo avviso di S. Giuda Appogioni tutte di un Gregorio Nisseno, stolo basta a farmi arrestar fatto gielo

due ordini ? I Giusti d'ambi i Testa- mando al Grande Origene, che inmenti . Ed a qual fine ? Perche, fe, traprefe si felicemente l'interpetrazion tra i Profani, Scipion pote dire dise, di miftero si alto. Perchè e le campache gli avevano fatto cuore alle bat- nelle, e le poma furono da Dio difetaglie le Statue, consagrate da Roma gnate nell'estremità della Tunica ? Risalla fama degli antichi fuoi Eroi; veg-gendo altrest il Criftiano le virtu de' Giufti, e le immagini d'esti, s'animi unione di campanelle, e granate nell'

lebra la Chiesa le Feste de Santi, co- sersi riposte le melogranate, simbolo manda a noi Ecclefiastici leggerne nel de'Giusti, nell' estremo dell'abito sarecitamento cotidiano le Vite, ed al fin cro, affinché intendano, che nell'es medefimo principalmente tiene esposte stremo giorno de' Secoli avrà Cristo

Giudice a prendere rigorofillimo con-III. Or della trascuraggine nostra to dal non aver essi prosittato dell'e-il render vani fini, e mezzi si neccs- sempio de Santi . Patli ora in sua profari , ed efficaci , avrà Dio nel punto pria lingua Orizene : "Ut de extre- Orig. be.

di noftra morte, nel giorno della iua mi temporibus y or fine Mundi, nan- e Erd 18.
Giudicatura eftrema a farci minuto
came, a chiederci firetro conto. Ec.
came, a chiederci firetro conto. Ec.
covene una figura i neavrete poi pruo
te Aleffandino, crano le campanelle (firen.

melogranate: Ad peder ejusdem tuni- dell'anno dovrebbero i Peccatori di Crica per circuitum quasi mala punica fa-cies mixts in medio tintinnabulis . midabile , che debbono dare al Giu-Campanelle, melogronate nel lembo dice eterno dell'aver trascurata la me-

formasse i costumi del Popolo : ag- plum . Ed a qual fine ? Perchè si 41. giugnesse al soccosso dell'orecchio l'a confonda, ed emendi : Et confunda-

tica ; Emissiones tua Paradisus malo- sua Sinagoga ad empiersi di tormen-

Greg.M. l'esempio, che danno al di fuori, e tiquato, quando mi abbonda di autorità a. Paft. + per la corona, fimbolo di predeftina- altrettanto terribili quanto chiare, il

18.

baldi. E fo pure, che a confonder-

Bern. l. sua innocenza Bernardo : Tot arguen utique sieri posse docuerumt. Cosi sigu-deinter. tibus consumderis, quot tibi prabuerum ravasi San Prospeto la consusson del Dom. c. bene vivendi exemplum. Ogni buon' Peccatore ; e così sperimentolla chia-opera d'ogni Giusto vi sara processo: mandosi egli medetimo Attore, e reo

med c.4. vendi exempla : tot convincartestibus, nelle sue Consessioni . Riferisce in som- 11.

piglia qui in buon punto S.Prospero, e to ; quando, in mezzo a queste sue

nelle vene il fangue. Peccatori infingar-, mi confido confondere per invalide tutdi, esprezzantidegli Esempyvirtuoside et le feuse de Pecentori. Qui dunque Giufti, con voi parla . Atzenti . Erese quà, ch'to sono un divoi, a prevenire parte porte Dominus in Sanctis militure fuit in otti. Englism trovarci già in can.c.l. facere judicium contra omnes, & ar- quella Valle orribile di Giofafat: Îl pro-guere omnes impios de omnibus operi- cesso ci enoto: i delitti son cesti: Su, rissimo tutti i figliuoli di Adamo? Or le tentazioni gagliarde? La persecuzio-

bus impietatis corum. Potetenegarmi, alle scuse. Maquali, quali? Quid ex-Descriptionis obtendere poterimus? Lean 3 de Vis. lica di Cristo, ch'egli ha stabiliro un di tiche forse del tempo di nostra vita ? La contemp. fuo, in cui chiamare a Tribunal feve- natura corrotta, gli appetiti impetuofi, c.12. avete dunque a concedermi, che seco ne, la povertà, i morbi : gli affanni avrà presenti rimproveratori, e fiscali dello stato, le molestie dell' uffizio; e Santi innumerabili , che fedelmente fopra tutto opporrem forfe a difendere i il servirono : Ecce venit Dominus in lo scudo più comune della nostra fra-Sanctis millibus suis facere judicium, gilità? An forte ibi aliquos fragilitas Sozgiugne il fin di condurveli : Ar- corporis exeufabit ? Ah noi sfortunaguere impios de omnibus operibus im- tistimi! Usciranno ad un cenno del Dio pietatis eorum. Non gli trarrà a fola- Giudice gli esempi de Santi riclamanmente dar maestà a quell' Atto orri- do, vincendo ogni genere de'Peccatobile : ma per rifcontrare , riconveni-re , convincere co' Santi i Peccatori . omnium Sanctorum exempla . Mostrelo ben fo quanto oggi fi palpano, fi ranno ivi effi che viffero nella medefifcusano, si discolpano ancora, i Ri- ma carne infetta di Adamo i e molti con complessioni più contumaci, con li per temerari, e vani, basteranno appetiti più vivi, con tentazioni più vecnel Giudizio ultimo le testimonianze menti, con persecuzioni più ostili, con irrefragabili delle lor proprie coscien- povertà più mendica, e con infermize, delle lor' opere stesse ; e sopra tà più grave ; e che tuttavia trionfantutto, la manifestazion, che farà Dio do colla Grazia di tutti gli ostacoli, in quel di de'fini altiflimi dell'occulta confermarono con certezza, che pofua Provvidenza. Ma fupponiam'ora, tevan tutti vivere in carne fenza fog-che tutte queste redarguzioni mancas- gettarci alle leggi della carne, e ben sero : ad empiergli di pallidezza , e governare i nostri costumi per la Legrossore il solo argomento degli esem- ge Divina : Qui cum fragilitate carpi de' Santi , soverchia . Tremava a nis in carne viventes , fragilitatem carripensarlo con tutta la sicurezza della nis in carne vincentes, quod fecerunt, anzi ogni buona parola un fulmine : nel Tribunal del fuo cuore Agostino . Tot convinceris Testibus, quot temo- Era Agostino non ancor convertito nuerunt bonis fermonibus , & justis in fiera lotta , e battaglia di pensieactionibus . Testimonj incontrastabili ri , e di brame . Non finiva di risologni lor atto, ogni lor voce . Ago- vere la mutazion di Fede, e di vita . stino trema di se, parla di se, perche Volete più ? Una mente si vasta, un una volta Peccatore, benche poi sem- cuor si generoso si dichiara consuso: pre Santo : Tot arguentibus confun- Et erubescam nimis . Non può mentidar , quot mihi prabuerunt bene vi- re Agostino , petchè parla del fatto Coof, s. quot se imitandos justis dederunt actio- ma , che la ripugnanza di lasciare i diletti del senso tenealo perplesso, e V. Io non son Cristo Giudice, ri- irressoluto a rendersi Cattolico, eSan-

pugne, mostragli Dio una im magine stringere il Grisoftomo : Ejaergo till della Castità . Vennegli questa innanzi bomines proponamus . Quanti qui vedi. corteggiata da folto numero d' ogni e ne vedi schiere si solte, tutti esposero età, d'ogni sesso da fanciulli, fan-il cuore, moltissimi il corpo ancora, ciulle, da giovanetti, donzelle, da a fostener tormenti, e morte, per non vedove, da uomini, e donne maturi, offendere con colpa grave lamia Leg e vecchj, e rutrefli fotto l'ombra del ge i mici precetti. li propongo non manto della Caffità fi confervavano più i mici cémpj, non più la vita inpuri . Fiso indi gli occhi severi , e colpabile dimia Madre ; ma la costandolci in Agostino , e finalmente gli za , la Santità , l'osfèrvanza di tanti diste: *T'a non poteris quod isti*, cè isse! mici Servi , e Serve anche imbelli, and Tu non poter Giovaneviver casto, ed i che fragili , anche sanciulli : *Venit Do*fanciulli il possono, il possono le sem- minus cum Sanctis millibus suis arque. minelle ? Qui furse il sangue più spi- re omnes impios .

toli : Et erube(cebam nimis . fifthile degli altrui efemoji folo dicore, ti ponefii fotto a' pè ambe le Tayo, rendo tra sè, ed ancor vivo; chi di le della Legge per atrivate a quel povoi fidali , Peccatori , di finervar la flo, e quell' uffizio , à quella digniforza invitta , che vi fatate contra , ed. Tu, già mi di : Perchè ti fervitti nel Tribunale di Crifto, tutti i Giutti di tanti mazzi filecia adotteneriquel con la ribunale di Crifto, tutti i Giutti di tanti mazzi filecia di adotteneriquel con vin Genitore, per gli quali intimata però fingolarmente se ne querela de-ci aveva un tempo una sollecia imi-tazione: Estote persetti, sicut Pater villani pet ombre, per-niente. Esco

Ambr ispecchio a' Cristiani : De qua velut to la segue più, l'arriva meno . Uo-Mont a speculio a speculio a special de la comita del comita de la comita del comita de la comita del comita de la comita del comita de

ritofo a vergognar le guance ad Ago- VII. Il parlare in comune ha fiacftino e qui calo gli occhi e qui ammu- ca lena. Sia dunque il confronto, il rimprovero , la condannazione di quell' VI. E quindi ripiglia ora maggior ulti mo terribilissimo giorno, ch' io energia il mio argomento. Se la capa- rifolvo già di anticiparvi , per le parcità ammirabile di un Agostino non ticolarivostre classi, o Peccatori. Amfeppe troyar risposta alla istanza irre- biziosi a giudizio. Quà ora tu , che col rinfacciamento delle lorvite? Chi grado, che io ti negava? Rifponde-fognerà più di prepararfi a difendere te Cristiani, rispondete Sacerdoti, risla inosfervanza della Legge di Dio pondete ancor voi Religiosi . Risponcolla gravezza di effa , colla fragilità dete , perchè ? Ma qual perchè podelle proprie forze ? A riconvincerci trete voi rispondere, senon v'ha? Può Crifto, Giudice eterno, di mentirori effervi perche, al lasciar per la vani-non apportetà a quel Vendicativo gli tà, Dio ? E'vero, ch' ogn'altro che esempi di perdono datici dal suo Di- pecca , volta a Dio le spalle : Dio Mar.s. voffer cateffir. Poternom offondere, i fuoi treni all orecchio di Gerenia: lo prévide san Giangrifottono, ch'era Perternus ad me tergum y co-non faceli Dio incipace di tumulti di cuo. elem: ambuloruram pofi vondataem . Clr)[ho paffinn: Sperior. Non apporters all perceive analestal ver cipinna.

Clr)[ho paffinn: Sperior. Non apporters all Chi cammini in faccia al 306 , porton al companion of the companion of t fpeciali : Esportà Cristo perciò l'eser-cito de suo santi della medefimacre-ta nostra , e sontini degli austij con-mai non a conseguire: Ambulavaerum fucti dell'amorofa fua Provviderza: Eja post vanitatem . Adunque non v' ha ergo, dirà il Giudice giusto, segnita a perchè a peccate. Eppur peccassi col-

Matt. 18 nabile eternità: Qui scandalizaverit u- cini lacerandoli, rubandoli, come ben Appostoli in contesa di precedenza : major est in Regno Celorum? davano tite, precipitate. intanto fcandalo a' pufilli : Qui fcanda. lizaverit . Quale fcandalo ? Quello , S. Girolamo, dal vederfi, che i Professori del disprezzo del Mondo, e talora i Predicatori , che promulgano

zion propria le contraddicono: Poterant eor, qui ad fidem vocabant, per za, e quell'amore, che a Dio dove-Suum scandalum perdere, dum Apostolos viderens inter le de honore pugnagne del Giudice Divino , colui , che la sperienza , che t' insegnò , che co-

Tromba Quaref.

le inique pretenfioni , feandalezzando lafeiò Milano, per non effervi Vesco-i coetanei , i Concittadini , agguisa di vo. Quegli è Tommaso Sol della Teo-Esai e Giacob, che duellando a na-logia, che stimo catene al piè l' In-scere ciascuno il primo, d'essi era la sule Arcivescovali di Napoli al capo. pugna, dell'innocente Madre l'affan- Sono quegli un Filippo Neri, un Amno, il cui ventre amoroso divenne monio, un Gaustido, un Francesco steccato di due fanti: Collidebantur in di Borgia, che arrossirono alle sole utero ejus parvuli . O Comunità , o offerte della Porpora Vaticana . Sten-Congregazioni ! Voi patite quel , che di per cotesta Valle i tuoi sguardi . si contrastano i vostri figliuoli preten- V'ha tra' mici Santi un ambizioso tuo denti. Lo patifee l'offervanza , lo pa- pari ? E' vero , ch'eran degli uomini tifce l'abitazione , lo patifce il credi- i Posti; ma d'uomini eletti da me, e to della Madre di tai figliuoli. V'ha non intrufivi dalla fuperbia, o dall' perchè per tanti danni? V' ha perchè interesse . Spinaj , che vi usurpaste per lo scandalo che si dà a' Secolari ? quel dominio, che ricusarono gli Uli-La fentenza fu già intimata da Cristo, vi , ed i Fichi . Spinaj , che gridaste naufragio in mar di fiamme con al colle voci a' Popoli: Sub umbra mea collo la mazzera rotonda dell'intermi- requiescite, e colle mani faceste da unnum de pufillis istis, qui in me cre- dissiclo il mio Girolamo: Que tenent Hier. in dunt, expedit ei &c. Fil intimata agli quidquid attigerit, & retentum vulne- 488411. ret: Ite ora spine crudeli al suoco ad così S. Girolamo: Contra Apostolos di- aggiugnere incendi all' abisso: Egre-Etum intelligi potest: contra gli Appo. diatur ignis de rhamno. Al confronstoli, che contendendo: Quis putas to di Santi si umili consondetevi, par-

VIII. Intanto che sta tra sè preparando a fua fcufa l'Avaro ? Avaro, che necessariamente seguita , ripiglia Avaro , che come non vi susse eternità , tutto ti affanni follecito ad acquistare in questo Mondo . Avaro , Avaro, che, come disse l'Appostolo, la dottrina dell'umiliffimo Redentore, idolatri l'oro: Quod eft idolorum fer. Ephels. fono appunto coloro, che coll'ambi- vitur; e con ragione, poiche nel danaro riponi quella fede, quella speranvi . Su rifpondi : Perchè fomenti nel cuore cotesta radice di tutti i mali ? re . Or ritornianci al Giudizio di Radix omnium malorum est cupiditar, 1.Rem.6 Dio . Che feufa addurrà alle rampo- Lo fapevi da Paolo; e molto più dalper lo fuo stato dovea tenere il Mon- me dalla radice nascono i rami , daldo fotto a'fuoi piè, e l'abbia quà por- la tua avidità nacque un ramo di furtato fopra il suo capo? Dell'aver scan- to, un'altro di usura, un'altro d'imdalezzato il Comune, e que' pufilli, pictà co' poveri, un' altro d' ingiuftiche dovevano udirli, ed imitarli a fal- zia co' creditori non pagando i debivarsi? Che scusa poi addurrà, quan- ti, un'altro di crudeltà con gli assasdo gli mostri Gesu squadre di Santi, sinati non rendendo i rei guadagni . che suggirono dalle Prelature, quan- Ahi Apostati di Dio per servire al nuto egli dall' umiltà ? Ed un Gregorio me fallo della ricchezza . Ti era pur intanatofi in una grotta per nascon- noto per Evangelio di Cristo, che Non Maet. 6. derfi alla Tiara. E un Pietro Celefti- poteftis servire Deo , & Mammona ; no , che falto dal Trono Pontifizio , ch'erano Deità opposte, Dio ed Avafcotendovi ne' gradini il Camauro . rizia: Dio dice, da: l'avarizia ordina: Vedi, dirà: Quegli è Ambrogio, che piglia. Dio prescrive pictà , l' ava-

Αa

rizia durezza. Ubbidendo dunque all' fano ; espur ginocchione intercede a. avarizia, potevi effere vafiallo a Dio? dil Affailini mercè , e non pietà per Oh , la famiglia , gli obblighi erano lse fiesto. Quivi pur è Giovanni Gualdizio. Vi chiama Cristo. Ecco innu- mio esempio, per amor mio, se lo merabili Servi mici con pesi più esor- stringe al petto, e gli giura amicizia. alle faccende, col cuore alla mia Prov- Chi perdonò non ebbe miglior natu-Isaac figliuol suo : quell' altro è Gia- Freno alla natura scorretta , non recare alla mia ubbidienza . Riponendo fo della vendetta . Sapete che fi darà in Dio tutta la nostra fiducia, ris-la Vendicativi nel giorno estremo? La pondono, od offervando la Legge; fi- pena stessa di quella Ficaja Evangelicuri, che cari a Dio, pronta avrem- ca . Vi accorle Cristo per trovarvi li dunque son ora questi, ed i lor simili, contra que' tanti, che vorrebdis millibus fuis .

gioni più falde a discolparsi. L'affronto fil grande. La mia natura colleri-l cercar frutti : doveva darglicli. Ufcicat i miei Natali illustri . In una pa- rà contra lei la selce del diserto danrola: Fui impotente a raffrenarmi. Odi in prima Agostino, udirai poscia cuserà il suoco del Roveto, e del Crifto . Io truovo, dice il Santo, in torno di Babbilonia, che grondarotutte le fue Scritture protestar Dio , che tu puoi: tu rispondi che no . Di della voracità di sua natura : Gridetu medefimo ora, a chi fi dovrà cre- ran contra lei l'onde del mare repri-Aug fer. dere? In omnibus Scripturis Deus tibi mendofi al cenno di Dio nel debole dicit quia potes; tu è contrario respondes non poffe : Confidera nunc, utrum tibi an Deo debeat credi . Ti aveva tutti, che non v'ha naturale, quando forse Dio a comandare offervanze im. v'ha comando di Dio. Adunque non possibili? Al Giudizio, al Giudizio di merita assoluzion, ma supplizio la Fi-Cristo, al confronto co' Santi. Io ho caja, che tenta scolparsi ch'era conqui uno stuolo, che per lo numero tra tempo, e contra la sua natura dar appena potrà vedersi, ed avendo rice- fichi, quando alla vista di tanti esemvute onte più obbrobriose delle tue pur perdonarono. Tra questi truovasi la volontà Dio, che cerca frutti. Ben un Giuseppe venduto schiavo da' suoi le sta la maladizzione : Nunquam ex fratelli , un Davide perfeguitato alla le fruthur mafcatur . Ah Vendicativo, vita da Saule, da Semei, dal fuo fleffo ficaja infruttuofa, ripiglia Origene: Il figliuolo Affalone. Non perdonarono? l'uruto , che Dio ti chiede è l' Amor Oh I fii piecola officia torfe perder la del tuo Profilmo : Fructur «fi chari-

IX. Il Vendicativo sì, che avrà ra-

grandi . Il bilogno mi strinse alle ra- berto , il qual incontratosi in Venerpine, a i mali acquisti. Avari a giu- di Santo coll' uccisor del fratello; a bitanti de' vostri , eppur sostentarono Uomini surono questi , e poterono : le loro Case senza pregiudizio alla mia tu, perchè uomo, non puoi ? Ven-Legge, al mio culto. Fidaron di me, dicarivi troverete vero nel di del Giue non delle loro industrie col capo dizio la conchiusione di Ambrogio . videnza: col danaro in cassa, e coll' ra di voi, ebbe osservanza maggiore: Anima in Cielo. Conosci quel Padre Cognoscamus illos non natura prastan- Ambri. de' Credenti Abramo ? Quell'altro è tioris fuisse, sed observantia majoris . de Joseph cob . Io vo', che for dimandi come dini abbandonate . Non è discolpa la foddisfecero a' loro obblighi fenza man- ripugnanza, il genio feroce, l'impulmo troyata la sua Provvidenza. Fisca- frutti . Glieli negò : Nihil invenit in Matt. 21. ea , nise tantum folia . N' ebbe maladizzione . Ma come , se notò San bero scusare col carico de' loro ob- Marco, che non era stagion matura blighi la loro avarizia : Venit in San- a' fichi ? Non erat tempus ficorum . Marc. 15 E non truova pietà colle ragioni del tempo, e della natura ? No, dice Origene . Era Cristo , che venne a do acque in vece di scintille : l' acno di ruggiade dolcissime, dimentico argine dell'arena spianata. I Lioni del Lago, la Balena di Giona, diranno plari vuol feguire altre leggi , e non vita sepolta viva sotto a'sassi uno Stef. tar. E'srutto a suo tempo quando ami chi

Temp.

chi t'ama. San fare questo anche i Gen- gli la vita: Apparnit catulus Leonis Origho tilis Hajur tempur est, quando non est ferum, so regiens, Non. lugge il pro-li: m difficial fraction reddere charitati, so de, si avventa al mostro. Santon, che 11. in diligere diligentem. Il frutto, che cer-ca Crifto, è l'amore a chi ti offefe, Fuggi, fuggi, nasconditi . Non farà è il sar bene a chi ti recò danno : cosa simile, risponde in sua vece san frutto suor di natura, e tempo: Sa an-Bassio. E' superbla di valoroso? No, Bassiib.

che il naturale, quando Dio ti coman- paruit catulus Leonis. Adunque San- Num. 64 da il perdono, l'amore, aspettati nel sone la discotse così: Io son Nazza-Giudizio la maladizzione Divina fen- reno di fetta, a cui è vietato il frut-

Sanctis millibus fuis.

zi d'una impudica, gridò Al ladro al puoi, perchè ti fi pone d'innanzi il ladro: Tommafo, che scacciò una Fu- lion della povertà , della passione , ria con una face: Delicati potserunt, dell'età, della fralezza. E qual rifpo-pauperes non possunt ? Sono pur que fra darai nel Giudizio, quando ti vegfti qui, e vi son pure Tecla, Cattari- ghi tanti Sansoni, che con cuor piena, Margarita, Barbata, Colomba, no di spirito Cattolico, vollero anzi Marciana , Irene , Flavia , Serafia , perire , che offender Dio? Ma che died Orfola colle fue undici mila com-pagne: Farmina potuerunt è Potero no, perchè colla grazia vollero: po- peccare è Vinfe Sanfone il Lione.; terono , perche flimarono più Dio , le liberò Dio i fuoi Serri dalla pover-che la vita 4 quanto più , che il fuo ta dalle paffionini, dall'actà, dalla fra-capriccio . Fu non puoi , perche più lezza 2, come pur libererebbe se e fe stimi il tuo capricero che Dio . Sei gli fussi sedele . Non v' ha dunque già convinto ? Finisca di levarti ogni scusa Lascivi . E se non v' ha per scufa Sansone, Eccolo in cammino a non metterti in occasione, l'avrai per Tamnata co' fuoi Genitori ; ed ecco non lasciarla ? Che presumi allegare uscirgli incontro un Lione a sbranar- Per rimanerti un mese, e un'altro,

tem quir excitetur ad odium, & dili-gat insidiantem sibi, iste non in tempo. Udite. Dove accadde questo incontro Deus no re ficorum dat fructum charitatis . A- a Sanfone? Tra le vigne delle strade: et causa dunque se non vuoi dare altro frutto, Gum venissent ad vineas oppidi , ap- Malo.

za sperarti pietà, perchè era ubbidien- to delle Vigne : Quidquid ex vines za opposta alla tua natura. E ben ti esse potest, non comedent. Veggo in mostrerà Cristo l'osservanza de' Santi mezzo un Lione: per ambi i lati lo nel vincere il natural colla grazia: In Vigne. S'entro in effe, schivo il Lione ; ma metromi in procinto di rom-X. Difonesto a Giudizio . So , che per la Legge : se mi azzusto col Lioabbondi di scuse . Veggiam se nel ne, avrò la vita in risico di morire , Giudizio ti vagliono . Perchè vivi ma non l'Anima di peccare. Via fur. da bruto ? E tanti e tante che vif- Tra questi due pericoli, scelgo il mitero da Angioli in terra? Ti si ripete- nore. Muoja, e non pecchi. Nobilrà come ad Agostino: Tu non poter, mente la penna del Serario : Ad viille potuit? Sufanna, Giuditta, Apollo- neas occurrit, ut a vincis abharren. Seracin nia, Lucia, Agata, Agnete: Famine tem Nazareum meiu perculim a al lud. 14. potuerunt, numquid tu infirmior es se. vineas sugere, in issque latebram, vac q. 18 n. minis? Giuseppe nel fior dell'età pro- effugium quarere compellat : Sed forvocato da una Giovane, e Padrona: tis extitit Nazaraus : Sobrietate sua Calimiro figliuol del Re di Pollonia Leonem ad vineas ipsas corripuit, conconfigliato da Medici empj a confer- fecit, ao diffipavit. Efempio dovrò io varsi la vita col parricidio della casti- dir questo, o rimprovero de Cristiatà: Lion Papa, che si recise una ma- ni? Lascivo hai ancor fiato a ripenno perche toccolla una donna: Fran- fare scuse? Dio ti comanda l'astenercefco che fi fece letto delle brace, e ti dal vino della luffuria, dalle vigne della neve : Bernardo , che agli sfor- delle occasioni . Tu ti scusi che non

Aa a

un'anno, e un'altto anno nell'ami-| placar Dio, ed ottenersi vittoria de'fuoi ranno i Filcali a dannarvi.

cizia impudica ? Ti fon mancate ifpi- nemici. Stolto un Ezecchia, a conferazioni, avvisi, colpi, sperienze ? guir quel trionfo si celebre degli Affi-Ah no ; ti mancò rifoluzione . Oh , ri , firacciare i paludamenti Reali , e che non truovo come dividermene , veftir facco . Come limofinò quindici avvegnacchè lo desideri . E come po- altri anni di vita il Re medesimo , se te dividerfene un Davide, che ammo-nito da un Profeta tofto recife que' Come impetro tornarfi al Regno dopo lacci ? Come una Sammaritana , che la prigionia di Babbilonia Manasse , a' primi avvisi di Cristo, una Madda- se non colla penitenza delle sue idolena, che calpestando ogni riguardo latrie? Come liberò Giuditta dall' inumano, fi diedero alla penitenza? Ed vafion d'Oloferne Betulia, se non con una Taide, ed una Maria Egizziaca, digiuni, e cilicej ? Come Mardocheo ed una Pelagia, ed una Teodora, ed Efter giunfero alla rivocazion dell' che fenza perdere l'occasione, in cui editto contra i Giudei, se non con chiamolle la Divina Mifericordia, fug- facchi, e cenere ? E vorrai tu poi, girono dal laccio della lor morte e- Peccatore , che le tue passioni nimiterna è Vedetele , Laseivi, dirà Cri- che si arrendano , esser restituito al-sto , che tutte seggono alla mia de- la vita Cristiana, al Regno delle virstra , perchè si risolvettero a lasciare tuì , e che cancellisi la sentenza del le colpe; e poiche non voleste profit- tuo gastigo eterno, o temporale, sentar de loro esempj, i loro esempj sa- za imitar tal penitenza? Oh Dio! Veggo il Santo Giob fenza neo di colpa XI. Venga in fine qualunque Pec- grave in tutta fua vita, eppure è egli eator, ch'egli fiafi, al Giudizio di Cri- in favilla, co cinere. Veggo un Batsto . Sai ru di aver peccato ? che te tista fantificato nel ventre di fua Mala prendefti con Dio ? E la peniten- dretormentare, non vestire il suo corza delle tue colpe ? Mi confessai già. po innocente con fetole di cammelo, Voglia il Ciclo, che la tua Confellio- in digiuni perpetui, in folirudini afne la flata ben fatta. Ma qual fu la priffime. Già non più mi mataviglio foddisfazione data alla Divina Giuffi-gia è La peniterza impostami fu dele agrime di Pato , de rigori , ed afguita. Io parlo delle volontarie a pu-nir la tua carne, a mortificare i tuoi Egizzinea. Che molto feero, tanto appetiti. Digiunafili è. Reppur ne' di di avendo peccato, fe tanto feero coprecetto, tanto fon debole. Discipli- lor, che mai non peccarono? In tanne, cilicci, limofine, orazione, per to contra voi, Peccatori, gli uni e non ricadere, anche col nome mi an- gli altri vi faranno Fifcali . Vedegh nojano: Ah! da queste medesime seu-sie ben traggo io, quanto sei lungi dal conoscere, che voglia dire oficsa di senza la oblivione, e disprezzode peo-Dio , pericolo di tornare al peccato . cati , che hai tu. Non era uomo Mar-Pfd 49. Su al Giudizio : Congregate illi San- cellino Pontefice, e per un peccato . Has ejus . Così intima il Santo Davi- che commile , si privo del Triregno , de agli Angioli. Al Giudizio, a' rim-proveri, alle sentenze. Santi miei tutti vero privo di sepoltura? Non era uoaffiftetemi per vergognarli co' vostri mo Vittorino, e per una colpa disoefempj. Ah, Peccatori, così è dispo- nestà, che fece, imprigionò le sue matto di voi. Non v'ha mezzo, dice a ni tra le fenditure di un arbore aper-Aut. in ciascun di voi Agostino : Aut puns , te a forza d'un conio di ferro? Non Platis, aut punit . Vis non puniat , puni tu ; era uomo Maurilio , e perche trovo nam illud fecifii, quod impunitum effe morto un bambino, che dovca battez-non polfii. E se non va così : Stolto zate, per effersi ritenuto ad udir Mesdunque un Giolafat in pubblicare un fa, fi allontano, e fi tenne fette anni digiuno generale in tutto il Regno per servendo di famiglio a un' Ortolano è

Che è mai questo ? Uditori, è quello vide in divertirgli il nemico? Così è , che deve estere : è gastigarti per non ma maggior benefizio io per me sti-2.Reg.23 lefti ber di quell' acqua della Cifter- peccato . Adunque maggior benefizio chiesta? Noluit bibere. Den tracan-che i travagli preservano: Ahi, the nala almeno per non sar rorto all'as. la mia povertà è soverchia! Più po-

a tanto lor ritico turono ad attigner.

la: Noissi bibere 4 foi historii e am Do. Giob tutto paule, e cleraz una falcia di un la prateira di un Ricordoffi delle fue colpe, del Alla micra di un Lazzaro invidiofo Lichia, velen tratto dalla bellezza di Berfia, di bince, cu ludirio de cani 2 foi priva dei dietti leci dell' acqua della fua Patria. Rifefiion tenerillidella fua Patria. Rifefiion tenerillitian e pour apparamentificia. Teneformi di apparamentificia. Teneformi di apparamentificia. fa , o Peccatore , per omettere la gior coftanza. Vedi là Ezecchia, che penitenza de' tuoi peccati è Di ora quanto ti è a grado , che nel Giudizione il fuo rimedio. Quella è Petrozio vedrai come ti convitarono i San. nilla, a cui non volle dar falute il ti co' loro esemp) : Congregate illi Prencipe degli Appostoli suo Padre . Sandor eiur. Liv vedra i, cen non a Colui e il Gran Gregorio, che vendo cili altra natura che la tua , e piutrofto-vivere infermo tute fluore che percio dando lor pena i digiuni , i che percio dando lor pena i digiuni , che pri du foli di di Purgatorio :

la difeipina , il ciliccio , e l'afprez-Ab , che i mici delor com grandi ! za , vinícro nondimeno il lor fenti-mento colla rifoluzion di foddisfar o che patendogli così acuti, di fromaco, per le lor colpe iRei, o per non ca- non si pote ortener dalla sua pazienza dervi , e dibellar la lor carne gl' In- che bevesse vino: Ob, ch'io stetti par nocenti. Vedili, vedili, dirà Crifto, rainico senza poter movermi. Quivi è che tutti accusano colla lor rigidezza quel Mendico, che mai non cesso di

le, mentre sta assediando il buon Da- di sosterenza a patir con acquisto, e vide : Nuncius venit ad Saul Sire, speranza ? Quid in judicio dicturi su-i Filistei sono entrati di repente nel mus, cum hane servulum viderinas .

Tromba Quaref.

essere gastigato s è privarsi del lecito mo, che susse a Saule. Il pericolo di in pena di aver goduto nel proibito. Davide era di perder la vita: il peri-Davide parla ora tu. Perche non vo- colo di Saule era di commettere un na di Betelemme tanto avidamente ri- ricevette Saule Quanto è egli vero, fetto, al valore de' tre Capitani, che veri di te furono altri uomini, e Sana tanto lor rifico furono ad attigner- ti . Sei tu giunto alla miferia di un ma, e vera di Santo Eucherio: Qui cecità tecero Santo, Saolo: Ahi, che enim se illicita perpetrasse meminerat, stetti lungo spazio infermo. Vedi la contra semetipsum jam rigidur, estiam Paolo, che gloriavasi nelle sue inferà licitis abstinebat . Ed avrai tu scu- mità , e mostrava in esse la sua magle tue delizie, colle loro aftinenze le dar grazie a Dio, e di lodarlo. Ecco te de dutare; cone cono attinente e quan guera a gora; e u ouatiro. Ecco ute golottà, co lo relice; i tuoi stog. Il legarde mai non meglio careggiare gi, colle lor lagrime i tuoi rifi; e col. la Dio, che quando immobile. Ob; e le pre ne le sue difloutezee: In che bo i ceppi ne pieti per fulfion vi Sandis millibur luis arguere omner ims. persinace E qui Ciregorio ; che ne pior. Aveili almen tollerato, giacche fii preso, e non perciò venne meno to volontari de la companio del companio del companio de la companio del companio

voltro Rame: fe non vi date fretta, il Regno è perduto: Festina, e

coni. Or, chi non dirà questo acciXII. Vha altro da poterti allegare? dente un gran benefizio di Dio a Da- La prigionia ? Uscità Giuseppe ingiu.

li Pietro e Paolo con nove mesi di e resero con pazienza al soffiar del criminale, e gli uni e gli altri fi la vento de travagli; il Peccator s'alzò, vorarono in quel lor bujo di più filencome il polvere, con turbini d'impadide gemme la corona : Dirai , che zienza : Tampama pulvia . Allora , patissi esili , abbandonamento , vedo- protesta Davide , confonderanno gli verze, mulità, ed altre miserie. Cri- arbori tolleranti de Giusti il polvere siani, non vi fidare a si deboli scu- impaziente de Peccatori: Ideo non re. di . Gli spezzerà in mille scheggie il surgent impii in jud cio. tincontro de Santi tanto più afflicti , S.III. Vengo già all' dhima e più e tanto più docili a Dio. L'avviso è corrente feuti. Via nel Mondo, di-chryfe, del Giolifomo: Que ett ventie, que co Bozzio .

Chryfe, del Giolifotomo: Que ett ventie, que contraghe contraghe criftio a la 2010 exculatio bit s, qui pre partiri tribulatio contraghe contraghe que raque tilli to loggi infrarent allecti munare flato di vita ? Quir eff estare minima di que raque tilli to loggi infrarent allecti munare flato di vita ? Quir eff estare.

Surgent impii in judicio . I Peccatori sui qualitate rixetur? E chi pur v' non forgeran nel Giudizio ? Come ha , che non invidi in più occasioni no ? Buoni e Rei non avrem tutti a lo stato altrui ? Alienum nobis , diste risuscitare? Davide non può contrad- il Lirico , nostrum plus aliis placet . dire alla Fede. En , per Dio , inten- Invidia il Mercatante il Soldato , quedetelo bene . Non dice il Santo Re , sti l'Agricoltore, l'Agricoltore il Canche non risorgeranno i Rei per lo sidico ; e quindi tutti traggon ragio-Giudizio; dice, che non hanno a ri- ne a scular col suo stato o la sua tiesorgere nel Giudizio: Non resurgent pidezza, o la rea vita. Se non susti impii in judicio: perocche quantunque ammogliato, dice l'uno; se non suffi fia vero, che riforgeranno per effere Giudico, l'altro: se non avessi ustriolo Derivin il , vilipeti. Lorino : Non fe ergent, tali obblighi , dice quegli . Felcli , p. f. . non februar , non canfifent . L' enfait Anime , e che farem nel Giudizio di

stamente incarcerato, e sepza lagnarsi, varsi consulo il Peccator nel Giudi-di chi gliene si cagion empia . Use-zio: Non resurgent impiti in indicio 3 ra il Battista, usciranno gli Apposto-perche quando i Giusti si umiliarono,

led. Gr. fund, blafphemant? Quefti Eroi di pa- ille tam felix , qui cim dederit impuzienza ve gli die Dio alla imitazione. tientia manns, flatum suum mutare Tob. 2. Leggerelo in Tobia : Ut posterir da- non optet ? Chi v'ha , che non metta 270.1. Leggecto in 1000 2. Property use processors valve in a circ non mental return exemplant patientic. Trafourant linguo al tente del fios fisto y quando dodii, vi troverece ineccufabili a lor gli eventi non incontanto le fue bracconfronto nel Giuntico Divirio. Das lum è 2 Onice effe tente composite eficielate. Prof. 1. to orecchio a Davida. I dels non re- tie, ut nonnique ex parte cum flattu epide. giudicati ; ivi staran prostrati , confu- pubblico , dice questi : se non avessi magiore è nell' Ides . Perchè dovrà Dio , quando ci fieno dati a vedere effere quelto obbrobrio ≥ Avea detto Santi d'ogni flato, d'ogni meftiere ≥ dianzi, che il Giusto è qual albero lvi vedranno i Pontefici S. Lino, S. piantato lungo le correnti dell' ac- Cleto, San Clemente, San Gregorio, que : Et ern tanquam lignum , quod ed akti Pontefici Santi , che gli renplantatum est; c che tal il Peccatore deranno inescusabili, se non avranno non è : Non se impii , non se ; ma ripieno il nome di Santissimi , ch' chcome il polvete della terra diffipato bero - l'vi vedranno i Re. Davide, ad vento forte: Sed tanguam paleri, Ezecchia, siolia, Luigi di Francia, quem projett constru à fact terra. E Fedinando di Spagna, Monardo per queffo dere flare il Peccator con, che ipofarono il diadema all'umiltà, tufo? St. Notate il divatio, con cui alla pietà, alla giustizia, all'orazione. fi portano l'arbore, e il polvere, Ivi vedranno i Principi Ecclefiastici quando gli combatte il vento. L'ar- un Borromeo, un Ambrogio, un Agobore inchina, e rende i rami : ma il ffino, e gli altri fenza numero Carpolvere si follieva con nebbie, e tur-bini. Or ecco chiaro, perchè dee tro-re poveri nell'abbondanza, penienti-

Ivoni , i Sales , ed altri molti infiam- rola Gesu Giudice tremendissimo : E mati del zelo dell'onor di Dio, della perciò furono d'altra natura, d'altra Chiefa, folleciti della Repubblica, di-

fintereffati, rettiffimi. XIV. Ove fiete Religiosi, e Religiose? Ivi nella Valle di Giosafat certamente farete. Vi mostrerà ivi Cristo non folamente i vostri Santi Patriat- Battesimo ? Et tu etiam accepisti prachi, e Fondatori; ma tanti , e tante tiam per Baptismum . Non partecipadel vostro medesimo abito, e ancor sti dello stesso Sangue di Cristo, e de' del vostro stesso tempo per consonde tesori della sua Chiesa ? Adunque la re la vostra tiepidità , i vostri tratti , tua stessa scusa ti accusa, e senza scula minor offervanza. O Sacerdoti, e fa ti troversi al confronto de' Santi. quanto confusi ci troveremo alla vista E se non va così , traetevi alla med'un Filippo Neri, d'un Maestro Avi moria, Uditori, quell' alta Ficaja la, e di tanti perfettiffimi Sacerdoti I della parabola di San Luca, in cui ti meno che umani. Che diremo ivi, invenit. Udirete, ch'ella è dannata ed allora? Che dirà il Convittore, alle fizimme: Succidat illam. Oh coo Alunno veggendo un San Giovan- me ciò? Senz'altro esame? Eh badani di Sahagun, un San Pietro d'Ar- te ove ha le radici cotefta ficaia bues, ed altri, che si secero Santi vi- Piantolla il padron nella sua Vigna matrimonio? Ivi uscirà un S. Francefessori di medicina . S. Luca Pittore i no Santi

mento risposta? Oh, che i Santi fu- i Santi colla secondità de'loro esempj.

tra gli agj, umili ne' foglj, e tra gli rono Santi! Sed dices, ille Paulus eofficquj. Ivi vedranno i Giudici gl' rat ére. Ripiglierà spezzandoti la patempera, che tu ? S. Giangrisoftomo non ne dubita : Nonne ejusdem natu- Chrysoft. ra , enjur nor ? Oh , che i Santi eb- L 1. de bero molta grazia da Dio! E non co. cop.cord. minciasti tu com'essi , dal Sagrosanto Usciranno ivi Predicatori santissimi , cercò il suo padrone frutto per tre anche col loro zelo, e frutto rimpro- ni, e gli pagò con foglie i benefizi : vercranno le nostre vanità, e i rispet. Venit quavens fructus in illa , & non Luc. 13. vendo in comunità, umili, casti, ric- Plantatum in Vinea sua, Or come pochi di tutte le virtu. Che dirà il Con- trà farlefi buona la scusa della sterilezjugato veggendo un S. Luigi , un S. za alla vifta degli altri arbori? Sta anzi Vvenceslao, una Santa Monica, una si lontana da averla, che gli altri ar-Santa Francesca Romana, e'l resto bori sertili accusano l'insecondità delinnumerabile, caro a Dio in istato di la Ficaja infruttuosa. Parli il dottissimo Abate Guglielmo , di cul è il matringonio/ 191 uscina un 3. France to la fina de la f doro agricoltore gli Agricoltori. I San- ja, che con gli stessi innassi, e lavo- 12, ti Colimo, e Damiano Medici i pro- ri , che le viti , restasi senza frutto , quando le viti si truovan si cariche , Pittori . Riprenderà S. Giuseppe fale- quale scusa potrà allegare, quando la gname color della sua arre, gli Appo- vegga sterile il suo padrone? Ah Cristoli Peleatori color di tal mestiere. I stiano, ah Peccatore, ficaja infecon-Santi Crifpino, e Crifpiniano Maestri distima! Potrai negar, che avesti gl' calzettaj color del loro offizio. S. O- junaffi, e i lavori stessi de Sagramenmobono Sarto i Sarti, S. Ebis Argen- ti, delle Prediche, degli Efercizi, che tiere gli Argentieri. Ma a che più stan- i Santi? Nol potrai , perocchè sei tu carmi, e stancarvi? Stato non vi su, piantato nella Vigna modesima della non uffizio, che non mostri i suoi Chiesa, e nel medesimo stato, ed uffi-Santi, ed Anime virtuole, per con- zio, in cui operarono effi tante virtui. fondere, e convincere quei del mede. Adunque scusa non avrai che ti valfimo stato, ed usfizio, che non suro- ga, quando ti vegghi senza frutto nel di del findacato . Non l'avrai , Cri-XV. Ditemi ora. Ha questo argo- stiano, non l'avrai, e ti accuseranno

A2 4

prolog.

### SECONDA PARTE.

ttarfi Dio tanti uomini, tante donne, non deprecatas . Ch' e mai questo ? tanti Ecclefiastici , tante fanciulle , e Non fono i Convitati i Servi fedeli ,

Aug fer, tanciulli dilicatifimi : Tot viri , tot e le prudenti Vergini , i Sanri , ed 61. de mulieres , Clerici , pueri , tante , & Amici di Dio? Or come non han pie-Temp. tam delicate puelle, flammas , & i- ta a pregar per gli altri ? Perche le gues , & bestias aquanimiter pertule- nozze , il findacato de' Servi , e l'in-

na Beatitudine partem habere defide- Santi chiedera per lui . Chiedera ? certamente che si . E dove avrà a riporfi tal pietra? Co' Martiri? co' Conteffori? colle Vergini? Ahi, Peccatore , fospira San Basilio . E come potolleranza? come con Davide chi mai chi : Et Joseph comra incontinenter . non perdonò? come con Daniello chi non fu affinente, e contemplativo ? Come avrà a stare co' Santi chi ebbe l Bafil. l. vita contraria alla vita de' Santi? Quir 18. denique cum Sanctis fingulis viris, qui chetta, dicegli Dio, e tocca con cffa illorum vefligia sequutus non fit ? Or il mar rofio, perche dividafi, e paffi che farai, infelice, in quel giorno orribiliffimo? Quis miferebitus tui? Chi Jer. 15. di te avrà mijericordia ? Quis ibit ad rogandum pro pace tua? Chi perore-

ra per tua falvezza? Rifpondi a Geremia : chi ? Cercari almeno alcuno de' Santi , che interceda . Sono alla fine essi i nostri Avvocati, i nostri Prottetori . Ah , che per quel tempo niun d' essi stimasi intercettor opportuno. XVII. Ponete mente, ammonifee il

Grifoftomo. Truovasi quell'uom del-Matt.12 la Parabola delle nozze fenza veste decente tra tanto numero di concorrenti: v'ha chi interceda per lui veggendolo condannato? Et neminem pro ello intercedentem . Quegli ; che asco- ne della lor vita: Eleva virgam tuam; fe il talento, trovavasi con gli altri e perdansi in quelle medesime acque s

tenebre, niun chiede per lui: Pro ip-To Supplicat nemo . Sono le Vergini homaza XVI. T N brieve epilogo : Vidimo ftolte escluse dalle nozze , e niuna ad Pop. già, ripiglia S. Agostino, delle prudenti parla parola perchè vi quello , che patirono per non difgu- fiano ammefie : Et equales pro ipfis runt . Or con qual volro , con qual greffo nel Palazzo dello Sposo è il di coscienza giungerà a chiedere parte del Giudizio; ed in quel di non v'ha della sua Gloria, chi sugge a tutta ragion di esercitar pietà, ma giusticarriera da' loro esempi, ed imitazio- zia. Vero ora è, che sono i Santi ne? Nescio qua fronte, vel qua con- nostri Avvocati, e Protettori, ma in scientia cum omnibus Sandis in ater- quel di , ahi del Peccatore! niun de' ramur, quorum exempla fequi in rebur minimis non atquiefeimur. Vediti ben, Criftiano. Vuoi tu effet pietra di quell ver time evenu. Abramo farà contra i 16. ad eterno cdifizio della Gloria / Dirai contumaci a Dio : Abraham contra Fratzin inobedientes . Ifacco contra chi non Erem. ebbe pazienza: Et Isaac contra inobedientes. Giacob contra gli spensierati di fua falvezza : Et Jacob contra netrà star col Santo Giob chi non ebbe gligemes : Giuseppe contra gl' impudi-E tutti i Santi , cui il Peccator non volle Avvocati, faranno allora fuoi Accufatori per maggior fua dannazione . Mosè , Mosè prendi questa baeil mio Popolo alla terra promeffa : Exed.ta Eleva virgam tuam, & extende manum tuam super mare, or divide illud . Mosé per neceffuà dev'effere ? Per lo prodigio del transito asciutto del Popolo non farà altri abile ? Sia un de' Capitani . No , fia Mosè , dice Dio; che fe fu Mosè quegli, che mi chiedea per Faraone, e questi non volle profittat delle intercessioni di lui, il medefimo, che gli fii interceffore, deve ora effere chi l' affoghi,

più che nel mar roffo, ne' flutti del-

la mia iracondia giustissima. Gli stessi Santi, che cercano ora in prò de'Pec-

catori, faran coloro ; che nel di del

Giudizio gli anneghino colla rettitudi-

fervi fedeli , e veggendolo gittare alle

messo, della Beatitudine.

XVIII. Che farà vedergli paffare a piè asciutto, perchè veri Israeliti sof- disgrazia: Servi mei laudabunt pra frirono le penalità dell'Egitto di quefrirono le penalità dell'Egitto di que- exultatione cordis, & vos clamabitis ito Mondo; quando i Peccatori refti- pre dolore cordis. Chi, riveriti Afcolno fommersi nell'acque bituminose d' tanti, troverassi con lenaa soffrir queuno sdegno eterno? Echesarà, quan- sta vergogna, questo carico, questa do rivolto il Giudice agli scelleratiri- aceusa, questa sentenza? Se lena non peta loro ciò, che fece scrivere da v'avrà, se non v'avrà scusa, così ne liaia: Pro eo quod vocavi, & non giudica S. Agoftino: Quia nulla no: Mai.64. respondistis. Perche gridai , e suste bis ante Tribunal Christi excusatio fordi: perchè vi parlai , e mi negaste poterit esfe; affatichianci ora tutti per orecchio: Locutus sum, & non audi- imitare i Santi, perche prevalga sopra ffir. Perchè operafte mal fu' miei oc- la malizia la bontà, fopra l'ira la pachi : Et faciebatis malum in oculir zienza, sopra l'invidia la benignità, e meir. Ben'ora a forza terrete gli occhi fopra la superbia l'umiltà Cristiana; aperti a vedere, che imici Servi, che Si, cari Signori miei, in tempo ancor mi amarono, mi ubbidirono, mange- fiamo d'acquiftarci fedeli Amici , e ran nel Convito della Gloria y e voi Padrini . Sia ora la confusion per le arrabbierete di fame nell'abifio: Ser. nostre colpe: sia ora il dolore per la vi mei comedent, & vos efurietis. I nostra malvagia vita. Appressatevi m'ei Servi berrano ne' torrenti delle ch'ora chiama, ora grida quel medelizie etetne; e voi perirete di sete desimo, che ha ad essere nossiro se per tutta l'eternità: S'eroi mei bibem, verislimo Giudice. Chiedetessi il pest G' vos ssieties. I mici Servi gioiranno dono di etutto il mal passaro con

che daran passo franco a' diletti fi-, buntur, & vor confundemini . I mici gliuoli di Dio alla terra, al Ciclopro- Servi canteranno lieti le mie lodi; e voi sclamerete mesti, e latrerete quai mastini rabbiosi lamentando la vostra in perpetue allegrezze, e voi oppref rifoluzion fermiffima di correggersi dalla confusione : Servi mei leta. vi.

# PREDICA XXXVIII.

Nel Martedì dopo Paíqua.

### LA VERA. PACE CON CRISTO, NON PIU' PECCARE.

Stetit Jesus in medio Discipulorum suorum, & dixit eis: Pax vobis. Luc. 24.



pulorum suorum. Penetro quasi aria occhi, alle mani: Videte manus le porte per impazienza di rivedervi , meas , & pedes , quia ego iple

Iscepoli fortunati, chi e per pruova di nuova vita, e di annoverando i favori, gloria. Voi all'improvviso spettacolo e le finezze, che appa- inorridite? Credete sorse esservi aprendovi trionfante ila
il rifuscitato Macstro
questa mattina, non
tasima ? Quanto dunque vi riuscirà ne senta per voi allegrezza, e com- fruttuoso un'orrore! Rattempera Cripiacimento? Ecco il Paffore amorofo fto la luce del celefte suo ammanto, e in mezzo alle sue pecorelle non più scoverte quasi pompa di trosci le sue difperfe: Stefft Jesur in medio Disci- piaghe, tutte l'espone non pur agli

fum; quia spiritus carnem, & offanon; loro degli avvanzi della sua tavola; tatto. E' questo senso più folido, è che quasi sacre reliquie del lor Macancor egli più certo.: Palpate: Maneg- stro potessero additarle in prova del vi gridano agli occhi, non convincon le mani? Le ferbai per ricordo perpe- Croce, ch'io rifusciterei al terzo di . tuo del dispendio satto per compera della vostra libertà colla Giustizia del mio Genitore Eterno. Lo dirà pure un di il diletto mio Ambrogio: Ut oftenderet. Le conserverò per sempre. come ferite vincitrici dell' uccifa morte, dell'inferno conquifo: Tempo farà, che lo seriva il mio Beda: Qui regna mortis destruxit, signa mortis oblitterare noluit. Or me ne avvalgo a convincervi increduli. Siete fazi del maneggiarmi? Ben puoi tuscrivere con verità Giovanni a' Posteri di tutte l' età: Quod vidimus oculis nostris, quod Tean.et. perspeximus, to manus nostrae contre-1.6.1. Reverunt de Verbo vite, annunciamus vobis. Per maraviglia, ed eccesso di gaudio non vi arrendete ancora? Che Beda, vi tien preparato per alimento la voftra frugalità ? Poveri pescatori , un pesce, un favomele. Voi mangiate i simboli di me . Pesce ascosto tra l' acque del genere umano fui io : la morte col fuo amo mi prefe ; l'amore, la tribulazione in tempo della mia Paffion mi artofti. Son'ora nella rifurrezzion favo, e dolcezza. Nè voi intanto vi diate a immaginare, Afcoltanti, che il mangiar di Cristo su fingimento, ò apparenza, come ufarono gli Angioli discesi in corpo aereo ; perocehe effendo il Redentor rifufcitato in corpo vero, con azzion vitaliffima, in virtu d'Anima vegetante, vitalmente tragittò il cibo allo stomaco, dove poi tutto ò annientò, òdifperse in aria, ò in altra materia; siccome il Sole in altra guifa, che la terra arida confuma l'acqua: fimilitudine Aug. vivacissima di S. Agostino: Aliter abapud forbet aquam terra ficiens, aliter So-Alapin lls radius cadens : illa indigentia, ista

habet, ficus me videtis habere. Quali perche fuste vanto di verità il dire di dica: Smentite agli occhi? credete al aver mangiato del cibo stesso; e pergiate tutto il mio corpo: fembravirea-le, fembravivero, genuino, quel def-gli oracoli delle fue profezie: Hec fo? Ah, queste piaghe amorose non funt verba, que locutus sum ad vos: cioè, ch'io patirei, ch'io morrei in Così io lo lo prediffi, e primadime, Mose, i Proferi, Davide ne' fuoi Salmi ; così il vedete perfettamente avverato. Riconosceremi dunque per Deo Patri nostra pretium libertatis quel vero Proseta, e Messia, che già a voi mi scopersi ; poichè vedete si minutamente or corrispondere a' vaticinj gli eventi. E qui, o la chiarezza, o il diluvio de' raggi, che piobbe, nella lor mente a ben'intendere le Scritture, redendogli certi infieme de' fuoi misteri, e Maestri, e Predicatori a' Popoli della fua Fede . Ma tra doni si ricchi, tra finezze si elette, sapete per mio seno, qual merita la precedenza? Il dono della Pace : Pax vobis; merce, che con esta gli afficurò, che in avvenire non più averebbero i difeufti paffati d'incredulità, di contrafti di pretendenze, di fughe, di rinnegazioni, ingratitudinis ma che corrispondendo all'alto, e divinissimo uffizio del loro Appoftolato, offerverebbero puntualmente i fuoi configli, non che i precetti, morrebbero uccifi a divulgare il fuo nome, non che viverebbero bene per ubbidire a' fuoi comandi. Questo medefimo dono vengo io per quest'ultima volta, che vi riveggo da questo Pulpito, ad annunziarvi, riveriti Sianori. E perchè avidamente il defideriate, sono a mostrarvi il gran ben , ch'è questa Pace; cioè, il non più peccar contra Cristo; e per opposto quanto gran male fia dopo la riconciliazione. con Dio , intimargli di nuovo guerra, ripigliar l'arme, tornare ad offendetlo : Pax vobis . Co-

mincio. II. A dirvela in fu le prime con ischiettezza, lungo spazio fono stato tra me ripenfando, fe fallo ò d'ozio, potentia. Neppur qui ristettero le fi- ò d'irreverenza avrei commesso cal nezze di Gesu con gli Appostoli. Diè prefiggere a quest'ultimo Discorso l'

accent-

accennato argomento. Mi si propone-, chio co' suoi atti , risponde l'Appovano svariate ragioni , che quasi mi stolo : Expolianter veterem hominem obbligavano a retrocedere dal partito cum actibus fuis. La tunica della con- Colof. 3. già preso: lo ( iva divisando co' miei cupiscenza carnale , risponde S. Tadpenfieri ) jo avrò dunque a parlare con Cristiani, con Figliudii di Dio, favoriti dalla fua immensa Bontà, de' mali, e danni del ricader nelle colpe? lo; che ho veduto la frequenza si fervida ad udir per una Quarefima intera la Divina Parola, la docilità, con cui l'han ricevuta, le lagrime, e di doglia nel confessare i loro peccati, e di amore nel cibarfi delle Carne Sagrofante di Cristo : alla testimotamente non si farebbe alla farfalla col supporfi di lei, dopo bruciatesi l' stupidezze ad ognora; e in bestienon potrà darfelo a credere? Noi fappiapiù preziole, sicuro, che i ladroni medefimi stanno quivi attendendolo al non si rimarrebbe in quel carcere , rebbea' criminali d'Algieri, onde procquomodo induar illa ? Lavi peder stela. Chi si dinuda della colpa, con meor, quomodo inquinabo illor? Qual agevolezza la ripiglia: chi, come la tunica gittò la Sposa ? L'uomo vec- Sposa; affatto se ne spoglia, stima

deo: Odientes eam, que carnalis eft, Jud. c. maculatam tunicam . E' il vestito de' unico ne peccatori preteriti, risponde l'insigne 23-Mendoza: Culpam fuam vocat tuni- Mend in eam. Dice dunque l'Anima peniten1. Reg.
1. R mento stomachevole della colpa, co-die. 1. me tornerò ad avvalermene? L'ho non folo per arduo, per impossibile. Stupifce, e ci fa stupir S. Anibrogio per Ambr. rifoluzion si magnanima: Vide, Aninianza di si divote esemplarità ho io ma Deo devota quid dicat: Quomo-a persuadermi, che sia possibile il tor- do induam illam? Adunque, ripiglia a persuadermi, che sia possibile il tor- do induam illam? Adunque, ripiglia narsi alle ossese medesime? Torto cer- il Santo, Sic se actus corporir, o terrenos exuit mores ; ut nesciat quo-modo; etiam si velit, rursus possit inale, che ricorrerà alla fiamma; alle duere? Son libera, quanto eralo io pecorelle col fupporfi di loro, che fi prima del mio peccato, feguita a dir torneranno alla capanna, la qual mi-nacciò incendio, che il cane ringoje-fiderazione però m' incatena a non rà il fuo vomito : Si veggono quelte più correre alla colpa . Confidero pericoli, in cui mi vidi : confidero i da maraviglia. D'un ragionevole chi debiti contratti con Dio per avermi tirata fuor di stato si misero ; ed omo, che un paffaggiere non s'indur- diando quel peccato, che mi c'indufrebbe a qualunque patto a ripaffar quel- le, non posso ricommetterlo: Quomola via, in cui fu rubato, con gemme do? Or come tornerò alla fchiavitudine del Demonio? 'Quomodo? Come po-trò ripigliarne il cammin dell'Inferno? paffo: Che un condannato alla forca Quomodo? Come ardirò disprezzare un Dio si pietofo, e fofferente ? Coonde felicemente gli avvenne potet me rompergli la Pace giurata , rifartuggirli: Che il cattivo non ripaffe- gli guerra per me si mottale? Con qual faccia? con qual cuore? Onocuroffi lo fcampo: Che un moribon- modo? Quomodo? Qua verecundia? do riacquistata da' medicamenti la vi- Quo pudore? Qua postremò memoria? ta non ripiglierebbe veleni : Che chi Conchiude il comento degli affetti mivedefi naufragando tra le tempeste, rabili della Sposa gratissima S. Ambro-non gitterebbe al meglio la tavola di gio. Nota di più ingegnosamente il fua falvezza. Or come poi potrà cre-lodato Mendoza, che protesso ella dersi agevole, che il Percator ravve-duto torni alla via della colpa , al la tunica della colpa: Exposiarime; c carcere del peccato, al criminal del che co' medefimi termini parla l'Ap-Demonio, all'infermità del vizio, alpostolo: Exposiantes veterem hominem.
le tempeste, a pericoli di sempiterno Questo divario corre tra spogliarsi e naufragio? Certo è che sclamava la i dinudarsi: che chi spogliasi d'una vo-Spola, figura d'ogni Anima rimessasi ste, non più la cerca: chi se ne ren-cant, s. in grazia: Exposiaroi me tunica mea, de ignudo, la mattina seguente rive-

impossibile rinnovarla: Quomodo induar giustamente la Pace: Et sum novissiila? Ecco le parole, e l'avviso del ma hominis illiuspejora prioribus. Fin grande interpetre: Talis unim Spon- qui Crifto: e quindi i miei avvili, e ja suo se peccato non modo excetor ; timori. Parso il Redentor Divino non ped etiam expoliabat: quia vo animo d'un' Anima sintamente ripentita; mu remunitabat peccatir, ut nullo ea tem- d'un' Anima, che si consesso validapore in mentem revocaret.

omai il peccato, era presso a stimare soggiugne, che il Demonio osa farvi inutile, e ingiurioso l'argomento di ritorno, osa chiamarla casa sua proraccomandarvi, la perseveranza nella pria: Revertar in domum meam: che Pace, che già faceste con Cristo. Vi vi abitano sette altri più immondi Pasupponea nudi in tutto degli antichi droni con fini più infelici de' suoi delitti . Pure volgendo l'occhio alle malavventurati principj: Pejora priopaffate sperienze, cal alla incostanza ribus. L'assertiva è del Dio della Vedella natura umana, e che affai fre rità. Adunque, fia così, che abbiate quentemente avviene, che tornino al- voi Cristiani ben confessate in questi la guerra i feriti, e a' rifichi del ma- ultimi giorni le vostre colpe, e conre color che vi si trovarono quasi af leguitone perdono, e Grazia: Non fogati; onde ne facea le maraviglie lo perciò reffa impossibile, che ardifea Sen.L. Stoico : Adeo adversus experimenta ricombattervi il Demonio : che torni debenef pertinaces sumus , ut bella victi , & a farvi cruda guerra , perchè la rinmaria naufragi repetamus; come po-trò fenza finderefi lafeiar d'inculcarvi V. Una immagine viva die Dio di il timor delle ricadute? Dovrebbero questo avvenimento a Ezzechiello efferci impossibili s datemi mente a vo-

più orride, e più dannose.

IV. E che penfate , che rifpinto a viva forza dall'Anima penitente il Demonio, se ne rimarrà placido, e trascurato senza un pensier molesto, che il rincori a farvi ritorno ? il Divin Maestro gli lesse il mal talento nell' animo, e per renderei accorti, cel fe Luc. 11. palefe: Revertar in domum meam, unde exirui. Giunge perciò a combatterci con nuovi, e più galiardi sforzi di tentazioni. Vedel'Anima Casa già e Tempo di Dio, monda delle fozzure degli antichi peccati, e ricca e bella di Grazia, e di virtu: Etcim venerit, invenit eam scopis mundatam , & ornatam . Allora è, che rinforzato dalla compagnia d'altri fette più furiolo Labano, che quando ac-Spiriti più iniqui di sc, sforzano l'ufcio, penetrano impetuosi, regnano casa: Mai non più erudel Faraone, altien: Es ingress habitant ibi ; onde che quando vede libero della sua schiain fin fiegue, che fieno più deplora- vitudine Ifraello; e mai non più fubili gli eliti, che i principi dell' Ani- riofo, ecrudele il Demonio, che quanma peccatrice; quanto più infaufta do truovasi senza il dominio tirannidella caduta è la ricaduta, e più ab- co del Peccatore, Previdelo l'Ecclebominevole la guerra dopo totta in- fiaste, cioè, lo Spirito Santo, e ne

mente, che nettò d'ogni immondezza III. Per fomiglianti motivi stimando la sua coscienza, tersa, limpida, orin Cristiani si servorosi impossibile nata per Grazia santificante, Eppur

Profeta, dicegli, prenditi in mano un Exech. der per quanti capi restano tuttavia mattone, e sbozzavi in artificiose linee 4. facilifime, avvegnacche tutto infieme Gerufalemme affediata: Sum: tibi la. terem &c. ordinabis adversus eam obsidionem. A Gerosolima assedio? S': è Gerofolima lo stesto, che visione di Pace, come dovrà aver nimici, che la disturbino? Appunto per questa ragion medefima, risponde S. Gregorios e fappia il Cristiano, che al pasfo , con cui entra ad effere vision di Pace per la Grazia, fi troverà circon-dato di tentazioni d'inferno: In qua hom itenim jam Pacis vifio describitur , el in Exec. necesse est, ut tentationum bella nuntientur. Egli è infallibile, che questo fuperbo Spirito veggendosi sbanditodal fuo foggiorno antico , ne arrabbj , c Gen st. fmanj, e metta ogni fuo sforzo a tornarvi in possesso. Mai non si mostra 14. corgesi d'esser partito Giacob di sua

pre-

c.1.

tenzone il Cristiano penitente : Et sa ripetera colpi più gravi a tentare Eccle.2. prapara Animam tuam ad tentatio- d'infrangerlo: Ne forte contingat recidi-

VI. Adunque è infedele chi dubita di non dover patire tentazioni di ricadute, e che non uscirà il Demonio come Labano per Giacobbe , come Faraone per Ifraello, Egli ci ha a proporte la via della vittu ardua, il termine della Gloria inaccessibile, esolo di diletto il cammino del vizio. Ma

Apoc. 6. fua Apocalisse Giovanni venire in caval nero, e con un pefo di bilance alla mano: Ecce equus niger , & qui sedebat super illum babebat stateram in manu fua. Strano spettacolo ! 11 Demonio con peso, simbolo della Giu-Il Demonio con bilance? Si, rifpon-Bafil. de S. Bafilio: Pesa per tentare le com- quello d'un Soldato di Serse Re di

ham.29. pleffioni degli uomini: Vicinas comple-Greg. 1. 14. mor.

facilius inclinari mentem. Il Demonio fito, immortale, fenza chiave ad ufcir- Valer. Leo fer. con bilance? Sì, foggiugne S. Lione, ti dell'Anima. Fù egli tale? Raccon-Max. L. 7. de Naconfuetudines; ventilat curas, ferutatur una Giumenta belliffima, presela per

no . Sei Gerufalemme , ma in creta timida Lepre . Veto prognostico, fogfragile: Sume tibi laterem . Hai tefori giugne lo Storico; perocche, dopo 2.Cor.4. ma in vafo di fango : Habemus the- aver popolato il mare, e la terra di faurum istum in vasie sictilibus . Fu Navi , e Soldati, onde poteansi pro-

facile alla Penitenza imprimere nel mettere una vittoria infigne, viderfi -tuo cuore la Grazia; ma è anche fa- obbligati a fuggir con vergogna come cile stringerlo con assedio di tentazio- una Lepro codarda. Concepisce l'Anini il Demonio per predarla: Ordina- ma propofiti di non più mai peccare: bis obsidionem. Bernardo, ch'e un credeli risoluzioni valorose, trovali gran perito, un gran tavio ti confi- flabilimenti timidi. Aime fon proglia paure : Timeas quidem pro acce- gnostici di ricadute. pta gratia; amplius pro amissa: longe VIII. Ed oh per quanti capi possoplus pro recuperata. Dio ti arrichisce no i propositi essere siacchi . Altri

prevenne coll'avviso di prepararsi alla i invaso più fragile; e'l Demonio, che il

VII. Benche a dir vero, io più che non del Demonio, temo di te . A fondare vera pentenza, una Pace costante, ci volle proposito fermo. memoria di averlo fatto, rifoluzion generofa di contraftar colle occasioni , e co' mali abiti'. Esaminiamo il propofito . Stabilifti nel confessarti di in qual maniera ? Videlo colà nella non più far guerra a Dio; cioè di non più offenderlo? L'ho per certo. Ma un tal proposito qual su egli ? Fu pari a quello, ch'ebbe un tal Metrone, riferito da Marco Marullo , che Marcel. rifolvendofi a fare una vita afpriffima, L. 4. 6. legossi con una catena per tutto il 10. ftizia? E quando l'offervò egli ò con corpo, e chiufala nelle punte, gittò Dio, ò coll'uomo, ò con se steffo ? la chiave in un fiume rendendofi impossibile lo scioglimento? Fit pari a Perfia, detto per sopranome l'Immorxionibus deceptiones parat. Il Demo- tale, il qual posto dal suo Sovrano nio con bilance? Si, ripiglia S. Gre- alla cuftodia delle ricchezze dell'amagorio, perchè pesa le inclinazioni del to suo Platano, notte e di vi veggia-Criftiano per tentarlo per esse : Illa va all'intorno; Leggetelo presso Eroapponit ante faciem, ad que cognoscit doto. Tal dovea essere il tuo propoperchè pefa per tentare gli abiti , i ta Valerio Massimo , che veggendo penfieri , gli affetti : Omnium discutit gravida l'Esercito del medesimo Serse affectus. Sicche alla guifa di chi vuol prognostico del fine , ed esito della accendere il fuoco battendo la felee guerra contra la Grecia , di cui fi cerca la parte più dilicata a ferire ; tentava l'acquisto . Speravano percio così esplora il Demonio la fiacchezza tutti, che mandasse alla luce un geper ferire colla tentazione il Criftia- nerofo polledro; ma non diè che una

di grazia? temi : la perdefti ? temi perche furono fatti con fuperbia fi-anche piu. Temi però fopratutto, fe la dando l'Anima di se steffa. Vuol S. racquiftafti 3 perche il teforo è ora Bafilio, che la caduta, anzi il preci-

Num.

pizio delle rinnegazioni di Pietro avel-1 ornamenti ? Furon preftati a corrifse origine dall'arroganza di mantener-fi fedele a vista di tutti i Colleghi tutto si rese a' Padroni. Oh ed in rinnegatori: Quoniam arrogantius di- quante Anime passa cosi! Circumorxerat, & fi omnes &c. Humane tra- nate, us similitudo Templi. Che inditus est pufillanimitati, & prolapsus fiorate a tempo di Quarcsima , e di bom de in negationem . Propositi umili dura- Giubbilei! Cost diste Cristo, averle no , propoliti con fiducia a Dio , e trovate il Demonio : Scopir munda. alla fua Grazia. Altri infievolifono , tam , & ornatam . Or come v'entra-perché fi fecero per coltune , e per no i Demonj , ed i visì è Et ingressi cerimonia senza la serietà, e risoluzion habitant tibi. Questo vuol dire aver che ricerca punto si grave. Viavven-ne mai di vedete in campo, ò piazza apparenza. Che maraviglia, che rine mai di vedere in campo, ò piazza ordinarfi un'Efercito di Cavalleria? Qui fi divifa una fquadriglia, ivi un' Palat, pic: Filia eorum compossa e sieremer cia? Torna a pigliarte, che il lastrate nate , su fimilitudo Tempir. Come un Tempio ? Si. Sovrata nan a festivià in Ecco chiedersi a impressita a questi , conversazion col Serpente, distin. An Ecco chiedersi a impressita a questi , conversazion col Serpente, distin. An in conversazion col Serpente, distin.

cadafi , e fi torni alle steffe colpe di prima ?

altra. Già s'incontrano, ed urtano. IX. Più Infievoliscono ancora i pro-Quegli oppongono in disca letarghe: positi quando si fan per timore ò di perquesti avventano lance . Al fin della dereil convenevole, l'interesse, l'onogiornata gli avrete veduti fani, uniti, re, ò per timor delle scomuniche doamici, a cenare in lauta menía. Così po Palqua, ò della morte nell'infertermino quella guerra? Che guerra, mità, e pericolo di vita. Ed in quevoi rispondete, tu giuoco di canne . Iti la recidiva è affai facile . Volete Avrete altra volta udito di notte tiri esempi ? Ottimamente lo spiega chi di artiglierie, e romor di archibufi, infeguito da un Toro, gli lascia il fremito di tamburi : si vide suoco , mantello. Perchè lo lascia? Pertimor alzarsi il sumo, ed intronar dappertut- del Toro, che il seguita. E vodesi to gridi , strepiti , clamori . V'è tu- chiaro nel tornarsi a prendere il manmulto? domandaste: si dà battaglia ? tello, passata oltre, la bestia . Sopray-Fil un mero avviso di festa. O pro- vien l'infermità : , teme il Peccatore : politi del Criftiano! Son guerra, ò lascia il mantel delle colpe: passa queltrastullo di cannucce? Son battaglia , la , torna ad esse. Perchè ciò? Perchè o celebrità di sessini? Veggonsi , è lasciolle per timor della morte , non vero, lagrime, e colpi al petto, gi-nocchia a terra per mettere fine alle notte con arme proibite. Ode rumocolpe. Odonfi, è vero, fospiri, fin-re. Quetta è la ronda. Enerafi in ca-ghiozzi, clamori a chiedere misericor- fai di un amico, lascia l'arme, perchè dia, a confessare gli eccessi . E poi ? non fiavi colto : passa la soldatesca : c poi ? Rispondete ricaduti. Temete torna a pigliar le sue arme, c'l suo tutti le recidive, se i propositi suro-cammino. Così il Peccator, che va no cerimonie , giuochi , festini . Io per via , dirci meglio , che va sviato immagino, che di tali Anime favel. per le fue colpe ode rumore. Ch'è saffe Davide, quando parlò de' fi- quello? E' la Quarfema, il Giubbi gliuoli del Secolo, che fono i Peces. leo: è il tempo d'obbligo a confessartori . Diffe, che le loro figliuole era- fi . Presto fu ; lascio l'arme de' miei no abbigliate alla maniera di un Tem- peccati a piè del Confesiore. E posa quegli paramenti, fete, pitture, ar- meschinella, romperai il precetto. Digenti, e gemme. O che vaghezza! o manda il Demonio, perchè aveale Dio che pompe I fornate, celebrata la foriesta la la la constanta processa de la finale constanta la foriesta la foriesta la constanta la constanta con la constanta constanta con la constanta con la constanta con la constanta con l

Digli,

Digli, che per efercizio di amore, ed piango moreo, ripiglia il Crifologo offequio libero. Digli, che, per mag. Ma come farà vero l'infaulto agurio, gior merito. Ciò non rifiponde, ma fe l'ode con diletto? Liberater emp Mare 6. Chryfol,

gli cacciano, come si pertinaci gli fe-guitano? Soggiunfe il Santo Re la inanazi. rifpotta: Quai incubili timor eorum XI. Volcte ne' vostri propositi per-

gior merito. Ciò non ritiponde, ma se l'ode con diletto? Librater eum maria e che per non morifia. Ori odico, e l'audistati: se là favori per intercellion meglio di me, dice la spreimeza, che in il sui propositio in mangiarne: Che importa, risiponde il Santo, se il l'audito so multa faciabat. In il su propositio più mangiarne: Che importa, risiponde il Santo, se il Tulti de fructiu illiur, de comedit i non levargii la vita è solo importa di Propositio in controli del mora naturale, popolo Pelare illium occidere, rimine infegno il Crislologo, facilmente spa- Populum. Egli troncherà il capo al Cinysia. riscono nelle occazioni, benche dittie. Precuriore: che se il minor del con- servizioni processa di controli precessa di controli processa di controli processa di controli del con- servizioni processa di controli d Pf. 104. facultatem differre potest, auferre non venevole gli farà scombuffolare le legpoteff volumatem.

X. Lo deffo avvinen ne' propofiti, si deffa similizia: Failib deviais d' X. Lo deffo avvinen ne' propofiti , spilitias, qui in causse non Dorm, sed defi al di unor dell'interesse con la company pertindica. Ah Cristiani II des del convenerole , dell'onore . la latiar la colpa, l'amicinia, il maltaria De primis sono elemipo, il Egizzi . so, perche si perde, l'interesse, s'im-Che allegi stetteno, dice Davide, pedisce il convenevole, e la preten-quando videro uscir della lor terra il zione, o per pericolo dell'onore, mo-Popolo d'Ifraello! Letate est Ægyptus stra in si tragili fondamenti i propoin profectione eorum. Ma fo così lieti siti, che perciò spezzansi di leggieri,

Super eor. Stando in Egitto gl'Ifraeliti manenza per istar lontani dalle ricidiretmevano i Paetani la lor molitudi; ne ;main ufcendo, temevano, e rifen-tivanfi, che lor fi feemerebbe l'inte-tivanfi, che lor fi feemerebbe l'inte-tivanfi ne avevano ne l'avori di que fefe, che avevano ne l'avori di que gli e perciò gli infeguono ad obbli finadere dallo fitello Crifologo: Solur gargli al ritorno. Ecco i propofiti, efi Dei timor, qui mente corrigit Corp. parti dell'intereffe. Vedecchi in Pila. Jugat crimina, i muocentia ferost. itida. 18. to, figliacii dell'onore. Egli è certil. Fu fingolare l'avvilo fatto dal Venefimo, ch'ebbe proposito di non con-dannare a morte l'Unigenito di Dio. Adultera. La presentarono a Cristo i Querebat Pilatur dimittere eum. Pur Farisci , e dopo averla il Divin Recome il condanna? Perché teme; dentore difeta, ed ufato in prò di Magit timuit. Udi, che Crifto era lei, come dice. S. Agostino, l' uffizio Re: Regnum meum non est bine: udi, di Avvocato contra gli Accustatori, Ang.es. ch'era Figliuol di Dio: Quia Filium l'affolve, ed ammonifee, che guardi- 54-Chera inguior di 1900. Dei fe festi e fe coponevasi a signan si di offendere Dio: Vade, e jam Monarca, temea perdere l'onor del amplius noll peccare. Fassi altress in joan. 8. fuo posto: Magis timuit. Ma in cf- nanzi a Cristo un'altra Donna peccafergli detto, che fi dichiarava, libe- trice, la Maddalena, e dopo efferle randolo, nimico a Celare, timido di stato ancor Prottettore contra le caperder la carica, diè fentenza contra lunnie del Farifeo, così infegna il di Crifto. Ed eccolo schiavo del suo Crisologo, le dà perdono. e mandaonore , cui per difendere , già difor- la in pace : Vade in pace . Nulla a Chryfol. dina i dettami della Giuftizia. Venga coftei non foggiugne circa la rinci- fer. 74. Erode schiavo del suo convenevole . denza? Nulla , risponde il pio Scrit- Lu q 7. Riprendevalo il Gran Battifta della tore: Non addidit ficut mulieri adul. V. Puite feandalofa amicizia colla moglic distuo tera: Vade, & jam noli peccare. Ma L. i. in fratello 3 c avvegnacchè ponesse in donde tal divario? fragili entrambe: Cant.ex carcere il Precurfore, non ardivasi a lascive entrambe, anzi Maddalena, son torgli la vita. Io non per tanto il per altre colpe ancora, scandalo di

Gerusalemme. Or perchè a quella si tentationi, ayrete l'animo mostrato in aggiugne l'avviso: Et jam amplius no- questa Quaresima, fin da quest'ora mi presero per presentarla in giudizio, per non tornare alle cadute; merce, tai bruti in una fogna: fuona il tiro che chi risolvesi di non peccare per- di uno schioppo: tutti lievano il cachè teme, dà gran timore di ripecca- po; restan sospesi per alcun tempo; re. Maddalena sì, che non abbisogna ma in passare il sumo della polvere, di avvisi per non cadere, perche è e l'ecco, che sece il tiro, a quel punaffai lungi dal ricadere chi fi allonta- to medefimo tornanfi a rivoltolar nelna dalle colpe per Dio, e pel fuo la fogna. Ch'è questo? Si dimenticaamore: Nade in pace. Finisca di apparon del tiro. Sta quel Peccatore im-lesare il suo acuto pensiero il dotto merso nella fogna della sua lascivia, Padre: Nonaddidit, ficut mulieri adul- dell'odio; quando ode ò il tiro d'una tere: Vade, & jam amplius noli pec- morte improvvifa, che opera Dio, ò care, quoniam bec non indigebat ad- i clamori d'un Predicatore Appostolimondiione, qua non coasta, sed spon- co; e spaventato alza il capo. Non tanea ex ferventissimo Del amore, pil, non pil peccare, che posso dano, anim. Ode il fragot delle campane. Apprenda quinci il Cristiano a far che suonano a morto: Chi mori? Il propositi d'ammendar la sua vita per tale. Ah se susse avvenuto a me il traodio alle colpe, e per amor verso Dio, passare, che conto avrei a rendere a per tenerii assa intano dalle ricadu. Dio? Via, tratterò di allontanarmi te; che, se gli sa per altri siacchi dalle colpe, e di ben vivere. Appena

rimonia, ò timor baftardo, ma per propofiti? Si dimenticarono come dal afletto legittimo a Dio. Reftano an-

schiavitudine, e per obbligarlo ad ar-

meggiar contro Dio.

li peccare; cd a questa il solo Vade congratulo della vittoria contra il Dein pace? Divinamente l'Autor lodato. monio. Egli però dura nella speranza Non riflettefte alla differente maniera del fottomettervi; primieramente, per-di convertirsi l'una, e l'altra? L'adulchè fubito fidimenticano i buoni protera fe fi determina ad allontanarfi dal positi. Paragona S. Pietro i Recidivi peccato, è dopoiche a viva forza la non folo al can che ringoja il vomito, come colà il Savio, ma'al bruto immonove flette piena del timor della fen- do, che fi rivoltola al loto: Contigit .. Pertenza; ma Maddalena, quando fi de- eis illud veri Proverbii: canis rever- 2. termina a non peccar più, è spintada sur ad sunm vomitum, & sur lota in un libero, e fevroros amore di Dio, voltatatro lati. Forse perchè quella Lue, p. e da un'abborrimento intendi a pec-cato: Quontam dilexir multium. Via s'infanga più Thievalo S. Gregorio : Greg. t. fu dunque. L'Adultera, che fi con- Cum lavatur, fordidior redditur. Io p. Pall; verte per timore, ha bifogno di avviso foggiungo. Vedete una greggia di co- adv.31. rispetti, apre porta alla speranza del però fini la Quaresima, tacque il Mi-Demonio per tornarlo all' infame fua nistro di Dio, e lasciò il Pulpito; appena passò il terror del desonto, il fumo delle faci del fuo fotterramento, XII. Ma concediam pure, che fie- quando fi torna alla fogna stomacheno stati i propositi sermi, nè per ce- vole de' suoi vizj. Uomo, e que'

cora l'altre origini delle ricadute . XIII. Più . Diam , che i propofiti Vedeva in una particolar congiuntu non fi dimentichino ; ma fe manca il ra il prode Annibale, al riferir di Li- riguardo, e la temperanza nel convase, che i noi gentria i mot haven i tecente, chi non di pret de cent la magannini a maraglia prima d'inn-icaduaz Che pro, che qui la accupiendere una cetta battaglia ; e rivol: da un gran fuoco, fe manca il pento ad elli, gridò: 3i taler ammor in fier di gittagli pillegar 3 if fegenra pralio haburitir, qualer hie, de num fenza dubbio quantunque grande. Nel offentitir, victoria. Ancori o vi dico, leuor, dovor ettava, dicei Demonio, y Fedeli. Se al venir della pugna delle che tornerà. Revertar. Lo confegui-

Liv. atud Labat. verb.

fcc?

Matth. fi dimentichino, fe manca la cura di

porte del cuore. Curioso vedere si è. 12 Hex. Pier Damiani , lo stratagemma , che 1 c.c.8. usa il Granchio per far preda dell' Bafil, offrica, Efce l'offrica della fua conhom. 7. ca, e mettesi a prender il Sole . Il in Hex. Granchio, che le sta alla caccia, apopnse. 12. perocchè teme, che ferrando la conca

prestati, ma non ardisee avventarlesi; nol faccia in pezzi. Prende perció un fassolino, e glielo gitta ; se l'ostrica nol ributta in quel medefimo punto. altra pietruzza le vibra più grandicella . Se non la manda tuora ; già le si caccia dentro, e non più potendo ferrar la conca per le pietre, che la impedifeono, falva, e ficura fe la divora. Chi tolfe la vita all'oftrica? Direte, che il Granchio . Veriffimo; ma cagion della strage fil pure il non aver ella cura , e custodia delle sue porte. O Anima! Verrà il Demonio. ne fubito ti dirà, che torni a peccare : ti gitterà un fassolino d'un penflero indifferente ; che vadi a quel tela perche i peccati, che ripetono non è peccato. Gitta altro fassolino gno, che le tesse, domane vi si riio la corrò, ed impegnandoti più e datam, és ornatam: è vivo il ragno più volte, giunge a feagliarti il taffo dell'occafione? tra brieve fi totnerandella tentazione della colpa grave , no a teffere nuove tele di peccati : fidando della tua scioperaggine . Tu Revertarin domum meam . Tolas araconsenti i eccoti di nuovo schiava , me texnerum.

lanza. solamente svolgerlo, torna l'arena Bernardo, forza e passare a recidergli il

fee? Io non nedubito, risponde Pao-l'al primo luogo i ragion n'è un pielo Granatenfe: come non farà per en- ciolissimo buco, che non si chiuse . trare, se vegghia all'uscio l'ozio per Mi dareste ragion d'un effetto assai aprirgliclo? Otium enim aperit portas trito? Posto al fuoco un vasellino d' hosti intrare cupienti, Poco monta, acqua, scaldasi, bolle, scotta. Allon-Uditori , che i propofiti buoni non tanatelo : non torna a taffreddarfi ? Si. Ne sapete il perchè? Molte opiconfervarli, e manca la custodia alle nioni vi sono . Altri l'attribuiscono all'asia fredda, che lo circonda: altri avvifano i Santi Ambrofio, Bafilio, e a qualità occulta . Averroe die nel dorre punto, e al mio proposito. E' vero . Asim. che l'acqua bolle per la vicinanza del com. 1. fuoco; ma pur le restano alcune reliquie del suo freddo antico, e cessando il contrasto del fuoco, si rifanno di forze, e distruggono affatto il calore. Una scintilla dunque delle prifline colpe , un bucchetto , una reliquia dara regresso al Demonio; Sono certi Peccatori fimili al mare in tempesta, dice Isaia : Impii autem quafi Ifa. 57. mare fervens. Per la inquierudine della colcienza, per lo rumor, che fanno agitati da poco vento; e fopra tutto. perchè come il mare, raccolgono con un'onda quello, che con un'altra gittarono alla spiaggia. Troppo vicino il gittarono, percio lo raccolgono. Vivacissima è pur l'altra somiglianza con cui lo steffo Profeta gli adombra . Diffe , che teffono ragnoteli : Telas aranea texuerum . Tele, non Ifai. 19. paffeggio. Che importa questo ? Egli fono molti; e se non si uccide il radi colpa veniale. Non lo rilanci ? veggono . Che prò di aver nettata l' Adunque revertar, dice il Demonio; Anima colla Confessione? Scopis mun-

di nuovo aver rotta la pace ; ed ec- 1 XV. Finiam di scorgere le radici co la ricaduta dal difetto di vigi- della ricaduta. Nafee ancora dalla forza del mal costume, e de malabiti , : XIV. V'è tuttavia altra origine delle se l'Anima non affaticasi a vincerli rincidenze; ed è il non ifvellere dall' Non batta per la perfetta falutetrar la ultime radiche le occasioni delle offe- freccia, che cintifie il nimico; forza se di Dio . Ancorche la candela fi e, dice il Grisostomo, curar la teriammorzi , già vedete , Uditori , la ta , che fece la freccia : Nec enim ad Chrylef. facilisà, con cui torna ad accenderfi [anitatem nobie [atis est fagistam tan-homeo. fe resta fumo . Con quanta fretta tum extraxisse; verum o medicamenta pul. cade l'arena in un' Orologio di ve- vulneri funt imponenda. Non basta attro dall'una ampola all'altra ; ma in terrare il Gigante della colpa , dice S.

. Tromba Quarel.

26.

Bir. fer. capó per la víttoria intera, e perche grazia, il tuo perdono. V'è malizia, de Dav. non-riforga ? Accede proprier, ne for che giunga a quella malizia ? Neput-Go et e d'aingat a l'alguar rami vecchi, e re la disperazion di Caino autribi a. non ilveller radici, fa germogliatne questo eccesso. Colui non disfe, che nont itenter tatte, sa geningman quae de nopoi a Avvilo di S. Bafilio : non volera il perdono i diffe , che il Viluti à quadam radice alla ejuldem fuo peccato nol meritava : Major est generis pullulare necosse est. Dove to insignitat mea , quam un vaniam mea con est con la control de la control 28c. Staples no crofte, e non paglia , non giun- rear . Ful fentire, ch'era la fua ribalprompt, ge a pulire la scopa : Lutum , & daggine maggior della Divina Miseri-mor Di, cespiter scopa non movet, disse il dot-cordia. Diceni ora voi, Uditori. Chi 3 Quad to Stapletonio: ci vuol pala di ferro, spiczza più un fino diamante: chi il che l'alzi. La frequenza delle colpe tien per piccolo, ò chi, conoscendo ha fatto croste di mali abiti nella la sua preziosità, il gitta come susse coscienza; se con serro di valore non verto? Caino dice, ch'è piccola la iscastrafi il loto resta tichiamo al Misericordia di Dio; ma chi conos-

perciò da gran Macfro di Spirico S. Bern, Bernardo . Una penitenza perpetua for. 18. ferra le porte dell'Anima al Domo-comparabile della Divina Bonta, e in Cant. nio: Abscindatur ferro acuta compun- Misericordia . Ctionis uleus inveterata consuetudinis.

nasce la rincidenza, e la guerra rac- dice S. Antonio, non sar conto delcesa del Peccatore con. Dio, passo a la Grazia di Dio, che ticevette nel mostrarvi i suoi mali, perché si te-consessati Contumeliam Sacramenti mano. Protestò il Maestro del Mon-Consessati, de Matrimonii per cam do Gesti , che quando il Demonio contracti inter Deum, & inter fe. La fi torna in un' Anima , trac con fe Confessione è contratto di nozze tra co fette altti spiriti di sè peggiori : Dio e l'Anima: sceglicsi l'Anima Dio Allumit feptem alior fpiritus focum , nequiores fe . Par , che lo prevedeste ripiglia Macario, una Donna povera, anche il Savio: Necrediderir ei, quo- contadina , viliffuma , cui follevaffe Prov. niam septem nequitie sunt in corde il Re fino all'altezza di Reina , di illiur. E dall'uno, e dall'altro appre- Spola : se poi questa gittaste via la fe ad ammonir S. Antonio il Pado-Ant.Pa. vano : Recidiva septem transgraffio-

Dom. 1. parola data di non più offender Dio: Quadr. Fracturam fæderis . Ancor tra noi e molto più, fe a perfonaggio riguar- peccato alla subblimità disposa sua per devole. Cerchici dunque chi che fia

un Dio. ricaduta è sprezzar la Bontà , e Mi- niam suavis est Dominus; e riconfersericordia, che Dio usò teco in trat- ma colla Spola de' Cantici, che tirati dalla schiavitudine del Demonio, e ta una volta dal suo Divino Sposo, ripeccare è come un gittat a Dio sul Trahe me, post te curremus &c. Ot volto, e dir coll'opera: Eccoti quà , come poi non farà malizia fomma , Signore, la tua mifericordia, la tua sperimentata tal soavità, non sola-

Demonio, perchè ritorni. Configlia cendo ch'è grande, non la vuole, e

XVIII. La terza malvagità , che XVI. Note già le radici , donde commette chi ricade nelle colpe , è , per impiego del fuo amore . Fingete, corona , fuggiffe di Palazzo , lacerasfe le vestimenta Reali , per ritorferm. 4. ner committit. E' la prima romper la narfi alla mendicità fua antica , chi non vede l'orribile di tal iniquità ? Peggior commettela l'Anima, chedoha forza grande l'aver dato parola , po averla innalzata Dio dalla viltà del la Grazia , volge le spalle al suo Diil ripeccare : corraci l'intereffe d'un vino Spolo, di lui stimando assai più Mondo . A un Criftiano niun può un vil diletto : Ita , qui guftavierunt Machar. far violenza per rompete la parola ad Gratiam Divinam &c. Ogn' Anima bon.15. n Dio.

XVII. La seconda malvagità della con Davide: Gustate & videte, quo.

in renderti alla sua Grazia : Subsan-correrà leggerissima all'odor della sua mattenem misericordia , cni illusti . 'Il Grazia , e de' suoi doni sovrani : Cant. 1-

indietro agli errori della colpa ? E altro quelto, se non che stimare il utrumque cognoverit, & judicatò propeccato perpiù dolce, che Dio, giacchè lasciasi Dio per lo peccato? O XIX. Segue-la quartas ed è unain-

malvagità inefplicabile!

dicibile ingratitudine al benefizio ricevuto del perdono : Ingratitudinom veniæ fibi factæ, Cosi pure pondera-vala il Cirifoftomo : Indulgentiæ in-Chryfelt. ferm. de gratus est, qui post veniam peccat . lapin. primi Adunque in tal guifa ripagafi il favore incomparabile di averti Dio tolto bom. di bocca all'Inferno? Con colpe fi Sai , Anima , ciò , che costò il tuo Rom. ( afficura l'Appostolo : Reconciliati fu- Ecco il tradimento alla Pace . Milità

da una fossa d'Algieri?

malvagità, ch'è il cacciate il Pecca- peccat, non è capace di stanchezza tor dalla fua Anima Gesul con igno a perorar per si giusta causa Tertuldà ad intendere, che, per pruova di quisti miserabili allo stato insclice sperienza i miglior Padrone è il De-

mente non più correre, ma rivolgerfi che non Dio nello stato di Grazia Comparationem videtur egife , qui nuncialle aum meliorem, enjus le rurfus effe maluerit. O Anima! si malamente la passasti col tuo Dio, col tuo Redentore, che'l cacci dal tuo feno con si barbara villania? Si ben te la passafti col Demonio, che con

tanta ardenza l'ammetti? XXI. Ma già mi chiama la sestamalyagità niente men ortida. E' questa un'abborrimento, e crudeltà del Cristiano ricidivo contra sè stesso. rendendofi per fua libera volontà al corrisponde a si fingolar benefizio? fuo nimico, al Demonio, e con metterfi dalla parte di lui contra sè, conperdono ? Non meno, che il San- tra Dio : Perdicionem Dei Castri que, e la vita di Gesucristo. Te-ne quod peccando tradidit în manus înimici. mus Deo per mortem Filii ejus. Co- l'Anima per la banda di Cristo contesto Sangue applicò il Sacerdote in tra il Demonio, e vintolo nel campo affolyerti. Ed una Redenzion si co- della Confessione, mise a piè del suo stofa paghi con nuovi affronti? Lo Re, e Creator l'inimico i ma tornato faresti così, con chi ti avesse tratto alla colpa, collegasi col Demonio per far guerra al fuo Dio , e ricuperare XX. V'e anche peggio . La quinta le spoglie : Non leviter in Dominum

minia per ricevere in effa il Demo- liano, qui cum amulum ejus Diabo- ilia. nio: Iniquitatem retributionis ejiciendo | lum Domino | no | ubjecisset i rursus Dominum . Oh si , che per questa eundem regressu suo erigit , ut denud malyagità non ho formole proporzio- recuperata prada adversus Dominum nate. Udiam Tertulliano, che di lei gandeat. Torno, grida, per gli diletdiffe molto . Forma il Cifliano nel ti , che lasciai : torno per gl'ingiusti fuo cuore un Tribunale, in cui po- guadagni che perdetti; e per tal fine sta a seder la ragione quando pente- mi assoldo guerrier del Demonio confi , e si consessa , da sentenza , ch'è tra Dio : Ah , Cristiano . E non sai Dio miglior per Padrone, che non cu, ch'egli è un Tiranno crudele ? il Demonio i giacche lafeia questo Non hai tu provato, che la paga, per ammettervi Dio . Facciam ora , che da a' fuoi , è vita trascinata , e che determini tornarsi alla colpa . Al. mala morte? Vo' darti una volta Maclor che fa ? Si ripente d'essersi pen-stro il Demonio medesimo . Perché tito, e fa penitenza di aver fatta pe fugge egli , e teme tanto la Croce i nitenza, dando soddisfazione al De Perche fil lo stromento, con cui monio dell'error fatto in pentirsi , e Cristo il ferì , e vinse là nel Calvaconfessari. La frase Tertulliana spie- rio. E perche dunque non suggir tu gherà meglio il pessimo di questa in il peccato sperimentato si spesso stro-Tavall gratitudine colla sua enfast: Qui per mento del Demonio a trionfar di te ibi. de del'Groum pemiteniam inflitueret Do-ed affligerti ? Fuggi dunque il pecca-lio. de mino fantfacere, Diablo per penil, to come il Demonio fugge la Crocca Pando, mino fantfacere Diablo per penil. to come il Demonio fugge la Crocca rentie pemiteniam fattifacies . Arzi [ch. è giran malyagità tornar per ac-

monio nello stato malo della colpa, XXII. E siati ancor motivo a farlo

la fettima, e ultima ribaldaggine, ch' da della pietà, con cui Davide ruo è la libera, e volontaria rinunzia, Pladre perdono a coreff'uomo ayendo che fa chi torna alla colpa di tutti i commetto tanto maggior delitto, co-Raulin, metiti , e diritti acquiftati alla Gloria me il maladirlo , e sprezzarlo ? Non ser. 65. per la Grazia: Iniquitatem transgref- morirai, gli disc, e con giuramento in Quad fionis &c. Conchiude il Padoyano, e allorche prostrato chiefegli il reo più chiaramente il Raulino: Omnia merce: Non morieris . Furavitque ei. 2. Ber. bona pracedentia per recidivum per- Come in colpa di si gran lunga mi- 19. dit. Qual Mercarante ritrovasi, che nore non imiti la pieta di tuo Padre? tornaton a si lunghi stenti dall'Indie Non ti ricordi ? Anzi perchè mi rigitti al mar per capriccio, ò per folo cordo, rifponde Salomone, ufo feveun vil diletto tutto l'oro, argento, e rità, e giustizia, Egli è verissimo, gemme acquistatesi con immense fati- spiega i sensi del Re S. Cirillo, che si che , pericoli , e patimenti ? Uomo a tal fine paffasti a un'altro Mondo? su il primo delitto; perciò all' umile Anima a questo fine ti pentisti , ti ripentito potè usare sacilmente pietà . confessasti? Prodigo a questo fine per- Poscia die parola a Salomone di ubdesti la tua legitima ? Servo inutile bidirgli follecito , e puntuale : Sicut per seppellirlo recepciti il talento del- locutur ost Dominus meus Rex , sic 3. Reg. la Grazia?

XXIII. Ma non importa no, che che se per lo primo delitto, ancor-eguali alla malyagità corrispondono i che enorme v'ha clemenza; contra danni: Affumit feptem spiritus secum. il secondo dopo il perdono non v'ha Questo è il Processo: Et ingressi habi- pietà, ma rigore. Muoja Semei ticitant ibi : questa è la pena. Entrano nel cuorè ; el tir abitano come in propria cassa: Habitann ibi . Primadel. Quia (senudo deliquis ) — mandatum Crill. la Confessione il Demonio era ospite Regis neglexit , morte mulclatus est . Alex. I. in quell'Anima: ora ed egli , ed al- Dupongati per infelicità e morti , chi 5.in lo. tri padroni affatto vi fignoreggiano . dopo aver data parola a Dio torna 6.17. Parli l'erudito Mendozza: In primo alle colpe. Milder. In the tanguame hofper introducts; fed XXIV. Sprezza il Ricidivo la Mi-7. In fetundo plures tanguam domefini faciocata di Dio 7 Si troverà codar-dana. Sa habitant. Perciò lifteri Critto, che do, e fenza siprini per incercargli mi-fett. 2. I fini nel ricidivo fono peggiori de' fericordia. Dieci mila talenti doveva

delle fue malvagità. Non rompe il gnafene forte il Re ( figura di Dio , F/8c. Ricidivo la parola, che diè a Dio di che più fente talora le offete al profnon offenderlo più ? Inimiti Domini (imo, che non a se ) e comanda che non officiaero pur tulmus Domini lino, che non a se y econama che unutili fun e i, ne piange Davide. Espellicafi in un carece fino a fodor il piimo danno, in cui incorre, disfare il ultimo foldo: Tradidit eumo fono le calamità temporali. Ordina rescribur que adoque redderes universidadomone degrato y che fi rolga la fino debitimo. Or udendo decreto si

vita a Semi - Joshuse Rev. Bensje rigordo , perche on appella alla ev. Per qual delitro Perche ufet di preta del Re J. Javen pur conociuta, Gerufalenune contra il divisto, teale , intermentate l'He dodardis, ili color appare , e molto più in un Re si pacifico, e nel principio del fuo ha fpiriti a ripregarfi perdono. E' con-Reame, quando colla elemenza avea dannato, e tace. Temi, trema Ris a guadagnarsi gli arbitri. Deh, sayio cidivo, che senza lasciar Dio d'estere

maggiore il delitto contra Davide : ma faciet ferous tuus . Veggali dunque , 2.

fuoi principi: Et funt novilfima bomi. al Re quel Servo della Parabola. Al the pero prioritor. Ma come fono peggiori ? Attenti, Uditori , ed delitum dispersa prioritori ? Attenti, uditori prioritori ? Attenti ? Re, bada al comando. Non si ricor- infinitamente milericordiofo, reflerai

pauroso per chiedere questa misericor- receperant ; propterea & venia digni

ponde è il permettere Dio che si precipiti il Recidivo in più e più pec-cati in pena del disprezzo della sua Grazia. S. Gregorio è della stessa opinione: Justo enim judicio omnipo.

Greg l. tens Deuscor peccaniis obnubilat, ut præ-

15.mor. cedentis peccati merito etiam in aliis ca-Statlet, dat. Abbandonalo Dio, dice lo Sta-Prompt, plctonio , come abbandona il Medimor. Do. co l'infermo , il qual , poiche è gua-3. Qua. rito , torna per suo capriccio a rica. drag. dere . Succedegli , foggiugne il Rau-sex. 6. lino , come a chi tratto da un fosso, Raulin. piace per giuoco tornarvi. Offefo co-Jer. 65.

lui , che gli dic ajuto a rizzarfene , anche chiamato, non gli dà orec- maggior ingratitudine per la ricaduta chio, non che la mano. Oh! impa- corriiponde in Dio una maggior colzienza degli Ifraeliti a durar nel diferto. Ricordavano le vivande di Egitto, ed appetitofi di esse, querelavanfi di non aver carni, di che cibarfi. Che fa Dio ? Gli ode tollerante, e per attemperar le querele, manda loro quel celestial alimento della man-Exod. na : Ecce ego pluam vobis panes de

Calo . Pur risospirano alle carni di 16. Egitto : Quis dabit nobis, ad vescendum carnes? E benche Dio affenti Nu. 11. alle lor brame piovendo le coturnici, in veder la pertinace loro incontentabilità , drizzò contra essi una mor-

talità orribile: Percussit eos plaga magna nimis . Peccano la prima volta , Dio lor perdona : peccano la feconda , Dio gli gastiga. Si i perchè nella seconda ricadono, e con una cir- questo Mondo: Aqua fignificant istine

petito fil fragilità, il secondo divien ch'è l'interminabile? Cytill, disprezzo . Il penfero è di S. Cirillo S. XVIII. Paffo al quinto danno. La Mar. I. Alessandrio, fue sian le parole : malvagità della ricaduta, la qual caccia ; in joa. manima Paum, callor e di con ignominia Cristo dall'Anima, ha c. 14. quoniam Panem cateftem adhuc non per Ecco di corrispondenza la maggior

Tromba Quares.

XXV. In oltre . La ricaduta non fruebantur , tunc jure acerba dederunt fà conto veruno della Grazia, che supplicia. Criftiano, fai ben tu la ricevettesi. Il danno, che le corris-maniera, colla qual Dio ti ha sosserto in tempo, ch'eri nello stato della colpa: tante noncuranze in offenderlo , e che in vece di punirti ti favorì colla man.na della fua Grazia, col Pane Angel'co, cioè colla carne fua stessa s ma se dopo tante finezze torni ad offenderlo , temi , temi formidabili pene; perocchè Dio foffre colpe, non soffre disprezzi dellamanna in chiha guftata la foavità della fua Grazia:

> Tunc jure acerba dederunt supplicia. XXVI. Stringo il resto de danni in brievi periodi, e durate, Signori mici, nella pazienza, perchè fono pur gli ultimi. Alla quarta malvagità della lera. Dell'acque stesse sono proli gli uccelli, ed i pesci. Si sa dal Testo: Producant aque reptile anima viven Gen.s. tis , & volatilia Super terram . Tuttavia questi vi si conservano, quegli vi muojono. Qual demerito é mai agli uccelli aver nobiltà di voli più alti ? Non muojon perciò nell'acque,

rifponde Ruperto 3 Muojonvi in pena del tornarvi , perche ricevettero la vita da Dio fuor dell'acque, e il nicercarle farebbe ingratitudine al Benefattore medefimo. Ecco le fue patole: De aquis producte funt , & ta- Rubert. men sub aquis vivere non possunt ; l. 1. in quia fortè nequaquam sub deusis flu. Gen. c. cibus vitam sumpserunt. Simboleggia. 50no queste acque i diletti sordidi di

costanza assai notabile : dopo aver Saculi voluptatem , dice Bercorio . ricevuta la manna. Che chi non ancora Dio ne trasse il Cristiano per dargli ha gustato la manna, si lagni, pas- vita di Grazia, onde ha ale a volare si; ma che veduta, e gustata la soa-vità di quel Pan d'Angioli, sospiri voli inverso alla Gioria, abbatte le per le carni , e cipolle di Egitto ; pene , e tornafi alle pozzanghere del questo è intollerabile alla tolleranza diletto, ingrato al benefizio non fi esstessa di Dio ; perchè se il primo ap- pone a maggior pena, alla massima,

difficoltà di farvi Cristoritorno. Leg- giorno, e di notte a tutte l'ore. Così gete con avviso il capo primo di S. Mat- il Denionio racquistata l'Anima colla quel figliuolo di Loth avuto nell' in-cefto, che commife briaco colla mag-ltullo. Gen. 19. gior delle due fue figliuole ? il Tefto

sta appunto è la ragion del divario . sicavitque eam annis septem. Distrutto L'effer incesto secondo. Che Loth si poi da Caldei su rimesso da Zoroba. briacasse una volta, e si esponesse a peccare colla maggior figliuola, gli fi computo di Cornelio, quindici anni; condoni ; ma che dopo fperimentati e cio con innumerabili offacoli degli de eccetlo, l'inefcufabilità della rica-Corn in duta. Il Gran P. Cornelio darà ener-Gen.19, gia alla ragione : Hec secunda ebrietas Loth majus peccasum fuit priori; V.36. quia ex priori expertus jam vini potentiam , fapere debuiffet , & cavere ne in secundum incideret . Adunque non de' far maraviglia, che quel Gesu, il qual fu facile ad ammettere nella fua famiglia i Descendenti da Moab: Gemuit Obed ex Ruth; nol fil ad impa-

ta affai malagevole. XXVIII. Vedraffi meglio il perchè, oltre il giustitlim s gastigo di Dio, ne' danni, che affafcio della ricaduta. In essa consegnasi il Peccator di sua voglia al Demonio; e per essa il ritien più tenacemente il Demonio, ancor contra fua voglia, perchè ufagli il Demonio maggior cautela. A chi fifuggi di carcere, ripighato, si raddoppia- prima volta, che gittò Dio dall'Alta-

rentar con Ammone; perchè intenda

sto nella prima colpa, è nella ricadu-

teo: troverete tra' Progenitori di Cri- ricaduta, spesso la visita con più tenfto Obed Avolo di Davide figliuol di tativi, e le raddoppia le ritorte delle Booz. e di Ruth : Booz autem genuit occasioni, perchè altra volta di leggie-Obed ex Ruth. Per questa io noto : ri non fuggasi . Ben potrebbe ricon- Jud. t. Ed ammette Dio Ruth nella famiglia fermarcelo Sanfone, giacche ognivol-del fuo Figliuolo? Non è cotefta femmina Moabita? Ruth Moabisidem; ed lida; eralegato con più forti vincolida i Moabiti non discendono da Moab i Filistei, finche perduta la fortezza,

XXIX. Vidimo pure, che il Peccac chiato: Peperit major filium, & vo- tore per la ricaduta rinunzia il capital cavit nomen ejus Moab: ipse est Pa- de' meriti, c'l diritto acquistato colla ter Moabitarum. Mà perchè non pur grazia all'eterna Gloria. Or l'ultimo trovarsi alcuna Ammonita nella pro- danno, che siegue, è la difficoltà a fapia di Crifto? Gli Ammoniti difecto ricuperar questi meriti, e diritto. Setto da Ammone figliuol dell' incesso de anni soli durò la fabbrica di quel della seconda figliuola di Lotti. Que l'empio sontuoso di Salomone: Ædi-3.84.6. bele , e durò la fabbrica , giufta il gli effetti si pernicioli del vino, rica-desse in beverlo per ammettere altro & altera tenebat gladium. Disteccelo in Jean. incesto, ha questo peccato un gran- poscia Erode l'Ascalonita per ridurlo ... Estr. 4 in miglior forma, c durò questa fab- leana. brica quarantascianni: Quadraginta & fex annis edificatum est l'emplum boc. Vi fareste già avvisati., Uditori , che ogni volta , che si riedifica il Tempio, passan più anni, e le difficoltà sono maggiori; ed avvifatevi pure, ripiglia il Venerabile Beda, ch'è affaidifficile ristorare il Tempio dell'Anima, che disolò la colpa, e tanto anche più, lib 1.in quanto si ripetono le ricadute: Multi Esdr. c. laboris eft , eum , qui accepta Fidei 8. il Cristiano, ch'essendo agevole essere Sacramenta peccando contemnit, pristinam recipere dignitatem. L'Appostolo Hebr. 6 ammeflo nella Cafa, e Grazia di Crilo diffe impossibile : Impossibile est , eor, qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum calefte &c. Et prolapsi sunt, rursus renovari ad p.e-

nitentiam . XXX. E per più ragioni . Per la fiacchezza, in che truovasi il Cristiano: così l'Infermo, che ricade; petche la debolezza non da luogo a' ri-medi forti, che detta la medicina. La no ceppi, e carene, fi fanno visite di re l'Idolo Dagone, cadde folamente,

c per-

e petciò su facile a ticollocarsi s mala, infernale in uno stante? Risponderà seconda se gli sininuzzarono mani, e per lui il Grisostomo, che surono le recording a fe fill militariant and the second of the seco 1.Reg.s. In oltre. Per la forza del malabito , Serafino di Alifi. Cadde in una in-iadate. il qual etefe-nella rincidenza, e giun-iemità perniciofa dopo una lunga fe-ge il Peccatore a l'artí fordo alle voci rie d'anni difonelli , e feandaloli , e della fua ftessa coscienza. Chi mettesi visitandolo il Santo restituillo con un ad abitate lungo un Ferrajo non può miracolo del fegno della Croce a petprendere fonno i primi di; ma poi vi fetta falute, e gli aggiunfe un avvifi accostuma in guisa, che gli sandol- so di non più tornarsi alla sua vita ce suono que' colpi. Sicche a' tre ni- indegna , pena di succedergli pegmici dell'uomo il Ricidivo aggiugne il gio. Promife, che si, e poco gli quarto, ch'è la rea consuetudine. Con durò il buon proposito; in briequesta arriva a perdere la vergogna ve si ridie alla lascivia. Quel Dio, in peccare, come chi giunge ad effere che con mifericordia infinita tolleto imprigionato più volte, non più fente tante cadute, non volle soffrir la ri-la noja del catcere; egenetandosi cal-caduta. Adunque mentr'era egli in li con la ripetizion della malvagità vien lauta cena con Amici fimili a sè in a non fentire il rafojo della correzzio- cafa d'un altro Canonico, di repente ne. Il vestito guasto, e disfatto non aptiglisi sotto a' piè il terteno, etropiù ammette l'ago al fuo rifarcimento, vatafi tutti via, e fuga allo feampo, Un Peccator lacero per le ricadute non folo il misero Ricidivo peri nelle rodà luogo a puntura di tribolazioni , vine della casa senza poter invocare non da adito alle ispirazioni per suo Gesu; così gastigò la Giustizia di Dio riftoro; anzi giunge coll'oftinazione a chi vivea disprezzando la sua Miserirendersi impossibile il suo rimedio - cordia. Ma che sarà avvenuto all'. Tre desonti , e non più ttovetete ri- Anima? Ah Cristiani, vedetegià, che sufficiati da Cristo in tutti e quattro i non è oggetto d'invidia una tal morte. Sagrofanti Evangelj: la figliuola d' Queste sono le origini, i mali, idan-Jairo, il giovine di Naim, e Lazza- ni della rincidenza nelle colpe. Speri-10. Quarto estinto non rinverrete. L' mentate nell'altrui capo , e suggite avviso S. Gregorio : Quartum mortuum dalle radici per non commettere i ma-Redemptor noster, nuntiame Discipulo, li, e per non cadere in cosi formidaagnoscit; nec tamen suscitat . Il miste- bili danni. Io già ti avviso, Anima 3

Matth. Jean II. 10 ? Fu dichiarato da Agostino. La ricorda la parola, che hai dato al tuo Greg lib figliuola di Jairo fignifica il peccato di Dio di non offenderlo più; e rinno-Greg In Bission : I giovine di Naim , il pecca , ada ogni di , cd ancor tutte l'ore per to d'opera, che già ufci in pubblico ; configuire colla perfeveranza l'ecterna . de l'azzaro il peccao di coffume , nei via, che pericola colla mieskenza . 1.de fer fepolero già s e questi possono risusci- Pace tutti con Dio, Pace perpetua, Dom.in tarfi. Ma quarto morto, Anima impe- Pace. mont c, tatil. Ma quarto morto, Anima impetrait.49. da Crifto: Sic, nec quartum peccatum, in loan, foggiugne il Raulino, scilicet finalemim-

Quadr.

zosso, e ricader dall'acque al suoco mente, e si spesso i disetti della mia

### SECONDA PARTE.

panitentiam alicubi legimus remissam. XXXII. E D eccoci dunque, cari, A tal hararro d'impenitenza può giun. gere colle ricadute il Cristiano, e non ultimo di, nell'ultima parte dell'ultima teme? Di due morti, una istantanea, Predica della Sagrosanta Quaresima . l'altra eterna possono in un punto el-Ben mi conosco con voi in obbligo fergli cagione, e non trema? di pill uffizj. Il primo, di darvivive, XXXI. Dica per fine l'empio Re ed affettuole grazie della pazienza vit-Faraone, chi il fece perire nel mar toriofa, con cui tolletafte, si lunga-

lingua, e gli eccessi del zelo della vo- contrerete per via, ricordateri della stra falute talora indifereto nelle pro- l'elicità del termine. Eccovelo da Cuarroghe dello spazio consueto del tem- i rico Abate: Si nimia artiam vitam troppo ardenti, ò per più vero dire, anche ardite. Benchè non dovete negarmi, che possono di leggieri perdonarfi quei falli, che natcono da un cuore amante, efedele, e che ne propri lineamenti si dimostran figliuoli di

si buon Padre, qual'è l'Amore. XXXIII. Il fecondo uffizio è lafciarvi un brieve ricordo, che vi fia guida continova per una vita buona, per una morte fanta. E' egli quel medefi-38. anni d'infermità da se guarito : non diferente. Il Demonio ufertò gni June, s. Euce famur fattur es, jam noil peccare, fiu arte a confondervi. Vi ricorderà me destrius tibi aliquid contingas. Pug-gite il peccaro, o alpettatevi peggio ingratitudini. Fidate la voltrafaltrezza coll'orazion del rinomato Sanfone :

Jud. 16. Domine Deus memento mei, & redde che perduta la favella, anche consenmihi nunc fortiudinem pristinam. Perchè non pecchiate, fuggite ogni minima occasion di peccare . Notate, che non disse Gesu a colui ne peccer, diffe noli peccare, perchè fugga l' Eschal. Savio: Quafi à facie colubri fuge pec. so a un Ladron moribondo. Sopratur-

Offer. in Dom.12 breviores sunt, sed virus equale ba- ma a godete, ò patire, nel tempo, ò tr. de post Pen-

sec.

po, e nell'uso frequente di formole causaris, prospice finem, quo te via Fer. s. ducit. Cosi S. Arfenio richiesto da suoi de Adu. Discepoli di qualche utile ricordo or ch'era prossimo a uscir divita, in due parole il riftrinse: Ibi, ubi. Ivi ove . Per allora non l'intesero, maben poscia, quando s'incontrarono in quella orazion della Domenica guarta dopo Pafqua, quando canta nella Meffa la Chiefa: 1B1 noftra fixa fint corda , UBI vera funt gaudia. Ogni travaglio divien foave a chi ripenfa la Glomo lasciato da Cristo al Paralitico di ria Eterna. In quel punto poi estremo Pregatevi a ciò ogni mattina nel le- nella bontà del vostro Dio, ne'merivarvi di letto Grazia affistente da Dio ti di Gesucristo, nella intercession di Maria Madre vostra, e de'Santi. Antito per difgrazia ad alcun peccato gravissimo, doletevene per esfere Dio, chi ti è, epartirete falvi. Quel Gesu, che abbracciò i fuoi Carnenci per noi. non abbraccerà noi? Per noi pregò il Anima non folo la colpa, ma il pe- Padre in Croce; e per darci motivo ricolo della colpa. Quindi anche il a sperare in morte assicurò il Paradienta. Anche dalla vista: a facie. No. to sappiate dal Venerabile Blosio, che setta. Afiche dalla vitta: afaste. 180-mina il Serpence, non il Toro, laTi-gre, il Lione. Queffe beffie quando tono piccole non han la fierezza di nel Mondo, fe in quell'ora fi avvale 1546. grandi: con un vitellino veggiam giu- de' meriti di Crifto, e con dolor deleare un Fanciullo: con un ferpentello le colpe, ed amor verso Dio, si rasseno; perchè ha questo fin da piccolo gna persettamente nella Volontà Divi-

equal veleno: Pulli serpentum natura na, fieche resti ella pronta quell'Ani- Tauler. bent, diffe veriffimo il dotto Offorio, in tutta l'eternità in onor della Divi- paff. c. Fugga dunque l' Anima il volto del na Giuftizia, quest' Anima non solo 26. C peccato, cioè l'occasione, ed il risico non andrà all'Inferno, ma neppure al ser. de quafi serpente, il peccato non solamen- Purgatorio ; petchè siccome in Dio Diese. re grave, ma piecolo, ma nel princi-pio. Fuggi il concorio pericolofo, put in chi davvero fia unito perfetta-riogi la rea compagnia, fuggi la cela mente col medefimo Dio per queefta. del giuoco. Il convalescente si aftien raffegnazion amorosa. Udite le parole & in der gurch. It correcterent a miesten auf auf dagen minimo disordine, perche glie di ogni minimo disordine, perche glie di troppo facile il ricadere. Questo constituto po facile il ricadere. Questo constituto possibilità di properativa di properat con una vita buona, nelle malagevo- Così pure il Taulero, Dionifio Cartu- annata, lezze, ne' tedj, ne' contrasti, chein- siano, e'l Dresselio-

XXXIV. Il terzo uffizio, che cono rite piaghe? Adunque a tal termine fi fco dovervi, fi è una congratulazio- ridurrà un Dio infinitamente Savio, ne, ed una condoglienza. La congra-tulazione per quell'Anime, che aven-possa essercia dicat , Hier. Ilib. chiamate in tante Prediche, lasciarono quam plagis vestivis possim adhibere fin dal principio il Demonio, e sono medicinam. Così pur Dio da Medico colpe. La condoglienza è per quelle, industria a guarir l'infermo, che tra Joan. ?. perche Divino: Qui ex Deo eft, ver- tu ti rendesti sordo a clamori de tuoi

do udito le voci, con che Dio le ha chiosa San Girolamo, non invenio, 1.1/ai.1. ite disponendosi al perdono delle lor appastionato veggendosi fallire ogni che con le orecchie aperte mantenen- i medicamenti peggiora, gridava per do il cuor sempre chiuso a'gridi amo- Osea : Quid faciam tibi Ephraim ? Osea 6. ao in cuor recupre cuttuto a grau antorevoli di Dio, dutano ancor nol peccato , volendofi anzi fichiave di Satam, che figliulote, ed amiche di Criflo, lo dunque fono a congratularmi
Si, mio Signore, che appunto con colle prime, le quali veduti i perico- un tuo fguardo fi ravvide Pietro: Eli de' lor peccati, considerata la bon. gressus forar, stevit amarè. Ma quantà del loro Dio, l'appetibile delle sue ti sguardi gli ho io gittati in questa tá del Joro 1905, i appetinte delte sue i aguaras ga no no gassar un quant-prometie, i fornido delle tier minacce, lo arrentema, e non ne fece conto? hanno adoperati que' mezzi, ch' etan i Or, che faro io con te? Quid fadam valveloul a metterle nel cammin di fia sisté ? Ti daro comodità, a ga, faltur fat. 144. 1 faivezza cerran. E mi condolgo con per aterari? E in fameulis Adam strat. 145. 1 quegli infeliti s, che disprezzando i th' hame qor. 31, mio Signores, che codi fast. 137. 146. 1, 137. sichi della rea lor vita, trascurando si rivolsero a te l'Idropico, el Paraliquesta singolar misericordia , e punto tico. Ma che hai tu satto colla salute, non mossi da avvisi o di premi, o di se non come il Lebbroso ingrato, non pene, voglion reftarfi nel lezzo im- folamente non aggradirmela, ma accremondo de lor vizj a manifesto peri- scere con essi i peccati ? Non est qui colo d'una irremediabile dannazione . rediret. Che più farò con questo Pec-Anime avventurate sia alla buon'ora, catore? L'empierò dell'orror delle Anime avventurate ita ana 1000 tota), catore e la compacto di su cocicionAugurio infaufto, compianto amaro,
22 Imple faciet corum guominia, for Plal sa
querela incondoballe fo fopra voi ,
querela incondoballe for a voi ,
quere di condoballe for a voi ,
quere de consistente de la compacto del la compacto de la compacto de la compacto fordaggine si ostinata in sempiterno re i tuoi cenni: Conversus sum in e- Psal.51. perdute . L' oracolo è indubirabile , rumna mea , dum configitur spina . Ma ba Dei audit : ecco il prospero an- rimorsi . Quid faciam, dunque, quid nunzio a' Ravveduti . Proptered faciam tibi ? Prencipe onnipotente a vos non auditis , quia ex Deo non e- voi mancheranno altri rimedi a cufir: ecco il prognostico ferale agli o- rarlo? Gli ho mandato in cafa la nestinati . Prognostico certamente ben cetsità perchè volgesse il cammino al fondato in ragion valida : perocche Padre, come efegui il Prodigo : In se Luc. 15. dopo applicatici Dio tutti i rimedi del-reversur . E questo sece la necessità la fua Misericordia a guarirci , non mezzana delle colpe: Quid faciam tiveggendo profitto, che altro resta- bi ? Gli ho mandato l'infermità pergli , se non dar di mano a' gastighi chè mi ricercasse come la Emorrois-Matt. 9. della Giustizia ? Così egli per Isaia : fa , e'l cieco di Gerico : Accessi re- Luc. 18, Mai 1. Super quo percutiam vos ultra , ad- tro : Jesu fili David, , miserere mei . denter pre travitationers? Che più deb.
El cell più impatiente col morito »
Qual mezzo mi rimane omai più , dice penco a rimedi del corpo, dimenche pofia effermi valevole a conver facione si tribe più l'Auda l'opprelion. Paral.

titivi ? Qual medicamento efficace a ci ricuocerlo , che con cifa fece si carrele più le manche perimenza Manafie : Egit pennienation 35

0/. 2.

la tede nella Donna Cananca: O Mu. fervire al Padron vostro legitrimo pet
Matt. lier magna eft fides tua. Quante vol.
non incorrere nel suo degno giustissi-

faciam tibi ? Ho finalmente inviatigli Civitatem per terram Ephraim , illis del fuo corpo, la immortalità del fuo le dal Popolo d'Ifraello a questa Cit-Spirito, il ben sugace dulla vira, i tà Castolica. Ancor io giunsi qua (e tormenti eterni dopo la morre : offer- meglio che non io , altri molti ) attte di Mifercordia, minacce di Giucor io giunfi quà Ministro della Pie
flizia, Grazia pronta al pentimento,
tà Divina: Ancor io ho continuaed al perdono, parlar chiato, voci
mence gridato: Peccator penitenza: coltanti, quantunque sia egli vero, che lor colpe. Avvererebbesi contra costodi tutti voi da si gran tempo umiliati, ro quel rimprovero riferito da Cristo, rola Divina divulgata in questa Qua- tavimus, & non planxistis. Si, Pec-

vulde coram Deo. Vada la morte del runt , ut mitterent nuncior in untruo-figliuolo, e la malatria del Servo, che fim l'Irad l'Artinono, prelicatono: per effa venne a troyarmi l'Archifina-per effa venne a troyarmi l'Archifina-Masth, 1800 o. e'l Centurior: Acteffi ad quad Rex giforat ; predicatore : En-sem Centurio c'. Gli ho pollo fpine tratono nelle Città ; e inculcavano pe-ne d'alteri petche gli la ficialite , come micraz i Figiliuol d'Iradellostafa, non pur gli abbandono quell' Adulteta, più colpe, volgetevi a Dio: Filii II-di cui diffi pel mio Profeta: Sepiam rael, revertimini ad Dominum Deum, viana tuam fipini. Nalcofi più volte Annie favoite, bafta, non più ribel le mie mistricordie fotto il velo dell' lioni, non più durezza. Nolite indu. aridezze, che con tal mezzo avvivai rare cervices vestras. Badate a ben te il barrer a terra dall'altezza dell'o- mo: Servite Domino Deo Patrum venore, del potto, perchè qual altro stronum, és avertetur à vobir ira su-Ad. 9. Saolo mi si rendeste? Domine, quid vorir ejux Vedece, ch'è pietoso, ch' vir me sacere? Ed egli piu temeratio è dolec con chi è docile a suoi coin taute angustic macchino vendette, mandi: Pius enim, & clemens est Do-applico a casualità le mie disposizioni minus Deus vester. Tal era la dottriamorofe, delle fpine fece ami a pefear na di quei Predicatori. E il frutto? In colpe, delle mie carezze, ed asprezze molti su grande: Quidam viri acquiecgualmente espresse veleno, delle mie /centes consilio venerunt in Jerusalem : salutevoli persecuzioni precipizio all'a- Ma i più che secro ? Quello, che, bisto, senza salute, senza onore, sen-leome spero, nitut era voi. Ridevansi, za prosperità, più e più s'impegno faceansi le besse de Preticeacori: Curnell'ossendermi: Quid faciam, quid sore pergebant volociter de Civilate in i miei Ministri, i miei Ambasciadori, irridentibur, & subsannantibus eer petchè gli ricordassero la mortalità Deh, che non passi riso si deplorabiet al perconto, paria tinato, rota interestanto i recento e perconto per del perconto per del perconto e perconto e perconto e Burlartí delle Predi-mi dell'ira fúa. Paccator, f. e i conche proteguire il traffico inguífo, l' vert i, fiera nella fia miffeirordia. occasion pericolofa: ritener nell'ani- Ah per Dio, che qui pur non fuccemo le vendette, in cafa la roba alda, che dove molt gli fi fon tormati
trui, nell'Anima i peccati. Carì Aldavvero, altri refino indurati nelle e contriti non possa Dio querelarsi co-si, fingiam tuttavia, che uno solo, rit compagni seduti in piazza; Gecini-si di uno di questa gran Città alla Pa-mur vobir; se non saltassi: Lemenrota Divina di Marini da Mainifer da Caron offinato o desiminario coltic. Ti cultura Ed accor divo e pertinace caron offinato e della caroni allegia de mulvagità che dovro io pre- fe di le mulvagità che dovro io pre- fe di le mulvagità che dovro io pre- fe di ecerna vita : 1 defi viatame vere-Rendelle Prefeggirale fie non differazio ecerne ? non previo fina non percio file 1-1/er z. Udire. Determinò il Sano Re Esce- tatti alzando di terrari penficri : El Pene. chia mandar Predictatori per tutto il non distifici vose s'evrenis elevanties. fuo Regno affin di ridurre tanti offificnt qui saltat. Udiffi pure le meste
a.Par.30 nati all'ubbidienza di Dio; Decrevenenie delle minacce ornibili d'un In-

re tantitu com peniente proposition professione profes

Ex tunc ira tua. Viga ir. la sperienza . Predicato avea per più perocche hai a sapere, che morta mia de Conf. giorni in una Cirtà di Spagna l'Appo. Madre, s' innamoro di me un Giovi-1-2c.61: ftolico Padre Giovan Ramirez della ne: refiftetti a' principj: fil poi tanta del Venerabile Maestro Giovanni d'I Donzella nobile, educata da fua Madre in virtu efimie, e con frequenza fua Madre, colla giunta di limofine, digiuni , ed ogni genere d'altre penidua alle Prediche. Giunse il Ramirez perciò, spinta dal fin medesimo di manalla cafa dell'inferma, udilla confef- tenermi il buon concetto, mi aftenni far le fue colpe tra finghiozzi, e la- dall'ufo della Comunione, in cui mi grime, dielle affoluzione, e restonne allevò mia Madre, per gli cui meriti ti il Confessor pago, e lictissimo. Intan- trasse Dio a questa Patria per mio rito il Compagno, ch'era alla vista, av. medio. Veniva alle tue Prediche, ed vegnacche discosto, scorgeva, che d' ogni voce era una freccia a trapassarun lato del letto usciva di quando in mi il cuore, stabili consessami con teun ato del letto uicava ci quando in in il cuore, stabul contentaria con te, quando, mentre durò la Confessione, il cinimat , come vedesti ; cominciai una man nera , e pelosa con unquie la mia Confessione per le colpe legacone di Orlo, e che firingevale in guigia la gola, che parca volerla affogare, vi ! Pid volte sui in procinto di diractoria con control del co

ferno perpetuo: Lamentarvimus, ( se ordinò al Palre, che a quel punto due guita ad accompagnarmi il Raulino ) ore innanzi la mezza notte vi sacesse sidest, lamentum aternum comminati ritorno, e che con bel modo esortasfumur; eppur non rifpondesti coll'uti- scla a riconciliarsi . Erano alla soglia le lamento della penitenza : Et non della Cafa, e per gli gridi, e pianti, e taverunt, qui ascenderunt equor . Il al lor Collegio dando al Superior con-Dio di Giacob tutro rimproveri, e gri- to minuto del fatto . Feriro da gran di contra i Peccatori per le voci de pena il Ramirez fi portò al Sagra-fuoi Ministri : ed eglino proseguendo mento , ed ivi con lagrime caldislime il fonno delle lor colpe, e fenza nep. chiedeva a Dio la falvezza di quell' pure udirlo, anzi fehernendolo faliro. Anima, quando dopo un' ora di tal no ful polledro sfrenato del loro appreghiera, udi romor grande di cate-petito a rovinare in empietà più abbo-ne, ed aprendo gli occhi videfi avanti minevoli. Dormitavermu, qui aften-una persona capo a piè circondara di derunt equor. A tuoni dunque si re-mendi non fi destarono. A' medica-o azzuro. Non issignotti, come picn menti si efficaci non guarirono. Dio terribilistimo agl'impenitenti! Tu in piè, e dimandolle chi susse. lo soterribilis es, & quis resistet tibi? In. no, con sospiro prosondo rispose, l' tendano, che fin da questo punto re. Anima sventurata di quella Donna, stano berfaglio delle tue iracondie : che la notte passata udisti consessarsi. e per cui in atto ftai tu a pregar pa-XXXV. Chiuda questa gran verità ce, riposo. Ahi, ch'è egli in vano ; Compagnia nostra, Discepolo prima la sua perfidia, e la mia fiacchezza, che mi refi alla fua voglia. Grande Avila, e tutto improvviso fii egli chia- fii il mio peccato, maggior la ripumato ad udir la Contessione d' una gnanza di confessarlo : mi mordea la coscienza, il timor delle pene, in cui fono, mi tormentava s ed avida di di Sagramenti i e vi profegui, morta quiete più volte mi determinai a procacciarmela col confessarmi, ed altrertante la vergogna, e'l fospetto di pertenze ; la prima pure , e la più affi- dere di ftima me ne diftolfero . Non

le. Per tal nuova colpa mi tollé Dio no di Martedi dell'Anno N., del Me-favella e vita in si brievi momenti , le N. per teltimonianza perpetua della confegnandomi a' Demonj , co' quali tua pertinacia : Sarbe nomen diei bufto, e flato în prigionia di fuoco ar-dendo nell'abillo per una eternità di cermità fenza fine, e fenza potermi lo) che ho avvisito il Peccator del fuo valere le tue preghiere . Domandolle peticolo: Contestor vos hodierna die , Ad. 200 il Padre: Trà tinte ambalce, qual qui mundus som d'anguine omnium: più ti firazia? Attenti ora qui , mici non enim subtersugi, quò minus ansum-Signoti: Il vedere, rispose, che potes claremo omne constitum Dei vobis. Vo-

trascinata a' criminali eterni.

Lufts ciò, che udiffi en quia convin.

Lufts ciò, che udiffi en quia convin.

Lufts ciò, che udiffi en quia convin.

Lufts ciò y len quà, dicce Dio a Execuchie.

Lu servi y en ora quanti giorni abbiam del mefe, il mefe, c e l'anno l'ordichia che convinti a que.

Lo servi y en conventa di bujur.

Less. 1.4, qual fine l'mio Dio. O, Cora il ridori, e que c'et l'è più fiparentevole, y

l'ori, e que c'et l'è più fiparentevole. faprai. Prendi cotesto vasellino di ra-me tutto ruggine, e scoria, e ssorzati starlo, e che or escea licenziarsi da lui.

Jatourni is Jatourni et aliamente configuration il licito computation con conservation peccato, come ora libe fatto fenta del conservation con utile, perdende cost benosa occafiner, come Dio mi mando. Sparre, in ciò detto, e con grid differentillimi fi licito (detto, e con grid differentillimi fi licito (e reliato per Dio il rimedio di quest' Anima ribelle : Con-XXXVI. Peccator, che ti pare? In tefter vos hodierna die . Voi defonti che restiamo? La Quaretima fini. Non di coteste seposture, oggi vi cito per

di nettarmelo bene. Lavalo in acqua, e se non basta, mettilo al funco: Pome super prunar, sat imalescat, crondo pur si trovasse in peccato, voglia fumetur rubigo ejus . Ubbidi in tutto quindi partire fenza aggiuftar con Voi il Profeta. Ezecchiello , Dio ripglia , la fua Pace. Su accorri, giungi aquefti come ti va? Deh, mio Signore, vedete piedi amanti, Peccator fortunato, che qual mi truovo fudando, e in darno: ancor è tempo, ancor fei in buona Multo sudore sudatum est, & non exi- occasione: Prostrato, renditi, piangi, vit de ea nimiarubigo ejus, neque per sclama, sospira, cerca, di: Gestimio, ignem. Così eh? Adunque lascialogià, Redentor mio, Padre pazientissimo che io non vo'che vi adoperi altra fa- mio, che ancor mi afpetti dopo tanti tica, perocchè ella è escerabile tanta disprezzi, mi perdonerai se mi pento, immondezza: Immunditia tua eserabi- delle mie colpe? Avrai perdono, e belis, quia mundare te volui, & non es nedizzione. Mi pento dunque. Non mundata. Che vaso è questo ? Tu, più Dio mio, non più amantissimo Re-Aug. bo. Peccator, che mi ascolti, dice S. Agodentor mio, non più peccate. Voglio est loco stino: Ænea olla Animam peccatricem amarti, voglio l'amicizia tua perpetua. comparat. Sci tu il pentolino immon- Voglio tutto quello, che vuoi da me: do pieno di carne nelle lascivie , di mi addolora , mi dà spasimo di pentifangue nelle vendette, d'offa nella du- mento malizia, e cecità paffata. Simio rezza, pien di fcoria, e ruggine in Signore, per effere Voi chi vi fiete, mi tanti fcandali. Seitu, cui abbiam proc- duole, e perchè v'amo più che la Vita curato lavar con l'acqua della miseri- mia, più che l'Anima stessa, mi pento cordia , e fopra cui pofimo il fuoco di avarvi offeso , benche non vi fusse infernal, che ti aspetta. O i sudori , Gloria che sperare, benchè non vi susse internal, che il alpera. O i tuotti i Aulto Inferno chettenere, perche fictesi buo, fudore fudatum eft. Efenza confeguir no, siamabile, esi degno di effere ubbilo? Nè col fuoco dell'esempio addotto? diro, propongo colla vostra Divina Gra-Neque per ignem? Scrivasi questo gior- zia serviryi, ed ubbidiryi fino alla morte. XXXVIII.

officer.

istabilimenti si fermi tutta vostra, tutta lagrime, e pentimento questa divotissima Udienza, tempo è già, che le gittiate sopra, la vost ra potentissima Benedizzione. Le loro Anime non fono più quella terra secca, ed ingrata, che ricevusa dalle vostre mani la pioggia di tante grazie , renda per ricolta triboli, e spine. Sopra tal terra protestò maladizzioni l'Appostolo: Terra Sepe venientem Super Se bibens imbrem, proferens autem tribulos , ac spinas , reproba est , & maledicto proxima , cuius - consummatio in combustionem . Sono le lor Anime terra feconda , la qual colla corrispondenza de' frutti delle buon'opere è grata al benefizio, c lavoro. E di questa predisse l'Apftolo fteffo, che Accipiet Benedictionem a De. Deh, mio caro Gesu, fate vero colla vostra Benedizzione si bel vaticinio. Qui sta colui, che trovandofi in rea amicizia, udita la Predica della morte, fe ne divise : Accipiat Benedictionem . Quivi è pur co- Amen.

XXXVIII. Adunque rimanendosi in l lui , che conservando odio , e risoluzion di vendetta contra il fuo offenfore, udita la Predica del perdono a'nemici generofamente gliel diè: Accipiat Benedictionem a Deo: colui, che, udita la Predica dell'Inferno, del Giudizio, rese al suo prossimo il malamente toltogli : Accipiat Benedictionem & Deo: Quegli, e quella son qui, i quali o in una, o in un'altra Predica intimoriti, e compunti rifecero le Confessioni invalide, di vero, e tutto cuor fi pentirono: Accipiant Benedictionem à Deo. Benediteglisi, caro Dio, nelle lor Anime, ne' lor corpi, nelle loro Cafe, nelle loro rendite, ne' lor Figliuoli, ne' lor Congiunti, ne' loro Amici, beneditegli dando lor grazia perchè fiacquistino la Gloria , benediregli dando lor tempo a guadagnarfi una felicislima Erernità : Accipiant Benedictionem à Deo . In nomine Patris , qui vos creavit, in nomine Filii, qui vos redemit, in nomine Spiritus San-Eti , qui in vos effusus est . Amen ,

# PANEGIRICO

### DI S. GIUSEPPE. IL SANTO QUATTRO VOLTE ACCRESCIUTO.

Cum esset desponsata Mater Jesu Maria John. Matth. 1. Filius accrescens Joseph, Filius accrescens. Sen. 49.

Paratation introducing and the state of the

volle chiamarlo Giuseppe, perchè il nome fuo stesso susse un memoriale di fupplica al Cielo per nuova prole: Vocavit nomen ejus Joseph dicens : Addat mihi Dominus Filium alterum ; uniforme Giacobbe a' voti della Conforte, cerca pure aumento di Fratelli a Giuseppe, ripetendo le voci per raddoppiarne i prieghi : Filius accrescens Joseph, Filius accrescens. E fu lo ftcffo che dire: Acerefeafi Giufeppe, moltiplichifi, aggiungafi un'altro Giufeppe a Giuseppe. Che che sia di tal supplica, certiflima cofa fi è, che confenti Dio a Giacob un nuovo Giuseppe pari per natura al primo, vantaggioso in bonta, ed in fortuna; onde avveraronfi nel secondo con maggior pienezza le fue benedizzioni ; perocche , fe il primier Giuseppe su superiore a' fuoi Fratelli, questo nuovo Giuseppe superiore al primicro: se quegli accresciuto due volte, questi ben quattro. Ed a renderlo indubitabile ripetefi forfe pur quattro volte dall' odierno Evangelio il nome di Giuseppe, e col nome altrettanti titoli de' fuoi vantaggi. Chiamasi sposato alla Madre di Gesu: Gum effet desponsata Mater Felu Maria 70-Maria, Padre di Gesù: chiamafi Giufto: Fofeph autem vir ejus cum effet fufeph Fili David. Quattro volte Giusep-Maria: accrefeiuto nel Figliuolo, Giu-Giustizia, Giuseppe Giusto: aceresciuto nella Corona, Giuseppe Figliuolo di Davide . Il primo accrescimento è di Fortuna, il secondo di Grandezza, il terzo di Santità, il quarto di Potenza. m'ingegnero restringere i quattro Panegirici in un'Elogio. Cominciamolo.

II. Giuseppe Sposo di Maria è il primo titolo, che gli dà SaMatteo; e Ni appalefa con ciò la fortuna, ed origi-

, rà dunque in argomento delle fortune di Giuseppe per essere Oratore essere Istorico , quando il mero racconto è per se fteffo valevole a svegliar le maraviglie di tutti , e tutte le maraviglie .

III. Giunto quel felicissimo di , in cui, giusta l'antico costume delle Donzelle, che vivevan nel Tempio, dovea darfi Spofo a Maria, ricufandolo questa pel voto di verginità, ricerco il Sommo Sacerdotel Oracolo Divino( che Dio stesso volle essere il Paraninfo di uno sposalizio, per cui non eran degni i Serafini ) ed ebbene per risposta, che si adunassero tutti i Discendenti della profapia di Davide, abili per istato a congiungersi in matrimonio, etutti con bacchette alle mani ; indi di colni farebbe la forte, di chi dato ne avrebbe il Cielo indicio chiaro. Tra i convocati Giuseppe sii il preelced, siorendogli improvviso il bastoncello, e gittandoglifi fopra il capo in foggia di Colomba lo Spirito Santo. Fiori, e Colomba: Misterj profondissimi, veneure impareggiabili! A trascegliere Aronne al Sacerdozio fii anche fegno l'infiorarfi della bacchetta. A qual fine cotesta eguaglianza d'indici? A fin di mostrafeph; ed eccolo con folo ciò Sposo di re, che siccome ad Aronnesi consegna il Tabernacolo di Dio perchè lo cuftodifca, non lo profani; a Giuseppe si flur, e chiamafi Figliuol di Davide: 70. confegna Maria perchè e la guardi qual Tempio di Dio, e fappia che l'Ciclo il pe, quattro volte aceresciuto. Accre- vuole Sacerdote, non Marito. E la Co-sciuto nella Sposa, Giuseppe Sposo di lomba che spiega? Geloso sorse lo Spirito Samo volle di perfona affiftere al feppe Padre di Gesu: accresciuto nella gran contratto? Amante forse il Padre, come colà nel Giordano mandò lo steflo Spirito nella medefima foggia a dichiarar Crifto Figliuolo, manifesta pur' oggi fuo Figliuolo Giuf eppe. Così autenticali vero l'infegnamento di quel Quattro fioli per quattro Panegirici : grand'uomo Democrito : Dicea egli , che chi cafa male una figliuola, perde una figlinola; chi ben la cafa, guadagna un figliuolo. O lode, o gloria immensa di Giuseppe, con cui dichiarafi Dio di sposar bene sua Figliuola, ne di tutte le fue felicità ; giacche gli e coll'autentica dello Spirito Santo, di provvennero tutte dall'effere Spolo di aver fatto acquifto di un Figliuolo! Fi-Maria. Difficile impresa ad ogni lingua gliuolo di adozzione trattato a pari del adoperar parole ad ingrandire quello, naturale: Figliuolo, dirò così, per af che da per se è egli massimo; ad clag. gerare ciò, che in sè è iperbole. Baste della sua Primogenita. Figliuolo perciò.

di onore, di compiacenza, a cui toc-, fla brutta, benché feconda, quella vacan le voci stesse del Padre intonate so ga, e prima sterile. Tu, Davide, avenunzi di Gabriello a Maria nel divenir fabea pietofa, e più altre a matutte uni-Madte di Dio: Spiritus Sanctus super- rono difetti con perfezzioni . Solo a veniet in te. Verra sopra Maria lo Spi- Giuseppe die Dio una Sposa, che non rito Santo, perchè concepifca un Dio: ha difetto, ne imperfezzione, ne colè venuto fopra Giuseppe, perchè co- pa, ne macchia; più pietosa di Bersa-

Padre di Dio. tunato nel Ciclo; e perciò fortunatif- na benedetta tra tutte le Donne per lo più subblimi diquelle di Giuseppe, cui sequentem. die la Trinità e in donativo, e in cuti costo maggior pianto nel fagrifizio, Decurio, vir bonus, & justus - di Giuche riso nel nascimento. A te, o lsac, seppe Barsaba, ch'entro alle sorti con die Rebecca non men favia che bella, S. Mattia per l'Appostolato, dicono elli fo campo di battaglia il fen materno, perchè intendafi, che ancora il folo noed obbligando la Madre a renderfi pen- me è teftimonio della fua Santità, giactimenti i fuoi voti. Atc, Giacob, toc. chè cerca la giuffizia per sopranome. carono due Spose Rachele, e Lia, que- VI. Ciò non offante è accrescinto il

pra di Crifto: Hie est Filius meur di- tti pure più mogly, una Micolle leggialectus, in quo mihi complacui, e gli an- dra, una Abigaille prudente, una Berme Spolo di Maria avrà a chiamarti bea , più prudente di Abigaille , più leggiadra di Micolle, e di Rachele, e IV. Spolo di Maria ? Che può più di Rebecca, e di Sara, e di Eva; più dirfi, se non può effervi piu? Vanta- seconda di tutte unite, perchè il Fivafi Federico veggendofi Signor di Ro- gliuolo, che partori, valca più che rurma : Nemo amplius videtur erigi , ti i figliuoli degli uomini : non urto di quam cui potnit Roma committi. Non precipizio al suo Sposo, ma cagion delpuo falirsi più alto di chi è giunto ad le sue felicità; non omicida de' viveneffer capo del Capo del Mondo : Lu- ti , ma vivificatrice de' mortali , non finghe, eran quefte non lodi, vanità feconda dopo lunga sterilezza, ma Manon venture. Solo è felice chi è for- dre senza lasciar di esser Vergine. Dontimo folo Giuseppe, perchè toccogli il frutto del fuo ventre Gesul, che fa bemeglio di quanto può dare il Cielo , nedetto il fuo Spofe tra tutti gli uomi-Egli si, che può dire: Nemo ampliur ni per lo frutto della fua Spofa , che videtur erigi, quam cui potuit Maria non ha equale, ne averà fomigliante : committi . Chi può aspirare a felicità Qua nec similem visa est, nec babera

V. Giuseppe giusto è il titolo che ftodia l'Imperadore della Terra, e del allaccia S. Matteo con quel di Sposo di Cielo? Non ve'l difs'io fin dal prin- Maria: Joseph autem vir eius eius efcipio, Filins accrescens Joseph, Filins set justus; ed a suo esempio neppur vo' accrescent, vantaggiato in fortuna so- io dividerli. Okrediche, Giuseppe non pra tutti gli-uomini, che'l precedette- potea effere Spolo di Maria fenza effere to, e l'hanno a feguire, per la Spola, Giusto, ne potea lasciar d'esfer Giusto che gli toccò in forte. Veggiamolo al effendo Sposo di Maria. Giusto val qui . paragone. A te, Adamo, Padre del fegondo S. Giangrifoftomo, un nom perlegnaggio umano, die Dio per Isposa setto in tutte le virtu : Justus bie in Chrysoft. Eva , pari in nobiltà , senza pari in omni virtute dieit effe perfectum. Gin. ho 4. in bellezza, fimile a te in tutte le doti flo era Giuseppe, e sembra sopranome Matsh. di natura, e di grazia: ma urto al tuo propriissimo de' Giuseppi il titolo di precipizio, feretro di tutt'i tuoi figlino- Giusto. Di Giuseppe Vicere di Egitto li condannati a cominciar la vita mor- dice il Savio: Hac venditum justum non Sap. 11. tale. Ate, Abramo, Padre de' Creden- dereliquit : di Giuseppe di Arimatea, 13. ti, die Dio Sara lunghi anni infeconda, che attefe alla fepoltura di Crifto, di. Luc. 22. perche poidivenisse Madred Isac, che ce S. Luca: Vir nomine fofeph, qui erat 10. la qual dopo timorose speranze ti par-tori due figliuoli nemici si pretto co- Barfabas, qui cognominatus est justus; me fratelli, guerrieri in emprione, re- e di Giuseppe nottro Cum effet juffue;

nostro Giuseppe sopra gli altri nella ha Giuseppe, quanta ne cape nella giustizia; e mostralo S. Matteonel mo-do, con che ne savella; perocchègli VIII. Empiete or, se potete, questo suppone. Della Santità di Cristo dico- za Divina: che risuscitò con Cristo.

ra grandezza per l'altra voce Vir ejus; mette fomiglianza : Que noc fimilem perocche tanta Santità . c. perfezzione vifa eft, nec habere lequentem . ....

altri fi chiaman Giusti, Giuseppe si titolo, che io per verità non truovo autra remainant Gautti, Guardeppe il anono, cite io per venta non troovo fuppon Giulto. Notinfi con accortez- perfezzioni, e grazie di che non fia za le parole dell'Evangelitta: Joseph egli capace. Dicono, che Giuseppe fi antificato nel ventre di fua Madre: nollet eam traducere, notust occulte di- che fugli accelerato l'uso della ragiomittere eam. Dice che Giuseppe era ne per conoscere, ed amar Dio: che giusto, ma non come chi lo dice, ma gli sti legato il fomite del peccato per come chi lo suppone per far passaggio tutta la vita, più che Angiolo perchè ad altto argomento; e supponendolo Angiolo in catne. Dicono, chein tutne dice più, che se ne favellasse affer- to facesse sempre il più perfetto; che mando; perocchè affermando che Giu- fu profondiflimo nell'umiltà, gratiffiseppe era giusto, significherebbe una mo nell'ubbidienza, sermissimo nella giustizia persetta, ma comune à Giu- sede, ardentissimo nella carità, pazienseppe Vicerè, a Giuseppe Decurione, tissimo nelle ingiurie, sollevatissimo a Giuseppe Barsaba; e supponendolo nella contemplazione, che ebbe tutte dice una Giustizia maggiore, una San- le virtu in supremo grado. E dicono tità fingolare, dice una Santità, che mille altre grazie, e ptivilegi: che videve avere colui , di chi la Santità fi de alcune volte in vita mortale l'essenno poco gli Evangelisti; perchè la sup. e regna già nel Ciclo in corpo ed pongono intinita: dicon pur poco del- anima. Dicano pur quanto vogliono: la Santità di Maria, perche la fup- aggiungan grazie, aumentino privile-pongono quali infinita; e lo ftesso sti- gj, accrescan prerogative, che tutte le serba S. Matteo con Giuseppe; sup- capono nel titolo di Sposo di Maria, pon la Giuffizia perché intendiamo , e non fo femai l'empieranno, luque-che fupera dimolro la mifura comune, flo titolo cape Maria , e dore cape La Santia di Crifto fifuppone infinira Maria non truovo grazia , che non perchè Figliuolo di Dio; quella di Ma. possa capire, ne pertezzione, cheposria quasi infinita perchè Madredi Dio; la empiere. Solo virtu simili alle virequella di Giuseppe fin golarmente gran- tu di Maria possono empiere la dignide perchè Sposo della Madre di Dio, tà di Sposo di Maria, e così l'eligge VII. Questa dignità è la regola , il matrimonio . Quindi faviamente il Gers. onde hasti a misurare la giustizia di Gersone: Sicuit decuit, ut Mariatan- serm de Ginseppe; e per tal fine l'Evangelista la puritate niteret, qua sub Deomajor Nat. congiunse il titolo di Sposo di Maria nequit intelligi, ut Sanctur att Anjel. Virg. al soprannome di Giusto: Joseph autem mus : ita decuit , ut Sanctur Joseph vir eins cim effet justus: Come la 10. tanta prarogutiva polleret, qua simigola da mifurar la Grazia di Maria è litudinem exprimeret talis Sponsi ad il Dominus tecum proferito dall'Angio: talem Sponfam . Adunque diegli Dio Gen. 2. lo annunziatore: quafi diceffe: E've- Spofa fornigliante, ed eguale in nobil. 18. to che Maria è colma di grazia Gra- ta, costumi, e doti: Non est-bonum tia plena: ma come può faperfene la hominem esse solum: faciamus ei adjugrandezza, se non può penetrarsene torium simile sibi. Maria non porca la capacità ? Sappia perciò il Mondo avere Sposo eguale, perchè eccede senmifurar la pienezza, fapendo che cape za proporzione tutti gli uomini , che Dio in Maria: Ave Maria gratia ple- ha avuti, ed avera il Mondo e pur dona, Dominus tecum : così, se ben in vea ottenere Sposo somigliante quanto Giuseppe per la parola Juffus fignifi- comporta la sua grandezza; tal fu Giud cafi la Santità, e Giuffizia di Giusep-feppe, cui possiam dir senza simile ; pe: misurasi non per tanto la sua ve-perche simile a quella, che non am-

tro titolo , che si unisce a quello di Padre di Gesu, vuol San Bernardo, Spoß di Maria, e benehê nell'ordi-che mifuriamo la grandezza finifurata tà : Cim ffet despondata Mater felu bomo fuerti B. foleph conjue ex ap 2. fole Maria Joseph. Sappiam dagli altri E-vangeliti, che Guiappe su detto Pa-ruit bonorari a Deo, ut Pater Deb dre di Gesù 3 e Mana stessa, poiche & diesus, & creditus str. E con rafmarrito il rinvenne, Pater tuns, dif- gione, perocchè fe la fingolar granse, & ego dolemes querebamus te. dezza di Giovanni Evangelista si scorsolo pero S. Matteo ci dichiara la ra- ge dal titolo di Figliuol di Maria, gione di tal nome. Non perebè desse che Gesti gli diè dalla Croce : qual Giuseppe a Gesu l'essere umano, pe- dovrà dirsi quella di Giuseppe, quanrocche concepillo Maria per virtu del- do per infegnamento del dottiffimo lo Spirito Santo : Antequam conveni- Suarez incomparabilmente eccede il tidiazamente dipoi: Diventa eff in stero dicando Crifto a un nuncolo Udi-babese de Spirita Sandto; na per tono, gunte a digil un non fo chi: dichiara qui il modo, con cui Giu-Eere Mater tota, co friente ni forti I-veri-tori, cipo de la Madre di Costi, cim di la il Redemore; que eff moto di Mac-ter divisio podo della Madre di Costi, cim di la il Redemore; que eff mater mas, ver dir if. ret desponsata Mater Issu Maria 30- rispose, & qui sunt fratres mei? E Scimin sello seph. Vuole l'Imperadore, che ciò, dato un cenno col dito a' sicol Discejustiles infec of ficultica in fuolo altrui, polis, foggiunfe: Ecce Mater mea, & Diverf, each foucil dominio del Padrono del fratere mei. Fatto quindi paffiggio a fuolo. Così la fonte, o l'albero, che una propolizione pui generale, connacie in un giardino, è proprio del chiule: Quicamque emin fecerit volum. Catto Patrix mei qui in cutii eff.; lo Spirito Santo nell' orto chiuso di loro, che fanno la volontà di Dio

fece Giuseppe con Gest tutti gli uffi-zi di Padre: gli pose nome, l'educò, ti gli stati? Tutti gli stati comprese; il nutri co' guadagni delle fue mani, e di tutti color che farebbono la vol'accompagnó, il cuftodi ne'tuoi viag-lontà di fuo Padre, fieno nomini, o gi, e pericoli, ed amollo come le iuffe fuo Figliuol naturale, e con più dre, ma non volle mai dire, che faintenfo amore di quello, onde i Padri ranno fuo Padre . E non fo fe potrà naturali amano i fuoi figliuoli, specolarsi altra più verisimil ragio-Tromba Quaref.

IX. Giuseppe Padre di Gesù è l'al-1 X. E per questo titolo appunto di rent , inventa est in mero habens de tolo di Padre di Gesu l' altro di Fi- 10m. 2. Spiritu Sandes ina perche è egli Spo-gliuol di Maria è Aggiugnere , che fo della Madre di Gesti : Cum offet i peffo Gesti medefimo , fecondo padeponfata Mater I fin Maria Jofeph: recchi Santi Dottori , chiamavalo Padeph: Bastava dire trovandosi sposata Maria dre . Poco stupirà di tal pregio , chi con Giuseppe , senza aggiugnere la non riflette, che il titolo di Padre di Madre di Gesù ; e par che avrebbe Gesù è la maggior gloria del Padre proceduro da miglior Rettorico tacen- Eterno , e perciò strana così è , che do ora ciò, che avea a dire imme- si comunichi a Giuseppe. Udite. Preper miracolo . Verità è , che Gesti ipse meus frater , & soror & mater nacque miracolofamente per virtu del- eft . Gran privilegio , e vanto di co-Maria: Inventa est in utero habens de effere fratelli , e Madre di Cristo ! Spiritu Sancto: pure, come Maria è Dimanderà non per tanto taluno: fie-propria di Giuseppe per lo matrimo come diste, chi fa la volontà di mio nio : Mulier corporis sui potestatem Padre è mia Madre, perchè non difnon habet , sed vir ; sieque , che il se è mio Padre è siccome disse è mio frutto di Maria è proprio di Giusep- fratello , e sorella : Meu frater , so ge , e che può chiamari Figliuol di soror a comprendere uomini , e don-Giuseppe il Figliuol di Maria. Perciò ne; perchè non disse altresi è mio Pa-

ne, se non che il titolo di Padre suo, o Gesti : tutti diran che Gesti, e di-per esser proprio del Padre Eterno, i ran bene se riguardano le Divine sue ria, lo da a tutti coloro, che fanno gliuolo. giori Amici, petchè è gloria propria na . Riffetteva io prima nel chiamat dell' Exerno Padre, e folo haffi a co-l' Angiolo Giufeppe figliuol di Daviminicare a Giufeppe . Pi pure si li-berale del fuo ritolo fieffo di Figliuo ra a Giufeppe che era figliuol di Re, teggiani. Lor diffe: Chi fembra a voi e miglior Regno.
più fortunato, mio Padre Ciro, o XIII. Di Maria Santiflima dicono i

non vuol comunicarlo agli uonini . perfezzioni : ma io in una prerogati-Come dunque il comunica a Giuleppe : va truovo più felice Giuleppe : ( Di-XI. Quelta è appunto la grandezza colo mio Signore con voltra licenza di Giuleppe, che il nome di Padre , ad onor vostro ) in aver per Figliuo-che per ester Divino non comunica lo Gesti , perchè Gesti non avrà al Cesti a verun' uomo , lo comunica a tro figliuolo eguate , benchè v' im-Giuseppe, per significar di lui, che pieghi tutti i tesori della natura, e è più che uomo : è uomo per la na- della Grazia . Gareggia in questa glotura, e fa apparirlo più che uomo la ria coll'eterno Padre ; e può gloriardiguità . Il nome di Fratello , e So- fi Giufeppe con umiltà , che ha Fi-rella , e ciò che ancora è più , quel- gliuolo si degno quanto egli ; peroc-lo di Madre , che è propno di Ma-lchè ha per Figliuolo il fuo fterio Fi-

la fua volontà per onotarli , e favo- XII. Giuseppe figlinolo di Davide è rirli: Mens frater, & Soror, & Ma- il quarto titolo dello Spofo della Verter est: quello però di Padre non vol-le darlo a veruno de' suoi Discepoli , Gesti . Significa l'autorità di Giusepnè de'fuoi Appostoli, nè de'fuoi mag- pe, e dice più di quello, che fuolo di Dio, che diè podettà a tutti gli quando in sua mano era degenerato uomini non solo di averne il nome, lo Scettro germato del suo Bisavolo ma di divenir Figliuoli di Dio: Dedit nella sega, e scarpello. Non ha a eis potestatem Filios Dei fieri : Del ricordarti all' inselice la selicità pernome però di Padre suo fil si guardin-go, che solo lo concedette a Giuspe-pe. Fi tutto riguardo al suo Padre è due volte infelice chi ha diritto, c naturale, e afferto al fuo Padre putati- jus ad effer felice, ed è fventurato . vo. Adunque non trovando io con chi comparar Giufeppe ne tra uomini, ne imia a un Corteggiano del Cielo tra Angioli, perocche tutti chiamanfi Già conofeo che I chiama con molta Servi, e Vaffalli, di chi egli chiamafi ragione figliuol del Re Davide, per-Padre: resta solo, e non sarà molto, che non solo è erede del suo Sangue, che il paragoni al fuo stesso Figliuo- e virtu, ma ben anche della dignità, lo. Ricordomi della dimanda, che se in cui è accresciuto sopra il suo stesso ce Cambife Re della Perfia a' fuoi Cor- Padre, perchè tiene miglior Corona,

io ? Risposero tutti , come lusinghie- Santi , che è Reina de' Cieli , e delri, estere lui di molto più fortunato, la Terra perchè Madre del Re della che'l Padre. Creso solo adulator più Tetra, e de'Cieli. Che dovrem dir di di tutti , quando appaivalo meno , Geui ? Chiamerollo Re come Spolo mento di diputa , che fiu pii ficice tuo Padre di re. Supiron tuti della Padre del Re's S. Bernardo ripete del liberta fino ad udirne la ragione: Perchè , foggiunse , tuo Padre chbe te de del primo Giuseppe: Constituit eum per figliuolo, e tu non avrai figliuo-lo eguale, quando anche la natura vi omnis posessionis sua. Per lo meno diffipi I suoi tesori : Se dimandassimo non neghera veruno , che se Giuse oggi , chi è più venturoso Giuseppe pe non è Re dell' Universo essendo

Padre del Re , e Spolo della Reina i rito de nostri misteri , e gli dicessila Reina del Cielo, e della Terra.

confecuenze, nel titolo folo di Pa-dre di Cesu ha Giudeppe il migliori XVI. Quelli fono i quattro titoll di Regno . Avendo determinato Tolo-moo rinunziare il Regno al Principe che gode nella terra. Defidererefle fuo figliuolo in el tempo che faccoran- jora tutti fapere, quali fono gli accerfi le cirimonie della Coronazione, scimenti, che ha conseguito nel Ciestava il Re tra Vassalli, come se sul lo Giuseppe è Filius accrescens. Quefe uno d'esti , e volgendosi al popo- sti segreti ha Dio riserbati a se , e alo , che lo mirava ammirato di vede- gli Efetti, di cui non è la minor par-re un Re, che spogliavasi in vita del. Le della lor gloria veder la Gloria di lo Secttro, e della Corona, cui strap- Giuseppe . Ciò che solamente può da pa tutti a viva forza la morte, profe- noi affermatsi si è, che è stato accreis shel detto: Omni Regno pulchriut feliuto nel Gido conforme gli acereeft Regit efte Parsem; e eon alta rafelimenti della Terra, perceb Dio mon
gione, percile il Re e Re del Regno,
c T Padre è Re dello fiefto Re. Se ba confeguenza nelle mercedi. Se
non è Re Giusippe, è Padre del Re india Terra fià acerecisson nella grade' Cicli, e della Terra, e non v'ha zia come Sposo di Maria; nel Ciclo Regno nel Ciclo, e nella Terra, co- sarà stato accresciuto nella gloria alla me effer Padre di cotal Re : Omni ftessa misura : se nel Mondo su Re. suc enter reacte ai cotal AC: Umai iteria mitura: le rici Mondo ili ACe, i Regno pulciviri est Regni elle Paterens, e più che Re como Padre di Gee, i Lo fecutro di queflo Regno è la ma- nell'Empirco non ha lafeiato di effer no di Maria , perchè al dargli Maria Re, giacchè non la lafeiato di effer la mano, reftò fatto fuo vero sposo, l'adre, e unifonne alla fua dignità è e per Isposo di Maria Padre di Ge- il suo potete. sii . La fua Corona è Maria , c l'au- XVII. Secondo cotal regola infegna-

Prov. tentica lo Spirito Santo : Mulier di- no graviflimi Autori, che Gesu, Ma-12.4.

23.

Se con noi entraffe un Gentile impe pe appartamento da Maria, glie'l dif-

ferviva ; ragionevole cofa è , che gli seppe ordinare, Gesu eseguire, direbfervano, e onorino con tal nome tut- be che Giuseppe era Dio, eGesù uoti i Servi di Maria, tutti i Vaffalli del-la Reina del Cielo, e della Terra, dignità dell' uomo ! Dio appar' uomo dignità dell' uomo ! Dio appar' uomo XIV. Senza far più discorsi, e trar per ttoppo umile! l' uomo Dio per

ligens corona est viro sno. E se per ra , e Giuseppe batano lo stessio di ba-lo Sponditzio è Giuseppe capo di Ma-ra: str caput est Muieri; solo Ma-ra: str caput est Muieri; solo Ma-Eth. 5 ria potea effer Corona di chi è suo teo , che dissele con grande avvertenra potes chet Cotonia di cin e tuo jeto, che dinete con giandia avvicen-capo, solo Maria potes chet Cotonia di un Regno, che confiste in esser Padre di Gesti.

Maria Joseph. Nel primo luogo ri-pon Gesti, nel secondo Maria, nel XV. Sc poi confidero, che Gesti terzo Giuseppe. Così sono nel Ciclo: ubbidiva a Giuseppe : Erat subditus occupa il primo Gestì, il secondo Mailli, parmi poco chiamarlo Re; ben- ria, il terzo Giuseppe. E come tra che non ardifea dargli il nome, che Gesti, Maria, Giuseppe non frammetvorrei . Entrate non però vi priego te l'Evangelista nome, nè verbo, nè nella casa di Giuseppe i nella officina punto, ne linea i così non v'ha trodi quetto fortunato Falegname. Veg- no, ne fede, ne spazio nella Gloria giam Ginseppe comandare a Gesti, tra troni di Gesti, Maria, e Giuseppe. Gesti ubbidire a Giuseppe. Dimando: XVIII. Quando ruminava Giusep-

Cc 2

diffe Dio pel suo Angiolo : Noll ti- il tempo , in cui Dio volca che gli 

Regno two. Rispose Cristo: Sedere ad dexteram meam vel finiftram non eft acticitam meam vois ; finit qui part XX. Fin qui dimostrammo tal'esser tam est à Patre meo. Dimandano qui

Maria Joseph. imitar le fue vitti! : come figliuolo di fomiglianti Panegirici , ma cui prefu-Davide abbiamo a confidate nella fua autorità , e potenza. Chi comandò in della Scuola. terra a Dio ed era ubbidito, che gli terra a Dio ea era monatto , cue gui cercherà nel Cielo che non faccia ? Principe d'effa , Tommato , Spiega il Perciò dice Gerfone, che quando Giu-feppe chiede a Maria , o a Gesti , la lo agli Efest: Secundam divitirat gra-

ante Luo pet uso Arageno; trom un transportation de la los vocas che gui mente dispire Mariam. Non volle, ubbdiffero il Re, e la Reina del Cieche Guiteppe fi diridette da Maria, e lo 1 pur tutta via priego di Padre a collecti. Ed avrà pocuno permetere alfondi. Ed avrà pocuno permetere alfondi per del priego i implica
to compone di grattitudine divider da Cerchiamo a Guiteppe, che priego i
compone di grattitudine divider da sè nella Gloria, chi avea voluto com. Maria, che supplichi a Gesu, che pagno indivisibile ne' travagli ? Cre- ci conceda la grazia di che abbiamo do , che questa fusse la ragione più bisogno , le virtu che desideriamo , i do 5 che querta inne la ragione più junogno 3 re vittu ene deinaeramo 3 i vera del poco buon referitto, che ot-tennero dal Redentore a quella lor fup-plica i due per altro si diletti Dife-Spofo della Madre di Gesti i beni, che poli Giovanni, e Giacomo. Pregaron- cerchiamo , le virtà , che supplichia-

### SECONDA PARTE.

tum est à Patre mee. Dimandano qui l'étate in terra, e tait estre no preparate le due prime sédie del que Repord S. Llaro diece, che Mosè, et Elia. Eutimio, che Pietro, e Poolo, lo dieco, che Mosè, et Elia. Eutimio, che Pietro, e Poolo, lo dieco, che Mosè, et Di Maria l'attesta anche Davide, che Di Maria l'attesta anche Davide, che Giuspe Nulla non intramentent tra Di Maria l'attesta anche Davide, che Giuspe Nulla non intramentent tra problemant de l'apparate de l'Palan, sins à decerir tuir. E di Giuspe ha di quanto è in terra, pin Gelo de de la decerir a pin Gelo de la diquato è in terra, pin Gelo de de la color de la maria petrò e la di quanto è in terra, pin Gelo de la color de ce'l dicono le pitture, che ce'l rap-presentano alla sinistra. Questo è l' nulla non s' intramette tra Maria e ordine del Cielo, quello dell'Evange- Giuseppe, perche nulla non v'ha in lio : Cum effet desponsata Mater Jesu terra , e in Cielo , che dopo Maria fia più di Giuseppe ? Sia più ? Dico, XIX. L'ordine stesso ha da offerva- che non sia meno ; perocchè sia core la nostra divozione. In primo luo- me tutto il resto, che v'è dopo di go abbiamo ad amare, e riverire Ge- Gesu è meno che Maria; così tutto il su, in secondo Maria, nel terzo Giu- resto, che v'è dopo Maria è meno seppe. Gesti come Dio, Maria come che Giuseppe; e come Maria è il più Madre di Dio, Giuseppe come Sposo di tutto il rimanente dopo Gesti, Giudella Madre di Dio . Come Spolo di feppe è il più di tutto il rimanente Maria abbiamo ad aggradirgli averla dopo Maria. Propofizioni for queste, fervita: come a Padre di Gesil aver- per cui non faro foddisfatto; che lo allevato: come Giusto abbiamo ad mi si passimo per Iperboli permesse in

XXI. Al nome di Scuola, ecco il sua preghiera si riputa precetto. Non tie ejur, que superabundavit in nobis, ep.Pauli comanda è veto Giuseppe in Cielo al ed intendendolo del grado di Santità, ad Ephe. fuo Figliuolo, alla fua Spola, come al qual fubblimo Dio gli Appoftoli, ri. Ethef.i. comando loro in terra , perche fini piglia cosi; Abundantius fuit quam in

alite. Che negli Appostoli fii più co-1 chiamano gli Scolassici ordine ipostaste, Signori, la moderazione nel sa-mando: La Vergine Santísima, più vellar di Tommaso? Qui aliquos San-Santa senza controversia, che tutti i altro cammino, che dal capo primo ordine di Santità, o Santità d' altro Epholiz, al fecondo agli Efisj: Fratres, parla ordine. Paolo, jam non estis hospites, & ad-

dine, che fonda Crifto per sè, cui Santità, perchè quello è altro ordine Tromba Quaref.

pola, che nel rello de Santi, e los-giugne. Ex que apparet temeritas il-lorum, qui alique Santo praisment Periona del Divin Verbo incarnato : comparare Apofiolis in gratia, o glo. Pictra angolare: Angulari lapide, che ris. Questa autorità nondimeno tan- unisee altamente in se que' due ordito è da lungi a contrastare il mio as- ni del nuovo, e vecchio Testamenfunto, che a maraviglia ben compre- to : Lapis angularis , qui facit utrafo gli è certamente in favore . Nota- que unum . Passo io ora oltre , e do-Hos prasumunt comparare Apostolis . Santi , a qual di quegli due ordini si Non mi passò per pensiero paragonar appartiene? Si ha a dire, che ne si San Giuseppe agli Appostoli; anzi al- appartiene all' ordine Prosetico della ferisco, che tra gli Appostoli e San Sinagoga, perche in quest' ordine il Giuseppe non v' ha comparazione : maggiore è Giovanni Battista; nè all' perche San Giuseppe è incomparabil- ordine Appostolico della Chiefa, permente maggiore. Non è San Paolo l' chè in quest' ordine i maggiori sono Appostolo per antonomasia ? Chi ne gli Appostoli . Adunque attiensi ella dubita? Or egli stesso il dirà tenz' con Cristo all'ordine Ipostarico, altro

XXII. Domando appresso: ES. Giuvene, fed effis Cives Sanctorum, & Seppe? So, che rispondendo io mededomestici Dei superadificati super fun- simo durcrei fatica ad ottenermi fedamentum Apostolorum, & Propheta- de, perchè ho già fatta palese la mia rum ipso summo angulari lapide Chri- parzialità verso Patriarca si amabile . Ro Felis. Chiama qui l'Appostolo i e meritevole. Risponda dunque il sa-Fedeli, ed i Santi edificati fopra il pientiffimo Suarez, che non predica fondamento degli Appoftoli, e de' in Pulpito nella Festa del Santo, ma Profeti: Super fundamentum Apostolo- disputa il punto in rigore di Scuola. rum , & Prophetarum . De' Profeti e di Cattedra . Uditelo come discorcome fondamento della Legge scritta re colla comprensione sua folita as nella Sinagoga : degli Appoltoli come Sunt ministeria , qua attingunt ordi- Suarez fondamento per la Legge di Grazia nem unionis hypostatica, ut de digni. to.u.in; nella Chiefa. E Custo? Angulari la tate Matris Dei diximus, & in hoc P.Aifp. &

pide Christo Jesu. E Cristo non s'in- ordine intelligo constitutum esse San-tende ne per lo nome di sondamento chum Joseph. Quindi passa l'esimio di Profeti, ne s'intende per lo nome Dottore a didurre co' termini di San di fondamento degli Appostoli; ma Paolo: Officium Joseph non pertinuit con quell'altro nonce fingolatissimo di ad novum Testamentum, neque pro-Pietra angolare : Ipfo summo angula- prie ad vetus ; sed ad utriusque auri lapide Christo Jesu. Pictra angola- Gorem, és lapidem angularem, qui re sommamente anteriore a tutti, che secit utraque unum. Sicchè la dignità congiunge questi due fondamenti , di Giuseppe è come la dignità di Mafenza farti più dalla parte degli uni , ria fua Spofa dell' ordine ipoftatico ; che degli altri: Angulari lapide Chri. e fanno Maria, e Giuseppe Classe su-Ro Telu . Abbiam dunque qui tre or- periore , ed a parte con Cristo pietra dini di Santi . Ordine di Santi della fomma , ed angolare d'ambi i Tefta-Legge scritta con sondamento ne'Pro- menti : 1p/o summo angulari lapide fett: altro ordine di Santi della Leg-ge della Grazia con fondamento ne-Profeti, nè Appostoli: Super super gli Appostoli : Fundamentum Aposto fundamentum Apostolorum, & Prophe-lorum, & Prophetarum; ed altro or tarum, per quanto si sollevino più in

Categoria di Santi, in cui entrano i spedirono gli Angioli corrieri perche foli Gesti, Maria, Giuseppe: Mater Felu Maria Foleph & e'l più baffo di la Legge scritta, e ne Maghi tutta la quell'ordine fuperiore è più eminente. Chiefa, e la Legge di Grazia. A qual ed eccede il più fubblime di questi aleri ordini, come il più baffo del Cielo congiungerfi gli uni , e gli altri , co-eccede il più alto del Mondo. Donde me due pareti di un'edifizio! Origine per fin fi diduce, che nè gli Appostoli, ne lo stesso Giovanni, di cui Matt.11 Cristo : Non furrexit inter natos mu-Aug er, lierum major Joanne Baptifta , e di rum facient utraque unim: cloc, con

cui S. Agostino: Quidquid de muliere Cristo, come con Pietra angolare: Ad est, inferior est Joanne postono entrare al paragone eo' Giuseppe, perchè la fua dignità è di altro ordine; èdell' ordine lpostatico incomparabilmente superiore : In hoc ordine intelligo con-Aitutum effe Sanctum Fofeph.

XXIII. Un fingolariffimo avvifo, ch' io fo fu l'Evangelio, compruova Presepe non entrava in que due ordi-l'assunto medelimo. Parla l'Angiolo a ni di Santi : era Santo d'altro ordine Giuseppe tra le sue gelosie, ed a diffipargliele dice : Joseph Fili David Egli e Matia foli in quell'angolo di noli timere accipere Mariam Conjugem tnam : quod enim in ea natum est de summo angulari lapide Christo Fesu. Tut-Spiritu Sancto est . Ciò ch' è nato ? ti gli altri vengono per lo suo ordine Quod in ea natum est? Non nacque molto da lungi, e molto dipoi. Ed Gesul nove mesi dipoi ? Non disseto eccomi a ricordar a buon punto la eli Angioli a' Paftori nella notre beatiffima de'25, di Dicembre: Natus est scite di Cristo unam in utero in Marubis hodie Salvator? Or come tanti ria: aliam ex mero da Maria. In Mamesi prima dirgli un' altro Angiolo : Quod enim in en natum est? Acuta- il resto degli uomini nacque Cristo di mente il B. Alberto Magno: Duas Nativitates habuit Christus, unam in ute- hodie: per voi, per voi, intendete bero, aliam ex ntero. Nacque cotefto ne, differo gli Angioli Ambafciadori; Divin Pargoletto due volte: una nelle che per Maria, e Giuseppe, Persoviscere della Madre, e questa disse l' naggi l'altra ssera, e d'altro ordine, Angiolo a Giuseppe: Quod enim in ea natum eft: in ea: l'altra fuor delle viscere della Madre ex utero : e questa feconda nascita annunziarono gli An- est. Non si parla di Maria, e di Giugioli a' Pastori : Natus est vobir hodie seppe, a par degli altri , perchè non Salvator Sopra tal fondamento fab- fono come gli altri, effi appartengobrichi ora fubblimi idee l'ingegno fopraumano di Agostino. Nato Cristo in Bettelemme aliam ex utere avvisarono raggi questa singolar dignità di Giuimmantinente gli Angioli al contorno feppe la Stella de' Re Maghi , Chi di de Pastori la nascita, e la Stella a'Re voi, Uditori, si compiace di dirmi dell' Oriente : i Paftori, dice Agofti- di qual ordine d' Aftri fit ella ? Dell' no, rappresentarono in quella funzio- erranti, o delle fisse? Sembrami, che ne tutta la Sinagoga, e i Re tutta la ne dell'un, ne dell'altro. Non delle Chiefa. O gli uni, o l'altro invitaron fiffe , perche queste muovonsi tutte

fuperiore, altro Predicamento, altra vi presente nella capanna, e di la fi venifie ne Paftori tutta la Sinagoga, è fine? Preziose paroledi Agostino. Per tanquam initia duorum parietum circumcifionis, & preputii ad angularem lapidem concurrerant; nt effet pax eoangularem lapidem. Or per qual di questi lati venne Giuseppe ? Per niuno. Era zià ivi con Gesti, e con Maria : gli altri avevano a venire per lo lor ordine, o per lo lato de Pastori, e della Sinagoga, o per lo lato de'Re, e della Chiefa. Giuseppe presente nel superiore, era dell'ordine Ipostatico. Mondo con Gesti Pietta angolares Ip/o dottrina di Alberto intorno le due naria prima : di Maria dipoi . Per tutto Maria dipoi : Natus est vobis , vobis è egli nato molto prima in Maria: In stero, come l'altro Angiolo detto l' avea a Gluseppe ; Quod in ea natum no ad altra Classe.

XXIV. Spieghi con eloquenza di Giufepper No, che Giufeppe era qui- col loro Ciclo, e niuna d'effe ha mo-

to particolar proprio; e quella de'Ma. XXV. Ma poco ancor è dar la fo-ghi l'aveva: Antecedebateor. Nondell' la precedenza a Giuseppe su gli altri erranti, perchè queste mai non fer- Santi, anzi averlo mostrato incompamano, e quella de' Maghi arreftò : rabile ad effi . Tal prerogativa gli dà Ecel. in la, que Solis rotam vincit decore, ac per cui dare tra i tre a Giuscoppe il ni, e Giuseppe? No, che non conve- Suddito a Maria come a Madre , a niva. Fu il ministero di Giuseppe ali- Giuseppe come a Padre di famiglia, e mentar la vita, fostener l'onore di come a Padron della Casa : titolo, Maria sua Sposa nella minor età di con cui sulla Persona di altro Giusep-Crifto: Fino a i dodici anni di Crifto pe omorollo Davide : Constituit cum Platet fappiam, che visse, e poco più. Rac- Dominum Domus sua. La Casa di Dio coglicti dal capo fecondo di S. Matteo, e più non fi fa parola di lui . Fini il cui tenea egli Maria e Gesu , che forfuo ministero come la Stella de Maghi, montano e Mondo e Ciclo ; e Capo e si mori . Diaglisi altro ministero : questo no ; perocché essendo stata la motivo degno del primier luogo : Jo-sua dignità d'altro ordine superiore , sept. Maria , Jesu. qualunque altro impiego in questa vi-qualunque altro impiego in questa vi-

ta farebbe stato scemare. Ascondasi singolarissime di Padre, e di Sposo è dunque nel fuo maggiore sfavillamen-Giuseppe nell'ordine subblimissimo Ipoto Stella si fingolare, tofto ch' ebbe ffatico fuperiore a tutti i Santi . Rifecompiuto coll'uffizio, che Dio le die. rifce S. Gertrude nelle fue rivelazioni Astro sopra la magnitudine di tutte ni, che quando noi pronunziamo qui le Stelle ordinarie : Sapto , che come in terra il nome di Giuseppe , tutti i Stella d'ordine piu subblime, e superio. Corteggiani del Cielo ci si affezzionare all'erranti, e alle fifie, ne ben at no , e fan profonda riverenza a San tienst all' ordine de' Santi della Legge Giuseppe nel Cielo. Queste medefime scritta, ne ben all'ordine de'Santi della dignità sono quelle , che danno tal

Gesti, Mater Jesu Maria Joseph,

Legge della Grazia; ma all'altro ordi- efficacia alle intercessioni di San Gione superiore lpostatico con Maria, e con seppe, che S. Teresa divotiffina di lui diceva, the come in questo Mondo Cc 4

di cotal Cafa era Giuseppe, e per tal

Steit supra ubi erat puer , Adunque l'aver dettol'Evangelio a dirittura : Jenon era dell' ordine delle fisse , ne su , Maria , Joseph . Io vo' ora legdell' ordine dell' erranti, ma Stella di legetlo al rovescio, eppur sarà Evanaltro ordine, tanto superiore a tutte, gelio: Joseph, Maria, Jest. Ed ecco ch'ancor era dappiù che il Sole: Stel un nuovo cammino, ed affai piano, lumine. Passiamo oltre; e domando: primo luogo. Entriamo in esso per l' Che mai fecesi di tale Stella ? Spari . Evangelio di S. Luca: Ecce Pater tuns Luc. 2. E quando? Non fi fa. Conduffe i Re & ego dolentes querebamus te , diffe fino al Presepe, e più di lei non si la Madre Vergine al Fanciullino Dio parlò . Ragion ne fu averla Dio pro finarrito , e ritrovato nel Tempio. Tuo dotta straordinariamente a quel solo Padre Giuseppe ed lo, dando il prifine, e adempiuto il suo ministero, si mo luogo a Giuseppe, e pigliando per dileguo. Quando fi mori S. Giuseppe? sè il secondo. Tu umilia di Maria E' ignoto . Certo fol è , che trapasso dice Agostino : altri dicono , che sui prima di Cristo, e che perciò gli assi- urbanità : io intendo , che fu tutto stettero in morte, e gli chiulero gli questo debito, ed obi ligazione ancora di occhi Gesu e Maria. Che doleczza! buona Sposa: riconoscere per Superio-Ma non era meglio, che restasse Giu- re, e per Capo colui, che meritò esseppe per fat da Appostolo? Chi più serie Sposo. Ed in tal como il primo zelante? Per Erangelista? Chi con più luogo è di Giuseppe, il secondo di immediate notizie di Cristo, e della Maria: Pater tuur, & Ego: c'l terzo Madre? Per conforto della Vergine nel di Gesti: Quarebamus te; perchè fudfuo abbandonamento mortogli il fuo dito a i due , come ivi stesso soggiu-Figliuolo? Che paragone tra Giovan- gne S. Luca : Et erat subditut illis :

in terra era la Cafa di Giufeppe, in

volle Crifto fuggettaglifi, ancora nel Chiefa, Fratelli di Crifto: Feets me ; Gen.45. Cielo gli obbidice ; e che Giufeppe quafi Patrem Pharaonir, diceva l'al-non pur chiede come chi priega, na ¡tro Giufeppe a' fuoi Fratelli: El Do.

come chi comanda : Constituit eum minum universa domus ejus . Voi lo Dominum Domns sue. Queste Digni- vedete già: Son come Padre del Re. tà finalmente sonoquelle, che gli dan Padron di tutti i tesori di sua Cafa; tanta mano in benefizio dell' Anime, merce ch' eragli stato detto: Absque Gen. 41. che quelle de suoi Divoti par che por l'uno imperio non movebis quisque matino in stonte il soprassitto, e segno mamo, neque padem. Il volle Prencipe dell'Anime predeftinate; perocchè è nel Regno alle difposizioni, agli of Giuseppe il Padre di quell' Agnello sequi; Clamante Pracone, at omnet elletti, cui mirando in volto San Gio- che dire del nostro Giuseppe. Facvanni , lestevi scritto nella lor fronte ciangli dunque tutti, Uditori, l'onor, il nome del Padre di quell' Agnello , che Dio c'imponte. Pregiamoci di fuoi qual figno esprefio di Predetinazio. Divoti E Egli il Padron de Tefon Apress. The in Nomen Patrir ejur feriptum in del Cielo, e le fappiam mentarlo, ha 'froutibus corum. Onde può dirfi, che larga mano per arricchirei tutti di do-per effere Giufeppe Padre di Gesti, è i ni temporali , ed etemi , di allegrez-Padre pure di tutti i Figliuoli della 2a, di Virtul, di Grazia, e di Gloria,

# PANEGIRICO

NELLAFESTA

# MARIA ANNUNZIATA.

### LA MATERNITA' SPAVENTEVOLE PER GRANDEZZA.

Ne timeas Maria, invenisti enim gratiam apud Deum : Ecce concipies in utero , & paries Filium . Hic erit magnus . Luc. 1.

e quetto di oggi, in cui vedeti Maria con annun patione, che, maicendo da conozio, e dicharazione di corra di male, o pericolo, va a dar Madre di Dio, come pur l'avviso S. l' rafiato alla principal formezza dell'amma finame e di corre di male, o pericolo, va a dar la maria ci dell'amma, chi e il cuore . Ma muni altri di corre. Ma muni, la a trovatfi tra angullic tanto affofe il cuor della Vergine trovavafi prefe il cuor della Vergine trovavafi pre-

HI crederebbe, che nel gate da soprassalti , e timori , che di della maggiore alle- fusse neccessirio il rincorata allo stef-grezza, e tripudio, qual' so Angiolo Ambassicatore : Ne ti-e questo di oggi, in cui mear Maria Il timore è una tal

zia Gratia plena, e dalla speranza, anzi certezza, che le dà Gabriello d' effere Madre di Dio: Ecce concipier , & paries Filium; di qual male, òpericolo avrà ella a temere? Piano, ripiglia qui opportunamente Atanagi , che non folo fiam usi di temer la si fovrafta; maben pur la grandezza del bene, e l'emmenza della felicità, che fi acquista. Ecco l'avviso del gran Dottore : Timor enim non folum ex mali imminentis consideratione, sed etiam ex magnarum rerum afpectu ineusitur. Qual maggior ben per Gia-

Gen, 8, cobbe , che la veduta di Dio nella Scala ? Pur furono ivi stesso i timori più grandi : Terribilis est locus iste . Qual maggior ventura agli Appoltoli, che la presenza del lor Macstro rito bene empilli d'uno spavento solle-Luc. 24. cito : Conturbati , & conterriti funt .

17.

37.

il l'avor fattoci da Dio nel darcifi Sagramento? E non per tanto vuol S. Giangrisoftomo , ch' ei debba 'effer. & humana . Lamentavasi Dalida di ci l'oggetto del puì facro orrore , e raccapriccio: Sacramentum tremendum. Adunque non è fol da temerfi. la grandezza del male , ò la dif- petto , che nelle trecce de' fuoi camali imminentis consideratione, sed etiam ex magnarum rerum aspectu in- dirmi , che l'amor tuo è vero , se l' entitur. Or possarii in questo giorno avventuroso Maria a considerar la per me starei per dar ragione a Dagrandezza, ed eccellenze, che l'An-lida avendo udito per proverbio tra i giolo annunziavale tanto fopra la sfcra della fua umiltà , come chiofa il Lyrav. Litano: Cogitabat qualis effet ifta falutatio tanta excellentia, trovossi si cero . Fin qui va bene . Io però ave

de dopo spazio di mesi Ella stes. tuur non set mecum . Ah che non è fa spiegò i motivi delle sue savie solle Dalida. Sapea ella , e sapea ve-

paure , Fecit mibi magna , qui potens 10 , che va il fegreto così unito all' est, e fin da questo di gli conobbe, Anima, e l'Anima al segreto, che veggendosi presaggita, e satta Madre segreto, ed Anima sembrano una codi Figliuolo si grande : Hie erit ma- fa medefima ; onde ben potè formagnur . Quindi piglio io acconciamen re in quelle voci le sue querele :

fidiato da maggiori sforzi della Gra- cioè , la Maternità Divina spaventevole per Grandezza anche a Maria Io ne darò a voi in pruove i pregi, voi all'argomento, ed a me in plaufo il perfuadervelo . Diam princi-

Il. Concepì Maria il Verbo Eterno Figliuolo : Ecce concipies in stero : grandezza del pericolo, ò il mal, che Grandezza spaventevole ! Quid grandine , inorridifce in fatti ripenfando- per, lo Pier Damiani, Quid granding Vir- Dam. gme Maria, que Magnitudinem Sum- fer. de me Divinitatis intra sui ventris con. Annun. clusis Arcanum ? Van già dunque del pari il sen del Padre , e 'l sen Joan, to d'una Donzella , se Unigenitus , qui 18. est in finu Patris , è equalmente nel ventre di Maria . Grandezza altresì

spaventevole fidar Dio il suo maggior fegreto, e dal suo petto dipositarlo al petto della Vergine, ne più vansuscitato? Tuttavia il guadagno di tan- tarsi con Isaia, che a sè solamente il fidava : Secretum meum mihi , fecretum meum mihi ; onde stupisce la Im. 14. Qual maggior fortuna per noi , che Glosa : Secretum , idest mysterium 16 Christi , secretum Persona , in qua duplex conjugitur Natura , Divina , Sanfone, che in verità non l'amava allorchè teneva ascosto il segreto del-

la fua fortezza egualmente nel fuo grazia , che ci minaccia ; ma ben pegli ; e rimproverandonelo gli diceancor la grandezza della felicità, che va: Quomodo dicis, quòd amas me, Jua fi guadagna: Timor non folum ex cum animus tuus non fit mecum? Fac- 65. cia affai pronta hai Sanfone in ardir Savj , che Anima plus est ubi amat , quam ubi animat . L'Amor che non è difanimato non può perfuaderfi finftretta , ed agitata dal timore , che viso , che quantunque senza bene , fil mestiere all' Arcangiolo esortarla a non parla bene Dalida . Perchè chianon temere : Ne timeas Maria. On- mar anima il segreto ? Cum animus

se un vero affunto al mio Discorso ; Quomodo dicis quod amas me , cim

animus tuus non fit mecum? In verità... che se in Dio susse composizione di Anima come in noi, ben potremmo dir'oggi, che Dio faceva la confegna della fua Anima a Maria, fe nell'Incarnazione del Verbo fuo le fa confegna del maggior fegreto del fuo petto: Concipies in utero fecretum Perfone, in qua duplex conjungitur Natura, Divina, & humana; Segreto ch'è tutta il fuo onnipotente valore: Ibi ab/condita

3.4. est fortitudo ejus. O Maternita, gran-

Habac.

dezza ipaventevole! III. Accorto Gabriello fpicgala meglio nella formola, che foggiugne: Paries Filium, & Filius Altiffimi vocabitur. Loda il Figliuolo, Ioda il Padre con quel nome di Altiflimo , e manifesta intanto la Grandezza spaventevole della Madre, la qual partorità Cristo in tal modo, che diasi a vedere prole ancor dell'Altiflimo . Tornami qui in acconcio alla memoria quella domanda fatta dal Redentore a' Discepoli ; cioè , chi stimassero Attiffimi vocabitur . gli uomini effer il Figliuol dell' Uo-Matth. mo, cioc della Vergine: Quem dicunt 16.11. aver riferito i Discepoli i vary, e disparati pareri del Mondo, usci Pietro l a dire il fuo , il più accertato ; Tu ognuno a fuo arbitrio : lo vi dico , Mosé concepi in se l'ardenti namme nella sua Generazion temporale Madel Divino Spirito senza pregiudizio ria. minimo al fior della fua Virginità : V. Imita Ella in primo luogo la priche alla maniera del Velo di Gedeo. ma. Vergine, fatta Madre per opera ne raccolle nel suo cassissimo ventre dello Spinto Santo, sa uffizio d'ambi Questo at, questo era date a conof. o non bome. Difficilifiumo Teste per

cere il Figliuol della Vergine dando a conoscere chi era la Vergine Madre a e non già dimostrarlo per lo Padre ch'e Dio: Tu es Christus Filius Dei wivi. Pictro però non vuol cedere, e difende la fua risposta per ragionevole; perocchè tal'e la grandezza delle perfezioni, che la Vergine acquista per la qualità di Madre di Dio . che a mifura del conolcimento di Dio, ch'e Padre a Crifto, fi dee regolare il conoscimento della Vergine ch'e la Madre: Quem dicunt bomines esse Filium Hominis? Tu es Christus Filius Dei vivi . Ed ecco sonare ad unisono la risposta di Pietro , e l' Ambasceria dell' Arcangiolo, il qual .º dovendo dare a conoscere nell'Incarnazione del Verbo la Grandezza spaventevole della Madre, che il concepi nel suo purissimo ventre, la dà ad intendere per la Grandezza del Padre : che il genero nel fuo feno : Concipies, & paries Filium : Filius

IV. Ma se spaventevole per eccesso di Grandezza fu la Maternità di Mahomines effe Filium Hominis? Dopo ria nella fostanza, egualmente spaventevole fu Ella nel modo. Madre del Verbo fù Maria. Ma come Madre ? Quomodo fiet istud ? Ragionevole ores Christus Filius Dei vivi , Dica rore ! Come l'Eterno Padre , Padre del Verbo; così Maria Madre di Cri-Macstro, che Voi siete Figliuol di Dio sto. lo ne diro, voi stupite, giacche vivo. Tu dici vero, Pietro, ma dat- il modo accresce la Grandezza collo ti pace, che quanto a me, la rispo- spavento. Quattro verità, infra l'alsta non consuona alla domanda, A tre, insegna la Fede, ed ammirano le te non si chiede, chi è Cristo per nostre menti nella Generazione eter-Figliuol di suo Padre, maper Figliuol na del Verbo. La prima, che un Fidella Madre; giacche ciò che tien dal- gliuolo sia generato da un Padre , il la Madre è appunto quello, che ha qual per la fua fecondità, ed eminen-d'Uomo: Quem dicunt hominer effe za contenga virtu d'ambi i Generanti: Filium Hominis ? Dichiarar dunque La seconda, che il generi per via d'. doveri l'effetto per la cagion sua, il Intelletto: La terza, che sia il Padre Figliuol per la Madre. Di pur ch'è la stessa sostanza del Figliuolo, e la egli Figliuolo d'una puriffima Don-quarta, che lo stia sempre generan-zella, che a maniera del roveto di do. Queste quattro maraviglie imita

la rugiada della Divinua, che diftil- i Generanti. L'attesta il Divin suo Fi- Part. larono i Cieli per fecondare la terra. gliuolo per Davide: Ego sum vermira

quello ; che afferma , e per quello ; lo ogo absque humano femino , absque che niega. Afferma ch'e vermine : Sum vermie. Ugon Cardinale e Ideft, ritus Sancti ex puriffimo tuo Sangui. fine semine natur de terra , scilicet de Beata Virgine, La terra, e'l calor del Sole generano il vermine : la Terra Vergine di Maria col Raggio del Sole dello Spirito Santo genero Cristo! fenza concorfo d'uomo. Più chiaramenre il medefimo Davider Terrano-Ara dabit fructum suum. Ogni parola un mistero: Terra nostra: Maria: ben pensaro, e ripensaro l'affare, diè Fructum fuum: Crifto. Riflettete ora. foggiugne l'Eminenza del medefimo Ugone, al dabit: Non dixit reddet, altre Donne concepifcono fenza fapefed dabit. Si enim femen suscepiffet, reddere to non dare dicere debuillet . Il date non suppone aver ricevuto: il rendere si: Adunque d'una Madre, ch'e Terra Vergine, dica Davide, che dà il frutto agli uomini, nol rende agli uomini, da' quali non riceve nulla . Dà percio il frutto, rutto fuo : Terra nostra dabit fructum suum. Sia dunque vero per talragione, che Crifto e vermine. Ma perche non uomo? Sum vermis, & non bomo, Finisca di ajutarci all'intelligenza di cotal Testo il medefimo Porporato : Non homo . tantum, fupple, fed etiam Deur, Non uomo puro , ma Uomo Dio , a cui per effer Uomo bafto effere Dio fenza bisogno d'altro uomo. E tanto pur vale a istruirei quell' altro titolo , di cui si die vanto nel secondo de Can-Cantat. tici: Ego flos campi. Non fior di Giardino, il quale deve l'essere alla terra, al Sole, ed altresi alla diligenza sollecita del Giardiniere, che'l pianto , inaffiollo , disclelo . Ma tior di campo, a cui folamente terra e Sole Signori, dar risposta a chi propongadanno effere, odore, c bellezza. Si , vi cotal dubbio : Concepifce Lifaberch'io son quel Fior Nazzareno, cui ta Giovanni, ed in vedersi gravida si Vero Dio fece per Uomo Vero la ritira, ed asconde: Occultabat se men. Luc. 1. Terra Vergine di Maria, e'l Sol be- fibus quinque: Concepifee Maria Cri- 14. nefico dello Spirito Sanro : facendo fto , e non fi asconde . Sembra che che la mia bella. Madre facesse ustizio dovea succedere tutto all' opposto d'ambi i Generanti , ch'è la prima Ascondasi Maria di Ginseppe , ch'è Grandezza dell'etterna Generazione, fuo Sposo, e Vergine la vede gravi-Gista: Parli per tutti il Gran Comentatore da . Non si asconda Lisabetta , che his. exp. Gisleno : Ego flor campi : giustiffimo ha marito in cafa , e che sebben tardi titolo ! quia ficut flor campi absque e secondada uomo. No, no, rispondette

ullo opere maricali per virtutem Spis ne, ex tuis viscoribus, pulcherrimam, maximèque redolentem banc fuscepi

carnem. Imita Maria altresì, quanto è possibile, la feconda grandezza, ch'è gonerare intendendo. Udi Ella l'ambafceria, e tutta poschi a ripenfarla: Cogitabat , qualis effet ifta falutatio ; e il suo consenso in un Fiat, e si operò il mistero. Sicche, dove tutte le re, nè intendere cio, che si concepifee 3 Maria folamente fi fa feconda lapendo, ed intendendo il penfiero più alto, che eternamente capi nel gran petto di Dio . Ogn' altra Donna può con verità ripetere alla fua prole le parole medefime, colle quali congratulavafi feco stessa la gran: Madre de' Maccabci veggendo i fuoi fialiuoli si prodi, si pronti a confegnarfi a' martiri, alla morte: Nelcio qualiter in utero meo apparuiftis. Parti voi siete dello mic vifcere: mille volte feliciffima meche ottermi figliuoli si generofi. Af. crivafi però tal mio vanto non a virtiì, a fortuna; perocchè se vuol parlatsi com'è r Nescio qualiter in utero meo apparuissir . Vi so dopo avervi avuti : vi conosco dopo che fuste ; Nescio , nescio Ge. Cosi va .. Niuna Donna fa quel che genera , perchè tutte generano ignorando : fola Maria fa quello che concepifee , perchè fola concepifee intendendo. Per tal dottrina porrete opportunamente orawill a hominic opera per virtutem dum- voi con S. Zenon Veronese: Va bentaxat Solir ab ipsa campi terra acci- così. Lisabetta si ccli, perchè non sa pit & pulchritudinem, & odorem; ita di che è gravida; non fi celi Maria ,

Gen.

che ha un Dio nel venere: Hee, di- | carne, che convenne allo Spirito Sance di Lisabetta il Santo, hat miratur to, come fa il buon Pittore dando se habere quod nescit; illa, cioc Ma- risalti al chiaro coll'ombre, temperar ria, illa letatur, quia scit. E' vero, tante chiarczze in Maria, perché bril-che pur la Vergine restò perplessa lasse l'incarnato della immagine di Dio. Serm. 3. nel come: Quomodo fiet iftud ? erale che ritoccava nel claustro purpureo de ater. pur palese. Il dubbio parve un sogno, di Maria. Dirallo più vivamente Teo-christi veggita la certezza. Così vuol'inten-tilatro: s'icut Pictor primum delineat, veggin in certezza. Aust vuo interi-massa, sem eteor primim ausmat, dethi, riigila l'accennato Comentato- de Milbera inducii, d' deinde punte re de Cantici quel l'efto : Ego dor- Étam colorem addit; fe Dominut. I mile fo cor meum vigitat. Sa di fo- per meum commando i sa di veggina quel gono quel apomodo i sa di veggina quel santo con in manoit pennello fare agino quel apomodo i sa di veggina quel dimostrativo ifind: Quasi dica: L'ar guisa d'un Pittor che ritrae, ò che rendermi ubbidiente à comandi Divini mi fa chiudere da addormentata che fui dipingere la vaga Immagine gli occhi : Ego dormio ; ma il cuor del Padre Celefte , dicesse alla Verdesto mi rende evidenza il mistero, gine : Tu sorma l'Idea, io pingerò chiarezza l'enimma : ho presente al nella candida tela del suo bel seno. già nell'Anima: questo effere in ispi- ria cogitabas: e poi . Vogliolo il più rito in me, sa che sia in carne. Dio bello tra tutti. Tira il pennello; può l'Eterno divien Temporale. Ho fogni di Giacob, che a chiuti occhi piui Bianeo e incarnato: Eccoloti : Canveggono ; e veggono quella Scala mio feno un Dio: gli occhi nol veggono: dormio: la mente il riconosce, e l'adora: Vigilo. Parli ora lo Spofitore accennato, e avviserete fimile alla mia la fua chiofa : Cor meum reprafentat mihi Christum dilectum meum , quem intra se habet. L'indovinasti, l' il fai, così farà: un farà così brieve, Eterno nell'incarnazione del fuo Fi. Divin concerto, Agoftino Elimania Angel. gliuo Divino, e tanto colmolla de grefibus portabatar pittura Deifica, (1711, 1, 100) fplendori il Verbo al prender Tanto è dunque vero, che Maria con. de Mai

cuore ciò che gli occhi han lontano: Via, Vergine dilettifima, e fortuna-il Verbo non è ancora nel feno, è ta, come vuoi il tuo Figliuolo? Mafi fa Uomo, l'Immenso si circoscrive, già dirsi : Speciosus forma pra filiis bominum. Di qual colore, o Spola ? didus, & rubicundus, Il voglio Aronde dal Ciel de Cieli discende nel tesseo grande: già così venne; Fabricatus eft Auroram, & Solem . Gran computista: Sa il numero delle Stelle: Numerat multitudinem Stellarum. Ha tutto. L'Immagine è Divina, e ben esprime l'Originale, ch'è Dio. Prediffelo il Verbo stesso al suo Davide : Plate. Substantia mea in inferioribus terra . 15 indovinasti , o gran Madre , o gran Grazia alla penna lucidistima del Gae-Vergine, ripiglia Gabriello. Prevaglia tano, che ci rischiara il Testo; Sub. al sogno la vegghia , al dubbio la stantia mea, soggiugne egli, secundim scienza. Mi domandi il come : come hominem , in inferioribus terra; ideft , de fragili terra ; quasi dica : Voi , che potrei dir così è : Spiritus San mio Signore, per vostra virtu mi for-Eur superveniet in te, & virtus Al- maste nelle viscere purissiene della mia tissimi obrumbrabi tibi. Ti sara ombra cara Madre, terra umilistima a suoi lo Spirito Santo non di tenebra, che occhi, a' mici, Cielo di puè bel Pauna maggior luce mai non macchia ; radifo . Or l'effer formato di cotal ma di freschezza alla concupiscenza , terra , sapete come esprimesi giusta la di patrocinio alla Verginità. Così appunto il Caccano: Osimbradit tibi, gimatus simi; fili fatto immagine e più scilicet praservando velut umbra ab chiaramente il Gavano: Acu pillus simi; afin , & ardore concupifcentie . Più fui ò sicamato da ago, ò dipinto del singolare è la spiegazion di Teofilatto, lo Spirito Santo, alla cui luce si tirae di Atanagi . Colfe si pienamente ron l'ombre; onde ebbe poi ragione, Maria il diluvio delle luci del Padre al mirarne incinca la Madre, dir del

1/41.8.1. chiamando la Madre Libro; Sume 11/ la, non quella, ch'è ficura. Questo Cardhir bi Librum grandem . Così appunto no , dice la Provvidenza ; perocchè Nyfen. adv. Judaos sto Libro è Maria , autentica il Nif- tirannia di Erode lovar la vita al Fides Tri-fcno: Per volumen Virginem intelligi- gliuolo nella vita della Madre. Salvi-

e terfa, in cui nell'incarnarsi scriffesi unica la vita d'entrambi, che in quail Verbo Style hominir. Badate ora, lunque resti, pericola la vita de due. o Signori, se batre al nostro proposito la fomiglianza . Il Libro scritto è E per qual fine, se non per questo, concetto, e partodella mente: conce- credete voi, che giudicasse Dio crupisce l'intendimento, e trapporta la deltà somma, cuocere il caprettino penna nel libro ciò, che l'intendimen- nel latte della Madre; fieche ebbelo to concepisce. Non altriment Maria egli a proibire per pubblico editto? Exod. concepisce intendendo, e scrive lo Non coques hedum in lacte matris 23.19. Spirito Santo tra raggi, ed ombre'ciò, fue . Questa è la ragione , che ne che Maria concepifce s e dal Verbo affegna la Glofa d'Ugon Cardinale : inteso, e scritto risulta il Libro Mariano colmo della Sapienza di Dio incarnata , ed intesa . Così concepette za della prole : cuocere adunque la fibile la Generazione eterna.

terza grandezza della Generazione Maria l' Agnellino Gesti : cetcavalo eterna, eh'è il comunicare il Padre Ernde per dargli morte ; e 'l Giel la fua fitellà foftanza al Figliuolo ... difpofe mettere in falvo l'Agnello di Quetto in fuo modo avvien nella Dio , e la candida Pecorella di fua Temporale . Maria è una cosa steffa Madre , da cui suggendo il latte , con Crifto. Sta Dio in ogni luogo era una fostanza medesima. Fà le per estenza, presenza, e potenza: beste in faccia al Tiranno la rifles-folamente in Maria sta pur per iden-

Verbo divenne carne di Maria: Ver- gliuolo. bum care factum eft. Non mi fa du- VIII. E genererallo pur sempre code Affi. pr.1.5.

Ad afficurar provvido la vita del fuo lo, avrete avvertito già per quel 1/17, Principino, fining un'Angiolo a Giu-che val' uomo, non parlatif dal feppe., perche col. Bambinello y el Profeta di Crifto qual Dio, ma Matth. colla Madre fi ritiri in Egitto : Acci- qual Dio Uomo . Uomo dunque , pe Puerum, & Matrem ejus , & fir che pet Maria sempre nasce , come

cepi il Verbo întendendo , che non ge in Heypium. Futurum est enim ; folo il preconobbe, ma n'ebbe l'Uma. ut Herodes quarte Puerum est enità dallo Spirito Santo, qual da Pit-dendum emm. Ma se il coltello d'Erotore avvenente a piacer della fua idea: de folamente minaccia il Bambinello, Obumbrada titi ficat Pictor. Ne per e non la Madre 3 petche anna folle-altro documento fii da Dio accenna-ta la Incarnazione del Verbo ad Ifaia
Bambinello? Fugga questi che perico-Ugon Cardinale: Berum partum Vir- tal' è la stretta intimità tra Maria e gmis describit sub also anigmate. Que- Gesti, che se resta Maria, potrà la mur. Maria Libro di carta candida , fi perciò l'uno , e l'altra ; ch'è così ella intendendo, ed imitando al pos- prole nel fangue della Madre, è VII. Niente meno ammirabile è la le . Al verginale fuo petto alimentò

quafi uccidere la Madre, e la pro-

bitare ad afferirlo l'autorità di Agosti- me il Padre la Madre? Sempre stà bhare ad anentrio rautorita qui Agonti- me il raute il paute il calle in oftre Aniche dicol'autorità di Agontino, fe cosi giudiconne anche il Cielo i Udire : feta Zaccaria i Vir orient. Ed in udire
si giudiconne anche il Cielo i Udire : feta Zaccaria i Vir orient. Ed in udire
si proprie di presentatione di

IZ.

Gempre nasce dal Padre. Nato cel die | tas ; sed mira omnino vicinitas Sopacis, & suborta est, & oritur multitudo credentium, que edificat Ecclefiam Domino . Maria dunque è il Paradifo ameniffimo, onde a noi fem-Mier.bic. parole teste citate da Davide: Terra

dal Grande Abate Guarrico: Maria cupit formare iterum Unigenitum suum in omnibus filiis adoptionis , quibus , ominus parturit eum quotidie deside- tas tota eft. rio , & cura pietatis , donec formetur in illis Chriffus.

IX. Spaventevole Maternità, lascia-Bloff ep. coll'altra : Magna fiquidem familiari. le l'umiltà di l'Maria ad accrefeere di

una volta; Natus est vobis. Nascente lis, & mulieris; ò come per eccesso fempre. Percio : Vir orient, non or- di luce si pura è chiamata da Pier tus. Profegual'eminenza di Ugo: Ipfe Bleffense : Dies Imperialis ; quasi di Fefus oriens dicitur, quia in diebus tutta la luce abbia Maria l'imperio s ejus orta est justitia, & abundantia merce, che come procedendo il Figliuolo dal Padre spiega la natura di lui ; onde fu detto dal Nazianzeno : Compendiofa, facilifque paterne natu- . Greg. re declaratio ; così conceputo il Fir Naz.er. pre nasce si bel fior, si bel frutto : gliuol da Maria, ne divenne specchio 36-Hortus conclusus, Hortus conclusus : limpidislimo a dimostrarlo ; sicche terra sempre vergine , sempre secon- cbbe a dirne un'altro Gregorio , il Gree da. Cosi imita quanto può la Gene-Niffeno: Ipfa quoque pura falta es Niff ne. razione sempiterna del Padre. Bastivi veluti quoddam speculum conformatum a in l'autorità di S. Girolamo fu quelle suo characteri . Racchiude in fine in Gen. poche voci tutto il merito delle lodi nostra dabit fructum suum. Quia quod della Gran Maternità S. Ambrogio : femel natum oft ex Maria, quotidis Quemadinadum Virgo Drivinitar cidid-er in nobis safeitur: Lezzione ben rat, ita eum er criego Maria gen-fre. 16.
apprela, e più diffinamente recitata ravit. Mingo pur io tuti gli supori fu la Grandezza spaventevole di Ma- Terral. ria Madre del Verbo ò colle voci del- lib. de la Chiefa felamando Virgo fingularis, Carn. ets geniti sunt verbo veritatis, nibil- o coll'enfasti di Testulliano Singulari-

### SECONDA PARTE.

te ch'io ora felami per ecceffo di maraviglia, e di giubbilo. Adunque come il Figliuol di Dio procedette dal plato la Dignità fingolare di Madre me il Figliuol di Dio procedere dal plato la Dignita fingolare di Madre

Apol. a. lauren de Isamire, così in tempo fi

Apol. a. lauren de Isamire, così in tempo fi

1. genera da Matia. Cana per impero

Profit di allegrezza S. Profipero: Effet ut in

Profit di allegrezza S. Profipero S. Selir

Alle in ginal: hilippe Abare a. Tu e e rego

Cant. comb characte y de filemento S. Selir

Maria si fubblime per genezza, cu

Maria si fubblime per genezza, cu

Maria si fubblime per genezza, cu

Maria filemento inveniri: candro quip
marti filemento inveniri: candro quip
no e e esterna claritati. Regultano le filimi e, el chaimi filiava di Dio : pe es eseme circitatis. Regiltano le fi filmi, e fi chiami feliava di Do-nemonie di Maria Ricina d'Inghilter. Ecce s'atti Domini. S. Bernardo Fi es, che unha in matrimenio a Hip-po Secondo Re delle Spaner fece per peigitive. Se Ancillam fi nominat prefentatio in pittura da Sole, e sel Non e contrasta, è eccello, rilponpreffo lui da Stella col motto; Solir de Beda: Marcinumo quila Mater preffo lui da Stella col motto; Solir de Beda: Majur, qui a cina tende My pu-pur, for diente luci. Lode; che meglio catel dei . Majur, qui a cina tende My pu-pur, for diente de la collection de la collect Petr. chi per tal eccesso di luce , setisse sopra questo superlativo filosofico sa-

tanto la Grandezza, che reftò affàr to, perche trovandofi in fu la vetta-più innalzata per l'abbattimento di-più fubblime della montagna; onde tù fichiava, che non era prima per l'emi-tolta; Lapir affeiffus de monte, vennenza di Madre: Maximum , quia ne ad umiliarfi , ed abbatterfi a i piè Mater Dei; Majut, quia cum tanta della statua, in cui sece il suo colpo: sit, putat se esse nibil. La ragion è, Percussit statuam in pedibus. E chi da perchè i Soggetti , che per giungere uno stato subblime si abbatte all'infial fommo della grandezza non posso- mo, umiliandosi chi s'innalzò, resta" no avvanzarfi piu falendo a maggior maggior di sè ftesso. Così dunque posto, e dignità di quella che hanno; crebbe oggi Maria abbassandosi alleabbartendofi, umiliandofi a men di carene di Ichiava: Ecce Ancilla Do-quello, che sono, s'innalzano, e sub- mini, dopo ricevuta la corona di Mablimano in guifa, che fi rendonomazi dere Ecce souchiera de Plisma, giori in sè medelimi nelle degradazio in della loro mulità, di quello, chi crano ne maggiori aumenti della lo- Martinuma Pi Umilea ammirabi-crano ne maggiori aumenti della lo- grandezaz. Due pieter tervovo nel- lo grandezaz. Due pieter tervovo nella Scrittura, fopra tutte l'altre, me esse misil. morabili: Quella, che cadendo dal XI. Benchè, a più profondamente Monte die nella Statua sognata di Na-avvertire, coll' abbassamento di sua di Davide disolo un Gigante vivo, una Rocca animata, un baluardo formidabile. Ma non è novità, che fiefervendo, e meritando molro, e più degli altri, restino sepolti nella dimenticanza al guiderdone fenza vantaggi, tri crescono si fuor di modo, che inla del monte crebbe, e ingrandi tan- noi . Or avendo dato Maria nell'In-

bucco ed eccola crefejuta in Mon- umilrà non folo ingrandi Maria sè te, che occupava tutta la terra: Fa- medefima, ma ben anche il Figliuol Aus est mons magnus , & implevis luo ; ed è l'ultima grandezza , che universam terram. Non si legge, che si chiude nell'ultima clausola del nocrescesse altrettanto, anzi nulla affat- stro Tema : Paries Filium : bic erit to, la pietra di Davide, che batte a magnus. Notafte quell'erit? Stupisce, terra il Gigante . Vile , negletta , e in udir grandezza di futuro in Cricome prima, fotto il calpestio de' pic sto, Bernardo: Quare hic erit , & più villani. Eppure non fece minor non potius est, magnus? Adunque colpo questa pietra, che quella; anzi convien già dirsi, che il Figliuol di incomparabilmente più; perehè la pie- Maria avvanza nell'Incarnazione con tra del monte abbatte una statua mor- aumenti di grandezza. Io ne rimetto ra, una mole fognata, un volto fan-taftico; e le larve, come fenza fon-damento follevanfi, così con facilità l'Anima fua fa grande Dio: Magnifi. fi prostrano, e si disfanno / Quella cat anima mea Dominum . Origene però ne flupifce: Si Dominus nec in Inc. I. crementum, nec decrementum recipera potest , qua ratione Maria loquitur : no i Soggetti si poco fortunati , che Magnificat Anima mea Dominum ? Ingrandire è far maggiore. Può Dio rendersi maggior di quel ch'egli è ? Risponda la Teologia. Egli è verissie fenza accresoimenti : ed intanto al- mo, che Dio non può crescere Ad intra, quoad internam perfectionem ; gombrano la terra con minori servi ben può eresere Ad extra, quond gj, e più fantasse. Io però ristringen- externam demonstrationem; ch'è quandomi al mio proposito, dico, che la to dire: Dio non può crescere in set pietra di Davide non crebbe , non può crescere in noi: non puo cresceingrandi , perchè rotolando fotto a' re in sè, perchè è infinitamente granpre, onde Davide la traffe, volle poi de: può crefece in noi , perche in innalzarif fopra il capo del Gigante , noi possian dare luogo maggiore a cd ivi miglio impiegare il fuo tiro : Dio : e quanto più grande è il luogo, Percuffit Philificum in fronte; e quel- che diamo a Dio , crefce Dio più in

carnazione del Verbo luogo in sè nato, si disfaccia della sua grandeztuo gremio contulifti ; refto. Dio tanto maggiore in riguardo nostro, quanto | maggior de Cieli è il luogo, in cui

fi truova incarnato.

· XII. Vi fono intanto affai curiofi d'intendere la maniera, con cui Maria fece in sè si largo luogo a Dio, onde restasse Dio nella sua grandezza ingrandito. La maniera fu disfar sè folamente per crescere in Dio . Ella stessa l'attestò: Magnificat Anima mea | za , perchè sono immensi i suoi gol-Dominum, quia respexit bumilitatem fi : c quello , ch'è immenso, non Ancille sue. A speci della mia umil-ametta excretimenti : Omnia stumi-te guadagna Dio aumenti nella sua a intrant in mare : 6 mare non Eccl.1.7. grandezza. Quanto io più mi abbaflo , e mi umilio per lo carattere di schiava 3 tanto più Dio resta ingrandito per mio riguardo. Non potea maggiore Erit magnus, egli è un fat-Dio crefeere in sè, perchè infinita-to più da ammirarfi, che da com-mentegrande; ioperò confeguifeo, ch' prenderfi. Ei crefcainme, ftruggendo meinme, e per fin nella grandezza di Madre di stupirmi ; perchè sebben il mare non Dio: così Dio cresce nella sua Gran- può crescere co' tributi de' fiumi, pur dezza: Magnificat Anima mea Domi. se al mare aggiugnessesi altro mare . num : quia respexit humilitatem An- rion potrebbe lasciar d'ingrandire , e cille sue. Spaventevole Grandezza, di darsi a vedere maggiore. Orseoggi Uditori, e cosi immensa, che non mi nell'Incarnazione del Verbo per mezfembra poterla finirdi spiegare. Che zo dell'Unione Ipostàtica si unisce un per farfi d'un piecolo faffolino un gran mare a un'altro mare, il mar delle Di-monte, si distaccia della sua grandez-vine persezzioni, ch'è Dio, al mar za la Statua di Nabucco: che per delle Divine Grazio, ch'è Maria, alla farsi, ò tifarsi lo Spirito di Settanta, frase di S. Bonaventura : Maria dicifi disiaccia del suo Spirito Mosè: che tur mare propter affuentiam, & coper crescere nelle sue posicilion Gia-per crescere nelle sue posicilion Gia-cob, si distaccia de snoi capitali Lab-che due mari adunati aveanoa crescebano: che per farfi, ò ingrandirsi la re tanto in grandezza, che da mare Casa di Davide, si dissaecia, ed estin- passassi a diluvio ? In tempo di Noà canze di Gerusalemme : che per gli più alte delle più alte montagne, dove aumenti di Babbilonia conferifeano le mai non arebbe pretefo giungere, e perdiminuzioni di Sion ; e finalmente , chè crebbe cotanto ? Perchè rotti i che per avvanzarfi la prima Eva , si ripari , onde l'acque del Cielo cradisfaccia di un lato il primo Adamo, in ritenute, si unitono e, emecolatotutto è facile a intendersi , perchè è no l'acque del Cielo con guelle della seemare i grandi per ingrandire i pic letta : Rupti sinut omnes fontes abyssi colis è trar da chi ha per datsi a chi magne , & cataracca Celli, aperie non ha : è trar da chi abbonda per some . Adunque un ma congiunto a provvedere a chi manca. Ma che per un'altro mare, il mar delle Grazie tatti, ed accrefeerfi il fecondo e mi-del Ciclo al mar delle Grazie della gliore Adamo, ch'è il Verbo Incar-Terra non potea lafciar di crefeere in

stessa si ampio a Dio, che quando di za la seconda, e miglior Eva, ch'è lui non erano capaci i Cieli , Ella il Maria : Magnificat Anima mea Docapi: Quem Cali capere non poterant, minum : quia respexit humilitatem Ancille sue ; è si portentofa eccellenza, che capendo ne' meriti di Maria, par che non capifca nella mente nostra . Una delle maggiori grandezze, ò pregi del Mare, dice lo Spirito Santo, si è, che per più che la terra si svisceri in fonti , e si lambicchi in fiumi, mai il mare co' tributi de' fonti, e de' fiumi non giunge a crescere nella sua grandezredundat. E che essendo Dio incar-

nato mar immenfo di Divine perfezzioni giunga per Maria a mostrarsi

XIII. Pur nondimeno lascio già di

gua la Casa di Saule: che per gli ac- crebbe il mare in diluvio: Factum est Gen. 7- crescimenti di Tiro servano le man- dellavoium; e videsi innalzato alle cime 17-

1/ai.64. ga Ifaia: Utinam difrumperes Caelor , fangue , che acquistò , gli si comu-& descenderes ; ma allagando la terra: nicarono tai notizio di sapienza, che della Grazia di Maria ; che molto è, Doctor. che cresca il mare in diluvio ? Fa-

erit magnus. cura, che farà grande : Erit magnus: ad me 3 venga, e farà maggior quematricolarfi nella scuola del Ventre di Itelo a Salviano: Descendente ad terras Maria Santiffina : Sopienti edifici.
Maria Santiffina : Sopienti edifici.
Joseph Maria Santifina : Sopienti edifici.
Joseph Maria Santifina : Sopienti edifici.
Joseph Maria Santifina : Sopienti edifici.
Joseph Maria Edif S. Lorenzo. Beata Virgo, merus seili- la, sono Angioli tutti color, chequicet virginalis; e già dalla Chiesa su vi apprendono; o per lo meno han detta Aula Iucir fulgida. Da tal Por-tutti ficienza Angelica. Volendo quel-tico da tal' Accademia come potea mon ufcire un grand Uomo, un gran Saplenza di Davide, diffe, che aveva Letterato : Magnus Homo , magnus fapienza ; come l'hanno gli Angioli . fenza ayer frequentato mai Scuole : no gli Angioli la fapienza ? L'hanno Mirabantur dicenter: quomodo bic per beneficio della Grazia, con cui Je.7.15: litteras [cit cim non didicerit ? in tal furon creati ; perchè infuía in esli supposizione dicean con senno ; pe- la Grazia, s' insus loro tutta la farocchè colla forza del braccio, e col pienza, che hanno ; e questa appun-fudor del volto si tira l'acqua della to è la proprietà della Grazia, inson-Sapienza dal profondo del pozzo : dere, e cominciare le scienze eterne :

Aqua Sapientia . Non ne arebbeto Apparuit gratia Dei erudiens nos. Chi. di verità stupito, se in lor notizia dunque qui oggi appressanti aprendere Tit.2.120 Tromba Quaref.

diluvio : Factum eft diluvium . E fe venuto fusie, che Cristo comincio ad oggi nell'Incarnazione, e nell'Unione apprendere nella Scuola del sen verdel Divin Verbo colla Natura uma- ginale per ifperimento le scienze, che na si veggono i Cieli non solamente sapea per natura 3 perocchè imparenfquarciati, che per tai termini lo fpie- tando quivi con gli uomini per quel Inclinavit Calos , & descendit : fe l' dentro l'angustic di nove mesi , me inondazion dell'acque nel Cielo; eioè, quali finì il corfo in questo Liceo, il mare immenso della Divinità fiuni- uscinne un grand' Uomo, un gran sce, e immerge nel mare immenso Maestro ; Magnus Homo , magnus

XV. Or quà dunque oggi ad apctum est diluvium. Che molto, che prendere da Maria la Scienza univerfalmente necessaria della falute : verfalmente necessaria della falute : luvio tanto crescete, quanto crescu. Si quie est parvulus, veniat ad me. Prev. 9; to, ed ingrandito ci dice l'Angiolo, Chi non ancora è venuto a questa che si vedrà il Verbo Divino ? Hie Scuola è sempre piccolo. Perciò non chiama Grandi, e piccoli, ma i pic-XIV. Ma siccome l'Angiolo ci assi- coli foli : Si quis est parvulus, veniat cura, che firà grande: L'est magnus: dat me 3 venga, c larà maggor queperche non ditei pure in che confifte
quefla grandezza ? Nol dice l'Angio.

lo i ma lo fipega Bernatolo : Erit
non ogni gran derrata di Sapienta unione
proportione de l'est magnus bomo, magrant Debor ». Non vuol l'Angiolo
direi ; che firà un gran Deo : che
c'est caranto ; onde direngono Stelle
direi ; che che che praprid'l'inno.

L'est che che che un grand'l'inno.

L'est che che che un grand'l'inno. fente. Dice, che farà un grand 'Uomo, Stelle 3 mercè, che Maria e Scuola, 3 dove gli Angioli ftessi framschaia agli certamente una volta, che venne a uomini vengono ad imparare. Crede Doctor. Supirono gli Uditori di Cri-fto, che fusie Egli sì gran Macstro Sapientiam Angelus. Or come han-

### 418 Predica XL. Nella Festa di Maria Annunziata.

latte di grazia da Maria Annunziatta (cendo omai io, o noftra Reinae Macria plema, fittute le grazie Grazia plema, fittuta, a della fipasvencole voitra Granpenecho non fia Angiolo, autrà peri loi dezza di Madre, onde tutti gli altri menne Sapienza-Angelica infida unita- voltri pregi derivano, pofio finiti menne colla Grazia di Maria: 3-3-celebrar le vostre lodicon immettrele a primeter finat, ficui habeni, Appienthamo voltri Divoti dicendo: 1 Laudenta ta Angeli. Ulciranno di quefta Scuola (Angeli i finche), dopovivuti lungamen-non folamente grandi uomini, gran It elodandovi in terra, giungano alo-Savi di dottrina celefte, ma o Angio-darvi con gli Angioli del Cielo, chelli, o Angelio ne' coffumi. Sicheche a- la visificiono nella Ciona Amera.

### L. D. B. M. atque Sancto Parenti Nostro Ignatio.



### DELLE COSE PIU NOTABILI.

La lettera p segna la pagina, la lettera n il numero.



Biatar perdonato da Salomone, e perche ? pag.292. num.14. Abiti mali capion di Ricidi-

ve. p.385.n.15. Aborti quanto spesso si cagionino , e come, dalle Madri. p.222. n.8. Si detestano. p.230.n.6.

Abramo, e sua sollecitudine a provvedersi di legna per l'olocausto pagin. 98. numero 6. Perche uscille (alvo suo figlinolo Isaacco, e non la figlinola di Jefte . pagin. 112. nu-

mer. 14. Abufi del Mondo Cattolico. p.270.dal n.3. per tutto.

Achan, e suoi figliuoli perchè morti lapidati per lo furto del Padre . pag. 124.0.10

Acque vere fopra de Cieli a qual fine poste da Dio. p.z.n.s. Come divengan dure al pari delle pietre. p.144. num.14.

Adamo rimesso da Dio dal Paradiso al Campo Damasceno perche più facilmente pentissesi del suo peccato. p.2. n.3. Donde animato a mangiare il pomo vietato. p.50.n.8.

Adulteri perche lapidatiper ordine di Dio nell'antica Legge, pag. 160. nu-

S. Agostino ammonito da S. Girolamo di temerità nel disegno di volere scrivere del Paradijo. p.78.n.3. Agrippina, e sua ambizione . p. 105.

Ales andro M. a mantenere fermo un suo

giuramento arrifchia il suo onore. p. 56. n.s. Amor di Dio quanto mal ripagato .

p.264.n.12. Amor proprio quanto ingannevole . F.

214.0.16. Anima , e sua descrizione . p.127. nu. 2. Come, e perchè Immagine di Dio.

P.128.n.4.

Anime del Purgatorio . p. 177. n. 1. -Separate dal corpo quanto ansiose di unirsi a Dio. p.181.n.9.

Anticristo chi sia , e come verra . p. 38.n.3. And porta la spada dal destrolato, e

perchè. p.296.n.4. Apologo bellissimo di Aristotele . pag.

212.0.12. Archia tiranno di Tebbe uccifo da'Congiurati. p.73.n.9.

Armonia è il buon governo, pag. 315.

Arrigo Ottavo, e suo amore ostinato alla Bolena. p.14. n.8. Arsenio con qual somiglianza ammae-

firato da un Angiolo. p. 138.n.3. Artaßerle con qual pena puniva gli Spergiuri. p.174.n.11.

Alalone ribelle a suo Padre, nimico a tutte le Creature. p.40.n.6. Suofpasimo nel divieto di non vedere la faccia del Padre. p.180.n.7.

Ateniefi, e loro industria per indagare la inclinazione de lor figliuoli. p.112. n. 14. Perche tanto stimavano una Statua di Minerva. p.128.n.4.

B<sup>Alena</sup> creduta scoglio da un Mari-najo, fimbolo della incostanza del Mondo. p.207.n.6.

Balli lascivi riprendonsi. p.271.n.4. Bambini Ateniefi d'un mese favellavano. p.167.n.2. Nati chi prima , chi dopo i nove mesi. p.214-11.16.

Battesimo non estingue il fomite, e gli Confessione non si rimetta alla morte. appetiti. p.31.n.5. Beatitudine. p.59.n.13. S'approda ad effa colla nave della Crose. ivi.

Belletti quanto nocivi. p.275. n.7. Benefizi di Dio generali , e particola-

ri mal corrisposti. p. 261.11.2. Quanto maggiori, fi temano più. p.268.n.19. Beni del Mondo che fieno, p.s.n.q.

Beni temporali fi danno da Dio più facilmente, che i beni di Grazia. p. 100.H.10. Bestemmiatori in quanti modi offendo-

dono Dio. p.174. nu.12. Esempio di Bestemmiatore morto spaventosamente. p.ILA n.4. Bestemmia è peste. p.

176.n. 13.

Adavero di Padre esposto allesaet-🌶 te de' figliuoli per decidere a chi fi doveva l'eredità. p.285.n.8.

Caino quanto punito peggio di Adamo perche offele il Proffimo . p.223. n.8. Contrassegnato alla morte . p.250.n.7. Caligola Imperador di Roma die seimila sesterzi per murar la Citta, e cemo mila per guarnir la gonna d' una sua femmina. p.101.n.10.

Carne, e suoi inganni . p.214.n.16. Carro di Aureliano Imperadore tirato da quattro Cervi, perchè. p. 320.n.t. Cavaliere Spagnuolo, e sua risposta ad un biglietto di disfida . p.26.n.9.

Cefare Augusto , e suo detto contra alcuni, che portavano careggiando i cagnolini. p.57.n.9.

Cervo avvelenato dalle Serpi, tre ore ba di vita se non beve . p.72.n.8. Cocodrillo allevato da una Matrona Egizzia, che le uccide un suo unico

fig linolo . p.26.n.10. Cimone Atteniese da se chiudes in prigione, perchè fusse sepolto il cadave. ro di [no Padre, p.182.n.12.

Cielo, e sua grandezza. p.84.n.16.Requifiti a impossessarfene. p.87.11.2. Cleomene, a suo stratagemma a liberar

dell'affedio la Citta. p.123.n.g. Commedie amorose, elascrue quanto pregiudichino. p.273.n.6.

Conca di bronzo nel Tabernacolo colla base di specchi a qual uso. p.295. n.2.

hester 120-114.

pag. 215. nu. 17. Conversione faccia divenire altro , da

quello , ch'erafiil Peccatore . pag. 227.

Cristiani in ogni stato possono salvarsi. p. 374-0.13.

CRISTO Perchè assaggiò, e non beve il vino col fiele. p. 140. nu.7. In qual anno mori. p. 334.n.3. Sua l'ita in epilogo . p.222,n.2. Fu uccifo dalle colpe nostre. p.252. n.i. Non sa di-lungarsi da Peccatori. p.212. nu.13. Disputa, e convince i Peccatori. p. 252. per tutto . Vuol pianto da noi più copioso sopra le colpe nostre ; che sopra le sue pene. p.332. n.L. Si licenzia dalla Madre. p.334.n.3. In Getsemani paga il pomo rapito da Adamo , miete mirra amari p.335. n.s. Cade di volto su'l snolo, e perche ? ivi. Duella in lui l'inclinazione naturale della Vita, elaragione, ivi. nu.6. Come debba intendersi il voler, che passi il suo Calice. ivi. Sua agonia, ivi. nu.7. Suo sudor di Sangue , e perchè . ivi. E' condotto barbaramente in Gerufalema me . p. 237.n.10. E' trascinato nella cafa di Anna. p.388.n.12. Vi riceve una ceffata fu'l volto . ivi. Paßa a Caifa. ivi. Quanto patiffe in quella notte rimaso in balia de suoi Manigoldi . p.339. n.15. Pietro il niega tre volte. ivi. E' condotto a Pilato. ivi. n.15. Poi ad Frode. p. 340.nu. 16. E'vefito da Matto . ivi. Torna a Pilato, e dal Popolo è pospoflo a Barabba . ivi. n.17. E' flagel. lato. p.341. nu.18. Dolor della faa nudita. ivi. Crudelta de Flagellatori, e de'flagelli. ivi. n.19. Porpora, corona di Spine, e canna. p.342. dal BU.21. Pilato lo mostra al popolo , gridando: Ecce Homo. p.344.nu.23. L'interpetrano tali voci in vari modi. num. fcg. Parte per decreto del Prefidente al Calvario, p.247, n.28, Croce in ispalla, ivi. Simboli di quefto spettacolo. ivi. n.28. Insegna da Maestro, p.648, n.20. Gravezza della Croce per lo peso del legno, ede' peccati. p.349.n.32. Maria gli vien incontro. ivi. E' crocififo. pagina 350,

num. 32.

Groce

Croce portifs dietro a Criflo. p.348.m.?

29. Alla Croce naíce già vaivono, e le, fi espone fin dal feno materno. viv. anum. 29. Pergodi con difi incentro a Criflo. p.340,m.30. Della Croce preferenti produce di confidenti di polane, la dici a moi il più dolce. viv. nu. 21. Dolce abobe a Criflo pere offere il fromesto di faltate. viv. Crocisso, o de fi sibioda in mini dalla Croce per transpi Croce. chicagnati della Crece producti a considerati con considerati della Crece di Devolata, 23.m.8. Probe featfala Criflo a morret.

### D

Diside reflie a dar la morte de Saule, e perche, p. (1990.). Più slaviofo per ever perdonato la vista e Saule, e per aver data la morte a Golia, p. 22. 1014. Imitator del Gervo, e perché Cerca da Dio di non morire nella metà de' (moi di 1972.0.8. Davide ottien perdono, e non diffalone, perché, p. 313. 101.10. Alloutana l'Arna da re per mon medire i vimproteri de' (moi mifatti. p. 213.0.12.

Demetrio perdonò a Rodi strettamente assediata per non offendere una pittura di Protogene. p.128.n.4.

Demonio ritena con maggiore impulfo i Penitenti, p.380.m4, Cominica dal poco, p.385, n.12. Sue fallacie a fedure, p.216.pu.10. Affida in vita, fa disperare in morte, p.211. B.11. Agevola il pecare con propore la volonid proma a penitri, i vit, nu. 12. Ricorda ad Eva il precetto per favla più colproule, p.329.n.2,

Dettrazzione, esue stragi. p.169.11.5. Detto maestrevole di Frate Egidio . p.282.11.4.

Digiuno quanto utile, e necessario, come custodito da' Gristiani antichi . p. 8.n.,12;

Dignital jurgite da i più Savi, p.149. n.7. Dio misericordiolo assomigiato a un povero, che cerca di grazia la limofina. p.64.n.7. Immutabile in se variasi alla varieta de nossirio biogni. p.77.n.1. Toglie ai Peccatorigii an-

ni prima lor conceduti a far penitenza, p.tgr. nu.13. Indivifipimente mifericordiofo, e giufto. p. 253. dal num.s.

Domiziano nell'antica sua Roma faceva gittar dalle finestre al Popolobafoni con cifre incisevi. p. 33.n.7. Donzelle Atenies pazze rimesse in senno a vista de cadaveri. p. 3.n.7.

### F

E Ducazione buona delle proli quanto utile alla Repubblica. p. 234num.12.

Egizziani perché non inseguirono gli Ebrei, che suggivano col lor oro.

Estizi, che mettevano a tavola un cadavero a moderare la gola. p.8.

Elefante come prendasi da i cacciatori.

Elia cerca il fuoco, e l'ha i cerca l'acqua, e gli si niega, perchè. p.337.

Elifeo rende dolci l'acque falmastre di Gerico con buttarvi del sale. p.306.

Epulone perchè indrizzò le sue suppliche ad Abramo, e non a Lazzaro. p.21.12. Suo nome, sua nazione; e suoi infortunj. p.116.11.1.

Erostrato in un ora riduse in cenere il Tempio di Diana Esesina . pag. 169.n.4.

Esau con quai vestimenti si sece innanzi ad Isacco. p.157.n.5.

Esempio spaventoso di Peccatore morto impenitente. p.190.n.12.
Esempio malo massime de Genitori

quanto danneggi. p.234.n.12. Elempj di superata iracondia, e d'ingiuvie perdonate. p.58.n.10. Di onsta, e di pudizia. p.59.n.11. Di procrassinata pentenza. p.73.n.10.

Eva, e sua colpa derivata dagli occhj. p.107.n.2. Ezecchiello, cui mostra Dio un campo

izecchiello, cui mostra Dio un campo d'ossa d'uomini estinti, Immagine della Chiesa militante. p.106.n.2.

Dđ 3

Fa-

Araon Muchao Re dell'Egitto ucci-de Giosia, e perchè, p.308.n.4. Faraone preveduto inemendabile, perchè non uccifo alla prima di quelle piaghe, con cui Dio l'affise. p.48.

num.s.

Fede Divina qual tesoro ella sia . p. 11.n.3. Posta in fuga dalla malvagud. p.17. n.13. Sciagure che ne feguono. p.18. n.14. Mal fi professa da Cristiani . p.220.11-4. E' fendo, non difende, se non si adopera la mano. ivi. Feste a qual fine ordinate da Dio. p.

56.n.7. Additate da Cristo nelle cinque cure faite in di festivi . p.120. nu.s. Mal offervate da Cristiani.p.221.11.6.

Pefta di Tori descritta. p.343. n.21. Fiducia sia tutta in Dio . Simbolo di lei la nave a remi, e non a vela. p.198.n.12.

Fine (venturato ne'Grandi del Mondo. p. 148.n.6.

Fornace di Babilonia perche bruciasse i Caldei . p.122.n.8.

Fragilità umana compatita da Gristo. p.227. n.r. Preccie in tanta copia slanciate da'

Turchi nell'assedio di Calcidonia, che bastarono a'Cittadini per far suoco un mese intero. p.172.n.g. Fuoco, e sue stragi nel di del Gindi.

zio. p.40.n.7.

Fuoco elementare , e fuoco purgativo in the diverse. p.178.n.4.

Furto, e suoi generi. p.224. nu.10. Si Specola a commetterlo. ivi.

Aftigo il maggiore , che diè Cri-I Ro a' fuoi di , fu l'ufcir del Tempio, ed asconders à Farifei perche facrileghi. p.16.n.12.

Gastighi di Dio perche nonci destiamo

s temerlo. p.17.n.13. Gastighi dati da Dio a' Lussuriose , e Bestemmiatori. p.50.c \$1.n.10.ed 11.

Gemelle ne confini di Normandia aver-

fiffime tra se. p.15.11.10. Gerusalemme, e suoi eccidi in pena d' uno spergiuro di Sedecia . p.16. n.1 mer.11.

Giacob pianse Giuseppe come ucciso da'fratelli, non come sbranato da belve . p.96.n.2. Come mostro di 4mare sopra tutti di suafamiglia Ra. chele, e Giuseppe. p.98.n.s. Perchè chiams terribile quel luogo, in cui vide quella scala maravigliosa . p.

186.n.z. Giob motivo a' suoi amici non solo di compassione, ma di confusione . pag. 52.n.14. Perche tra'i tanti fuoi tormenti fi duole folo degli occhj. pag. 180. n.7. Perche nel letamajo netta le sue piaghe con un frantume di creta. p.4.n.7.

Giona nel ventre della Ralena speta solamente in Dio. p.200.nu.t.1. Perchè combattuto da furiose tempeste . p.11.

num, 2. >

Giofue , perche ordinà a'fuoi Guerrieri, che veruno non pigliaffe colo mea nomissima nel facco di Gerico . p.88. n.2. Sceglie 300. Soldati , ed ha vittoria con qual mistero . Giovane, che dimentico di Dio vendè

in un convito l'Anima al Demonio. p.135.n.16.

Giovanetto, che abbandono il Mondo al vedere il cadavero di suo Padre con un topo, che divoravagli un'occhio . p. s. n.o.

Giuda traditore confegnato al Demonio come incorrigibile. p.102.n.12. Giudizi Divini esposti ad esame degli nomini perche maggiormente compa-

rifca la lor Giuftizia. p.30-n.2. Gindice , e sua eterna dannazione appalesatadal medefimo. p.124.n.10. Ginochi quanto nocciana. p.276.n.g.

Giuramenti con qual cautela ufati preffe i Romani, ed altri. p.103.n.11. Giuseppe l'antico perchè non die a suo

Padre l'avviso del suo esaltamento. p.149. nu.6. Fugge non folamente il peccato , ma il pericolo di peccare . p.203.n.20. Interpetra deversamente i fogm. p.208. n.o. Sua provvidence per sette anni di carestia . p.188. n. 6. Perchè in apparenza sdegnato co fratelli. p.280.n.2. Alla memoria del la morte muta penfiero, e gli muore in petto lo sdegno contra de' suoi fratelli. p.5.n.9

S. Giuseppe, e | ue prerogative per effere Spolo di Maria . p.392.n.2. Prodivio occorso nello sposarla. p. 398. n.3. Baston sioritogli in mano, e Co-Tomba calatagli sul capo, che accenasfero. ivi. Grado eccelfo della fua Santità. p.399.n.5. La dignità di Sposo fu misura della sua Giustizia. p.400. n.7. Suoi privilegi. n.8. Sue Virta, ivi. Padre di Gesu titolo subblimissimo, e fingolare, p.401.n.9. Iltitolo di Padre ecccde quello di Spofo. ivi. n.10. Nome di Padre conceduto folo a Ginfeppe, p.402.n.11. Paragonafi a Crifto.ivi. Autorità, e potenza di lui. ivi. n.12. A qual fine chiamato dall' Angiolo Fi glinol di Davide. ivi. Suo Regno Cristo, Scettro laman di Maria, e Maria sua Corona. ivi. Comanda per grado di superiorità a Maria, a Gesw. p.403.n.15. Suoi accrescimenti in Cielo. ivi. n.17. Si appartiene all'or-

dine Ipostatico. p.404.n.20. Divozione a S. Giuseppe segno di Predestinazione. p.408.n.26. Grazia per lo più si disprezza. p.267.n. 21. Perche detta pioggia volontaria.

n.49. n.6. Gratitudine a Dio, e modo d'ularla,

p.267.n.23. Guerra che custodisce la Pace, qual sia, e come necessaria per l'acquisto del Cielo. p.90.n.6.

Dolatria del Popolo d'Ifraello con qual circoftanza punita, p.196.n.8. Idumei scambiano nome, e si accomunano co' Moabiti per non apparir vendicativi. p.22.n.4.

Ferocle Scrittor Greco, Suo raccomo d' un che volea vendere la sua casa.

Impuri la lingua quanto pestilenti . p. 168.11.4.

Instatitudine umana convinta da Dio. p.260.dal n. 1.per tutto.

Ira ffrugge ogni bene. p.26.n.o.

Imacle cacciato di casa, e perchè . p 233.0.10.

tagemma nell'inchinarsi a un Re Perfiano. p.27.n.10.

Ispirazione Divina perchè chiamata Innesto. p.111.n.12. Israello dannato a 70. anni di schiavitu-

dine . Pazienza di Dio in punirlo . p.

Ifraeliti condennati a fabbricar muraolla alle Città, simbolo de'mali abituati. p. 138. n.4. Con qual mistero passarono il Marrollo senza lasciarvi ombra di orme impresse. p.49.n.6. Mantenuti in Babbilonia da Dio per arruiso de Passeggieri. ivi. n.7. Perchè sospiravano le cipolle di Egitto. p.137.n.1.

Astgravio d'Assis convinto dal suo Medico a farsi curare colleragioni medesime del non volersi curare.

p.:82.n.s Lancia, che feri il costato di Cristo, perchè chiamata crudele dalla Chie-(a. p.158.n.6.

Lascivia quanto sfacciatamente frequentata. p.223.n.g.

Lascivi, elorrimproveri. p.371.n.10. Legge Divina siconculca dalla maggior parte de'Cristiani. p.218.per tutto. Come , e perche data nel Sina . p.219.n.2. Saremo giudicati per ella. ivi. Leviatan simbolo de Peccatori abituati.

p.159.n.g. Libidine tolle a' Figlinoli d' Ell il Sacerdozio, l'Imperio, l'onor, la vita. p.

Limofine quanto necessarie. p.7.n.11.Segno di Predestinazione. p. 287. n. 10. Lingua loquace simile ad un Torrente. p.167.n.2

Lingue malediche, e suppliziftraordinari lor dati da Dio. p.131. n.g. Perchè ligate dalla natura tutte le lingue con un nervo fitto nel cuore, e conun'altro nel celabro. p.172.n.11.

Lione ubbidiente alla voce del Mae. ftro, abbandona la preda. p.25.17.7. Longino tocco dal Sangue del Redentore negli occhi, illuninato negli occhi, e nella mente. p.63.n.6.

Loth come incestuoso nel monte, e cafto in Sodoma. p.115.n.18. Ismenia Filosofo della Grecia, suo stra. Luigi Re di Francia con qual pena

jacef-

facesse punire i Sacrilegi . pag. 119.1 num.4.

## . M

MAddalena perchè non andò di perfona ad avvisfar Cristo de!!" infermità di Lazzaro suo fratello . pag.99.n.7. Entra nel Tempio della contusione, e nel Tempio dell'umilta. p.204. dal n.t. per tutto. Specchio di penitenza a tutto il Mondo. p.295. nu.2. Ben educata da' Padri cominciò dal poso a rilaßarsi. pag. 206.n.4. Cagion della conversione di lei. ivi. nu.s. Rimproveri, che fece a sè stessa piangendo. p. 297. nu. 6. Rifolve portarfs a Crifto. ivi. num. 7. Entra nella casa del Fariseo ad ora acconcia al perdono. p.298. n.8 Stretta a' piedi di Cristo, chegli di. cesse colle lagrime. p.299. nu.9. Con-sacra a Cristo quanto servi alla colpa. ivi . num. 10. Le si perdonano perciò i peccati . ivi . Corre da Gerosolima a Roma a difendere la causa di Cristo ingiustamente ucciso. p. 300. num. 11. Approda nella Città di Marsiglia . ivi . Ode sollevata dagli Angioli le melodie del Paradiso sette volte il di. ivi . Quanto significassero quelle voci di Grifto: Vade in pace. p.301. nu. 12. Piange anche dopo il perdono . pag: 303. n.16

Maladizione di un povero avverata.

p.312.n.8. Manale più empio di Ammone, eppur

falvo: Ammone men colpevole dannato. p.48.nu.s. Marco Attilio Regolo pospone al giu-

ramento la vita. p.56.n.5. Mardocheo perchè non volle ginocchiarsi al superbo Amanno. p.57,n.8.

Mar rollo fimbolo del Sangue di Crifto. p.69.n.3.

MARIA Annunziata dall' Angiolo teme, e perchè . p.408. n.1. Maternià di lei grandezza spavemevole a lei medesima. ivi. per tutto. Fiaale Dio il fuo maggior fegreto. p.409. num. 2. Concepifce il Verbo : [pierafi con

somiglianze. p.410. n. 2. Fu Madre a similitudine del Padre Eterno . ivi . Generò il Verbo facendo uffizio d'ambi i Generanti, p.411.nu.s. Generollo intendendo, p.411. nu.6. Lo Spirito Santo le dipinse il Figliuolo ad arbitrio di lei nel seno . p. 412. nu.6. Comunico la sua stessa sostanza al Verbo. p.413. nu.7. Sta gene-randolo sempre nelle nostre Anime. ivi. n.8. Maggior suo pregio stimar-si Ancella , ch' esser Madre di Dio. pag. 414. num.10. Colla sua umilid ingranat Dio. pag.415. num. 11. In qual modo . p.416. num. 12. E' Accademia di vera sapienza a' suoi Divoti. p.417.n.14.

Mariti, e Mogli ree. p..222.11.7. Mercante di mal traffico, e peggiori costumi ha morte spaventosa. p.103.

n.15. Misericordia di Dio trionsatrice in un fatto memorabile. p.67.n.10. Predicasi in vita dal Demonio per tradire in morte colla disperazione, p.211.n. 11. Infinita in se, incerta nella fua misura a i Peccatori. p. 212. nu.13. Celebrò contratto di societa con gli uomini. p.213.n.14.

Mondo , e suoi incanni . p.207. nu.s. Si conoscono in morte . p.208. nu.7. Mentifee a meglio sedurre tra le verita. ivi. n.S. E'vero nimico . p. roz. nu. 13. Perchè può dirfi vicino alla fine. p.38.n.3. Mormoratori perchè assomigliati da

Davide a chi mangia del pane . p. 124.n.11. Perchè detta la loro lingua Arco fraudolento. p.170.n.6

Mormorazione peggior del ladroneccio. e dell'omicidio . p.124. p.11. Morte de Peccatori descritta in Sisara.

p.208.nu.7. Quanto desiderata da i Giufis. pag. 181. num.o. E' dipofito non cenfo. p.214. num.16. Corrisponde al tenor della vita come l'ombra a' suoi corpi. pag.2-15. num.17. Suoi pericoli. p.236. dal num.1. per tutto.

Morte Sventurata d'un Peccator pertinace a non voler confessarsi. p.76. num.t 3.

Morte gloriofa del Re Codro, di Curzio, di Trasibolo in difesa della Patria . P .145.D.I.

Mosè

il popolo nella Terra promessa. pag. 196.0.7.

Musiche lascive, e loro effetti . p.271.n.4.

N Abucco, e sua Statua distrutta simbolo de' Mormoratori, p. 125. n.11. Lattato da una capra sivoestre. oppressori del popolo di Dio, e perchè non si dannarono ambi. p.143.11.13.

Natan Profeta perche non rinfacciò a Daniele apertamente il suo adulterio, ed omicidio, ma usò la Parabola della pecorella . p.35.n.8.

Nazzaret Patria di Cristo perche da Cristo non onorata conmiracoli. pag.

145. n.t. Niniviti perchè essi, e non Giona trascelti a confusion de' Peccatori nel di del Giu-

dizio finale. p.55.n.4. Nobili puniti peggio, fe ingrati. p.265.

Noe perche maledisse Canaan suo Nipote, e non Chan suo figlinolo, il qual fece pubblica la nudita di lui. p.162.nu.is. Perche entro nell Arca sette di prima del diluvio . p. 189. n.8. Non ebbe la sua mano la chiawe del fenestrino dell'Arca per may. gior sua sicurezza. p.199.n.14. Nome di Dio quanto strapazzato da i

Cristiani. p.220.n.5.

Ccasioni male si fuggano . p. 392. n.32. Come fuggille Sanfone . p.

371.n.1C. Occasioni buone si abbraccino . p. 395.

Oro perche assomigliato da Salomone all'arena minuta. p.151. 11.9.

Orige simbolo di chi dorme tra i lacci del Mondo. p.163.n.16. Osculo di pace nella primitiva Chiesa perchè chiamato il bacio santo. pag

168.1.4. Oftinato descritto. p.297. nu.7. Morte

Spaventevole dell'oftinato. paz. 163. лит, 18.

Mosé perchè morì prima d'introdurre Ozio nocivissimo all'Anima. p.385. nus

D'Adri trascurano i figliuoli , e danno loro fcandali. p.222.n.7. /21-n.6 Parricidi tre volte. p.227.dal n.1. Peggiori delle fiere. num. 2. Vane le loro fcufe. p.229.dal n.4.

p.131 n.q. Nabucco, e Faraone ambi Padroni maltrattano i Servi . p. 167.

S.Pambo Monaco, e sua risposta ad una donna profanamente veftita. p.

103.n. 14. Parabola della divisione de talenti esprime i diversi stati, ed uffizi nella Chiefa milstante. p.108.n.6.

Pazienza di Dio apuzza la spada della Giuffizia. p.247.n.7.

Peccato pubblico è peccato di molti, p. 295.n.3.

Peccato, e le due ispezzioni consideratevida San Tommafo. p.66.n.g.Tre sue differenze rappresentate nelle tre Risurrezzioni fatte da Cristo. p. 20. n.6. Anche rimello fi tema . p. 256. nu.11. Peccati hanno il lor numero , oltre cui Dio non perdona . p.244. dal n. r. Quanto debbano at. terrire in morte. p.235.n.14. Cagion della morte di Cristo, p.330.num.t. Fanno specchio in morte a dar disperazione. p.219.n.3.

Peccatore infermo di morte eterna . p. 212.n.i. Abituato paragonafi al bue fotto il giogo, pag. 142. nu. 11. Nel consentire al peccato si licenzia da Gesu , e da Maria. p.334n.4. Prostra Cristo a terra . ivi. nu. 5. Non ha scufa a non pentirsi. p.372. n.11. Non può trovarfi luogo tra Santi in Paradifo. p.375,nu.14. Tema di sè per non ricadere. p.381. n.7. Refiste alle chiamate di Dio . p.50.num.8. Prognostico certo di mal esito . ivi . E' de vizj, non di Dio . pag. 215. numero 17.

Quanto stolto nel ridere. p.205.n.2. Si macchia l' Anima come le pecorelle di Giacobbe per nieme . p.208. n. 6. Si danna se non si emenda, p.200. n.o. Fa in morte come gli arbori al vento. p.215.n.17.

Pecorelle, e loro proprietà simbolo de' Predestinati . pagina 284. dal numero 7. Alcunesi ginocchiano alla Immagine di Maria. pagina 291.

Pellicano simbolo de Padri imprudenti. p.121.n.6.

. Penitenza , in morte quanto difficile . pag. 16.nu. 19. pag. 255. nu. 9. Efempj buonidieffa. p.372. nu.11. Rende dif-

Pernice immagine di chi arricchisce del Sudor degli altri, pagina 198. num.

Persecuzioni quanto giovino . pag. 33.

Persiani, e lor cura in educare i figliuoli. p.57.n.g.

Pefce Galionimo ba gli occhi incapo per mirare il Cielo. pagina 284. numer. Pietro sul Tabor perchè ebbe rimpro-

vero d' ignorante, pagina 115. numer. 21. Pittura capricciofa , ed esprelliva di chi mal vive. p.125. n.12. Dell' in-

costanza de beni del Mondo, p. 148. Poveri perchè allomirliati all'acque nel-

la Divina Scrittura. pag. 141 numer. 4. Talora fono ladri. pag.124. nmu. 14. Prassitele, e suo stratagemma a mo-

ftrar tra le sue pitture la più pregevole . p.97.n.5. Precetti della Legge quanto poco fi of-

fervano. p.220.n.4. Prelati, e lor colpa nel conferir Ordi-

ni, ed Uffizj Ecclefiastici ad indegni. p.113.n.15. Procrastinanti shagliano ne'lor discorsi. pagina 214. numer. 16. pag. 247. nu-

mer. 7. Prossimo non si ama. p.222.n.8. Quan-

to a Dio spiaccia vederlo offeso. p.

Provoidenza Divina pronta a i bifogni. Veggafi tutta la Predica 22 pagina

R E di Grecia in continue triflezze le. p.41.n.8.

Rebecca perchè tanto impegnata a privar della primogenitura Efail . p. 33.n.7.

ficile il ripeccare . pagina 279. nu- Religioso ch'errà nella sua vocazione . che debba farsi. p.116.n.22. Ricchezze cagion di dannazione, es-

pre Ja in un fatto [paventofo. p. 121. n.6. Dette Spine di Cristo, e perche. P.224.n.10.

Riccio fimbolo del Peccatore . p. 18.n. c. Ricidroi, e cagion delle lor ricadute. p.185.n.15.

Rincidenza, sua gravezza, e suoi danni. p.186.n.16. Rispetto de figliuoli a' Padri. p. 57. nu-

mer. Q. Romani, e loro usanza nel mandare alla guerra i Giovani. p.127.n.2. Rosa d' oro solita benedirsi 'ogn' anno

da' Pontefici, che fignifichi . p. 192. num.t.

Acerdoti fian sale a salvare dalla Corruzzione il popolo . p. 224. nu. 10. Convinti nel Giudizio di Dio . p.371.n.10. Siano zelanti dell' onor de Templi ad esempio di Cristo. p. 204.n.i. Con qual prevenzione d'opere fame debbano accertar la fua

vocazione. p.111. n.13. Sagrifizio di Noè dopo il diluvio, perchè si caro a Dio. p.66.n.9. Perchè ne' sagrifizj antichi volea Dio bruti novelli, e non adulti. pag. 136. numer. t.

Salomone con qual mistero mette le scim-

mie nel suo palazzo. p.70.n.4. Sancia Carriglio vede di bel nuovo Ge-

su tra i Manigoldi . p.16.n.12. Sansone sedotto da Dalida, immagine del Peccatore. p.74. n.11. Cimentafi con un Lione per non cimentarfi con una occasione. p.371.n.10. Santi saranno contrarj a' Peccatori nel

di del Giudizio. p.376.n.17. Sara .

senza di un Angiolo. p.56.n.6. Scandalo peggior dell'omicidio . p.223. n.8. Quanto a Dio spiace, e quanto Spiacque in Davide, ivi.nu. 9. Saule perde il titolo di Re in voler vendicarsi di Davide. p.22.n.4. Segreto, ed Anima sembrano la steffa cofa . p.409.n.2.

Semiramide, e suo comando della mor. te di Nino, p.134.n.12. Serafini d'Ilaia perche si coprivano .

p.282.n.4. Serpe di bronzo esposta a curar gl'Is-

raeliti avvelenati, p.21.n.s. Serpe, che camminando sembra sonar una campanella, p.32.n.6.

Servio Galba mette a vista del Senato l'orfano di Gallo uccifo, e ottien quanto brama . p.344.n.23. Servi , e lorrei costumi . p.277.n.g. Sifara , e sua infelicita in fidarsi di

7aele. p.103.n.13. Soldati di Sennacherib uccisiin numero

di centottantamila da un Angiolo in una notte. p.4.n.8.

Sole e Vento in gara di prepotenza; apologo espressivo del rigore e della piacevolezza. p.67.n.10.

Sole ecclifato simbolo d'un Governante. p.307.n.3.

Spada della Giustizia di Dio è falce, che aspetta il tempo. pagina 247. nu-Spada voluta da Cristo negli Apposto.

li , e poi perche vietarne l'uso a S. Pietro . p.32.n.6.

Speranze vane espresse in geroglifico dalla Gentilità . pagina 195. numeto s.

Spergiuri assomigliati alla monetafalsa. pag. 174. num. 11. Quanto frequenti, e quanto a Dio odiofi . p.220.num. 5.

Suoi gaftighi. ivi. 114 M.A. Spofa de Cantici chiamata da Dio tre volte, perchè non corre alla prima. D.114.D.17.

Statua della moglie di Loth perchè di Sale, e non d'altra materia più du- Viaggio degl' Ifraeliti per lo mar roffo,

ra. p.34.n.8. Stella de' Maghi ne fiffa, ne errante, d'ordine fingolare . pagina 407.1 num. Vipera perchè simbolo dell' adulterio .

Stelle, e lor grandezza. pag. 80. nu. Vizj divenuti cofiumi non han rimedio.

mer.7.

Sara, e suo riso ripreso perchè in pre- Superiori mal rispettati da i Sudditi. p.222.n.7.

Ebbe Città, delineata in un foglio . /pin/e Filippo il Macedone a con-quistarla. p.86.n.1.

Tempo si scialacqua. p.265.n.17. Teodofio Imperadore salvo per aver perdonato le offese. p.27.n.11.

Tentazioni del Demonio quanto utili. p.34.n.10.

Testamento notabile. p.124.11.10. Testimoni falsi, e loro infamia, p.226. nu.tt.

Tiberio Cesare perchè ancor giovinetto fit chiamato il Seniore. p.168.n.4. Timor santo rinforza la penitenza, e fuoi propofiti. pagina 383. num. 11.

Nasce talvolta da qualche gran bene, the fi afpetta. p.408.n.1. Timor di penunia spesso induce a peccare: p.200.4.16.

Timor buono è quello, che ha l'uom di sè stesso. p.181.n.g.

Tribulazioni giovano . pag. 266. numcr. 20.

T Arietà di stati quanto necessari alla Chiefa univerfale , p.107.n.4. Vendetta, e sue invalide scuse . p.370. n.o. Pene di lei, ivi. Creature insensa. te la rimprovereranno nel di del Gin-

dizio. ivi. Vendicativo, nel cui funerale Cristo si turd gli orecchj. p.27.m.11. Verga di Dio perche con occhj. p.33.n.7.

Vesti scandalose quanto nocive . p.275. nu.7.

simbolo de Peccatori risuscitati colla penitenza . p.359.n.13.

p.160.n.11.

p.17, n.13,

### Indice delle cofe più Notabili.

Cielosper la fede giurata, e rotta gelati. p.153.n.14.
ad Amurat gran Signore de Tur- Vsurajo impeniiente. p.144.n.15.

428

chi. p.56.n.6. Voce misteriosa, che ordinò a Tranno nocchiero d'una Nave , che annunziasse la morte del Dio Pan. p.331. num.t

Volfango allacciato dagli amori d'una Donna , invitato da Gesti , e da Maria a lasciarli, pertinace fa pesfima fine . p.318.D.20.

Uladislao Re d'Ungheria punito dal Volpe, e sua cautela in passarei fiumi

Vomo perche dices acqua nella Scrittura . p.144.n.14. Perchè paragona-to da Davide ad un albero inviva ad un fiume. p.15 1.n.g.

Vomini con gli occhj in petto, e su gli, omeri. p.285.n.7.

Comini, e Donne mescolanza pericolofa . pag. 232. num.10. e pag. 272. num. 5.

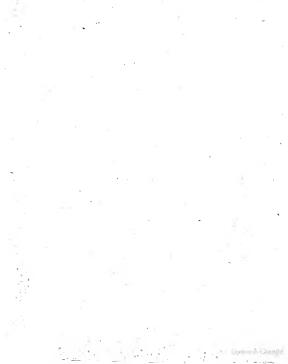



